

4.1.277



# SPICILEGIUM ROMANUM.

# SPICILEGIUM

## BOMANUM.

TOMUS VIII.

SEDULII SCOTI, AUG. CARD. VALERII, ANT. M. GRATIANI,
CARD. IOH. COMMENDONI ET P. BEMBI, A. S. SANNAZARII,
IUL. VALERII, ANT. GALATEI, IUL. CAESARIS CAPACII,
ONUPHRII PANVINII, PROCLI LYCII,
SANCTI AUGUSTINI EPISCOPI HIPPONENSIS
OPUSCULA.



TYPES COLLEGIE EBBANI M.DCCC.XLII.



•

## EDITORIS PRABFATIO.

#### DE SEDULII OPUSCULO POLITICO.

trum Sedulii scoti opus de rectoribus christianis prelo committerem, parumper dubitavi, quia nec deerat qui semel editum diceret, et tamen eruditis plerisque omnibus ignotum erat, neque in publicis bibliothecis, quod sciam, extabat. De hoc ita scribit Faustinus Arevalus in prolegomenis ad Sedulium seniorem cap. II. num. 61. « Goldastus, ut ex Labbeo num. 45. liquet, » possidebat ms. opus Sedulii inscriptum de regimine » principum. Schoettgenius, qui bibliothecae fabricia-» nae medii et infimi aevi volumen sextum edidit, refert, Sedulium de rectoribus christianis, et convenientibus regulis, quibus est res publica rite gubernanda, Lipsiae an. 1619. editum in 8. memorari a Fabricio; fortasse in paucis schedis mes. quas ad sextum volumem paratas reliquit. Addit Schoettgenius, Freherum ad Petrum de Andlo de imperio rom. II. 16. scribere, se anno 1612. hunc librum anecdotum ad prelum parare, ex eodem libello octo disticha adducere Nicolaum Cusanum de concordantia cathol. praef. lib. 3. Non invenio quisnam alius librum viderit, aut de eo locutus fuerit : neque indignum opus certe est, quod ad huius temporis novitates convellendas recudatur. Extat in codice vat. palat. 591. etc. Is. cap. 9. laudat pietatem Caroli magni, et Ludovici (filii) qui regnare coepit (post patrem) anno 814; adeoque Sedulius huius operis auctor ante saeculum IX. non flo-» ruit, et videtur esse ille ipse quem laudat Hepidamnus, et fortasse Sedulius scotus, cuius manu psalte-

» rium graecum scriptum recenset Montfauconius pa-» lacogr. gr. III. 7. p. 236. » Hactenus Arevalus. Unus ergo Schoettgenius scoti Sedulii hoc editum opus dixit, et quidem alieno testimonio fretus. Iam vero etiamsi id forte dictum sit vere (de quo dubitare licet) nihil tamen impedit, quominus liber ex hominum conspectu usuque ereptus, ineditorum instar haberi possit. Nunc ad meas quoque manus palatinus codex venit, qui non est alius, ut suspicor, quam ille ipse a Goldasto olim in Germania visus: etenim id exemplar anno 1619. in Palatinatu apud Heidelbergam adhuc erat, neque Romam nisi anno 1622. cum palatina bibliotheca migravit. Quum vero hunc codicem et tantulae molis et summae raritatis esse viderem, veritus sum ne quo casu aliquando periret, atque ita opus priscum, et pro illa aetate non contemnendum, sempiterno exitio intercideret. Haec potior, inquam, graviorque libri imprimendi mihi causa fuit.

II. Etsi autem vocabulum scotus ad Sedulium in codice non adiungitur, attamen de re dubitare prorsus non licet. Etenim Hepidamnus in suis annalibus ad annum Christi · D·CCC·XVIII· scribit: Sedulius scotus clarus habetur. Item Trithemius (quamquam Sedulios varios confundit) postremum inter Sedulii opera librum epistolarum recenset, quem ait incipere Sedulius scotigena. Est autem notissimum quot docti viri religiosi sub Carolo eiusque posteris ex Anglia atque Hibernia (quae tunc erat Scotia) in Gallias ad florentissimam Carolingiorum aulam venerint, praesertim post Alcuini magnam apud eos regnatores gloriam. Annum quoque scripti libri praecise mihi videor deprehendisse. Etenim Sedulius cap. IX. p. 28. Carolum magnum postremum in romanis imperatoribus nominat, et mox addit, a Deo fuisse adordinatum Ludovicum imperatorem. Illud, inquam, vocabulum adordinatum, videtur prorsus significare imperii cum patre societatem, quae coepit anno 'D'CCC'XIII', Caroli ultimo; sequente enim excessit e vivis, solum post se reliquens Ludovicum imperatorem. Libri igitur ortus extra annum ·D·CCC·XIII· statui vix potest. Hinc etiam factum puto, ut titulus non singulariter de rectore christiano sit positus, sed pluraliter, quia duo christiani rectores illo anno erant. Atque hoc opere per imperii provincias vulgato, Sedulii nomen celebre evasit, ita ut auctoris claritatem quinto post editionem anno Hepidamnus adnotaverit. Neque inutilis Ludovico Caesari liber fuit; etenim his quoque Sedulii praeceptis ad regias virtutes informatus, clementissimus et iustissimus princeps evasit, et religioni ac praelatis eius summe addictus. Certe post illos veteres Constantinum ac Theodosium nulli principes religiosiores fuere, quam Caroli magni maiores ac posteri, quorum illustrem memoriam et annales retinent, et alia innumera monumenta testantur. Est autem hic ipse Sedulius scotus, cuius in divi Pauli epistolas extant Collectanea, in Matthaeum autem conservabantur Parisiis mss. apud Iesuitas, teste Labbeo. Nobis quidem non iniucundum accidit ut tria Sedulii opuscula lectoribus offerremus I. Expositiones in argumenta evangeliorum Matthaei, Marci, et Lucae, quas tomo IX. Script. vet. p. 159-181. exhibuimus. II. Praesens opusculum de rectoribus christianis. III. Explanationes in praefationes S. Hieronymi ad evangelia, quae in sequente volumine demum parebunt. (1)

<sup>(1)</sup> Latinae eruditionis studiosos nolo hac obiter notitia fraudare, nempe me scholia quaedam in prisco codice vidisse ad Mart. Capellam, cuius in calce litteris quadratis legitur haec inscriptio: Expliciunt glossae secundi libri de nuptiis Philologiae et Mercurii, Mynei Martiani Felicis Capellae afri carthaginiensis, quas fertur composuisse sevenos scholasticus urbis Romae.

#### DE TRIBUS TRACTATIBUS AUGUSTINI VALERII CARDINALIS.

III. Transeo iam ad Augustinum Valerium Veronae episcopum et S. R. E. Cardinalem. Hic nobili loco Venetiis anno Christi 'M·D·XXX' natus, optimis a pucritia studiis innutritus, et senatoriis honoribus ingenii ac prudentiae merito destinatus, ecclesiasticum vitae genus praeoptavit. Anno postea 'M'D'LXV. factus episcopus, anno autem 'M'D'LXXXIII' creatus Cardinalis, anno demum 'M·DC·VI' vitam hanc mortalem beato fine complevit. Quantis vir hic sanctimoniae et doctrinae ornamentis cumulatus fuerit, non tam eius vita diligenter conscripta ostendit (apud Calogerum T. XXV.) quam illa confectorum ab eo librorum mira congeries, ubi castissimus eius animus, eruditio omnimoda, et perfectum civilis atque ecclesiasticae vitae magisterium elucet. Latina illius scripta Ponzettus (in editione commentarii de consolatione ecclesiae) nonaginta et unum supra centum enumerat, quorum 'LXXXVI' typis iam impressa, reliqua ·CV· lucem adhuc desiderantia: italico quoque sermone scripta 'XLVI' in publicis libris extantia, octodecim vero nondum impressa. Ex latinis ineditis, quatuor nos ipsi invenimus, quorum primum de occupationibus Cardinale diacono dignis ante hos annos edidimus; nunc alia tria, quorum tituli infra leguntur, quod bonum faustumque civili scientiae et christianae pietati sit, libentissime typis committimus. Primum quippe opusculum de bona Principis fama, seu de hene reguandi arte, ad Franciscum Mariam II. Roboreum, Urbini postremum ducem, mittitur; quem quia p. 85. carentem liberis dicit, sequitur ut Augustinus inter annos 1570. et 1598. libellum hunc composuerit: tantum enim adamussim temporis Franciscus dux cum priore coniuge Lucretia liberorum expers transegit. Neque enim de Francisci orbitate, qui susceptum ex secunda uxore Livia filium virili iam aetate auctum amisit, sermo esse potest, quandoquidem Augustinus cum ea calamitas Urbini accidit, multo ante ex hac vita excesserat. Immo vero, quia regnandi praecepta, non veteranis principibus sed tironibus plerumque dantur, valde arbitror, missam hune libellum ad Franciscum sub regni primordiis, id est paulo post annum 'M·D·LXXIV' Haec de historia operis; nam de merito cius, quod mihi non paenitendum videtur, lectores iudicabunt. Inventus fuit hic tractatus in urbinensi codice, nunc vaticano; est enim ipsum fortasse exemplar, quod Duci bibliothecae domino ab auctore fuit oblatum.

IV. Secundum opusculum ab Augustino Valerio scriptum fuisse anno Domini 'M'D'XCV' demonstravi p. 89. in adnotatione; qui erat annus aetatis eius 'LXV', post episcopatum autem susceptum trigesimus, ante Cardina-Jatum denique undevigesimus, ut ex ante a me dictis colligitur. Senili igitur iam aetate, et in pastorali ministerio tractando diu exercitus, ad electum nuper magnae ecclesiae archiepiscopum, hominem quidem virtutibus ornatissimum, sed adhuc adolescentem, qui magno Carolo post alterum succedebat, tempestivi sane argumenti scriptum vigilanti consilio misit de cauta imitatione sanctorum episcoporum. Meminerat quippe prudentissimus vir Augustinus, quam severo et heroico pastoralis regiminis genere Carolus fuisset usus; reputabat secum immanes eius labores, vitam omni asperitate plenissimam, quam in medio cursu mors spontancis cruciatibus accita abrupit; satis noverat qualem quantamque morum disciplinaeque reformationem non in suo clero ac populo solum fecisset, sed in universa provincia cui munere metropolitani advigilabat; denique decertationes etiam eius

acerrimas cum magistratibus episcopalis officii causa cogitabat, et summa vitae per nefarios homines intentata pericula, de quibus late Glussianus, ab Oltrocchio auctus, in vita sanctissimi viri-scribit (1). Haec, inquam, Augustinus cogitans, admonendum censuit Federicum, ut in imitandis Caroli patruelis illustrissimis ac fortissimis gestis cautelam quandam modumque adhiberet, neque hunc in cunctis exaequandum sibi praesumeret; cuius consilii varias et aequas rationes subdit, deque re tota, non sine perpetua ac plurima beati Caroli laude, diu multumque cum Federico loquitur, eumque hac captata occasione episcopalia officia copiosissime docet; ita ut hic Augustini tractatus in utilioribus de tam gravi argumento scriptis habendus sit, dignusque omnino quem pastores animarum diurna sibi nocturnaque manu versandum arbitrentur.

V. Prisca et nobilis quaestio est, utrum sapienti honores sint capessendi, seu quod idem est, utrum ad rem publicam sit accedendum, nec ne: quam quaestionem toto prohoemio ad suos de re publica libros Cicero ventilat, simulque illorum argumentis respondet, qui honorum cursum vitabant. Quum autem ego in copiosis scholiis, quae illi operi attexui, tot aliorum veterum de hac re disputationes iam memoraverim, carumque fontes et loca indicaverim, nulla in praesentiarum est causa cur actum agam. Recte tamen Augustinus Valerius non tam ex libris doctrinaque ethnicorum, quam ex christiana sapientia et modestia, honorum fugam novo hoc ad Federicum Borromacum libro suadet: qui liber, superiore ad eundem Federicum, tempore anterior est; hic enim scribitur ad Cardinalem nondum factum archiepiscopum, intra annos scilicct 1587 et 1595. Re-

<sup>(1)</sup> Lib. H. capp 12, 20, 22, ad 26. Lib. III. capp, 2, ct 3. Lib. V. capp 1 et 7. Lib. VI. cap, et 9.

conditas in hoc libello, christianae philosophiae, vitae praesertim aulicae, exemplorum ac sententiarum opes, cur ego enumerem, cum in ipso fonte a lectoribus cognoscendae sint? Sed audio susurrantem aliquem: cur Cardinalis apud Cardinalem post adeptum honorem de de fugiendis honoribus disputat? Hanc animadversionem sane praesensit ipse Augustinus p. 146, futuros nempe qui dicerent "Cardinali non esse difficile ad Cardinalem de fugiendis honoribus scribere,,. Veruntamen hanc exceptionem non illo sensu is intellexit, quasi hi dicerent, facile esse homini saturo iciunium praedicare; sed pie vereque dictum existimavit, facilem esse fugae illius laudationem homini experto molestias varias et sollicitudines quas honorum insignia coniunctas habent. Tum de suo ac Federici modesto et honestissimo honorum cursu talia narrat, quae si quis imitetur, cum dignitatis susceptae vix paenitebit.

#### DE ANTONII M. GRATIANI OPERE HISTORICO DE EPISTOLIS.

VI. Non mediocri fortunae dono acceptum refero, quod Antonii Mariae Gratiani celeberrimi episcopi amerini in vaticanis codicibus reperi historicos libros quatuor, et epistolarum latinarum libros undecim: quod utrumque opus habuit in ms. codice Hieronymus quoque Lagomarsinius, ut ipse in adnotationibus dicit ad Gratiani vitam, nec non ad eiusdem libros de scriptis invita Minerva, denique etiam in adn. ad Iulii Pogiani epistolas T. IV. p. 177. 199. 376; et sine dubio editurus erat, nisi nescio quis casus aut certe mors intervenisset. Libri quidem historici, id est tres de Despota Valachorum principe, et unus de fratre eius, iam addendi erunt praeclaro Gratiani commentario de casibus virorum illustrium qui iamdiu magno cum historiae fructu

legebatur : libri autem epistolarum cum illis sanc Iulii Pogiani certabunt, quos utpote amici sui, prelo olim Gratianus ipse parabat, et denique paulo ante aetatem nostram Lagomarsiniius vulgavit. Historicum opus composuisse se in Asulano rure feriantem ait Gratianus epist. lib. X. 4. anno Domini 'M'D'LXVII', qui Gratiani erat trigesimus, quia Christi anno ·M·D·XXXVII· natum scimus: quod scriptum a Cardinale Commendono Cardinali warmiensi Hosio olim ostensum, mirifice hunc delectavit; neque is tamen ab auctore impetravit ut sineret divulgari. Id sive modestia animi Gratianus fecerit, sive recentium rerum et hominum respectu aliquo, equidem nescio. Nam Despota principatu Valachorum potitus est anno 'M·D·LX', neque ultra biennium tenuit (lib. I. 12. lib. III. 18.) Itaque vix quinquennio a rebus gestis elapso, historiam hanc scripsit Gratianus, cum plerique corum quos nominaverat viverent. Iustus ergo subcrat metus, nequem forte offenderet, vel nequid sibi incauto ac longinquo forte excidisset, quod illi redarguerent, vel quod, etiamsi apprime verum, falso negarent. Profecto in aliis quoque historicis scriptis valde liberum gratiamque hominum minime aucupantem Gratianum videmus. Sed utcumque se ista habent, nunc his demum remotis causis, praeclarum politicae historiae incrementum, castissima latinitate et eximia arte conscriptum, diutius in tenebris non fuit continendum.

VII. Decem modicae molis libros latinarum epistolarum sumpsi ex alio codice vaticano, librarii quidem opera scripto, sed ipsius passim Gratiani manu non emendato solum verum etiam refecto. Porro scriptae fuerunt hae cunctae epistolae a mense octobri anni 'M·D·LXVI' usque ad aprilem mensem anni 'M·D·LXX' ideoque triennium occupant cum dimidio, in divi Pji 'V' pontificatu. Tantus autem litterarum numerus ad unum

(paucis exceptis) scribitur adolescentem polonum Nicolaum Thomicium, cuius uberem notitiam a Lagomarsinio in adnot. ad Pogiani epistolas T. IV. p. 367, et p. -375. seq. scriptam, in pauca equidem verba conferam. Nempe hic Nicolaus Iohannis poloni praenobilis et Varsaviae praefecti filius, anno 'M'D'LXH' Patavium studiorum causa venit, ubi lutheranos seu calvinianos errores, quibus exemplo patris afflatus fuerat, suadente in primis Cardinale Commendono ciuravit; tantamque mox honestatem morum, ingenii elegantiam, iucunditatem convictús prae se tulit, ut plurimorum animos sibi devinxerit, atque in primis Gratiani nostri, qui cum in comitatu Cardinalis esset, Nicolai etiam quotidiana consuetudine utebatur; absens vero nullum fere tabellarium dimittebat sine suis ad hune invenem litteris: qui octo demum post annos a patre in Poloniam revocatus, id est anno 'M·D·LXX., ibidem ccclesiasticae vitae se addixísse videtur. Paulo post tamen, adeo ab se ipso descivisse dicitur, ut omnem Gratiani et Cardinalis conceptam de se spem fefellerit : neque aliud postea de eo traditum est, nisi quod virente adhuc actate anno 'M'D'LXXXV' supremum diem obierit. Manet ergo Poloni huius memoria in Gratiani epistolis, nec non in historia Despotae, quam pariter illi inscripsit, et denique in Augustini Card. Valerii libello quodam, quem p. 408. appellavi.

VIII. Profecto humanissimus Gratiani animus nusquam adeo se prodit, quam his epistolis, quibus amorem summum erga Thomicium, catholicae religionis gratia susceptum, expromit; quam ob causam nulli incommodo parcit, nullam propriae valetudinis rationem habet, nullis denique occupationibus retardatur, quominus ei adolescenti omni ope et officiorum genere consulat. Iam harum epistolarum latinitatem cur ego comsulat.

mendem, cum eam Gratianus aliis quoque libris iampridem talem tantamque demonstraverit, ut is nemini sit inferior, plerosque superet? Testis locuples Iulius Pogianus, summus et ipse latinitatis artifex, qui in cunctis suis ad Gratianum epistolis hanc eiusdem peritiam depraedicat (1). Neque sola latinitatis praestantia has commendat epistolas, sed etiam historiae utilitas; nam quicquid co tempore, in civili praesertim Galliae bello, in Belgicis motibus, in Germania, et apud Polonos idemtidem, Moscos, Svecos, Scotos gestum est, curiosa narratione auctor persequitur. Duae sunt praesertim de catholica religione magnae epistolae lib. III. 9. VII. 10; una de Carolo Philippi hispani filio VI. 1; alia de Erico Svecorum rege V. 13; alia de Velini fluminis catarrhactis IV. 4; nonnullae in libro VII. de suo germanico cum Card. Commendono itinere; duae denique luctuosissimae de Pogiani obitu VII. 10. 11. quae singulari cum sensu legentur; quamquam et aliae multae eodem colore sunt. Quid quod integrum Caroli IX. Galliae regis contra Hugonotios edictum sua nobis latinitate vestitum exhibet lib. V. 4? Ceteroqui temporum suorum historiam multo is uberius exseguitur in secundo praesertim scriptorum invita Minerva tomo. Porro haec sive historica sive familiaria Gratiani scripta lautam nobis scholiorum appingendorum materiam suppeditabant; veluti fecit Lagomarsinius ad Pogiani epistolas, qui docte quidem sed redundantius fortasse in scholiis semet dilatavit. Sed praeter quam quod ad alia nos properamns, illa etiam simplici et pura paginarum specie delectamur, qua parisiaci editores libros Gratiani de vita Card. Commendoni; et de casibus virorum illustrium, lectoribus obtulerunt. Ac ne sedulo quidem adnumerandum putavi quae

<sup>(1)</sup> Tom. I. epp. 233, 231, 235, T. H. epp. 1, 39, T. Hf. epp. 31, 36, T. IV. ep. 3.

vel quot litterarum harum fragmenta (inter quae Clementis 'VIII' epistolium) Lagomarsinius obiter adnotationibus suis sive ad Pogiani epistolas sive ad Gratiani libros de scriptis invita Minerva admiscuerit; id enim cum parum intererat, tum certe pars minima rei erat.

IX. Atque heic ego edendorum Gratiani scriptorum finem feci; etenim nec historia primi anni Sixti · V · pontificis, quam Lagomarsinius autographam apud se habuit, et cuius exemplar Casimiro Tempesto largitus est (1), neque quicquid huius Pontificis nomine Gratianus seripsit, cui fuit ab epistolis, neque volumina duo litterarum ab eodem partim suo partim Commendoni nomine scriptarum (Lagom. ad Pogian. T. III. p. 63.) in manus meas inciderunt. Et quidem ex his, ut puto voluminibus avulsa fuerunt duo ad Thomicium epistolarum fragmenta, quae idem Lagomarsinius ad Pogian. T. IV. p. 199. recitat, quaeque a codice vaticano prorsus absunt. Mitto cetera Gratiani scripta, quae in additis ad eius vitam commentariis laudantur. Legi tamen in codd. vatt. tria magna italicarum epistolarum volumina annis 1596. 1597. et 1598. Venetiis scriptarum, quum ibi legatione pro Clemente 'VIII' pontifice fungeretur: magnum herele politicae ac negotiosae sapientiae penu, quod satis denotat litteratissimos quoque homines e suo doctrinae fastigio ad gerendam rem publicam bene naviterque, si res ferat, descendere. Multa ibi de bello ferrariensi contra Caesaren Estensem, cui secreto multi favebant; de maris hadriatici dominatu, quem Veneti affectabant; de ratione fungendi apud eam rem publicam legatione sacra et consulatu; de subortis saepe ob spirituale regimen controversiis, quae iam tum adeo calebant, ut malis iis, quae sub Paulo 'V' demum eve-

<sup>(1)</sup> Lagomarsinius in adnot, ad vitam Gratiani, insertam operi eiusdem de script, inv. Min. Hem Tempestus in vita Sixti V. P. M. p. 21.

nerunt, via tunc muniretur. Sed haec et huiusmodi alia Gratiani multa, quae sive in his sive in aliis vidi codicibus, expilanda potius pro re nata sunt, quam sine delectu effundenda. Denique de Cardinalium Ioh. Commendoni et Petri Bembi, atque A. S. Sannazarii novis carminibus, nec non de Petrarchae et Iul. Valerii supplementis, propriis in locis pp. 479. 488. 512. 513. dictum fuit.

#### DE ANTONII GALATEI EPISTOLIS.

X. Antonii Galatei ex gente italo - graeca anno ·M·CCCC·XLIV· in Iapygia nati, anno autem ·M·D·XVII: extincti, notitiam plenissimam tradiderunt plurimi historici, praesertim vero De-Angelis script. șalent., Tafurius script, regn. Neap., Polydorus vit. Galat., Fabricius B. L. med. aevi, Ruccanerius et Papadias script. neap. et salent. Quin adeo nemo fere est vel illius actatis eruditus auctor, vel posteriorum temporum bibliographiae studiosus, qui Galateum honoris causa non appellet; atque haec ipsa plurimorum testimonia apud praedictos historicos passim extant. Hinc otium mihi iam factum est, quominus plura de hoc celebri homine, philosopho insigni, academiae pontanianae sodali, vix cuiquam litterarum gloria tunc secundo, verba connectam. Quia tamen post veterem nonnullorum Galatei scriptorum editionem basileensem, tum etiam singularium aliquot deinde vulgatorum, multa adhuc in vaticano codice iacere conspexi, dolui fortunam praeclari ingenii, cuius repositi in umbra fructus trecentis iam ac triginta annis mitescunt. Vaticanus igitur codex persimilis illi est, quem (ut narrat Fabricius loc. cit.) Bern. Bonifacius neapolitanus Hauriae marchio, is qui basileensem librum curaverat, (codemque anno natus est quo Galateus decessit) Gedanensi rei publicae, apud quam profugus exulaliat, dono attribuit: vaticani autem notitiam et indiculum communicatum sibi vulgarunt praedicti biographi Buccanerius et Papadias, quorum postremus apologeticam etiam Galatei epistolam pro Leoniceno medico scriptam impressit. Nemo tamen novit autographum ipsius Galatei videri vaticanum codicem, quod ego inde colligo, quia bis in extimo tegumento scribitur EPISTOLAE NOSTRAE. Utique scripturae forma, Galatei saeculo apprime conformis est, quod palaeographiae gnari inspecto codice statim concedent. Equidem haud omnia, quae codex continet, sum daturus; tum quia de editis cogitandum non putabam, tum quia delectui magis quam acervo soleo studere. Quae tamen proferam, ea vel cuncta latuerant hactenus, vel certe pleraque, nec nisi fere in mss. codicibus a Galatei biographis lecta fuere. Ceteroquin ad unum omnes, qui Galatei aliquid continent, impressos libros videre mihi ut credo non licuit, veluti librum illum in quo Tafurius Galatei alterutram ex epistolis ad Belisarium Aquaevivum vulgasse se dicit. Galatei autem apud nos epistolae duplicem veluti classem constituunt; quarum priorem implent historicae vel quasi historicae undecim, alteram philosophicae et variae novem. Historicas appello, quae ad reges principesve scribuntur, vel ad viros bello aut doctrina claros: reliquae illae sunt, in quibus auctor philosophice vel multifariam disputat. Utra utri classis praestet, non definio; sed mihi quidem utraque valde placet propter elocutionis facilitatem, veritatis studium, sensuum altitudinem ac sanitatem, vividam denique morum ac temporum et ipsius scribentis picturam. Dignum igitur Galateum iudicavi, quem cum Antonii Gratiani historico opere epistolisque, et cum Petri Bembi ac Sannazarii carminibus, in hoc meo volumine copularem.

#### DE VITIS PROREGUM ALIQUOT NEAP.

XI. Ludovicum Muratorium, italicarum rerum seriptores magno ausu colligentem, scripta multa necessario fugerunt; quod ii qui mss. codicum bibliothecas administrant, quotidie comperiunt. In his, ut scimus, praecipua Vaticana est, cuius uberrimas italicae historiac divitias magnus ille vir Mutinae sedens et lucubrans non conspexit. Atqui tot tantaeque sunt, ut ipsarum vel solus indiculus, si paulo accuratior fiat, ad mediocrem libri molem consurgere queat. Ecce enim Assemanus a Christi anno 'D' usque ad 'MCC', id est intra septem annorum centurias, ex regni neapolitani scriptoribus Muratorio incognitis quinque gravia volumina effecit. Quid vero si posteriores subiungantur? Equidem ut spartam aliquam in hac quoque eruditionis parte ornarem, Iulii Caesaris Capacii cuidam operi mentem intendi de vitis Proregum aliquot regni et urhis Neapoleos, quod manu scriptum inter urbinensium Principum codices, pontificiis iamdiu additos, dudum observaveram. Quippe Capacius, postquam diu ab actis neapolitanae urbi fuerat, multisque editis scriptis orbi inclaruerat, a Francisco Maria Roborco 'II', postremo Urbini principe, instituendo suo in litteris et politica scieutia filio unico praepositus fuit: qua in aula et officio dum versaretur, has Gubernatorum neap. vitas scripsit, teste etiam in elogiis Laurentio Crasso his verbis: "de-", nique vitas Proregum Neapoleos aggressus est, quas ,, pro voto editas non vidit, morte occupatus anno ·M·DC·XXXI· Tredecim autem Proregum vitae in urbinensi codice leguntur, nempe a Consalvo magno, qui primus regnum neap, catholico regi Ferdinando adseruit, usque ad Petrum de Castro, qui anno M·DC·X·

factus est prorex. Sunt autem hi. I. Consalvus magnus cod. p. 2. H. Raimundus de Cardona p. 17. III. Philibertus Aurantius p. 27. IV. Pompeius Cardinalis Columna p. 35. V. Petrus de Toleto p. 45. VI. Ferdinandus de Toleto Albae dux p. 67. VII. Antonius Perenotus Cardinalis Granvellanus p. 86. VIII. Petrus Gironus senior p. 94. IX. Henricus Guzmanus Olivarensium comes p. 106. X. Ferdinandus Ruiz de Castro p. 122. XI. Franciscus de Castro p. 144. XII. Ioh. Alphonsus Pimentellus Beneventanorum comes p. 148. XIII. Petrus de Castro p. 162. Capacii latinitas hoe certe in opere lutulenta et pedestris mihi videbatur, soloecismis etiam inquinata, nec venustate solum verum etiam perspicuitate quandoque carens. Itaque ne exosam nimis barbariem aliquoties exscriberem, stilum idemtidem verti, ita tamen ut mutatis variis hac illac vocabulis, orationem incolumem nativamque servarim. Quam ob rem, tum etiam quia totum codicem evulgare non libebat, trium tantummodo Proregum vitas delegi, duorum quidem in re militari clarorum, tertii autem propter concitatum sub eo popularem annonae causa tumultum in urbe Neapoli; ut ea narratio civilibus magistratibus salutari exemplo sit, ne famelicam plebis rabiem illiciant; et si ea forte ingruat, idoneo tempore, ac forti manu, providoque consilio praecaveant.

#### DE ONUPHRIL PANVINIT SCRIPTO.

XII. Magnum augustiniani ordinis lumen Onuphrius Panvinius romanas antiquitates centum libris describere orsus erat. Tam vasti operis tela, quam acerba mors interrupit, in vaticanis codicibus a me fuit observata: sed praefationem tantummodo eruditissimam nunc divulgare praestat, cuius nonnisi aliqua pars legebatur hactenus edita ante ipsius Panvinii commentarios de rep. romana, Venetiis anno M.D.LVIII, et alibi impressos. Profecto tanti est haec praefatio, ut etiamsi integra fuisset edita, nihilominus studiosorum in gratiam recudenda saepius videretur.

#### DE PROCLI COMMENTARIO.

XIII. Ex elegante, et adhuc inedito Procli commentario ad Platonis de rep. librum decimum, fragmenta nonnulla intuli in adnotationes meas ad Ciceronis de rep. librum sextum. Prolixiora vero segmenta duo scripsi sub eiusdem voluminis (ed. sec.) initio ac fine de platonica fabula Eris resurgentis, et de animarum inter se colloquio. Utinam vero mihi liceret Procli hoc scriptum eruditissimum cum ipso pulvisculo totum efferre! Sed codex et misere truncatus est, et in superiore singulorum foliorum parte madore ac situ corruptus, ita ut nulla pagina integra sit, hiante oratione. Quin et ipsi quaterniones sus deque perturbati fuerunt, qui abrupto toties, ut dixi, sermonis filo, aegre ordinantur. Sequar igitur institutum meum ut in huius quoque voluminis calce, tamquam aliquod emblema, nova excerpta collocem procliani commentarii, postremam scilicet operis disputationem, in qua multa philosophiae priscae theologiaeque paganae capita evolvuntur.

De sancti Augustini sermonibus dicam p. 713.

## DE ADDITAMENTIS FACIENDIS AD VESPASIANUM FLORENTINUM.

XIV. Scriptas a Vespasiano florentino illustrium sua aetate virorum vitas edidi in primo Spicilegii volumine, deque his multa in praefatione disserui. Ecce autem in quodam vat. codice aliarum insuper eodem auctore vitarum titulos offendi, quamquam ubinam eae lateant in-



compertum mihi sit; codex tantummodo dicitur suisse viri ecclesiastici cuiusdam Magii qui certe codex ab eo differt, unde vita Philelphi olim prodiit, qui suit sacerdotis Lancellotti: nisi forte idem exemplar ab uno ad alterum, ut sit, dominum migravit. Notitia igitur, quam invidere lectoribus nolo, ita se habet in codice.

Di Vespasiano, fiorentino vite d'alcuni uomini illustri, che si conservano in codice dell'illustrissimo e reverendissimo Maggi, cioè: I. Vita di frate Girolamo da Matelica p. 312. II. Di Ferrando di Catelano p. 313. III. Di Maestro Evangelista de' Pisci dell'ordine di S. Agostino p. 316. IV. Di maestro Girolamo da Napoli dell'ordine suddetto. V. Di Marcello Strozzi p. 316. VI. Di Domenico di Leonardo Boninsegna (1) p. 317. VII. Di Bartolomeo di Benedetto Fortini (2) p. 319. VIII. Di Maestro Nicolò Spinegli francescano p. 321. IX. Di fra Giuliano Lapaccini fiorentino domenicano. X. Di fra S. Fiorentino domenicano p. 322. XI. Di Lemno fiorentino (3) p. 323. XII. Di Alessandro de' Bardi figliuolo di Alessandro p. 327. Rebus autem quae ad Vespasiani vitas adnotari poterant, sequentia addenda videntur. I. Ad Eugenii ·IV· vel Nicolai ·V· PP. MM. vitas. - In cod. vat. 3709. prolixus extat latinus dialogus de recte regendo pontificatu ad Clementem ·VII. PP., auctore Callisto placentino, qui eidem Pontifici a concionibus sacris fuit. Lectitavi opus; sed cum generalia plerumque praecepta tradat, nihilque adferat quod in iamdiu cognitis libris non legatur, nihil ex co

<sup>(1)</sup> Huius extat historia storentina.

<sup>(2)</sup> Extat hare in florentinis codicibus, ut dixl T. I. in praef. p. XVII.

<sup>(1)</sup> Lemni nosocomium Florentiae, memorat Vespasianus p. 364. Obiter heic adtexo aliquot eius voluminis emendationes, nempe. pag. XXVII eth. 360. vera lectio habeatur Lamola, cuius reperi in vat. cod. etiam orationem et quoddam diploma. P. 305. magnam codicis corruptelam iudico privato suggello pro protosincello. Pag. 365. corr. Uzano. Pag. 567. v. 18. scribe Piccino, et v. 32. cammino.

excerpendum iudicavi. Meliora sane dicuntur in duobus eodem titulo sed italica lingua scriptis sermonibus ad Sixtum 'V' PM. codd. vatt. 5476. et 5917. Puto tamen, magnum hunc Pontificem suis potius animi et ingenii vivibus, quam his anonymi hominis monitis et consiliis, principatum sacrum rexisse. H. Nicolai legati (id est B. Nic. Albergati) ad Galliae principes oratio de dissidiis inter apost, sedem et illius regni praelatos cod. vat. 3878. Montf. B. Mss. p. 110. Deest hacc in collectaneis de B. Nicolao apud Ben. XIV. de Can. SS. tomo sexto III. Callisti PP. III. bibliothecae extat syllabus vaticanus, (Montf. p. 114.) propter dicta apud Vespasianum p. 284. IV. Scriptae a Iacobo Zeno episcopo patavino vitae rom. Pontificum extant in crasso codice vaticano 5942. de quo opere Vespas. p. 261. V. Lauri Quirini oratio de pace Italiae cod. vat. 536. VI. S. Bernardini senensis tractatus de usuris cod. vat. 7667. VII. Gregorii Corrarii liber de fugiendo saeculo ad Caeciliam virginem fuit in codd. Card. Dominici Capranicae, ut in indiculo legi. Ceteroqui iam edidit Martenius. VIII. Laurentii Ridulphi tractatus de usuris cod. vat. ottob. 3335. IX. Scriptam Pallantis Strotii nomine elegantem italicam cantilenam a poëta nobili, quem Itali dicunt Saviozzo (pleniore autem nomine Simone di Ser Dino Forestani) memini me videre in quodam codice vat. cum aliis multis poëtae eiusdem italicis aeque carminibus. X. Marasii (Vesp. Malraso) carmina latina complura sunt in cod. vat. Reginac svecae 1555, cum illa ad ipsum poëtam Leonardi aretini epistola, quae prima est sexti libri in editione Mehusii. De Marrasio Mongitorius in bibl. sicul. T: 1. p. 352. XI. Epigramma italicum di Ciano del Borgo a me editum in postrema voluminis I. pagina, quod incipit Alessandro lasciò la signoria, vidi postea vulgatum inter poëmata minora Dantis Aligerii T. I. part. 2. p. 153, non tamen sine varietatihus. Iam utri auctori tribuendum sit, iudicabunt cruditi. Denique hoc loco admonendum censeo lectorem, opus illud inscriptum consuetudines Cluniacensium, cuius dedi specimen in praef. ad T. VI. p. XXXIX. seq., habere reapse priscum auctorem Bernardum monachum cluniacensem, quem Trithemius n. 347. ait floruisse medio saeculo XI.

#### DE SIMONE SENENSI EIUSQUE CARMINE.

XV. Simonis Forestani, seu Saviotii, senensis, qui aureo linguae italicae saeculo poëtica facultate claruit, nuper feci mentionem; sed multo uberiorem eius notitiam scripsit Marius Crescimbenius in commentariis suis de vulgari Italorum poési T. II. part. 2. p. 119-120, ad quos lectorem a me ablegari aequum est, ne dicta recinam. Carminum autem ab eo scriptorum non exiguus numerus in codicibus superest plerumque adhuc ineditorum, veluti etiam in nobili codice vaticano, unde mihi hymnum in B. Mariam virginem, sive quandam eiusdem invocationem, sumere placuit, a Simone compositam, pestilentia per Italiam grassante, quam anno ·M·CCC·LXXXIII · civitatem quoque Senensem invasisse, tradit Muratorius in annalibus. En igitur scripti huius annus natulis, quod tempus in ipsius auctoris aetatem aliunde satis exploratam prorsus incidit. Hunc nostri poëtae hymnum, eius metri quod Itali dicunt Capitolo, apud Magliabecchium quoque extitisse, narrat loc. cit. Crescimbenius; idemque legitur in codice quoque gaddiano seu mediceo, ut ait Bandinius Catalog. codd. latt. T. V. p. 447, qui et eiusdem versiculos primum et ultimum indicii causa recitat. Habeant igitur a me lectores hoc Simonis senensis poëtae carmen, quod neuter certe e praedictis editum dicit.

Madre di Cristo gloriosa e pura, Vergine benedetta immaculata, Donna del ciel colonna alta e sicura, Sacratissima ancilla incoronata Da quella sapienza eterno amore, Per cui dall' angel fusti annunziata; Tu se' colei, in cui l'alto Signore Assumpse carne nella tua virtute, Per tor del primo padre il nostro errore. Tu fosti nave e porto di salute De' santi padri, e nostra vera guida Di quelle grazie ch' hai dal cielo avute Tu se' colei a cui tanto si grida Misericordia, e dove ogni uom ricorre. O felice colui che in te si fida! Io non saprei già mai tanto disporre, Quant' una favilluzza del tuo lume Porla più digna loda e gloria torre. Ma tu, Madonna, unde il beato fiume Di vene di clemenza e caritade Esce di grazia sempre per costume, Ascolta me, se nella tua pietade Tu exaudisti mai un cor contrito, E guarda al pianto mio pien d'umiltade. Vedi tu il detestabile partito Non dico pur di me, ma di tua terra Che sempre il nome tuo ha riverito. L'ira di Dio che ora l'arco afferra, Misericordia o madre! or tu sostiene, Che remedio non' c'è, se lui disserra, Vedi la città tua che a te ne viene Siena, che è sempre stata ancilla e serva. Deh, madre mia, or non te ne sovviene? Clementissima donna or tu reserva L'ira del tuo sigliuol, che sopra noi Vedi quanto è pestifera ed acerba!

Rincuora i santi e casti prieghi tuoi, E spunta quella orribile saetta Per tua pietà, che sai che far lo puoi. O santissima madre alma perfetta, O santa avvocatrice onesta e pia, Misericordia e grazia, e non vendetta! Quì si udirà tua dolce melodia, D'innanzi al tuo figliuolo l'orazione, Qui floriranno i prieghi di Maria. Ecco la città tua che inginocchione D'innanzi a' piedi tuoi non può parlare, Tant' è il suo pianto della contrizione! Tu sola se' che lei puoi consolare; E ben conosci quanto l'è mestiero, Tu la puoi ben soccorrere e aiutare. Non fu mai re si dispietato e flero Che non volgesse gli occhi a qualche grazia; Qual sarà dunque il tuo clemente impero? Vedi la cruda morte or che la strazia, Togliendo a poco a poco i suo' bei membra, Di divorarla non si vede sazia. O regina del cielo, or ti rimembra Che sempre l' hai difesa in ogni stremo Per la pietà che del tuo cor consembra. O santissima madre, or che faremo? Non c'è rimasa in terra altra speranza, Se non nel gremio tuo, a chi giremo? Tu se' lo scudo nostro e la baldanza, Che ci difendi dall' eternal spada, E perchè c'è rimasa ogni fallanza. Vergin, se amor dell' umiltà t'aggrada Quando dicesti: padre, ecco l'ancilla, Fa che la voce mia giusta non cada. lo te n'obsecro per quella favilla Del superno splendor, la cui gran lampa La nostra morte in croce dipartilla, Madre, tu ci difendi, tu ci scampa,

Tu ci ricopri sotto il ricco manto, Dove nullo perisce e nullo inciampa. Ed io quel salmo benedetto e santo Dirò con teco o preziosa Dia Con l'armonia del tuo piatoso canto. Magnissica il Signor l'anima mia, E lo spirito mio exulterà Nel salutare Iddio come desia. Perchè conspesse tanta umilità Di me sua vera ancilla. E tutta gente Però ognor benedetta mi dirà. Donde mi fece lui quale possente Le magne cose scritte, e nome eterno, Signor del cielo padre onnipotente La tua misericordia in sempiterno Di progenie in progenie a tutti noi, Che seguiremo il santo tuo governo Fece potenza nel suo braccio, poi Disperse voi superbi (e ancor si vede) Dal regno del suo core; e guai a voi l Poi depose i potenti dalla sede, E gli umili exaltò quanto conviene, Come si mostra per esemplo e crede. Gli esurienti tutti empiè di bene, I ricchi del tesor vani ha lasciato Ch' hanno nel mondo posta la lor spene. Suscepit Israel suo dolce nato, Si ricordò di sua misericordia, E come a' padri nostri avea parlato. O regina inimica di discordia, Tu di' nel salmo tuo, io ben lo intendo, Amica è d'umiltà pace e concordia. Madre, più oltre non troppo mi stendo, Perocchè io penso ci abbi exauditi, Se tanta grazia nel mio cor comprendo. Pregoti ancor che tutti siamo uniti

Tuoi cittadini senza odiarci insieme.

D'altronde siamo assal bene puniti.

Amor mi stringe pur ch' io dica e preme
Della mia terra che inferma si giace,
Ch' io ne vegga divelto ogni mal seme,
Sì ch'ella possa omai viver in pace.

#### DE ALIO CARMINE ITALICO.

XVI. In hoc Spicilegio T. I. p. 567. locutus sum de codice quodam mediolanensi, in quo cum aliis multis carminibus inerat quoque lamentatio scripta nomine Francisci comitis Guidi de Battifolle, postremi Pupiensium in Etruria reguli, qui anno 'M·CD·XL' a Florentinis principatu exutus fuit. Codex quidem mediolanensis nunc a me abest, sed vaticanus adest nobilior, quo res cadem commode continetur. Iam Pupiensis reguli luctuosam catastrophem narrat Scipio Ammiratus hist. florent. lib. XXI, qui orationem quoque Principis ponit, huic cantilenae consonam, victores suos misericordiam frustra rogantis. Longe vero accuratius de Francisco eiusque liberis Carolo, Ruperto, et Lucchino, item de filiabus Ludovica saltem et Gualdrada scribit idem Ammiratus in singulari tractatu de gente comitum Guidorum p. 48. et seqq. Gamurrinus autem hist. famil. nob. tusc et umbr. T. I. p. 157-158. tantum numerum recenset oppidorum ab his Guidis comitibus possessorum, quantum iusti ac magni principatus dignitas postulat. Cantilenae quidem auctor incognitus, aetas tamen cadem quae rei narratae est. Huic respondit Florentinorum nomine Peregrinus quidam, cuius item poëtae particulam postea recitábo. Vidit utrumque carmen in florentino codice etiam Bandinius, qui et initium finemque, sed non satis emendate, adseripsit Biblioth. Leopold. T. 'III' p. 331.

#### LAMENTO

DI PRANCESCO DA BATTIFOLLE CONTE DI POPPI.

me, o me, o me, o me dolente! O mille volte, o me, o cento milia! O dolente vigilia Di mala festa! o mal pensiero e folle! Oime sangue gentil da Battifolle! Come ho condutto me e mia familia A sì trista quisquilia, Che fui signor già si alto e possente! O Perusin fallace e fraudulente Non piccino (1) ma grande in mia ruina'! O venenosa spina Che m' hai trafitto il core ond'ei mi scoppia **(2)** Angoscioso dolor che il cor mi preme, Pensando il gentil seme Che ha maculato mia dura cervice. lo era alto e felice, O lasso me i ed ora son cacciato Per mia follia di sì felice stato. Quell' alta Signoria ch' è tanto prona E generosa a perdonar le offese Mi fu tanto cortese Che aveva indulta mia vecchia follia, Datomi onore e possente balia Di commessione (3) in quel vago paese, Ove prima discese Quel cristallin ruscel di Faltarona. Ivi si riposava mia persona

<sup>(1)</sup> Il codice ha: non picciara mai grande etc. Ho corretto, come il lettore vede, stimando doversi quì intendere Nicolò Piccinino perugino, col quale collegatori il Conte di Poppi, perdè la hattaglia di Anghiari, e poi lo stato. (2) Manca un verso. (3) Ammirato famil. Guidi p. 48.

Con sì bella famiglia e tanto onore Dell' antico valore Del generoso sangue ond io son nato. Ma io solo da me mal consigliato Non curando l'onor ruppi la fede A quel bel flor che vede Il presente e futuro; ond' io rimango O lasso me nel fango Cacciato con vergogna e con disdagio Abbandonando il mio alto palagio. Sotto l'ombra possente di marzocco, E sotto l'ale di siero artiglione, Che trasigge il dragone, Giocondo stava e dormiva sicuro: Firenze hella m' era scudo e muro, Come agli Ebrei il possente Sansone, Sì che nulla offensione Temea di cavalier pedone o rocco. Ma io dolente o me deliro e sciocco, Io dico sciocco e debbo dire stolto Percotendomi il volto Sì che di sangue sia tutto vermiglio, Ostar credetti a quel possente giglio A cui non manca mai vivace umore, Nè mai cangia colore Per ispirar di venti o di tempesta. Ma la mia dura testa O me, o me, mal volontier' il dico, Cacciato m' ha fuor del mio albergo antico. O Carlo mio, o Ruberto, o Lucchino, O Anna, o Ludovica, e tu Gualstrada! Misero me, o qual sia nostro ostello? Ove ritroveremo il bei castello, Lasso dolente! e la bella contrada? O aspra o cruda spada Trafiggi il core a me lasso tapino! O sale imperiali, o bei giardino!

O camere leggiadre e compassate
Di fino oro adornate!
O scala trionfante a beccatelli!
O bei corsieri, o bracchetti, o ucelli!
O tanta riverenza di vassalli,
Che per monti e per valli
Tenea lo scettro e bella signoria!
Ma mia trista follia
M' ha traboccato d' alto in basso loco,
Onde ho perduto festa e riso e gioco.
O folle padre di noi tristi figli

Che n'avea fatti sì leggiadri e belli! Or ci ha fatti ribelli Senza nostro peccato, e fatti tristi. Maledetto sia il di che tu assentisti Al folle tradimento, e i tuoi drappelli Drizzasti e i pensier felli A osteggiar con quei possenti artigli Del gran leone e dei possenti gigli Che abbatte ogni animal che li fa guerra, Ognun batte ed atterra Che contra al suo valor alza la testa. Ello ha la branca si possente e presta, Che non teme l'assalto d'altra belva O di monte c di selva; Sì che costar li fa il folle ardire. Ma chi li vuol servire Con lieto volto e con serena fronte, El fa star franco e per piano e per monte.

O dolci nati e di mio gentil sangue,
Io vel confesso, onde il mio cor si squatra,
E siccome can latra,
Ovver come leon ch' ha febre rugghia,
Come toro ferito grida e mugghia,
E l'alma trista per gran pena è atra,
Sospira grida e latra,
Come percosso da colubro o d'angue

Il cor dolente mio si duole e langue. Ch' io son cagion del mio e vostro male, Ch' lo non aveva equale Nel mio dolce paese ne pareggio. Ora dolente e misero m' avveggio Ch' io ho disfatto voi e me in un punto, Ond'è il mio core emunto, E consumar mi sento ogni valore. Io son pien di dolore, O dolci nati miei, e tanto lasso Ch' io bramo morte e quel dolente passo. O gentil flor che in tutto il mondo spiri Tanto dell' odor tuo che ognun ne sente, Glorioso e possente, Contro del quale io ho tanto fallato, Mercè mercè del mio peccato, Mercè domando a tua piatosa gente Con lagrime sovente Con doglia e con angoscia e con sospiri; E prego il tuo valor che non rimiri Al mio fallie, ma li miei dolci nati Ti sien raccomandati, Che innocenti sono e senza colpe. Io diedi loro oime l'ossa e le polpe. E del mio fallo lor dispiacque tanto Che con sospiri e pianto Contradiceano e con piatosa voce (1). Ma it mio core feroce Non speculando il fin, fece il gran fallo. Che car mi costa, e tutto il mondo sallo. Canzon dolente mettiti in viaggio, E narra a quei Signori il mio lamento Che hanno il reggimento Di quell'alma città ch' è sì piatosa. Con umil voce e non con orgogliosa Fa manifesto il mio gran pentimento,

(1) Ciò conferma l'Ammirato pag. cit.

#### EDITORIS PRAEFATIO.

E ch' io son mal contento,
Se inverso lei cercai alcuno oltraggio.
Di ch' un poco di raggio
Della lor gran pietade in me rifulga,
Se non a me, a' miei figliuoli indulga.

Huic, ut dixi, lamentationi responderunt alio carmine Florentini, qui post diu celebratam iustisque laudibus exaltatam suam rempublicam, miseri Principis postulata prorsus repulerunt. Sic enim apud dictum Ammiratum hist. loc. cit. loquitur Nereus Capponius florentini exercitus ductor, cuius verba quodammodo exprimit poëta in penultima cantilenae stropha, quam solam heic recitabo.

Adunque qual follia o qual mattezza Ti fece, o quale orgoglio o pensier folle, Conte da Battifolle, Che contra al mio valor alzasti il dito? Questo che lo ho narrato avevi udito Aperto e chiaro e per piano e per colle, Che ciascun che mi volle Oltraggio fare, io l' ho messo in bassezza. Il lamento che fai, qui non s'apprezza, E perdonanza quì non ha più loco. Sì che pregarmi, poco Utile sla a te o a' tuoi nati. A quello, a cui tu hai largiti e dati Tutti li sensi tuoi, ti raccomanda; Che di nostra vivanda Più non se' digno; e non ne puoi gustare. Da te puote imparare Ciascun che dar mi vuole affanno o briga, Che la mia mazza arguta il reo castiga.

## SEDULII SCOTI

LIBER

## DE RECTORIBUS CHRISTIANIS

AD GAROLUM MAGNUM IMPERATOREM
VEL LUDOVICUM PIUM. (1)

## INCIPIT OPERIS

PRAEFATIO SUBSEQUENTIS.

Imne ministerium trisido quod praeminet orbe, Arte gubernandum. Sunt artis plurima dona. Omnicreans dominus terras, mare, sidera, caelos Arté creat, totum pulchrum regit arteque mundum. Artibus egregiis sapientia celsa touantis Praeposuit hominem cunctis animalibus orbis. Ars currum regitat, naves ars rite gubernat, Atque triumphalis res artem bellica spectat. Indiget artis apes. Sic ut res publica felix Esse queat, rectore bono populoque beato: Ob hoc caelestum transcurrens prata librorum Florida cengessi vobis, Rex, inclyta serta, Quae capitis vestrae mentis diadema perornent, Sceptraque glorificent Christi dominantia nutu. Atque salutiferas divini dogmatis herbas Pollice decerpsi nardo redolente caláthis.

(1) Videsis capitulum IX.

Sumite de liquidis Isrâhel fontibus undas
Quae satient bibulum praedulci rore palatum.
Gloria nam regum, nitidis et stemmata sceptris
Dogmata sunt Domini, nec non exempla priorum,
Gestaque nobilium procerum famosa per orbem.
Artibus his vigeat vestri res publica victrix,
Atque gubernetur multis feliciter annis,
Donec sideream vos ascendatis in aulam,
Iuste regnantum qua perpes gloria pollet.

#### EXPLICIT PRAEFATIO

Tecum principium, finis, rex Christeque, tecum... Alpha operis famuli sis, Deus, eque tui.

### INCIPIUNT CAPITULA EIUSDEM LIBRI.

- I. De eo quod pium rectorem, accepta potestate regali, primum dignos Deo et sanctis ecclesiis honores dicare oportet.
- II. Qualiter rex orthodoxus semet ipsum regere debet.
- III. Qua arte et industria momentaneum regnum stabiliri potest.
- IIII. De regia potestate non tam opibus et fiducia fortitudinis, quam sapientia cultuque pictatis perornanda.
- V. Quanta sacri moderaminis sollicitudo erga uxorem et liberos propriosque domesticos ab codem est exhibenda:
- VI. Quales consiliarios et amicos bonum principem habere decet.
- VII. Quae-res malos principes faciat. .
- VIII. De avaris vel impiis regibus, et quanta per cos-

DE RECTORIBUS CHRISTIANISI

dem populum mala, vel ipsos ultio divina consequiture

- IX. De rege pacifico atque elementi. Vel quibus danda sunt beneficia.
- X. Quot columnis reguum iusti regis sustentatur.
- XI. De éo quod bonus princeps ecclesiasticis causis benivola intentaque sollicitudine favere debeat et synodalibus conventibus.
- XII. De eo quod saluberrimis antistitum admonitionibus et correptionibus pio rectori obtemperare sit gloriosum.
- XIII. De zelo boni rectoris rationabili ac pietati permixto.
- XIV. De duce christiano, ut non in sua et snorum fortitudine sed in Domino confidat.
- XV. De eo quod imminentibus hostilium bellorum fragoribus divinum sit implorandum auxilium.
- XVI. De adversis si forte contigerint.
- XVII. De non superbiendo post oblatam etiam ab hostibus pacem, seu prostratos hostes.
- XVIII. Gratiarum ac benivola vota post pacem seu victoriam Deo reddenda.
- XIX. De privilegiis sanctae matris ecclesiae a pio rectore conservandis, ac diguis ecclesiarum praepositis atque ministris.
- XX. Quanta ignominia superbos, qualisque vel quanta gloria hic et in suturo principes orthodoxos comitatur.

# INCIPIT LIBER SEDULII

DE RECTORIBUS CHRISTIANIS ET CONVENIENTIBUS REGULIS QUIBUS EST RES PUBBLICA RITE GUBERNANDA.

## CAPITULUM I.

L'ostquam regale sceptrum regnique gubernacula rector christianus susceperit, primum quidem gratiarum actiones atque condignos omnipotenti sauctacque ccclesiae honores oportet ut rependat. Res etenim publica tunc suo initio pulcherrime consecratur, cum regia sollicitudo et sacra devotio sancto superni regis timore simul et amore accenditur; cumque de gloriosa ecclesiae utilitate provido consilio procuratur; ut quem regalis purpura ceteraque regni insignia exterius condecorant, eundem laudabilia vota erga Deum et sanctam ecclesiam interius perornent; quia nimirum ad. temporalis regni fastigium tune insigniter ascenditur, cum omnipotentis regis gloria vel honor pio studio pertractatur. Pius itaque princeps summi donatoris oninium voluntati et sanctis praeceptis obedire magnopere studeat, cuius superna voluntate atque ordinatione se ad culmen regiminis ascendisse non dubitat, testante apostolo qui ait: non est potestas nisi a Deo; quae autem a Deo sunt, ordinata sunt. Quantum se bonus rector a Deo ordinatum esse cognoscit, tantum pia sollicitudine invigilat, quatenus omnia coram Deo et hominibus secundum trutinam rectitudinis ordinabiliter disponat atque perpenset. Quid enim sunt christiani populi rectores, nisi ministri omnipotentis? Porro idoneus et sidelis quisque est minister, si sincera devotione secrit quae ei iusserit suus dominus atquo magister. Hine piissimi et gloriosi principes plus se mini stros ac servos excelsi, quam dominos aut reges hominum nuneupari et esse exultant. Unde beatus David rex et propheta eximius saepe servum Domini se nominat. Nec non et inclytus Salomon eiusdem silius omnipotentem depreoans, inter cetera sic ait: respice ad orationem servi tui, et ad preces eius, domine Deus meus; audi hymnum et orationem quam servus tuus orat coram te hodie, ut sint oculi tui aperti super domum de qua dixisti, erit nomen meum ibi.

Unde et celeberrimae memoriae magnus Constantinus imperator-, credito atque perfecto salutaris crucis et catholicae sidei mysterio, cum laetanti eius imperio etiam religio valde florebat, non sibimet arrogans, gratias omnipotenti Deo referebat, quia ministrum opportunum eum habere dignatus fuerat Deus sui consilii. Ecce imperator eminentissimus plus gratulabatur se Dei fuisse ministrum, quam terrenum habuisse imperium. Hine ipse, quia minister supernae voluntatis fuerat, a britannico mari usque ad loca orientis regnum dilatavit pacificum; et quoniam omnipotenti semet ipsum subdiderat, cuncta hostilia bella, quae sub codem sunt gesta, potentialiter atque fideliter superavit. Construebat et amplis opibus Christi dotabat ecclesias. Hinc ei superna gratia triumphales concessit habere victorias. Quia procul dubio sacri rectores quanto plus se regi regum humiliter subiciunt, tanto magis ad gloriosae dignitatis eminentiam sublimiter ascendunt. Quis autem non miretur quantos hongres Domino praesatus Salomon rependerit, postquam regni sceptrum Deo auctore suscepit? quam sapientissima devotione templum Domini construxerit atque mirifice or-

naverit? quantas denique pacificas hostias Deo optulerit? Hinc fructum suae devotionis atque orationis percepit, sicut apparens ci Dominus locutus est dicens: audivi orationem tuam et deprezationem quam deprecatus es coram me ; sanctificavi domum hanc quam acdificasti, ut ponerem nomen meum ibi in sempiternum; et crunt oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus. Tu quoque, si ambulaveris coram me, sicut ambulavit pater tuus in simplicitate cordis et in aequitate, et feceris omnia quae praecepi tibi, et legitima mea et indicia mea servaveris, ponam thronum regni tui super Israhel in sempiternum, sieut locutus sum David patri tuo dicens; non auferetur de genere tuo vir de solio Israhel. Itaque si ille rex Salomon pro sacra devotione proque construenda domo terrestri Domini, tantam remunerationis gloriam habere promeruit, quam inaestimabilem habebit gloriae palmam si quis Deo amabilis rector sanctam perornaverit ecclesiam, quae est Dei vivi spirituale tabernaculum? Sed haec quae breviter stilo prosali diximus, aliqua versuum dulcedine concludamus.

Quisquis florigeri sceptrum fert nobile regni,
Primum celsithrono vota precesque ferat.
In cuius sacro sunt omnia numine sceptra,
Et pax nobilium, vita salusque ducum.
Nam regale decus radians diademaque regni
Est timor altithroni sanctus amorque Dei.
Lilia florigerum comunt ceu lactea campum,
Ut rosa punicei schematis ore rubet,
Sie iustus rector virtutum flore virescit,
Germinet ut fructus mentis in arce sacros.
Pulchra Salomonem decoravit purpura regeni,
Nee non Davidis fulgida sceptra patris,

Sed magis interius prudens devotio cordis Ornavit invenent glorificando Deum. Instar luciferi niteat res publica vestri, Exortuque novo splendida vota gerat.

## C A P. II.

ni apicem regiae dignitatis, Domino praestante, ascenderit, oportet ut se ipsum primum regatigquem divina dispositio alios regere ordinavit. Rex enim a regendo, vocatur. Tune autem hoc nomine se veraciter appellari intelligat, qui semet rationabiliter gubernare non ignorat. Rex itaque orthodoxus summopere studoat, ut qui subditis bene concupiscit imperare, aliorumque errata disponit corrigere, ipse mala non admittat, quae stricte malus corrigit, et bona quae imperat, aute omnes implere contendat. Sex autem modis bonus rector sese laudabiliter regit; primo quidem dum illicitas cogitationes animi severitate reprimit; secundo dum salubria consilia tam ad suam quam ad. populi utilitatem pertinentia pertractat ; tertio cum otiosa et inutilia seu noxia inanium verborum folia ·proflucre devitet; quarto cum gloriosorum principum prudentiam simul et verha, nec non divinac scripturae eloquia super mel et favum mentis faucibus sapificet; quinto cum perniciosae actionis omne dedecus perpetrare expayescat; sexto vero cum siqua sunt laudabilia, siqua sunt gloriosac dispositionis opera magnifica insigniter ostendat, ut qui interius coram Doniino devota fulgescit voluntate, exterius coram popu-·lo sermone clarescat et opere. Quem decet trinam observare regulam, terrorem scilicet et ordinationem atque amorem. Nisi enim ametur pariter et metuatur,

ordinatio illius constare minime poterit. Ergo per affabilitatem et beneficia procuret ut diligatur, et per iustas vindictas non propriae victoriae sed legi Dei studeat ut metuatur.

Hunc ergo oportet esse humilem in suis oculis sicut scriptum est: rectorem te posucrunt, noli extolli, sed esto in illis quasi unus ex ipsis. Nec solum iuste hominibus, sed sui corporis et animae dominari passionibus, quatenus rector iure queat nuncupari, sicut quidam sapiens ait: rex erit, qui recte faciet; qui non faciet, non erit. Sit ergo consilio prudentissimus in sermone, nunc ut possit terribilis; saepius vero gratia dulcedinis affabilis, victor libidinis, superbiae, atque vesanae ferocitatis, amicus bonorum et inimicus tyrannorum, hostis criminum, hostis vitiorum, in bello cautissimus, in pace constantissimus, fidelibus promissionibus probatissimus, divina humanis praeponens, subiectos deterrens a malo, invitana ad bona, remunerana copia, indulgentia liberaus, ex malis honos, ex bonis faciens optimos. Sit sanctus et utilis rei publicae, clementia commendabilis, in bonitate conspicuus, pietate, fortitudine, castitate, institia pracelarus, vir optimus et apice principali dignissimus, Dei timorem semper prac oculis habens, et secundum omnipotentis decreta, iusta perpensans iudicia, qui dat salutem regibus, et omnia quaecumque vult facit in caelo et in terra et in omni creatura; quia ipse est dominus omnium, cui omne genu flectitur caelestium terrestrium et infernorum, in cuius manu omnis potestas in caelo et in terra, qui est rex regum, et spes gloriae iuste et pie dominantium.

Qui regit assectus animi, rex iure vocatur, Et sluxas carnis qui domat illecebras. Quamvis qui fulvum superat virtute leonem
Rex teneat clarum laudis honore locum;
Sed plus est laudum fastos calcare superbos,
Iram ceu rabidam mitificare feram.
Magnus et ille cluit saevos qui triverit hostes,
Lauriger ac victor clara trophaea refert.
Gloria sed maior comptum caelestibus armis
Hostes aëreos vincere posse ducem.
Est magis imperium mentem frenare per artem,
Quam si quis habeat triplicis orbis opes.
Nam templum Domini iusti mens regia fulget,
Fit thronus excelsi iudicis ipsa Dei.
Comitur illa domus flavo speciosior auro,
Iustitiae solem gaudet habere suum.

## CAP. III.

Regnum linius saeculi momentaneum volubilis rotae vertigini sapientes esse consimile indicaverunt. Nam sicut omnis rotae vertigo, quae superiora habet modo deicit, et quae deiecta sunt modo superius ex-. tollit, ita subito erectiones, subito elisiones terrestris gloria regni sustinet; unde nec veros, sed imaginarios et citius fugitivos honores habet. Illud enim verum regnum est, quod in sempiternum perdurat; hoc autem quod transitorium est et caducum, non veritatem sed quamdam mediocriter similitudinem veri et permanentis semper regni ostendit. Sicut enim arcus caeli varios pingens ornatus arcuato curvamine celeriter refugit, ita nimirum saecularis gloriae dignitas, quamvis ad praesens ornata, tamen est citius fugitiva. Qua itaque arte et quali industria quantaque sollicitudine haec instabilitas ad aliquam stabilitatis effigiem refre-

natur? Forte vero aut armorum violenta fortitudine, aut pacifica tranquillitatis concordia terrestre regnum · stabilitatur? Sed rursus in ipsis armis bellorumque fragoribus grandis instabilitas inesse cernitur. Quid enim incertius est magisque instabile bellicis eventibus, ubi nullus est certus laboriosi certaminis exitus, nulla certa victoria, et saepe ab inferioribus sublimiores superantur, nonnumquam vero in alterutros vergentia mala eveniunt coacqualia; et qui se praesumebant habituros esse victoriam, utrique in fine non habent nisi calamitosam miscriam. Quanta quoque mala sub sicto nomine pacis proveniunt, quis explicare potest? cum etiam illa pax, quae stabilis ac sirma inter bonos esse credebatur, interdum per prava malorum consilia in exitiosas discordiarum tempestates transfertur. Unde in armis instabilitas, in pace transitorium videtur.

Quid ergo aliud restat, nisi ut cor regis et tota spei fiducia non in armorum hominumque fortitune, neque in pacis transitoriae fallacia, sed in omnipotentis clementia figatur? qui regnum quod donavit, sive in adversis sive in prosperis stabilire novit. Cor itaque principis, et fidelis in ministerii regimine devotio, ipsum non descrat, a quo tantum beneficium et gloriosum ministerium donatum fuit ; ne forte ille summus rector indignatus ab co abstrahat beneficium quod dederat, si infidelem esse senserit, quem tamquam sidelem ministrum ordinavit. Nam si rex terrenus a quolibet sibi homine infideli datam auferre valet potestatem, aliique tribuit quem fideliorem comperit . esse, quanto magis supernus universorum donator, quem nullius perfidiae unbila fallere possunt, potens. est a reprobis sua abstrahere beneficia, aliisque prac-

stare quos idoneos suae voluntatis ministros noverit esse? Unde et impins ille Saul rex Israhel privatus fuit regno et vita, quoniam neque fidelis minister extitit coram Domino. At vero David virum electum secundum cor suum omnipôtens invenit, quem ob hoc in apicem regiae potestatis sublimavit, quia illum fidelem fore ministrum elegit praesciendo. Itaque prudens rector cor suum in excelsi gratia stabilire studeat, si transitorium regnum quod est ei commissum, aliquam stabilitatis habere similitudinem desiderat. Et quoniam instus et misericors est Dòminus, cui cordis affectu debet inhaerere, opera multipliciter exhibeat misericordiac, ut multam mercedis gloriam metat. Iustitiam diligat simul atque custodiat ; iniusta vero atque maligna opera in subjectis repudiet, ac laudabili zelo, qui est secundum scientiam, corrigat. Qui dum sit in divinis praeceptis stabilis, illius regnum magis magisque in hoc saeculo stabilitar, et ad aeterna stabilitatis gaudia superno invamine perducitur.

Ceu rotae cyclus celeri recursu
Volvitur, summas reprimitque ad ima
Quas rotat partes rapidum per axem
Mobilitate;

Regna sie mundi trifidum per orbem Gloriae celsum stabilire culmen Nesciunt, lapsum sed habere norunt

Aurea sceptra.

Inclytae plebis suit Israhelis
Floridum regni decus adlevatum
Quando servabant sacrosaneta legis
Mystica iura.

Unde pollebat Domini triumphis, Atque crudeles superabat hostes,

Dum suam plebem pietas tonantis Glorificabat.

Rursus heu quantis premitur ruinis.

Abrahae sanctum speciale patris,

Dum creatori sua prona tempsit

Subdere colla!

Una sed tantae medicina gentis
Iam fuit votis rogitare celsum,
Qui potens noscit stabilire regna
Perpete nutu.

Principes terrae domino potenti
Ferte gaudentes thymiama voti,
Quem tremunt caeli proceres superni
Magnificate.

## CAP. IV.

Umnis autem regia potestas, quae ad utilitatem rei publicae divinitus est constituta, non tam caducis operibus ac terrestri fortitudine, quam sapientia cultuque divino est exornanda; quoniam procul dubio tunc populus providi arte consilii gubernabitur, adversarii Domino propitiante profligabuntur, provinciae regnumque conservabantur, si regia sublimitas religione et sapientia perornetur. Namque hominis naturam Deus hane esse voluit, ut duarum rerum ipse homo cupidus et appetens esset, religionis et sapientiae. Est autem religiosa sapientia saluberrimum decus, devotarum lumen animarum, caeleste donum et gaudium sine fine mansurum. Qui ergo vult gloriose regere, ac sapienter populum gubernare, et vehemens in consiliis esse, a Domino postulet sapientiam qui dat omnibus assluenter, et non improperat, ipsamque sapientiam

ci congruat illud quod scriptum est: beatus est qui invenit sapientiam, et qui affluit prudentia, ceteraque quae in laudibus sapientiae describuntur. Ille itaque rector vere beatus est celebrandus, qui splendore illuminatur sapientiae, quae est fons consiliorum, fons sacrae religionis, corona principum, origo virtutum, in cuius comparatione omnes pretiosarum claritates gemmarum vilescunt. Hace cautissima est in consiliis, mirabilis in eloquiis, magnifica in operibus, fortis in adversis, temperans in prosperis, oculosa in iudiciis. Hace suos amatores caelesti gratia venustat, et tamquam sidereum firmamentum cosdem clarificat, sicut scriptum est: iusti fulgebunt quasi stellae, et intelligentes quasi firmamentum.

Haec Salomonem prae cunctis terrae regibus sublimavit, quia illam amavit ab adolescentia sua, et amator factus est decoris eius. Unde sicut in regnorum libris legitur, ipsi apparuit Dominus Salomoni per somnium nocte dicens: postula quod vis ut dem tibi. A quo cum Salomon cum esset puer, cor docibile postularet, ut iudicare posset populum Domini, et discernere inter malum et bonum, tale responsum a Domino recepit : quia postulasti verbum hoc', et non petisti tibi dies multos nec divitias aut animas inimicorum tuorum, sed postulasti tibi sapientiam ad discernendum judicium, ecce feci tibi secundum sermones tuos, et dedi tibi cor sapieus et intelligens in tantum, ut nullus ante te similis tibi fuerit, nec post te surrecturus sit. Sed et haec quae non postulasti dedi tibi, divitias scilicet et gloriam, ut nemo suerit similis tibi in regibus cunctis retro diebus. Si autem ambulaveris in viis meis, et custodieris praccepta mea, et mandata mea, sicut ambulavit David pa-

ter tuus, longos faciam dies tuos. O quam ineffabile est divinae largimentum gratiae! quae si recto corde et pia intentione poscitur, plus donat quam quod rogatur. Ecce rex Salomon non argentum non aurum non alias opes terrenas, sed sapientiae gazas poposeit a Domino. At qui simplum recte postulaverat, duplum accepit. Nam non solum ditatus est sapientia, sed et sublimatus est indita regui gloria. Unde regibus terrae egregium datur exemplum, quatenus spiritualia dona plus quam carnalia pio desiderio ab omnipotenti exposcant, si diu et feliciter in hoc saeculo regnare desiderant. Decet igitur amabilem Deo principem discendi habere voluntatem desideriumque caelestium. Sic enim vere et cor habet in manu Dei , et regnum cam . pace multis annorum curriculis favente Domino gubernabit.

> Qui cupit rector probus esse iudex, Lance qui iusti trutinaque gaudet, Inhians pulchri terebrare falsa

> > Cuspide veri,

Luminum patrem rutili creantem Solis ac lunae nitidique cosmi Poscat, ut sensis niteat coruscis

Luce sophiae.

Vota cognoscat Salomonis aequi Quae volaverunt subito per aethram, Ac. penetrarunt Domini sabaoth

Aurea tectal

Ipse percepit docilemque sensum Mente lustratus, sapiensque factus. Insuper regni columen gubernat

Gentis hebraeae.

Quid valet flavi nitor omnis auti?

Ostra quid prosunt rosei decoris?
Gloriae quid sunt scythicaeque gemmae?
Quid diadema?

Orba si mentis acies hebescat,

Lumen ut verum nequeat tueri,

Unde discernat bona, prava, insta

Fasque nefasque.

Ergo rectori decus est amare
Te patris verbum sapiensque lumen,
Christe, qui sceptris dominaris orbem
Celsaque regna.

Cuius in dextra requies beata Constat, in laeva locuplesque gaza. Gloriae princeps humiles coronans Tollis opimos.

## C A P. · V.

Rex pius et sapiens tribus modis regendi ministerium gerit. Nam primo se ipsum, quomodo in superioribus ostendimus; secundo uxorem propriam et liberos suosque domesticos; tertio populum sibi commissum rationabili et glorioso moderamine regere debet. Bonum itaque-principem non solum sibimet dominari oportet, dum a malis declinet, et quae bona sunt eligat et firmiter teneat; sed etiam alios sibi confunctiores, uxorem videlicet, liberos, atque domesticos provida sollicitudine ac familiari caritate gubernet. Hoc autem faciens duplicem thesaurizat sibi gloriae palmam, ut dum in se bonus et sanctus sit, alios sibi confunctos, bonos faciat et sanctos, juxta psalmistam qui ait: cum sancto sanctus cris, et cum viro innocente innocens eris, et reliqua. Non enim sufficit propriam habere

honestatem, nisi pudicae et castae coniugis, nec non etiam filiorum et comitum ac ministrorum pudore decoretur, dicente David: ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat. Nam sicut lilium agri aliorum olerum ac violarum multiplici pulchritudine venustatur, et sicut luna stellarum splendore cir cumstantium gratius emicat, ità nimirum rex iustus, ac sapiens, aliorum societate bonorum perornetur. Is ergo perspicaciten procuret, ut non solum nobilem pulchram ac divitem, sed et castam, prudentem quoque atque in sanctis virtutibus morigeram habeat coniugem. Nam quantum coniux iure est coniunctior, tantum aut felle malitiae moxia fit, aut morum dulcedine mellea. Etenim mulier inepta, domus est ruina, divitiarum defectio, iniquorum saturatio, omnium malorum et vitiorum commoratio; quae diversis superstitionibus multum se exterius ornans, interiora animae suae nescit decorare. Quem diligit hodie, odit in crastino. Et sicut quidam ait : naufragium rerum est mulier male · fida marito. Ita e contrario casta et prudens mulier utilibus rebus disciplinabiliter intendens, humili facie hilarique sermone pacifice liberos et familiam regit, proque viri salute, si necesse fuerit, suam animam opponit morti, ac divitias quae sunt mariti sui cum bona fama custodit. Qui est amicus cius heri, idem amicus eius hodie. Fit ergo ipsa divitiarum deductio, et domus confirmatio, viri iocunditas, familiae pulchritudo, omniumque virtutum connexio. Talem autem decet non solum viro suo casta copula esse connexam et subditam, sed pietatis et sanctae conversationis semper ostendere formam, ac prudentium consiliorum esse repertricem. Sicut enim persuasione malae coniugis damnosa nascuntur pericula, ita prudentis uxoris consilio multa proveniunt utilia quae sunt omnipotenti beneplacita. Unde et apostolus ait: quoniam vir infidelis salvabitur per mulierem fidelem.

Nec solum infideles sed ctiam sancti et orthodoxi principes mirabilem saepe in uxoribus perpendunt et auscultant prudentiam, non sexum fragilem considerantes, sed fructus bonorum consiliorum carpentes. Unde et de gloriosi imperatoris Theodosii venerabili coniuge nomine Placilla refertur, quod ipse princeps dum in se bonus et iustus et sapiens erat, habebat et aliam utilitatis occasionem per quam de bonis operibus triumpharet. Coniux enim eius divinas leges eum sacpius admonebat, se ipsam tamen perfecte prius erndiens. Non enim regni fastigiis elevata est, sed potius divino amore succensa. Beneficii namque magnitudo maius ei desiderium benefactoris adhibebat. Repente namque venit ad purpuram. Claudorum atque debilium maximam habebat curam, non servis non aliis ministris utens, sed per semet ipsam agens, et ad corum habitacula veniens, et unicuique quod opus haberet prachens. Sic etiam per ecclesiarum xenodochia discurrens suis manibus ministrabat infirmis, ollas eorum tergens, ius gustans, offerens cochlearia, panem frangens, cibosque ministrans, calicem deluens, et alia cuncta faciens, quae servis et ministris mos est sollemniter operari. His autem qui cam talibus de rebus nitebantur prohibere dicebat: aurum distribuere, opus imperii est; ego autem pro ipso imperio hoc opus offero, bona mihi omnia conferenti. Nam viro suo saepe dicebat: oportet te semper, marite, cogitare quid dudum fuisti, quid modo sis. Haec si semper cogitaveris, ingratus benefactori non cris, sed imperium quod suscepisti, legaliter gubernabis, et harum rerum

placabis auctorem. His ergo sermonibus velut optimam quamdam utilitatem virtutisque habundantiam coniugi suo offerebat.

Rex pius et sapiens terno moderamine regnat Semet suosque subditos.

Gloria regnantis proba moribus eminet uxor, Sient honesta vinea.

Illam nobilitas triplici virtute venustet

Rosis pudici pectoris.

Lactea formoso niteant si colla decore,

Magis nitescat castitas.

Christus ut ecclesiam sibi casto iunxit amore, Uxor viro sic haereat.

Mitis simplicitas iu cuius mente redundet Velut columbae gratia.

Quam decoret pietas, prudentia, sacra potestas, Esther ut alma floruit.

Vincula pacis ament rex et regina, duobus Sit foedus et concordia.

Invida non dirimat geminos discordía pacis Quos lex superna iunxcrat.

Disciplina regat quorum praenobile germen Rami decori floreant.

Aridus ut viridi bene crescat in arbore palmes, Cultor bonus hoc providet.

Princeps et rectrix populum si rite gubernant, Suam regant prosapiam.

Abrâhac veluti generosa stirpe creatis Ornent polos nepotibus.

## CAP. VI.

In humanis rebus nulla quidem ars, ut dicunt, difficilior est quam inter turbulentissimas huius saccu-

li procellas bene imperare, et provide rem publicam gubernare. Sed haec ars tune ad finem perfectionis pervenit, cum ipsa res publica prudentes et optimos consiliarios habet. Trina autem regula in consiliis est observanda; prima quidem ut divina praeponantur humanis, cum obedire oporteat Deo magis quam hominibus. Si quis ergo navim rei publicae tamquam bonus gubernator regere feliciter disponit et exoptat, optima Domini consilia, quae in sacris eloquiis sunt propalata, non negligenter custodiat. Secunda vero consiliorum est regula, quatenus providus rector non tam in suo quam in suorum prudentissimorum innitatur consilio. Unde illa Antonini imperatoris praecipua semper in consiliis fuit sententia: aequius est ut ego tot et talium amicorum consilium sequar, quam ut tot et tales amici meam unius voluntatem sequantur. Salomone quoque hoc ipsum attestante, qui ait : dissipantur cogitationes ubi non est consilium; ubi vero plurimi sunt consiliarii, confirmantur, et erit salus ubi multa consilia sunt. Nam prudens prudentes in consilium vocat, et sine eorum consilio nihil facit. Stultus vero in semet ipso cogitat, et quod sine consilio aliorum cito vult facit. Porro tertia norma in consiliis est optinenda, ne bonus rector dolosos et perniciosos habeat. Quis enim dehet in consiliis malignantium confidere? Nam sicut vallis per campos, et laquei in plateis, et pedicae ubi non putantur, pedes aliorum retinent, ita impiorum consilia felle nequitiae permixta iustos et sanctos in itineribus male impediunt. Sient enim boni consiliarii sursum rem erigunt publicam, sic mali ruinosa calamitate praecipitant. Tales ergo repudiandi sunt consiliarii atque omnimodis detestandi; quia numquam erga principem terrenum devoti erunt, qui Dei

praecepta male vivendo contempuant. Qui cuim possunt esse boni, qui sibi sunt mali?

Sed sicut omnipotentis Dei saluberrima devulganda sunt consilia atque praecepta, ita nonnumquam prudentium rectorum hostibus sunt occultanda consilia. Siquidem in re publica nulla sunt meliora consilia, quam illa quae ignoraverit adversarius. Etenim securum iter agitur, quod agendum hostes minime suspicantur. Duo vero maxime contraria sunt consilio, festinatio et ira. Nam ira obcaecat animum ne utile videat consilium, et quomodo longa consilia plerumque non labuntur. Tunc autem praccipue consilium ad prosperitatis eventum perducitur, cum regia fiducia in omnipotentis auxilio figitur. Unde vero post Deum bona prodeunt consilia nisi a fidelibus et optimis amicis, qui promerentur superna illustrari gratia, ut non errent in consilio? Quorum provida deliberatione, divina inspirante clementia, saepe salubris consilii botrus carpitur. Absit vero ut crudeles tyrannos tamquam infestos dracones bonus habeat princeps amicos; quod pantheris exemplo animalis adstruitur. Siquidem panther genus quadrupedis, est ut physici perhibent omnium animalium amicus, excepto dracone. Illorum itaque amicitiam habeat, quos probos esse cognoscit. Qui sunt autem boni amici? nisi illi qui sunt sancti ac venerabiles, non malitiosi, non furaces, non factiosi, non callidi, non ad malum consentientes, non bonorum inimici, non libidinosi neque crudeles, non circumventores sui principis, sed saneti, continentes, religiosi, amatores principis sui, et qui de illo nec ipsi rident, nec risui esse volunt, qui neque mentiuntur, neque fingunt, et numquam decipiunt; sed veraces, sobrii, prudentes, atque in omnibus suo principi sideles. Talibus itaque personis salva efficitur res publica, piique regnatoris sama crescit et gloria.

Absque gubernaculo navis ceu nutat in alto
Fluctibus, ac tumidis tunditur illa notis,
Gloria sic regni praeclaraque sceptra labascunt,
In pessumque cadunt heu sine consilio.
Nam sunt nonnulli quorum fit mellea lingua,
Aspidis at subtus tetra venena latent.
Qui delenificiis persuadent omnia verbis,
Quorum sermo strepit subdola ceu fovea.
Horum consilio res publica fulta videtur

Ob hoc consilii praedulcem carpere botrum Cum submersa ruat o miseranda nimis!

Iam decet excelsum qui tenet imperium. Dorcades ut vigili montis de vertice visu Quo cito transfugiant cuncta pericla notant, Sic adversa cavet speculari lumine mentis Dux bonus arte bona consiliisque probis. Ceu margaritum bibulis praenobile conchis, Quomodo dulcifluo mel legiturque favo, Sic et amicorum puro de fonte legendum Et decet et prodest utile consilium. Verus amicitiae custos sine felle probatur, Cui placet omne bonum, displicet omne malum. Est est qui verc, seu non non dicere norit, Cui cor secretum consonat atque pium. Olli firma fides vita fit carior ipsa, Nescit harundineas texere mente strophas. Non illum nutare facit clangorque tubarum, Anchora nam stabili corde manet fidei. Talem non gazae non auri pondera norunt Fallere, ne laesa sit pretiosa fides.

### CAP. VII.

Nunc autem ordo exposcit, ut de malis etiam principibus aliqua nos breviter perstringamus, quoniam de bonis quaedam utilia sceptris, quae rei publicae necessaria diximus. Ubi primo quaeritur, quae causa etiam ex bonis malos principes faciat? Ad quod dicendum: iam primum regalis licentia, deinde rerum copia, cum ipsa habundantia rerum causa malorum fiat. Amici practerea improbi, satellites detestandi, eunuchi avarissimi, aulici vel stulti vel detestabiles, per quos omnes etiam in illo dominatore, qui videbatur bonus esse, nascitur oblivio mandatorum Dei. Postremo quod negari non potest, rerum publicarum ignorantia. Hinc colligunt se quatuor vel quinque, atque unum consilium ad decipiendum imperatorem seu regem capiunt. Dicunt quid probandum sit. Imperator qui domi clausus est, vera non novit; cogitur hoc tantum quod illi loquantur, facit iudices quos fieri non oportet, amovet a re publica quos debeat optinere. Unde etiam venditur bonus et cautus et optimus imperator, qui eo ipso miser efficitur cum apud ipsum vera reticeantur. Hinc sacpe tumultuosa indisciplinatione et Dei cultrix pictas et veritas opprimitur, cum multum derogatio praevaleat quando derogatores creduntur fide digni, quos gemina pestis corrumpit acerbissima, amor videlicet falsitatis et odium veritatis.

Quam praccipitans turbo regentes
Subvertit nimium copia rerum!
Qui primumque boni regimine clarent,
Fiunt saepe mali fine profano.
Sacris qui fuerant moribus aurum,

Mox plumbo similes viliter horrent. Et qui vitis erant ubere laeti, Agrescunt veluti spreta labrusca. Incautum dominum mente strophosa Fallunt praecupidi sic et amici. Multis inde dolis optimus ille Anceps fit titubans sicut harundo, Ignoratque miser figmina falsi, - Nec lucent domino lumina veri. Nam caecant oculos regis honores, Aurum, divitiae, nubila, mendae, Vultus feminei blanda voluptas, Cari falsidici, pompa, potestas.

#### C A P. VIII.

Modo consequens esse videtur quatenus de impiis rectoribus nos disseramus, ut agnita illorum malitia ct pessimo in hoc sacculò fine, perpetua quadam ratione, qui prudens est rector a malis operibus se abstinendo cautior et melior fiat, atque summo benefactori placere magnopere procuret. Quid sunt autem impii reges, nisi maiores terrarum latrones, feroces ut leones, rabidi ut ursi? sicut scriptum est de illo: leo rugiens, et ursus esuriens, princeps impius super populum pauperem. Rex siquidem impius tamquam leonis personam habens ad omne responsum acriter verbum nequam sine prudentium consilio cum omni malitia profert, honos humilians, malosque exaltans; cuius dies abbreviantur, et eius memoria cum sonitu peribit. Peccavit enim plus quam potuit. Tales itaque sunt amici malorum, inimici bonorum, servi libidinis ct avaritiae, servi totius nequitiae, ministri diaboli,

semper laborantes ac nihil facientes, gurgites humani generis, miseriae, pabula aeternae gehennae, ut cedrus subito exaltati, sed in profunda tartari praecipitati. Hine psalmista dicit: vidi impium superexaltatum et elevatum ut cedros Libani, et transivi et ecce non erat, et quaesivi eum et non est inventus locus eins. Florent enim sieut olera et foenum agri, quod hodie cum speciositate oritur, et in crastino arescens non reperitur. De quibus per prophetam dicitur: ipsi regnaverunt, et non ex me; principes extiterunt, et ego ignoravi; qui neque recte et regia via sciunt seu volunt incedere, sed ad dexteram sinistramque norunt declinare. Quibus competit illud quod per Esaiam Dominus loquitur dicens: dereliquerunt Dominum sabaoth, et ambulaverunt per vias distortas. Dolosi in consiliis, atroces et mendosi in verbis, maligni in operibus, quorum finis crit secundum opera corum. De quibus per enndem prophetam dicitur: Dominus exercituum cogitavit, ut detraheret superbiam omnis gloriae, et ad ignominiam deduceret inclytos terrae. Sed et beatus Iob : laus, inquit, impiorum brevis est, et gloria hypocritae est instar puncti. Hacc etcuim vita temporalis in comparatione aeternitatis minimo puncto comparatur. Veh autem illis qui pro parvo puncto praesentis felicitatis vendunt gloriam aeternae beatitudinis!

Quanta vero vel cosdem subditos mala vel ipsos rectores ultio divina consequatur, non est nostrae facultatis enarrare; sed pauca de multis placet in manifestum propalare. Regis Pharaonis impietas, quae ex cordis duritia inoleverat, sibi suisque aegyptiis decem plagas intulit, atque insuper rubro mari tartareique Acheruntis imo ipsum suosque submersit. Antio-

chum et Herodem ac Pontium Pilatum, quis nescit quanta districti iudicis ultio perculit? Quid dicam de Nerone, Aegea, et impiissimo Iuliano, aliisque eorum in nequitia consimilibus? Nonne omnes cum suis sequacibus post mortem pessimam os inferni devoravit? Sed ut innumeros praeteream, Theodorici crudelissimi regis de hoc saeculo exitum infelicem explicabo, qui cum esset arrianae sectator invidiae, ac bonorum insecutor christianorum, postremo sicuti cuidam viro revelatum fuerat, inter Iohannem papam et Symmachum patricium discinctus atque discalciatus et vinctis manibus deductus, in Vulcaui ollam iactatus est. Nam quia Iohannem papam affligendo in custodia occidit, Symmacum quoque patricium ferro trucidavit, ab illis in ignem inmissus apparuit, quos in hac vita iniuste iudicavit. O quam districta et iusta sunt omnipotentis iudicia! cuius disponente nutu digna ultio inmitem se cuta est tyrannum. Nam qui servis Domini iniuste transitoriam mortem intulit, duplici morte corporis et animae juste deperit. Qui alios praesenti vita spoliaverat, ipse tam momentanea quam aeterna vita spoliatus fuit. Idem itaque geminum peregit ministerium; nam sibi gehennae supplicium ubi cruciabitur in saecula saeculorum, sanctis vero supernae gloriae palmam administravit . Iniuste iudicati, fiunt repente coronati, atque iudices a Domino in crudelem tyrannum transmissi. At vero iniuste iudicans, fit subito iudicatus, atque aeternae dampnationis flammis addictus. Qua in re nimis terribile exemplum proponitur, ne terrae potentes servos Domini persequantur, quos valido virtutis suae brachio Deus omnipotens ulciscitur. Sed haec de reprobis dicta sint rectoribus. Nunc ad potiora stilo consequenti transeamus.

Reges terrae quos male gesta Dedecorant, similes ne videntur Apris ursis tigridibusque? Hi maiores sunt ne latrones Terrigenûm, rabidive leones, Unguibus accipitresque rapaces. Contigit Antiocho et Pharaoni, Herodi miseroque Pilato Momentanea perdere regna, Cum sociis Acheronta subire. Sic semper reprobos mala damna Affligunt nimis hic et in aevum. Quid floretis tempora proles Ardentes ostroque decori, Quos expectat clibanum ignis, Quem nec laedet roscidus imber? Qui dominum lucis nec amatis, In tenebras yos exteriores Ibitis; illic gloria vestra Arens marcebit sine fine. Iustos vero celsa corona Glorificabit luxque beata.

## · CAP. IX.

Septem speciosiora sunt aliis creaturis Dei, ut sapientes ferunt, caelum innubiale quando argenteo colori mirabili similitudine comparatur; sol in virtute sua quando reciprocis cursibus in splendore gloriae suae habitatores mundi inluminat; luna in integritate nudataque facie nubibus recedentibus, quando proprio cursu solis vestigia investigat; ager fructuosus quando diversis floribus nodisque crispantibus depingitur;

varietas maris quando serenitas caeli nubiumque placidis fluctibus in littoribus pulcherrime ostenditur; chorus iustorum in una side habitantium; rex pacisicus in gloria regni sui, quando in aula regia ostensis muneribus donisque traditis multa beneficia praestat. Rex ctenim iustus et pacificus lacta facie bona dividit, et uniuscuiusque causam diligenter meditatur, et infirmos et pauperes populi non despiciens, cum seniorum et prudentiorum consilio et iudicio vera iudicia loquitur, malos humilians, bonosque exaltans. Dies eius cum gloria extendentur, et eius memoria in aeternum manebit. Princeps pacificus tamquam floridus et fertilis est in proximo paradisus, et quasi vinca honesta copioso habundans fructu, omnem a splendore conspectus sui conturbans discordiam, qui dum pacem in aula suae mentis amplectitur, procul dubio mansionem praeparat Christo, quia Christus pax est, et in pace requiescere cupit. Porro ubi par est, in disputationibus veritas, et in operibus institia invenitur. Sicut ergo providus gubernator procellosi maris pericula arridente temporis serenitate evadere nititur, sic rector pacificus serena mentis tranquillitate ac pacis concordia impetus discordiarum sedula deliberatione compescere meditatur. Quem trinam pacis regulam conservare oportet, hoc est supra se, in se, iuxta se; quia erga Deum, et in se ipso, et circa proximos debet esse pacificus. Tantum est enim pacis bonum, ut etiam in rebus terrenis atque mortalibus nihil gratius soleat audiri, nihil desiderabilius concupisci, nihil postremo melius inveniri. Fructus autem pacificae mentis est, erga subiectos et amicos benignam ostendere miscricordiam simul et clementiam, quibus virtutibus tam pius regnator quam cius regnum gloriose conservatur; testante Salomone qui ait: miscricordia et veritas custodiunt regem, et roborabitur elementia thronus eius. Non enim quicquam est quod bonum rectorem melins populo favorabilem atque amabilem commendet, quam elementia et pacifica serenitas.

Haec, ut alios causa brevitatis omittam, Augustum Caesarem fecit celeberrimum; hace Antoninos, magnum quoque Constantinum, Theodosios, ceterosque magnificos principes sublimiter beatificavit. Eadem quoque magnum Karolum inter cetera virtutum insignia in sacratissimum prae ceteris terrarum principibus augustum dedicavit. Haec Ludovicum piissimum adordinavit imperatorem. Et quid plura referam? Certe serenissima pietatis elementia gloriosos principes et glorificavit in terra, et consortes sanctorum collocavit in caelo. Quippe qui non solum sua, sed et totos semet ipsos omnipotenti dederunt. Nihil autem ab iusto et pio rege donandum est, nisi quod sit beneficium. Benesicium autem si ad aliquam mercedis remunerationem in hoc saeculo refertur, interit atque finitur. Nec enim possumus id habere integrum, cuius pretium nobis persolutum est. Unde non tam beneficium sed potius commercium dicenda est talis largitio. Danda sunt vero beneficia, quae data boni principis famant pietatemque et iustitiam non laedunt, iuxta dignitates personarum et utilitates rerum, non secundum cupiditates accipientium, qui facile sibimet denegant; quia quod difficile aut impossibile est, improbe atque atrociter exposeunt. Unde Nerva imperator dicebat : amici cum se mereri omnia praesumunt, si quicquam non extorserint, atrociores fiunt. In omnibus itaque largitionibus temporalibus servanda est mensura rectaque in donatione intentio, ut pro salute rei publicae et

sanctae utilitate ecclesiae proque caelestis indeptione gloriae bonis melioribus optimis cuneta per sereni prin-

cipis munificentiam distribuantur.

Conditor supernus orbis imperator omnium Ipse cuncta quae creavit pulchra secit artisex. Inter haec creata, septem pulchriora praeminent, Picta caeli sphaera lucis emicante gratia, Alma solis inter astra candidansque gloria, Ac referta post bicorne luna stemma lumine, Fructuosus et virescens hortus slore germinum, Thetyos serenitas quae visa mulcet omnium, Sanctus et chorus piorum te Deum colentium, Gloriosus atque rector optimus per omnia, Liberalis et serenus sanctitate praeditus, Acquitate puritate cordis ille praeminet, Quem tremit superbaque reprobûm celsitas, Qui bonos honorat sponte largitate regia. Pacifer et beatus ille fit sicuti vinea, Trinitatis est imago digna sorte caelitum.

## CAP. X.

Ded inter hace aliud quod est sciendum, quoniam ut sapientes perhibent, sunt octo columnae, quae fortiter regnum, iusti regis sustentant. Prima columna veritas est in omnibus rebus regalibus. Secunda columna patientia in omni negotio. Tertia largitas in muneribus. Quarta persuasibilitas seu affabilitas in verbis. Quinta malorum correctio atque contritio. Sexta bonorum amicitia atque exaltatio. Septima columna levitas tributi in populos. Octava aequitas iudicii inter divites et pauperes. Hae sunt itaque octo columnae, quae regnum justi principis et in hoc saeculo stabilitant, atque ad aeternae stabilitatem gloriae perducunt-

Fabrica nulla tenet stabilem per tempora formant, Si non fulturis nixa sit illa suis. Nec stabilire queunt splendentia lumine templa, Aula nec et regum his sine firma potest. Iusti rectoris propriis sic stare columnis Publica res poscit propitiante Deo. Prima columna micat veri speciosa decore. At patiens regimen rite secunda tenet. Tertia largiflua meritis dat munera dextra. Quartaque blandiloquax dulcia verba sonata Quinta malos reprimit, miro zeloque coruscat. Gaudet sexta potens magnificare bonos. Septima clementer populi levigatque tributum. Ast octava regit iustitiae trutinam. Nititur his solidis res publica fulta columnis, Sicuti mons Sion his stabilisque manet.

### CAP. XI.

Cum itaque his octo columnis regiae potestatis eminentia fulciatur, decet amabilem Deo rectorem causam sui personalem utilitatibus postponere ecclesiasticis, ut in quantum memor est beneficiorum Dei, quae illi superna gratia concessit, in tantum beneficii largitorem honoret. Tunc vero honorare altissimum bonus princeps cognoscitur, cum illorum qui laborant in agro dominico, tamquam magni regis dispensator, adiutor et protector efficitur. Certum namque est quod tanto propitius causas terreni principis omnipotens sua pietate disponet, quanto de sua, sanctae videlicet ecclesiae, causa illum sollicitum esse viderit. Itaque providus rector studeat facere quae Deo sunt beneplacita, si ipse desiderat, ut Deus faciat quae, sunt illi pro-

spera et gloriosa. Isque diligenti cura sollerter profideat quatenus synodales conventus per singulos anaos bis vel ter fieri iubeat, ut quod ad verum Dei cultum pertinet, quod ad ecclesiarum ipsius reverentiam, et ad honorem pertinere cognoscitur sacerdotum, vel quid contra mandata Domini gestum sit, in ipso reverendo atque unanimo discutiatur conventu, ut quicquid bene actum sit, corroboretur; siqua vero sunt male gesta, in melius corrigantur. Ubi et ipsi pracpositi oportet ut investigentur qualiter suis ministeriis fungantur, vel quomodo plebem sibi commissam tam caelesti informent doctrina, quam sanctae conversationis imbuant exemplo. Quae omnia si cum pacis unanimitate et canonica iustitia subtiliter pertractentur, fructuosa utilitas sanctae ecclesiae gignitur, ac reverendi rectoris, cuius benivola deliberatione scilicet et auctoritate haec aguntur, magni seminarium propagatur meriti.

Nam pretiosa religiosi principis est corona sanctum episcoporum concilium, in quo famosissimus magnus videlicet Constantinus imperator exultans in Domino gloriabatur, qui collectos ex omnibus fere gentibus quae sub caelo sunt, quibus Christi praedicatum erat evangelium, viros sacratissimos plus quam trecentos episcopos tam doctrina quam miraculis cornscantes, propter catholicae discussionem fidei in unum, hoc est nicaenum, congregavit concilium. Unde et hic huc usque mos christianus inolevit, ut apud omnes orthodoxos ecclesiarum principes synodales fieri conventus decernatur, propter necessarias sanctae ecclesiae utilitates, quae non nisi synodalibus investigari conciliis atque canonicis definiri sanctionibus debent. Unde cautum et humilem et valde circumspectum opor-

tet esse regem; nec quicquam de negetiis ceclesiasticis indicare praesumat, ante quam synodalia statuta cognoscat. Siquidem ecclesiastica iudicia valde sunt coram Deo periculosa, nisi cum maxima proferantur iustitia; praecipue si per calumpuiosos accusatores et mendosos testes, qui innocentes sunt examinentur absentes, quod est christianitatis alienum. Unde et illud in evangelio legitur: numquid lex nostra iudicat hominem, nisi audierit ab ipso prius et cognoverit quid faciat? Pius itaque rector tamquam luminosa pupilla primo quod iustum et legitimum est secundum canononicas sanctorum episcoporum sanctiones perspicaciter adtendat; dehine consensum atque auctoritatis adminiculum his quae sunt vera et iusta adhibeat. Per se vero nullatenus de talibus praeiudicium faciat, ne forte errando ante conspectum Domini culpam aliquam detestabilem incurrat.

Unde venerabilis memoriae Valentinianus imperator cum a sanctis episcopis rogarctur quatenus dignaretur ad emendationem sacri dogmatis interesse, mihi, inquit, cum minimus de populo sim, fas non est talia perscrutari; verum sacerdotes, quibus haec cura est, apud semet ipsos congregentur ubi volucrint. Et haec quidem dicebat imperator tam virtute humilitatis praeditus, quam Dei timore munitus, ne forte offenderet altissimum si sua propriam praetulisset potioribus sententiam. Hoc ipsum fecit, ut praedixi, magnificus et sapientissimus imperator Constantinus, non in sua sed in sanctorum prudentia sapientiaque episcoporum confidens. Hoc beatus Iovinianus Deo amabilis princep; fide inconcussa servavit; qui dum hostis esset arrianae perfidiae atque sectator nicaeni decretorum concilii, ex momentanco terrestris imperii

fastigio aeterni sibi gloriam regni comparavit. Quid referam de duobus sacratissimis divina praestante gratia imperatoribus Theodosiis? qui in tantum omnipotenti placuerunt, ut regias purpuras, sceptra quoque et apicem imperatoriae dignitatis divinis praeceptis et canonicis institutis Domino inspirante subderent, ac pium zelum erga Dei ecclesias indefessa caritate semper haberent. Unde illos universorum dominus sublimavit in terris, et post praesentis gloriam felicitatis tamquam dilectos sibi ministros in aeternum beatificat in caelis. Sed si quis est tantorum aemulus gloriae principum, si quis christianus rector feliciter et gloriose in hoc saeculo regnare desiderat, et ad palmam sempiternae beatitudinis pervenire contendit, illorum fidelissimam erga cultum omnipotentis imitetur devotionem, seque benivolum, clementem, in iudiciis districtum, in cordis humilitate mansuetum, in visceribus misericordiae compatientem, in largitate munificum, in zelo qui secundum Deum est fulmineum circa Dei ecclesiam sollerter exhibeat, si consortio supernorum civium cum sanctis et iustis rectoribus regnare perenniter procurat.

Princeps magnificus quem Deus extulit
Ut praesit populo sceptriger inclytus,
Debet celsithrono se bene subdere,
Cedros qui Libani conditor edidit,
Montes qui superos vertice sublevat,
Qui gemmare facit raraque floribus,
Pinxit quique polos sideribus pater,
Qui caeli Cherubim rex supereminet.
Reges terrigenas malignos is ordinat.
Ob hoc provideat rector honoribus
Excellens superis quos Deus attulit,

Olli quo placeat qui regit omnia,
Regnum qui tribuit maximus arbiter.
Illum magnificat quisquis eum colit,
Verbo corde pio regimine moribus.
Christi quique volens ecclesiae favet,
Servator canonum, ductor et optimus
Claret iustitiae stemmate fulgidus.
Rex est iure sacer qui sacra dogmata
Ac decreta patrum servat in omnibus.
Illum clarificat pontificum chorus,
Ceu gemmae radiant in diademate,
Ut campum decorant violae ac lilia,
Illustrantque polum fulgida sidera.

### CAP. XII.

Uportet autem modestum dominatorem pondere humilitatis et obedientiae virtute fieri praeditum, ut virtutes humilitatem videlicet atque obedientiam, quam ipse in subjectis diligit, in se ipso recognocat. Itaque si contigerit ut a prudentibus reprehendatur, se quidem reprehensibilem esse acriter doleat, ac protinus ad paenitentiae medicamenta currere festinet; et qui libenter peccaverat, virgam correctionis libenter atque gratanter accipiat; et prius quam creator manum suam ad feriendum excutiat, de correctione commissi sceleris summopere studeat, ne tam postmodum acrius destrictus index feriat, quantum diutius et clementer expectat. Praeoccupet faciem Domini in confessione, si quis regni gubernator in abscondito peccavit vel publico. Quomodo de sancto rege et propheta David legitur, qui cum post stuprum Bersabee et homicidium commissum in Uriam hethaeum per Nathan reprehenderctur prophetam, non erat repreheusori indignatus, sed sibimet, recognoscens suum peccatum, iam fuerat iratus; et qui post culpam hilarescebat perpetratam, se ipsum per amaram deslevit paenitentiam. Hinc lacrimis veniam promeruit qui coram Domino gravia scelera commisit, et ex sonte lacrimarum venit ad manipulum gaudiorum, sicut ipse alibi dicit: qui seminant in lacrimis, in exultatione metent; et reliqua.

Sed et illud quod de gloriosi principis Theodosii admiranda humilitate atque paenitentia traditur, nec praetereundum esse videtur, qui cum post iniustam multorum milium necem Mediolanum venisset, et sollemniter in sacrum voluisset intrare templum, ei sanctus Ambrosius huiusmodi cladem, plenam valde gemitibus, audiens occurrit foris ad ianuas, et ingredieutem his sermonibus a sacri liminis ingressu prohibuit. Nescis, imperator, perpetratae a te necis quanta sit magnitudo? Neque post causam tanti furoris mens tua molem praesumptionis agnoscit? Sed forte recognitionem peccati prohibet potestas imperii. Quibus igitur oculis aspicies communis domini templum? Quibus calcabis pedibus sanctum illius pavimentum? Quomodo manus extendes de quibus adhuc sanguis stillat iniustus? Quomodo huiusmodi manibus suscipies sanctum Dei corpus? Qua praesumptione ore tuo pocu-Ium pretiosi sanguinis percipies, dum furore sermonum tantus iniuste sit sanguis essus? Recede igitur, recede, nec secundo peccato priorem nequitiam augere contendas. Suscipe vinculum quo te omnium dominus nunc ligavit. Est enim medicina maxima sanitatis.

His sermonibus obediens (crat enim divinis eruditionibus enutritus, et aperte sciens quae sunt propria sacerdotum, quae regum) gemens et dessens ad

regalia remeavit. Cumque octo mensium continuo transissent tempora, propinquavit nativitatis Salvatoris nostri festivitas. Imperator autem lamentationibus assiduis in palatio residens, continuas lacrimas incessabiliter expendebat. Ingressus autem Rufinus tunc magister, et singularem apud principem siduciam habens, et videns principem in lamentatione prostratum, accessit ut lacrimarum causas inquireret. At ille amarissime ingemiscens et vehementius lacrimas fundens, tu, inquit, Rusine, ludis et mala mea non sentis; ego autem lamentor et gemo calamitatem meam, quia quidem servis et mendicantibus aperta sunt templa Dei, ct proprium Dominum libenter exorant, mili vero ingressus non est ad cum. Insuper etiam clausi sunt caeli. Haec dicens, verba singula singultibus irrumpebat. Quem cum idem Rufinus beato reconciliare Ambrosio persuaderet, neque tamen potuisset, haec imperator in media iam platea cognoscens, pergo inquit et iustas in facie suscipio contumelias.

Cumque ad sacra limina pervenisset, in sanctam quidem basilicam non praesumpsit intrare, sed veniens ad antistitem, et inveniens eum in salutatorio residentem, supplicabat ut eius vincula resolveret. At ille tyrannicam dicebat cius praesentiam, et contra Deum vesanire Theodosium, ciusque calcare leges. Verum imperator non, inquit, insurgo adversus ecclesiasticas sanctiones, nec inique ingredi limina sacra contendo, sed te solvere vincula mea deposco, et communis Domini pro me exorare elementiam, nec mihi ianuam claudi, quam cunctis paenitentiam agentibus Dominus noster aperuit. Tune antistes quam, inquit, paenitentiam ostendisti post tantas iniquitates? quibus medicaminibus incurabilia vulnera plagasque

curasti? At imperator tunm, inquit, opus est et docere et medicamina temperare, meum vero oblata suscipere. Quibus verbis imperatoris auditis, quae illius humilitatem, atque ipsum spontaneam paenitentiae suscipere afflictionem monstrabant, sanctus Ambrosius salutarem ei medicinam tantorum vulnerum apposuit, qua percepta imperator magnas gratias referebat. Tali ergo tantaque et praesul et imperator virtute clarescebant, quorum opus valde-fuit admirabile, illius siducia, huius obedientia, illius zeli servor, huius autem fidei puritas. Porro regulas pietatis quas a magno sacerdote percepit, etiam reversus in Constantinopolitanam urbem servavit. Nam dum festivitatis tempore ad ecclesiam processisset, oblatis in altari muneribus, mox egressus est. Cumque Nectarius praesul ecclesiae, mandasset cur intus stare noluisset, mandavit princeps: vix, inquit, potui discere quae disserentia sit imperatoris et sacerdotis; vix enim veritatis inveni magistrum; Ambrosium namque solum novi vocari digne pontificem. Tantum itaque prodest increpatio a viro virtutis prolata!

Unde perspicuum est quod decet bonos et pios rectores salubres antistitum, quasi spiritualium medicorum, humiliter et libenter auscultare correctiones, testante Salomone qui ait: inauris aurea et margarita fulgens, qui arguit sapientem et aurem obedientem. Melius est enim a sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi. Nam si nostrorum vulnera corporum a medicis sanari vehementer desideramus, et in praesentia medicorum eadem ostendere non erubescimus, et in dolore medicinae spe salutis oblectamur, quanto magis de vulneribus et plagis animarum nostrarum nos maiorem habere curam oportet, quousque

spiritualis medicus, quamvis acerrimam medelam adhibeat, per quam spes certa nostrae sanationis siat? Sicut enim scalpellus medici non ob hoc malus est quod resecet vulnera, et putridas amputet carnes, sic et correctio salubris.

Quam lux rutilo nova caelo. Fit grata habitantibus orbem Post nubila noctis opacae Phoebi radiante corona; Quam ros sitientibus arvis. Post torrida caumata cancri, Boreae post frigora saeva Ver florigerumque screnum; Sic praeveniente piaclo Animae fit cara medela. Morbis medicantur anhelis Iam quisque salubribus herbis Tulcrint quo corporis aegra. Cura vigilante sagaci Famulae si tanta rependunt Fragili medicamina carni; Cur non potior medicina Dominam medicatur honoram, Simulando iura creantis Animam deitate beandam? Quis vulnera tollere culpae Medico potest sine docto? Caveant igitur dominantes; Vitiis si mente labascunt, Adeant medicosque peritos, Christi pietate ministros Quis discant subdere colla, Qui possunt pellere morbos

Oleo vinoque salubri.
Nec non caelestibus herbis
Paradisi flore creatis
Extinguunt dira venena.
Revocant animas et ab imis
Verbo virgaque potenti,
Quas sancta caelitus arte
Revehunt ad pascua vitae.

#### CAP. XIII.

Non est facile hominibus universas vitare hostis insidias. Nam dum quispiam libidinis effugerit passionem, incurrit in avaritiam; qua declinata, invidiae fovea pracparatur; hanc si transcenderit, vitium furoris incurrit; et alios plurimos laqueos ponit inimicus, quo capere possit incautos. Et corpus quidem passiones habet facile ministrantes, ut animam possit occidere; sed mens divino solatio vigilans machinationum cius destruit argumenta. Humanam naturam participatus Theodosius praefatus imperator habuit passionum quoque communionem, iustoque furori immensam permiscens crudelitatem, iniustam operatus est passionem. Quam rem narrare necessarium est propter utilitatem legentium (1). Thessalonica civitas est grandis et populosa, in qua dum fuisset orta seditio, quidam iudicum lapidati sunt atque tracti. Hinc indignatus Theodosius non refrenavit infirmitatem iracundiae, sed iussit iniustos gladios super omnes evaginari, et una cum nocentibus innocentes interimi. Septem milia ete-

<sup>(1)</sup> Sumitur sequens narratio ex Theodoreti historia lib. V. cap. 17. 18; ut ex capitulo eiusdem 19. derivata suerunt quae noster dixit de Placilla cap. V. p. 47.

nim hominum, sicut fertur, occisi sunt, non praecedente iudicio, sed tamquam in messibus omnes simul
incisi sunt. Quam ob rem, ut diximus, beatus Ambrosius praefatum imperatorem sancto zelo succensus
graviter redarguit, ac furorem principis inrationabilem
et scelus nefandum severa invectione detestatus fuit.

Unde honus et prudens rei publicae gubernator aptum est ut illud praecaveat, ne dum suam suorumve iniuriam ulcisci supra modum disponit, inrationabilis reatum furoris incidat; sed propriam iram refrenare non negligat, et iusti suroris stimulos assectu pietatis removeat, ne forte si plus insto desaeviat in subiectos, incurrat rabiem leoninae serocitatis. Unde scriptum est: noli esse sicut leo in domo tua, subvertens domesticos tuos, et opprimens subjectos tibi. Nam sicut debellare superbos, ita et parcere subjectis, justum et miséricordem dominum oportet. Unde et Antoninus imperator dicebat, malle se unum civem servare, quam mille hostes occidere. In corrigendis itaque criminibus miscenda est lenitas cum severitate; faciendum ex utraque temperamentum, ut neque multa asperitate exulcerentur subditi , neque nimia benignitate solvantur. Nec ulla correctionis seu vindictae habeat modum, nisi recte praecedat indicium. Nec decet serenum rectorem surore iracundiae, tamquam selle amaritudinis, esse perturbatum, si iustum vult proferre iudicium, cum nimis irascentium caeca sint iudicia. Non enim potest serenum lumen institue ac veritatis cernere, qui caligine obnubilatur iracundiae. Opponatur itaque fortis patientiae clypeus, contra invationabilis impetum furoris. Nam sicut scriptum est, melior est patiens viro ofiti, et qui dominatur animo suo expugnatore urbium-Fortior enim est qui violentiam, et in se ipso inclusam

feram superat iracundiam, quam qui leonem perimit.

Quanta vero mala per subitaneum furorem et impatientiae vitium eveniant, quis explicare potest? Rex Saul furoris impetum non refrenans, immani saevitia sacerdotes Domini trucidavit. Salomon quoque quamvis splendore sapientiae fuerat illuminatus, tamen furoris passione repletus suum fratrem interfici praecepit, pietatem' tyrannidi postponens. Quid referam' de reprobis Iudacis? qui dum zelum, sed non secundum scientiam habuerunt, in silium Dei et sanctos eius discipulos homicidae extiterunt. At patientis virtute mansuetudinis sanctus David praeditus, ctiam inimicis suis saepe pietatis affectu pepercit; nonnumquam vero Dei zelo stimulatus inimicos Domini usque ad mortis exitium protrivit. Decet enim dilectum Deo principem contra hostes et blasphemos christiani nominis fulmineum frequenter habere zelum. Nam si Nabuchodonosor rex alienigena, ne blasphemaretur Deus Israhel in tantum saeviit, ut tale decretum firmaret dicens, quicumque dixerit blasphemiam in Deum Sidrac, Misac, et Abdenago, ipsi in interitum crunt, et domus corum in perditionem; quanto magis orthodoxos rcctores contra inimicos christianae fidei et doctrinac atque religionis zelare oportet? quatenus omnipotenti, cuius ministri gratia sunt ordinati, tanto magis placeant, quanto ferventius ca quae Christi sunt, laudabili zelo satagere anhelant.

Post inclytos labores
Ac laurea trophaea,
Toga candente pacis,
Et regia corona
Lectis micante gemmis
Auroque compta flavo;

Cum purpura coruscat,
Aulae decorus ordo,
Feliciter regentem
Cum sors beata comat,
Quam saepe mentis aulam
Perturbat ira praeceps,

Ac zelus ardet intus
Gaeco furore cretus!
Aenea fervet olla
Nec sic furens in astra,
Ceu principis severa
Cor saevit ut leaena.
Nolens modum tenere
Infecta mens veneno:

Misceatur ergo menti,
Flagransque odore pacis
Dux fiat, ac serenus
Grato nitente vultu.
Nec iudicans sit ante
Quam veritas patescat.
Nam notione nocte
Cor splendet ut lucerna

## C A P. XIV.

Ded dum boni rectores fastum superbiae tyrannidis in adversariis debellare student, non in se nec in suorum fortitudine, sed in altissimi virtute et gratia totant considentiam stabilire debent, quia ipse est solus et potens protector omnium in ipso fiducialiter sperantium. Unde per psalmistam dicitur : bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus; bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine. Et alibi: nolite confidere in principibus neque in filiis hominum, in quibus non est salus. Exiet spiritus cius et revertetur in terram suam; et reliqua. Cui ctiam Hieremias concinit dicens: Domine, omnes qui te derelinquunt, confundentur; recedentes a te, in terra scribentur; quoniam dereliquerunt venam aquarum viventium Dominum. Maledictus homo qui confidit in homine, et ponit carnem brachium suum, et a Domino recedit cor eius; et reliqua. Nullus ergo debet confidere in in homine, aut praesumere quod nullus ei possit resistere. Praesumebat et silurus piscis quod hamum sibi nemo iaceret, nemo tenderet retia; et si incidisset, omnia disrumperet, et tamen fuscinam (1)

(1) Piscatorium instrumentum fuscina est, bidens aut tridens,

non evasit. Quod si quis singulari fortitudine excellens ob hoc singulos non timeat, idem multos necesse est ut caveat. Nam qui ab uno vinci non potest interdum a multis vincitur. Elephas grandis est, et occiditur; leo fortis est, tigris fortis est, et occiditur. Prudentis autem rectoris est etiam metuere vel praecavere inferiores, cum sacpe ab inferioribus superiores superentur. Quam immanis est crocodilus et dentibus atque unguibus intolerabilis! qui tamen ab enideo bestiola ventre perimitur. Monoceron elephantem cornu perforat. Formidabilis elephantus murem timet. Leo rex ferarum exiguo scorpionis aculeo occiditur. Nemo itaque in suis viribus temere praesumat.

Sed ne quis in suorum fortitudine ac numerositate confidat, Xerxes rex Persarum bellum adversus Graequa velociter et perite vibrata confixi pisces capiuntur. Id ex veterum scriptis constat, et usus etiam hodiernus demonstrat. Nam et ego autumnalibus feriis in Circaea palude ad Luculli villam iacta fuscina breve piscibus bellum intuli. Hinc', utpote Deus marinus, tridentem fuscinam gestat Neptunus, eique ipsam sub pedibus sternit Martianus. Capella; quo loco, doctus alioqui vir Caylusius, ut dixi in praesatione ad Homeri picturas, ridicule legit lusciniam pro fuscina. Causam hanc verissimam, cur detur Neptuno fuscina, unus fortasse inter mythographos novit Phornutus cap. de Neptuno, quamquam et ipse immerito dubitans: céges de τρίαιναν, πότερον έπει αὐτή χρώνται πρός τήν τών έχθύων θήραν, ή ως έπιτηδείου τούτου του οργάνου πρός την κίνησιν της γης? Ceteri, quod valde miror, in alias abeunt, quas piget referre explicationes, hanc unice veram, ut reor, ignorantes; veluti Servius ad Aen. I. 138; Fulgentius lib. I. 3; et vaticani Mythographi apudnos Class. AA. T. III. pp. 39: 86. 183; nec non graeci Auctores laudati a Munckero ad Fulgentium loc. cit. Pictores vero ac statuarii, hoc aptius, prae ceteris piscatoriis, instrumentum Neptuno distinguendo adhibent; etenim tridens cum marinum Deum denotat, tum etiam sceptri vicem gerit, et omnino decoram atque speciosam aquarum domino d'gnitatem conciliat.

ciam a patre susceptum per quinquennium instruxit; qui videlicet Xerxes .pcc. milia armatorum de regno, et ccc-milia de auxiliis, rostratas etiam mille ducentas, onerarias tria milia numero habuisse narratur; ut merito inopinato exercitui, immensaeque classi vix ad potum flumina, vix terras ad ingressum, vix maria ad cursum suffecisse memoratum sit. Sed Leonidas rev Spartanorum cum quatuor milibus hominum contra mille milia armatorum eiusdem Xerxis in bellum processit, ac deletis Persarum copiis, victor et bello clarissimus cum suis paucis pro amore liberandae patriae occubuit. Xerxes vero bello in Graecia infeliciter gesto, contemptibilis suis factus, in regia circumventus occiditur. Nam saccularis gloriae et incurvabilis superbiae pedissequa est ignominia. Hinc per Salomonem dicitur: Dominus exercituum hoc cogitavit ut detraheret superbiam omnis gloriae, et ad ignominiam deduceret omnes inclytos terrae.

Non ergo glorietur fortis in fortitudine sua, nec dives in divitiis suis. Nam si eruca parvusque vermiculus fortior homine est, ut quid se iactat terra et cinis, et elata per superbiam, cum ex humo sit, humana contempnit? Itaque qui gloriatur, in Domino glorietur, qui arcum potentium infirmat, et infirmos robore accingit; cuius adinventiones sunt ut superbi cadant et humiles surgant; cui omnis potestas a patre data est in caelo et in terra, et omnia subiceta sunt sub pedibus cius. In quo si quis fiducialiter anchoram spei fixerit, misericordia circumdabitur, sicut scriptum est, qui sperat in Domino sublevabitur. Expectatio iustorum lactitia, psalmista attestante qui ait: sperantes autem in Domino misericordia circumdabit. Et iterum: beatus vir, cuius est nomen Domini spes

cius. Quis enim speravit in Domino, et confusus est? Quis permansit in mandatis eius, et dereliclus est? Quis invocavit Dominum, et despectus est? Quoniam pius et misericors Dominus.

Quisquis bellipotens saevis confidit in armis, . In se sive suis spem male fidus habens, Instabili tremulans folio simulabitur ille, Grando quod excussit, quod notus atque movet. Cuius loricae textura rigente metallo Ut fragilis telae nutat arancolae. Plumbeus ut pugio gladius lentescit acutus, Nec fidus dominum protegit et clypeus. Quem galeae tutela premit ceu lanea cassis, Lancea vulnipotens sicut harundo valet. Talibus horrendus iactabat saepe Golias, Quem funda missus stravit ab hoste lapis. Illum non vicit clypeus, non arma tremenda, Nonque minax sermo profuit allophylo. Si leo si tigris perimitur si crocodilus, Ingens si murem trux elephasque timet; Ergo nec in proprii fidendum viribus ulli Belligero, quamvis aenea membra gerat. In Domino potius vivo spes tota locetur, Qui regit altithronus numine regna Deus. Qui dat et omnipotens ducibus sperare superna,

# CAP. XV.

Virtutem valida vincere posse manu.

Unde si quando bellici rumores crebrescant, non tam in armis corporalibus et fortitudine considendum, quam assiduis ad Dominum orationibus est insistendum, Deique sunt imploranda auxilia, cuius in manibus con-

sistit salus, pax, atque victoria; qui si pia devotione invocatus fuerit, numquam se invocantes descrit,
sed cisdem misericorditer adiutor in inportunitatibus
assistit. Nam cum suorum electorum manus et voces ad
patrem misericordiarum elevantur, hostium ferocitas
adnihilatur, ac nonnumquam hostibus subitanea ignominia mortisque fovea, piis vero inopina victoria disponitur; dum pii viam desperatae salutis, impii autem decipulam insperatae mortis intrant. Sed quod dicimus, evidentibus exemplis nos approbemus.

Moyses legislator cum manus suas in oratione elevabat ad Dominum, vincebat Israhel; cum paululum remittebat, vincebat Amalec. Sic et rege l'ezechia non corporalibus armis pugnante, sed cum lacrimis exorante, angelus Domini centum octoginta quinque milia Assyriorum una nocte interfecit. Iosaphat rex laudes Domino personabat, et Dominus pro laudante hostes superabat, ita ut converteret hostium insidias in semetipsos, vel mutuis caderent vulneribus. Israhelitae vero ingentem praedam de spoliis occisorum tollentes, ita onusti sunt, ut omnia portare non possent, nec per tres dies spolia auferre prae praedae magnitudine. Quid referam de Machabaeis, qui divino freti adiutorio saepe victores fuerunt? Unde et samosissimus ille Iudas atque in bellis Domini invictissimus, ad plebem formidantem ac dicentem, quomodo poterimus pauci pugnare adversus multitudinem tantam et tam fortem, et nos fatigati sumus iciunio hodie? respondit : facile est concludi multos in manus paucorum; et non est disserentia in conspectu Dei caeli liberare in multis vel in paucis, quia non in multitudine exercitus victoria belli, sed de caelo fortitudo est. Ipsi veniunt ad nos in multitudine contumaci et superba, ut disperdant nos et uxores nostras et silios nostros, et ut spolient nos; nos vero pugnemus pro animabus nostris et legibus nostris, et ipse Dominus conteret eos ante saciem vestram. Vos autem ne timueritis eos. Sicque irrumpens in hostes, contrivit eos, et victoriam accepit de inimicis suis.

Nec solum in veteri testamento haec facta sunt, sed etiam in novo his similia contigerunt. Unde historiae tradunt, quod Constantinus imperator cruce Christi pro vexillo utens, universos hostes suos superavit. Similiter et Theodosius augustus magis orando quam bellando quosdam tyrannos eorumque exercitus prostravit; cui Dominus tempestates, fulgura, et tonitrua in auxilium contra adversarios misit, et eos vindicta caelesti protrivit, de quo quidam eleganter poëta (1) sic ait:

O nimis dilecte Deo, tibi militat aether, Et coniurati veniunt ad classica venti.

Quid autem mirum si per magna elementa magnus Dominus magnalia operetur, cum etiam in minutis volatilibus stupenda miracula ipse facere praedicetur? Ecclesiastica namque refert historia, quod tempore Constantii imperatoris rex Persarum Sapores nomine, Nisibin civitatem, quam quidam Antiochiam mygdoniam vocant, multis cum milibus obsidebat, cuius urbis episcopus atque rector et dux erat sanctus Iacobus apostolicae gratiae radiis illustratus. Per idem crgo tempus Ephraim vir mirabilis et conscriptor egregius apud Syros sacratissimo Iacobo supplicabat ut veniret ad muros, et videns barbaros, maledictionis iacula contra eos emitteret. Flexus ergo venerabilis homo ascendit in murum, et cum milia milium videret

(1) Claudianus de tertio consulato Honorii.

exercitûs, aliam maledictionem eis non petiit, nisi sciniphes et culices, ut per parva animalia supernam virtutem potnissent agnoscere. Orationem vero secutae sunt nebulae sciniphum et culicum. Et elephantorum quidem proboscidas, cum sint cavae, equorum vero aliorumque iumentorum aures simul et nares implerunt. At illi ferre vim parvorum animalium non valentes, sessores suos ductoresque excussos dorsis proiecerunt, et disruptas acies confuderunt, exercitumque relinquentes, summo impetu fugiebant. Hoc modo territus imperator parvam elementemque correptionem in se cognoscens factam a Deo habente providentiam animarum eum pie colentium, suum exinde reduxit exercitum, confusionem non victoriam ex illa obsidione percipiens.

Legimus et alios sanctos viros, quos contigit aliquando cum christiano populo in expeditionem exercitus esse, magis oratione contra hostes quam armis saecularibus pugnasse; quomodo sanctus Germanus antisiodorensis episcopus fecisse legitur, qui cum beato Lupo, episcopo Tricassinae civitatis, in Britanniam ad extirpandam pelagianam haeresim missus fuerat, quo tempore necessitas belli Britonibus contra Pictos et Saxones imminebat, quia Picti et Saxones confidentes in multitudine exercitus sui, Britones opprimere disponebant, quos eadem necessitas in castra contraxerat (1). Et cum trepidi partes suas impares iudicarent, sanctorum antistitum auxilium petierunt. Itaque apostolicis ducibus Christus militabat in castris. Aderant etiam quadragesimae venerabiles dies, quos

<sup>(1)</sup> Sumit hanc narrationem Sedulius a Constantio antiquo S. Germani biographo lib. 1. cap. 28, quem videsis apud Surium die 31. iulii.

religiosiores reddebat praesentia sacerdotum in tantum ut cottidianis praedicationibus instituti, certatim populi ad gratiam baptismatis convolarent. Nam maxima exercitus multitudo undam lavacri salutaris expetiit. Ecclesia ad diem resurrectionis dominicae frondibus contexta componitur, atque in expeditione campestri instar civitatis aptatur. Madidus baptismate procedit exercitus, fides fervet in populo, et contempto armorum praesidio, divinitatis expectatur auxilium. Tunc Germanus ducem se proelii profitetur, eligit expeditos, et e regione qua hostium sperabatur adventus, vallem circumdatam editis montibus intactur, quo in loco novum componit exercitum ipse dux agminis. Et iam aderat ferox multitudo hostium, quam cum adpropinquare intucrentur in insidiis constituti, tunc subito Germanus signifer universos admonet, et pracdicat ut voci suae uno clamore respondeant; securisque hostibus, qui se insperatos adesse confiderent, alleluia iam tertio repetitam sacerdotes exclamabant . Sequitur una vox omnium, et elatum clamorem repercusso aëre montinm conclusa multiplicant. Hostile agmen terrore prosternitur, et super se non solum rupes circumstantes sed etiam ipsam caeli machinam contremesscunt, trepidationique iniectae vix sufficere pedum pernicitas credebatur. Passim fugiunt, arma proiciunt, gaudentes vel nuda corpora eripuisse discrimini. Plures etiam timore praccipites flumen quod transierant devoravit. Ultionem suam innocens exercitus intuetur, et victoriae concessae otiosus spectator efficitur. Spolia colliguntur exposita, et caelestis palmac gaudia miles religiosus amplectitur. Triumphant pontifices, hostibus fusis sine sanguine; triumphat victoria, fide obtenta non viribus.

His itaque et talibus exemplis evidenter ostenditur, quod magis homines sanctis orationibus ac divino auxilio, quam armis saecularibus a periculo mortis protegantur. Unde autem solatia praesentis vitae, ct desensio contra universa pericula, et victoria de hostibus maxime quaerenda sit, ipse Dominus in veteri lege priorem populum instruens ita ostendit dicens: si in praeceptis meis ambulaveritis, et mandata mea custodieritis, et seceritis ea, dabo vobis pluviam in temporibus suis, et terra gignet fructum suum, et pomis arbores replebuntur. Adprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem, et comedetis panem vestrum in saturitate, et absque pavore habitabitis in terra vestra. Dabo pacem in finibus vestris; dormictis; et non crit qui exterreat. Auferam malas bestias, et gladius non transibit terminos vestros. Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis. Persequentur quinque de vestris centum alienos, et centum ex vobis decem milia. Cadent inimici vestri in conspectu vestro. Gaudio respiciam vos, et crescere faciam, multiplicabimini. Et firmabo pactum meum vohiscum. Ponam tabernaculum meum in medio vestri, et non abiciet vos anima mea. Ambulabo inter vos, et ero vester Deus, vosque critis populus meus. Ego dominus Deus vester. Quod si non audieritis me, nec feceritis omnia mandata mea, si spreveritis leges meas, et iudicia mea contempseritis, ut non faciatis ea quae a me constituta sunt, et ad irritum perducatis pactum meum, ego quoque haec faciam vobis: visitabo vos in egestate et ardore, qui conficiat oculos vestros et consumat animas vestras. Frustra seretis sementem, quae ab hostibus devorabitur. Ponam faciem meam contra vos,

et corruetis coram hostibus vestris, et subiciemini his qui oderunt vos. Fugietis, nemine persequente. Quod si nec sic volueritis recipere disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mihi, ego quoque contra vos adversus incedam; et percutiam vos septies propter peccata vestra, inducamque super vos gladium ultorem foederis mei. Cumque confugeritis in urbes, mittam pestilentiam in medium vestri, et trademini in hostium manus; et reliqua.

Hace ergo licet priori populo, qui terrena bona ambiebat, per legislatorem dicta sint, tamen christiano nune populo convenienter aptari possunt, cui a Domino suo in praesenti tribulatione consulitur, et insuper bona futura in caelis promittuntur. Huic ergo optime convenit, ut mandata Domini sui servet, et totam spem suam in eo constituat, qui potens est ab omnibus adversis in se sperantes eripere, atque ad prosperitatis eventum et hic et in futuro suos electos transferre.

Ventosa cum desaeviat
Euri procella perstrepens,
Altitonans de montibus
Cum nubilosa grandine,
Silvae ruantque protinus,
Turbetur et actus maris,
Minas et astris inferat
Ventus crepanti fulmine;
Ferit pavor mortalium
Tune corda contrementium,
Ne sternat ira caelitus
Propaginem terrestrium.
Quisquis sapit pericula
Vitare corde provido,

Fugit timens haec omnia,
Tutum capessat ut locum.
Sic ingruente maximo
Adversitatum turbine
Totis petenda viribus
Caclitonantis dextera.
Beatus ille praeminet
Qui tunc volante praepete
Oratione machinam
Poli penetrat arduam!
Alas habet haec aureas
Volucris ore lucida.
Laevam regit ieiunium,
Dextram tenetque largitas.

Hanc noscit ordo caelitum, Gaudens salutat advenam, Offert eamque gloriae Tribunal ante principis. Votiva mentis xenia Tunc prendit, ipsa lactea Poli revisit climata, Donisque omnia gratiae,

## CAP. XVL

At vero si bene regentibus et praecepta Dei custodientibus aliqua in hoc mundo adversa contigerint, nec mox debent contristati ab eo refugere atque de eius auxilio desperare, sed fiducialiter agere, ac de Dei bonitate pleniter confidere. Siquidem hace transitoria vita est iusto temptatio tota, in qua plus interdum nocent prospera quam adversa; quia Dei electos prospera deiciunt, adversa vero erudiunt. Ut enim sapientes perhibent, quinque temporum varietatibus regnum terrenum consistit. Nam primum tempus laboris est, quando per fragores hostium et bella contenditur. Secundum vero quando ipsum regnum suis incrementis ut luna usque ad plenitudinem tendit. Tertium tempus est ipsius plenitudinis, quando undique ab omnibus non offenditur, sed in plenitudine gloriae suae tamquam plenilunii claritas nobilitatur. Quartum tempus est in quo ipsius regni sublimitas instar lunae decrescere incipit. Porro quintum, quod est novissimum, tempus est colluctationis et contradictionis, quando rei publicae quasi turris Siloa summa corruit, ac nullus ad ipsam rem publicam stabiliendam quicquam boni facere vult. Unde colligendum est quam mobilis et quam variabilis sit terreni regni gloria, quae numquam in codem statu perseverat, sed sicut luna ut per momenta crescit in prosperis, ita et decrescit in adversis. At vero gloria sine mobilitate nequaquam in terrestri, sed in caelesti regno invenitur. In momentanea enim huius sacculi potestate, et confusa rerum transibilium inconstantia, quomodo saepe ex procellis adversitatum serenitas redditur, ita in procellas serena mutantur.

Itaque si aliqua contigerint adversa, qui providus est rei publicae gubernator, non statim talibus tempestatum turbinibus infringatur, sed e contra valida mentis fortitudine in Domino confortetur, atque omnipotenti gratias in adversis referat, qui in prosperis successibus de Domini sui clementia grates agebat. Parum est enim quando in Dei beneficiis, quae nobis accidunt, gratulamur. Nam et hoc gentilis facit et iudaeus et publicanus et ethnicus. Christianorum propria virtus est, ctiam in iis quae adversa putantur, referre gratias creatori, ut in Dei praeconium mens laeta prorumpat, dicamusque: nudus exivi de utero matris meae, nudus et redeam. Sicut placuit Domino, ita factum est; sit nomen Domini benedictum. Quotiens enim aliqua tribulatio in mundo evenerit, qui boni sunt velut vasa sancta, gratias agunt Deo qui eos castigare dignatur; illi vero qui sunt superbi vel luxuriosi vel cupidi, blasphemant contra Deum et murmurant dicentes: o Deus, quod tantum mali fecimus ut talia patiamur? At vero de bonis tribulatis ita in Iob legitur i beatus homo qui corripitur a Domino! Increpationem ergo Domini ne reprobes, quia ipse vulnerat et medetur, percutiet et manus eius sanabunt. Nam fomentis lenibus, quibus nos Deus consolatur saepe, saepe etiam mordaeissimum medicamentum tribulationis adiungit, et quasi clementissimus medicus incidere cupiens putridas carnes et cariosa vulnera adurere, cauterio non parcit; non miseretur, ut magis misereatur.

Interdum vero plus nobis utilia sunt bella et quaelibet adversa quam pax et otium, quia pax delicatos et remissos facit ac timidos; porro bellum et mentem acuit, et praesentia quasi transcuntia contempnere persuadet. Ac saepe superna disponente gratia dulcissimos fructus maioris pacis et concordiae progenerat. Unde et Constantinus imperator, suaviores inquit sunt amicitiae post inimicitiarum causas ad concordiam restitutae. Quisquis vero honus et iustus rector spirituales et carnales hostes nec non quaelibet adversa vel evadere vel triumphaliter vincere desiderat, armamentis spiritualibus munitus atque ordinatus fiat, iuxta apostolum indutus lorica iustitiae, galea spei, nec non clypeo fidei protectus, ac divini sermonis gladio coruscus emineat. His enim et talibus armis sanctos atque clarissimos terrarum reges fuisse munitos, et superasse adversarios, et ampla trophaca de hostibus retulisse, atque inclyta regna diu et feliciter gubernasse, multis scripturarum locis saepissime legimus. Quomodo sanctus David, ut alios causa brevitatis omittam, armis spiritualibus praeditus, quia Deum verum toto corde timebat et amabat, multa evaserat pericula, atque hostes Domini digna saepe perculit ultione.

Ut globus lunae modo luce crescit Ductus in sphaeram radiis coruscam, Nuncque decrescit variante motu

Corniger orbis;

Regna sie terrae bisido tenore Gloria crescunt modo prosperante, Nunc et adversis minuuntur ortis

Aulica sceptra.

Res quid humanas querimur fugaces Esse cen fumus fluviusque praeceps? Nonne sic mundi variant recursum
Haec elementa?

Post diem claram tenebrae sequuntur,
Post serenatas placidas et auras,
Ilico surgit nebulis opacis

Saeva procella.

Taliter dulcem sequiturque pacem
Litium gurges subitae ruinae.

Unde marcescit hominum propago

Flos velut agri.
At pius princeps Domino potenti
Corde contrito hilarique vultu
Gratias, postquam nova damna sentit,

Taliter offert.

Patris excelsi benedicta proles

Qui creas totum renovasque mundum,

Nunc tuae grates ferimus salubri

Nos medicinae.

Tune castigas medicante virga Nos volens salvos nitidos ut agnos In tui sacra gregis esse caula

Optime pastor.
Unde myrrhati calicem liquoris
Quem pie nobis tua dextra porgit,
Simus ut salvi, bibimus libenter

Dona salutis.

Nosque lorica renitente iusti, Ac spei tuta galea, flagrante Ense sermonis, fideique scuto

Quaesumns arma.

Et crucis signo radiante cornu
Exhibe votis populi precantis
Hostium cunctos superare fastus
Te dominante.

# C A P. XVII.

Qui bonus est princeps, multis virtutum praeconiis adornatur, maxime vero clementia, mansuetudine, animae tranquillitate, numquam recipiens tempestatem, sed pacis concordiam quam fieri potest semper amplexans, non solum erga suos sed etiam circa inimicos; quos exemplo patientiae atque clementiae pium et magnanimum rectorem vincere oportet, testante psalmista qui ait: cum his qui oderunt pacem eram pacificus. Prudens igitur dominator per pacis connexionem studet semper amplificare, ordinare, atque gubernare imperium; cum pax sit omnium rerum tranquillitas ordinis et connexio et iucrementum regiae potestatis. Ut enim discordia maximae res labuntur, ita concordia pacis etiam minima crescunt. Unde Publio Scipione interrogante, qua ope res publica Numantiae prius invicta durasset, aut post fuisset eversa, Tyrseus quidam numantinus respondit : concordia, invicta; discordia, exitio fuit. Siquidem Numantia civitas per annos xuu, solis uu milibus suorum, xr milia Romanorum non solum sustinuit, sed etiam vicit. Concordia dissensiones reprimit, aspera ad lenitatem, adversa in prosperitatem, inimicias ad amicitiarum tranquillitatem reducit; amabilis inter amicos, inexpugnabilis ab adversariis, desiderabilis etiam ab inimicis. Haec serena est domi, victrix in proelio; licet neque bellis velit esse implicata, nisi cum pernecessaria et iustissima exegerit causa.

Sed sunt nonnulli, qui successu terrenae felicitatis et tumore superbiae in tantum existunt elati, ut pacem ab hostibus oblatam spernere, et iniusta bella suscipere non pertimescant; et quod est gravius, duobus forte bellis impliciti, tamquam Spartanorum furore, tertium non recusent. Sed saepe tales virga divinae ultionis iuste intereunt, quoniam pacis donum sibi oblatum suscipere nolunt. Quomodo Amasiae regi Iudae contigisse legimus, qui misit nuncios ad Iohas filium Ioachaz filii Ichu regis Israhel dicens: veni et videamus nos. Remisitque Iohas rex Israhel ad Amasiam regem Indae dicens : carduns Libani misit ad cedrum quae est in Libano dicens, da filiam tuam filio meo uxorem. Transieruntque bestiae saltus quae sunt in Libano, et conculcaverunt carduum. Percutiens invaluisti super Edom, et sublevavit te cor tuum. Contentus esto gloria, et sede in domo tua. Quare provocas malum, ut cadas tu et Iudas tecum? Et non adquievit Amasias. Ascenditque Iohas rex Israhel, et viderunt se ipse et Amasias rex Iudae in Bethsames oppido Iudae; percussusque est coram Israhel.

Libet etiam commemorare quod de ipso Iuliano principe in historia refertur ecclesiastica, qui multos vicos castraque detinens, iam etiam civitates Persarum capiebat. Cumque venisset Ctesiphontem civitatem, in tantum obsedit regem, ut crebris legationibus uteretur offerens dare suae patriae partem, si soluto bello discederet; quod Iulianus noluit, neque supplicantibus est misertus, neque mente percepit quia vincere quidem, bonum est; supervincere, nimis invidiosum. Credens utique magicis artibus, et falsa spe victoriae praesumens; qui dum fuerat in equo et exercitum confortabat certum sperans triumphum, contra illum iaculum repente delatum, discurrens per brachium in eius latus immersum est. Ex hoc vulnere suscepit terminum vitae. Qui vero iustissimum intulit vulnus,

hactenus ignoratur, sed alii quemdam invisibilium hoc intulisse ferunt, alii vero unum pastorem Ismahe-litarum, alii militem fame et itinere fatigatum. Sed sive homo sive angelus fuerit, palam est quia divinis iussionibus ministravit. Aiunt enim quia dum fuisset vulneratus, mox manum sanguine suo compleverit, et in aërem proiecerit dicens, Galilaee vicisti. Et in eo ipso confessus cum blasphemia victoriam.

Nullus ergo pacis gratiam fastu temerario debet spernere, aut post hostes prostratos elato corde superbire, quomodo praefatus Amasias et Iulianus fecerunt. Unde scriptum est: non lacteris super inimici tui interitu, ne forte superveniant in te similia. Et iterum: cum ceciderit inimicus taus, ne gaudeas, et in ruina cius ne exultet cor tuum. Nam Deo displicet quisquis exaltat se in malis alterius. Unde beatus David de suorum interitu inimicorum non solum non crat lactatus, sed vehementer fuerat contristatus, affectu caritatis plangens fortes Israhel a Philistaeis fuisse prostratos, et dicens: inclyti Israhel super montes suos interfecti sunt. Quomodo ceciderunt fortes? Nolite adnunciare in Geth, neque adnuncietis in compitis Ascalonis, ne forte laetentur filii Philistiim, ne exultent siliae incircumcisorum; et cetera. Quibus evidenter ostenditur, quantum pietatis affectum sanctus David etiam erga inimicos habebat.

O quam pacificos cunctipotens amat!
Quis regnum Solymae perpetis annuit
Illos angelici gratia schematis
Ornans clarificat pectore vultibus,
Quorum simplicitas cordibus insita,
Sicut mos avibus felle carentibus.
Hac gaudet sobole celsithronus pater,

Heredesque suos hos Deus eligit. Pacem qui sequitur, splendidus enitet, Et verbis redolet mel velut atticum. Qui pacem renuit, in tenebris manet, Et caecus gradiens in foveam cadit. Nam discors animi turbida motio Expers consilii naufraga parturit Incautis ducibus saepe pericula, Quam mortis sequitur mox violentia. Pax vero medicans dissona glutinat, Pax lites reprimens gandia seminat, Pax iungit populos perpete foedere, Regnum pace regit rector et optimus. Ouis charisma placet pacis aromate Virtutum redolent sicut olivifer Mons pinguis Domini, quo fluit affatim Lac mel christicolis nectaris ubere.

#### C A P. XVIII.

Gloriosi principes et reges atque duces timorem Altissimi ante oculos habentes, neque de pacis tranquillitate, neque de triumphis victoriae sibimet arrogabant, sed totum Omnipotentis gratiae deputantes, dignas gratulationes sacraque vota, seu pro statu pacis, seu pro transacta victoria Domino persolvebant, qui dat salutem et gloriam regibus, in ipso fiduciam spei habentibus, qui voluntatem diligentium se faciet, et orationes eorum exaudiet, salvosque faciet eos; quia custodit Dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperdet; sapientia quoque hoc ipsum attestante atque dicente: qui timetis Dominum, sperate in illum, et in oblectatione veniet vobis mi-

sericordia. Unde per Iohel prophetam dicitur: Dominus spes populi sui, et fortitudo filiorum Israhel. Quem pro multitudine misericordiarum suarum, et habundantia consolationum, et largitate beneficiorum, quibus humano generi ineffabili bonitate consulit, admirari et praeconiorum laudibus ac benignis devotionibus exaltari et honorari oportet; psalmista nos exhortante atque dicente: confiteantur Domino misericordiac eius, et mirabilia eius filiis hominum. Cui et illud concinit quod in deuteronomio legitur: ipse est laus tua et Deus tuus, qui fecit tibi haec magnalia et terribilia, quae viderunt oculi tui. Unde et Israhel populus duce Moyse pertransito mari rubro, submersisque pelago Aegyptiis, canticum exultationis Domino personuit, quia eius magnifica in se beneficia persensit. Quid autem referam de famosis et sanctis ducibus ac regibus eiusdem populi, qui quotiens de manibus inimicorum liberati, vel de hostibus fuerunt victoriosi, liberatori et protectori suo tam hymnicas laudes quam pacificas hostias ceteraque vota Domino acceptabilia retribuebaut? Inter quos ille devotus lymnidicus David pro collatis sibi a Domino benesiciis spiritualiter exultans aiebat : cantabo Domino qui bona tribuit mihi, et psallam nomini Domini altissimi .. Hine ille populus per Naum prophetam admonetur dicentem: celebra, Iudaea, festivitates tuas, et redde vota tua. Quanta vero bona ipsa plebs Domini consequebatur, per Iohel prophetam breviter ita describitur: et comedetis vescentes et saturabimini, et laudabitis nomen Dei vestri qui fecit vobiscum mirabilia, et non confundetur populus meus in aeternum.

Sed et in novi testamenti tempore multi sanctissimi rectores, beneficiorum Altissimi non suerunt immemores; sed quanto ceteris divina largiente gratia fortiores eminebant et gloriosiores, tanto magis Ontnipotenti dignos recompensabant honores; qualis erat magnus et optimus imperator Constantinus, qui insigni pietate decoratus, superna disponente providentia, potitus est Europa universa atque Libya; super has ctiam maximam Asiac partem tenens, subjectos habuit ubique devotos. Sed etiam barbarorum alii quidem sponte serviebant, alii devicti. Ubique triumphi videbantur, et victor cernebatur in omnibus imperator, qui divinae celsitudinis potentiam cognoscens atque admirans, et tanta sibi et humano generi collata per Omnipotentis gratiam beneficia enumerans, divitias divina laude atque honoris gloria refertas in hune modum descripsit dicens : sacratissimam custodiens fidem, veritatis luce participatus sum; luminis veritate gubernatus, sacram agnosco fidem. Denique per hoc, sicuti res ipsa confirmat, venerabilem religionem esse conspicio, et doctrinam agnitionis sanctissimi Dei omnibus offerentem. Huius cultum me habere profiteor, quia huius Dei virtutem in auxilio habens, inchoans a finibus oceani, omnem terrarum orbem firma spesalutis obtinui. Hunc Deum colo, cuius signum Deo dicatus meus exercitus portat in humeris, et a quo dum iusto sermone aliquid poscitur impetratur. Ex ipsis autem trophaeis insignibus heneficia repente suscipio. Hunc itaque Deum immortali memoria me honorare profiteor, eumque summa puraque mente super omnia esse credo. Hunc inclinatis genibus invocabo, qui puram tantummodo mentem et immaculatam animam ab omnibus exigit; virtutis et pietatis actus exquirit, mansuetudinis et clementiae delectatur operibus, mites amat, habet odio turbulentos, diligit fidem, punit persidiam, omnemque potentiam cum sastu despicit, superborum punit asperitatem, ad sastum elevatos perimit, humilibus autem ac patientibus digna retribuit. Quibus omnibus consideratis, multas Deo resero gratias, quoniam integra providentia omne genus humanum colens legem divinam, reddita sibi pace decenter exultet.

Et haec quidem piissimus atque christianissimus imperator dans gloriam Deo pro immensis ipsius benesiciis dicebat. Quis enim rector sub christiani nominis titulo insignitus, atque ab infantia tutela matris ecclesiae ubere lacte sinu educatus, et in principali dignitatis apice divina disponente gratia sublimatus, non iugiter omnipotenti victimas gratiarum offeret, non illius voluntati humiliter atque ardenter obedire, et sanctis eius servis placare non magnopere contendet? si rex impius Nabuchodonosor Denm Israhel honorat, si Alexander magnus cum esset paganissimus illius templum adiit, illius maiestati cervicem subdidit, se genibus provolutus curvat, ab illo auxilium essagitat, illi victimas immolat, atque insuper sancti pontificem templi Iaddum plurimis honoribus sublimat. Theodosius quoque lux imperatoriae dignitatis sacratissima, pro beneficiis a Deo sibi collatis creberrimas gratias referebat, multis honoribus Christo suo vota compensans, quihus Christi amore refertis, tam Hierosolymis ecclesias constitutas quam per singulas civitates positas multum honoravit, et cum Hierosolymam pergeret, et cum denuo remearet.

Si pax proveniat, seu plaudant ampla trophaea,

Arroget incautus talia nemo sibi.

Nam Deus omnicreans, ingratos atque superbos Mente sui cordis spernit ubique duces. Diligit et mites, grates Dominoque ferentes, Cuius multiplices gratificantur opes. Nam neque divitiae faciunt neque regna beatos, Si non celsithrono laus sit honorque patri. Ob hoc eximius divino munere princeps Hymnidicas laudes vota Deoque ferat. Dum pax arridet, tumidus dum sternitur hostis, Dum pollet terris copia plena bonis, Dum Deus ex alto regem populumque triumphet Magnifice plebem glorificando suam. Absit murmurium populo, cum manna redundet Tranquillae pacis multiplicisque boni. Cantica laetitiae potius tollantur in astra, Tantis pro donis organizare decet. Spiritus omnipotens orbis dum climata refert, Dum quoque terrigeuis regna superna patent

# C A P. XIX.

Nam quisquis est prudens et sanctus christiani populi dominator, beneficiorum Domini semper fit memor; ideoque beneficii largitorem honoribus magnificat, atque honoratum se esse cognoscit, piaque affectione de privilegiis et causis sanctae matris ecclesiae, quae est sponsa Dei vivi, conservandis et augendis, nec non de honore ac reverentia sacerdotali laudabilem sollicitudinem habet. Tune enim se fidelem Dei esse cultorem ostendit, dum christiana devotione quicquid ad honorem et gloriam Christi sanctaeque eius ecclesiae pertinet, ordinabiliter disponere fideli sermone studet, seque omnibus adversitatibus, si necesse fuerit, ob. defensionem populi Dei, tamquam scutum obicit, qui se suumque regnum divina protectione de-

fendi exoptat. Nec cessat augere honoribus Dei ceclesiam, qui vult suum augeri et amplificari imperium; ac de pace et securitate pia sollertia pertractat ecclesiastica, qui transitoriam et aeternam pacem ac securitatem desiderat obtinere. Sit ergo fortis imitator ipsorum principum, qui ante ipsum iuste et pie in voluntate Dei regnaverunt, et christianum populum bene reverant, Christique ecclesiam opportuno solatio foverunt, Dei timorem et caelestis remunerationis spem semper ante oculos habentes, et omuia quae agebant sive disponebant, secundum voluntatem eius perficere festinantes, non pravorum iniquitatibus consentientes, sed prava in directa summo studio secundum trutinam iustitiae transferentes. Sciebant enim quia qui emendare potest, et neglegit, participem se procul dubio delicti constituit, quomodo in libris regum narratur de Heli sacerdote, qui filiis suis in cultu divino delinquentibus, et populo oblationes suas Deo offerenti vim facientibus, insuper et cum mulicribus quae observabant ad ostium tabernaculi dormientibus pepercit, et non cos auctoritate paterna acriter corripuit. Quanta vindicta super eos venit, et super omnem populum! Quoniam traditi sunt ipsi filii simul cum arca Domini et universus populus in manus Philistiim, et caesus est Israhel plaga magna nimis, ita ut triginta milia peditum ibi cecidissent, quoad arca Domini capta est. Duo quoque filii Heli Ophni et Phinees mortui sunt, ipseque Heli cum audiret arcam Dei captam et filios suos mortuos, cecidit de sella retrorsum, et fractis cervicibus mortuus est; sicque sacerdotium ab eius domo ablatum ad aliam domum translatum est; nec quisquam de stirpe Heli ultra in templo Domini ministravit.

Hoc itaque exemplo et aliis similibus, quae in scripturis sacris referuntur consideratis, sacratissimi principes atque rectores non recipiebant personas adulatorum, mel dulcedinis verborum pravae persuasionis veneno intermiscentium, nec consentiebant fraudibus iniquorum nequiter blandientium; quoniam si illis consentiatur in talibus nequitiis, non solum ipsi peccantes, sed et eis consentientes pariter interibunt. Ac boni et prudentes reges, quoniam ipsi recte vivunt, pio zelo praevaricantes disciplinabiliter redarguunt et corrigunt; unde sibi duplicem remunerationis a Domino palmam adquirunt, dum male in subjectis redarguere, et cosdem ad bona verbo et exemplis provocare student. Oportet enim Deo amabilem reguatorem, quem divina ordinatio tamquam vicarium suum in regimine ecclesiae suae esse voluit, et potestatem ei super utrumque ordinem praelatorum et subditorum tribuit, ut singulis personis et quae iusta sunt decernat, et sub sua dispensatione prior ordo devote obediendo fideliter subditus fiat. Et ideo in bono rectore debet laudabilis intentio esse, et bono studio illud providere, quatenus praepositi ecclesiarum Dei suum locum legitime teneant, eisque ad boc adminiculum regia clementia tribuat, ut officium suum secundum mandata Dei, et sacrorum canonum instituta pleniter agere valcant; nec eis saeculares potestates impedimento fiant, sed potius ad fidem Dei servandam ct cultum iustitise perficiendum faveant. Ideoque, ut in superioribus praediximus, per singulos annos synodales fieri conventus necesse est, ubi ecclesiastica iura et negotia iuste et legitime discutiantur. Idcirco diligentissime bono et pio rectori providendum est, ut sanctificatio nominis Domini, quae in locis Deo conse-

cratis manet sine ulla reprehensione, in quantum possibile fuerit, servetur. Et tales rectores atque diepensatores in eis constituantur, qui sine inexplebili avaritia atque luxuria res bene tractent divinas, et Dei servis atque famulabus sufficientem victum atque vestitum tribuant, viduisque et orphanis atque pauperibus iuxta canones provisionem condiguam primum impendant, et servitutem congruam regi orthodoxo de rebus quae supersunt exhibeaut; ut primo ordine fiat quod ad divinum, et in sequenti quod ad humanum pertinet obsequium. Nam si provida sollertia erga carnales milites cura sit exhibenda, quatenus eis cuncta necessaria erogentur impendia; et qui plus in bellicis tumultibus lahorant, et ad profectum rei publicae devotiores et fortiores atque utiliores fiunt, plus mercedis et honoris accipiunt ; quanto magis providendum de spiritualibus Christi militibus, quorum sanctis laboribus et orationibus ipsa res publica servatur incolumis et illaesa? Hostes quoque visibiles et invisibiles superantur, copia rerum temporalium cum prosperitatis eventu cumulatur. Sancti angeli in adiutorium populo invitantur, serenitas pacis redditur, imperium amplificatur. Postremo regia dignitas et honorificentia diu atque feliciter potestate extenditur, ac filii filiorum in apice regni nobilitantur.

Orthodoxus ac beatus ille rector eminet
Qui Dei timore mactus atque amore fervidus
Anteponit illa semper aulicis negotiis,
Christiana quis ubique crescit alma gloria.
Qui pio tenore servat omne privilegium,
Unde regis candidata sponsa Christi gaudeat.
Qui lupos rapaces arcet acquitate regia,
Christiana ne premantur improbis ovilia.

Ipse zelotes et instat ardens more fulminis,
Emicans et ultor ensis insequendo reprobos.
Auribus modestis ille verba tempnit aurea
Ne mel ore suggerentis det venena toxica.
Nam colax in ore gestat arte verba mellea,
Cordis ac sinu retentat intus felle machinas.
His homunculis resistat christianus arbiter.
Scita legum mos et ordo patriacque regulae,
Ac Dei colat ministros sanctitate fulgidos,
Qui Deo placere norunt ore corde moribus.
His precantibus beatis res beata publica
Omnibus bonis habundat, sicut arva fructibus.
Principis honor thronizat, ac trophaca bucinant,
Laeta pax ubique regnat quieta gaudia.

# CAP. XX.

Has autem paucas de multis, divinas et humanas historias percurrens, vestrae domine Rex excellentiae commonitorias obtuli litteras, vestro amore ad hoc opusculum instigatus, sciens me debitorem esse vestrae celsitudinis obsequio; utile fore perpendens, si quae sparsim in divinis et humanis eloquiis de quibusdam malis regibus sive principibus leguntur, in unum breviter deflorarem opusculum; unde possit vestrum delectari ingenium, et nostrae devotionis erga vestrae claritudinem intelligentiae manifestari benivolum queat obsequium. Sic et apes ex diversis floribus mella in utilitatem dominorum transitura colligunt, quibus gratissimos favos artificiosa dispositione componunt.

Hos itaque apices velut enchiridion vestri sagacitas ingenii saepius transcurrendo perlegat, quatenus facilius animadvertere possit, quanta mala malis, et quanta

bona bonis rectoribus superna et divina iustitia rependat. Ut enim reprobis praesentes offensiones, calamitates, captivitates, filiorum orbitates, amicorum strages, frugum sterilitates, pestilentias intolerabiles, breves et infelices dies, diuturnas aegrotationes, mortes pessimas, et insuper aeterna supplicia retribuit; ita e contra iustis et sanctis rectoribus multa in praesenti solatia, divitiarum habundantiam, triumphorum gloriam, pacis tranquillitatem, praeclaram sobolis indolem, multos et felices annos ac perpetuum regnum in futuro douat. Nam sicut impiis sive prospera sive adversa cuncta in exitiosos fines accidunt, sic electis Dei omnes adversitates seu felicitatis eventus in bonum concurrunt, testante apostolo qui ait: omnia autem concurrent in bonum his qui secundum propositum vocati sunt sancti. In adversis quidem pro tempore exercitati, sed in prosperis habundanter a Do-- mino consolati; fastu superborum despecti, sed caelesti iuvamine victoriosi. Quorum meritis et sanctarum precum intercessionibus hostes superati, principes capti, urbes munitissimae fractae sunt tamquam tela arancae, maria fuerunt pervia, fortia quaeque facta sunt infirma, et quae infirma existimabantur mox extiterunt fortia. Aër quoque saepe ventis nubibus et grandine contra rebelles decertavit, ultoribus aether ignibus atque tonitruis super hostes intonuit, aequora violentissimas exercuerunt tempestates, angelica descrvierunt ministeria, sol luna ceteraque sidera cursum stabiliri statuerunt, terra vivos deglutivit ac mortuos ab inferis cadem evomuit. Omnes enim creaturae eis erant subiectae, quoniam ipsi creatori corde verbo et opere subditi permanserunt. Quippe quorum erat sanctum studium Deum timere simul et amare, sacra perscrutari cloquia, noscentes gloriam regum esse investigare sermonem et Dei sapientiam, sicut scriptum est: posside sapientiam, posside prudentiam principium sapientiae; arripe illam et exaltabit te, glorificaberis ab ea cum eam fueris amplexatus, dabit capiti tuo augmenta gratiarum, et corona inclyta proteget te.

Has igitur artes Omnipotenti beneplacitas studiose didicerunt, iuste iudicare, humiles ac benivolos esse erga bonos, superbos vero et invectos in malos; pauperes alere, ecclesias Dei adiuvare, nec spem in transitorio et caduco regno ponere, sed in caelesti et permanentis semper regni beatitudine votum ac desiderium collocare. Quorum exempla et insignia gesta, atque felicem transitoriae vitae cursum, insuper acternae retributionis gloriam vos semper amare, cogitare, atque imitari, domine Rex, summopere decet. Sic cnim Dominus omnipotens erit custos et defensor vester contra omnes adversarios vestros, quos magnifica potentia sua conteret pedibus vestris, vel bellico seu pacis iure subiciet, et corona gratiae suae vos in omnibus adornabit, dies vestros cum felicitate et gloria in hoc saeculo extendens, atque iustorum consortio regum, qui Deo placuerunt, in perpetua felicitate constituens. Et erunt silii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae. Sedebunt post vos in solio regni vestri. Dabit eis longaevam in hoc mundo aetatem scilicet ac selicitatem, si in viis Domini ambulaverint atque mandata ipsius custodierint; insuper vero regnum caelorum, potestate et gratia salvatoris et domini nostri Iesu Christi, cui est perpes gloria et potestas cum Patre et Spiritu sancto in saecula sacculorum. Amen.

EXPLICIT SEDULIUS DE RECTORIBUS CHRISTIANIS.

Sequentur in Sedulii codice poëmatia XI. brevia de virtutibus. Deinde de vitiis poëmatia X. Cuncta haec, quia neque auctoris neque aetatis notam prae se ferunt, nunc certe omittenda censuimus. Postremo carmina in basilica romana sancti Petri olim prostantia, quae videre est apud Gruterum inter epigr. Christ. T. II. part. I. Sed pauca quaedam nec ibi, neque apud me in inscript. christ. Script. vet. T. V. videbar mihi reperire, quae ita se habent.

#### 1. In dextro atrio sancti Petri.

Ingrediens quisquis radiantis limina templi,
In varias operum species dum lumina tendis,
Inclusum mirare diem fulgore perenni.
Cuncta micant, si lux tota luminatur in aula.
Ornavit praesul venerandas Symmachus (1) aedes,
Priscaque cesserunt magno virtutis honore.

#### 2. In arca super corpus sancti Petri.

Rusinus Iuventius Gallus vir inlustris expraes. urbis pro benesiciis domini apostoli votum solvit.

3. In fronte foras in ecclesia sancti Petri, ubi quatuor animalia circa Christum sunt picta.

Marinianus vir inlustris expraes, et cons. ord. cum Anastasia inl. semina debita vota beatissimo Petro apostolo persolvit; quae precibus papae Leonis invocata sunt atque persecta.

(1) Heic vides epigrammatis actatem.

# **AUGUSTINI VALERII**

S. R. E. CARDINALIS VERONAE EPISCOPI

DE COMPARANDA ET TUENDA BONI PRINCIPIS EXISTIMATIONE :

AD FRANCISCUM MARIAM RUERIUM URBINI DUCEM (1).

1. Ita se res habet, ut optime nosti, Francisce Maria Urbinatum dux, et innumerabiles qui in amplissima tua hibliotheca sunt libri testantur, infra globum lunae perturbationum et sollicitudinum variarum plena sunt omnia; nihil firmum, nihil solidum, nihil per se vehementer expetendum; fluxa caduca momentanea omnia, vita hominum brevis, calamitatibus exposita variis; singulas aetates plurima circumveniunt incommoda; status itidem hominum diversi, diversis et illis quidem magnis periculis et perturbationibus sunt expositi. Acrumnas suas habet paupertas; divitiac pariunt saepe monstra plurima, incontinentiam, fastum, insolentiam, et bona saepe corrumpunt ingenia. Et principes dum aliis imperant, plurimis privantur vitae solatiis, neque corum oculi rerum plurimarum varietate, nec aures variis et eruditis multorum sermonibus recreari, nec peregrinationibus rerum usum sibi comparare facile possunt; pretioso etiam thesauro amicitiae carent; dulci veneno adulationis saepe infecti, a perniciosis et domesticis inimicis decipiuntur. Quod argumentum tractat egregie discipulus ille Socratis, Platonis aemulus, Xenophon in quodam dialogo, in quo Ioquentem facit Simonidem poëtam cum Hierone quo-

<sup>(1)</sup> Postremum scilicet, quo dominante, Cardinalis noster veronensem ecclesiam regebat.

dam tyranno, et vitam privatorum hominum vitae prin-

cipum anteponit.

2. Et profecto verissima sunt illa, quae in sacris libris scripta sunt : potestas terrena, baculus arundinens est. Omnis potentatûs brevis vita ; hodie rex est, cras morietur; deiecisti cos, dum adlevarentur. Et illa etiam, quae sancti doctores scripserunt: quanto quis in loco superiori, tanto in periculo maiori versatur. Sicut in exercitu hostes visibiles ducem exercitus capere vel occidere conantur, eo quod ipso capto vel occiso exercitus dispergatur; sic hostes invisibiles eum, qui pracest, maxime persequi. Et facile esse in alto existentem obstupescere, et de vita periclitari; ut Ionathas in excelsis occisus est, et inclyti super montes interfecti sunt. Accidere saepe, ut quispiam dominetur in malum tuum. Facultatem ctiam saepe auferri dominandi sibi ipsi, ut principibus plerumque non sit tempus cogitandi de se, et agendi ea quae ad salutem suam pertinent. Quae omnia huc spectant, ut minime adpetendum principatum sana ingenia intelligant; illis, qui imperant, minime invidendum, pro ipsis orandum potius, statuant. Vocantur quidem ad regendos alios, itaque a natura videntur esse formati, ut curam ceterorum habeant: et quo magis omnem curam suam, studium, et diligentiam ad aliorum utilitatem referant, eo praestantiores principes existimentur.

3. Dandamque esse operam principibus, ut boni principes habeantur, prudentes viri existimant. Nam plurimi sane saciendus est honor, cum sit testimonium virtutis et rectae conscientiae iudicium; de quo cum agitur, maximis etiam periculis praeclaro ingenio viri seipsos solent exponere; et ideireo detractores, qui alicuius samam minuunt, homicidis similes non desue-

runt qui scripserint : negligentes autem honorem, crudeles sunt nominati. Qua de re Sapiens protulit illa verba: melius esse nomen bonum, quuam divitias multas. Principes existimationem bonam negligentes, et sola dominandi dulcedine et splendidis titulis contenti, ut plane insanientes vituperandi sunt maxime, cum hac ratione in plurimorum invidiam incidant, palam saepe vituperentur, et contemnantur a quam plurimis, quod potentissimis etiam regibus molestissimum solet contingere. Non negligendae sunt igitur principibus opiniones hominum, nationum ctiam externarum. Porro Inbrica admodum res est dominatio; potestate enim deteriores plurimi fiunt; plerique, superbi, incontinentes, in ipso principatu evaserunt: superbum enim animal homo interdum fit intolerabile, cum potest quod libet. Verum in hac communi quotidianaque vita, et in hac humani generis societate, quemadmodum facultates animi et sensus ipsi rationi obtemperant; ita aut pluribus aut uni legitimam potestatem habenti pareant ceteri necesse est. Hacc ipsa facultas sive ars gubernandi ceteros, praestantissima est et maxime laudanda, cum sit etiam plena industriae et laboris et multiplicis utilitatis, et alat virtutes quam plurimas.

4. Viri cruditione varia et usu rerum edocti, et qui res civiles libenter tractant, saepe disputant, qua ratione qui ceteris pracest rex aut princeps aliquis christianus, existimationem sibi queat comparare, illamque tueri; et quaestionem nobilissimam et maximi momenti non satis videntur explicare. In quam sententiam cum non pauca mihi dixisses superioribus diebus, cum Roma-Veronam redii ad castissimos amplexus spousae meae; hac ipsa de re aestivis hisce diebus, ut tibi satisfacerem, horis subsecivis scribendum omnino aliquid cen-

sui iure hospitii; exceptus enim sum quater, quinquies ctiam, humanissime et honorificentissime abs te in variis itineribus meis, tum ad Urbem proficiscens, tum etiam ab Urbe rediens; exceptus etiam ante quam sacris initiarer, dum Guidobaldus pater tuus venetos legatos ad obedientiam Paulo ·IIII summo Pontifici praestandam euntes, pro hereditaria sua erga rem publicam venetam benivolentia, regio apparatu excepisset. Erat in ca legatione Bernardus Navagerius avunculus meus, qui deinde fuit Cardinalis. Multiplex et excellens eruditio tua, admirabilis quaedam humanitas, qua omnes, qui ad te veniunt, in amorem tui trahis, praecipuum in primis studium et benivolentia quam in me ostendisti, faciunt ut nihil tibi denegare possim, obsequar potius tibi in re tam honesta. Et quamquam notissima erunt, quae a me in hoc libello colligi poterunt ad huiusmodi quaestionem explicandam, ratum tamen erit mihi obsecutum esse optimo principi et mei amantissimo. Tu vero non delectari non poteris meo hoc obsequio, et hac mea scriptione, quam non dedecere actatem meam senilem, et episcopale et cardinalitium officium, quo fungor, quispiam putaverit; cum maxime sint invandi principes pro communi christianae rei publicae bono, non solum precibus, sed hortationibus, scriptionibus ctiam: qui si dant specimem virtutum, ut sane tu praebes, rationibus omnibus confirmandi sunt; si monitionibus indigent, moneantur et ipsi.

-5. Orationes extant multae ab egregiis philosophis scriptae ad reges et principes, Isocratis, Plutarchi, Plinii, et aliorum. Fuit et a Xenophonte delineatus, depicta forma regis optimi sub nomine Cyri. Et a Platone et ab Aristotele multa tradita sunt ad in-

structionem regum portinentia. In libris regum optimi regis forma expressa est. Et sanctus Ambrosius Theodosium laudans in funere, optimi principis partes explicat luculenter. Doctissimus etiam et sanctissimus vir Thomas aquinas de regimine principum scribens, ca complexus est, quae ad optimum principem constituendum spectant; quibus existimationem, qui ceteris imperant, consequi apud omnes possint, illamque tueantur et augeant. Idem etiam argumentum tractavit egregic doctissimus vir Aegidius Cardinalis ad Philippum Francorum regem scribens volumen satis magnum et eruditum valde. Quamobrem putabit fortasse quispiam supervacaneum esse quaestionem propositam tractare, cum illis in libris, quos commemoravi, contincantur omnia quibus quaestio huiusmodi explicari queat. Sed breviter et dilucide difficillimis hisce temporibus de comparanda et tuenda existimatione ad usum principum scribere, neque inutile neque iniucundum futurum est; cum non suppetat tempus, principibus praesertim, longos libros evolvere, et ca excerpere, quae ad quaestionem satis nobilem tractandam pertinent.

6. Verum enimvero haec est comparandae et tuendae principibus existimationis ratio (ut dilucidae brevitati studentes, paucis multa complectamur) si socraticam illam sententiam notam habeant, et ad usum revocent, nimirum ut ii sint, qui haberi cupiunt: nemo enim non cupit haberi iustus, verax, rectus, et beneficus, et virtutibus omnibus praestans; cum nihil sit virtute amabilius in omni aetate, et in omni genere hominum virtus auctoritatem pariat, eamque tueatur. Iustitia illa in primis universalis, quae omnem virtutem complectitur, quae unicuique tribuit quod suum est,

in primis principi et bouarum omnium rerum auctori Deo cultum exhibet. Illa ctiam sollemnia, nihil esse tam populare, quam bonitatem, ad hunc locum pertinent, ut bouitas ipsa sufficiat ad existimationem comparandam principi, atque etiam conservandam ; quae in hoc sita est, ut princeps neque sibi, neque aliis noceat. Mirandum in modum sibi nocere solent, qui aliis dominantur, fastu, incontinentia, et peccatis aliis . quam plurimis, quibus iura plerumque pervertunt, et sibi ipsis et aliis valde obsunt. Bonitatis nomine charitas continetur, mater et regina virtutum, virtus Deo acceptissima, qua homines praesertim principes Deum imitantur, et Dii quodammodo per quandam participationem efficiuntur. Haec etiam est compendiaria ratio tuendae existimationis, si principes patres se esse illorum, quibus praesunt intelligant, eisque paterna viscera expandant, si pastoris officia praestent, si omnia sua studia ad aliorum utilitatem, non ad suam referant; Deum imitentur, et qua ratione caeli et terrae rex ille gubernatione sua generi humano consulit, consulant ipsi subditis suis; si putent se esse in populo suo, ut est anima in corpore; si humana despiciant; si caelestia cogitent, si adulationem et omnes laudes respuant, si optimorum et doctorum virorum consuctudine delectentur, si verbum Dei libenter audiant, sanctissimis sacramentis poenitentiae et eucharistiae se muniant, catholicae fidei et sanctae Sedis filios et defensores acerrimos se ostendant; gloriam Dei semper ante oculos habeant: hoc semper cogitantes, ut a ditione sua et a populis, quibus praesunt, iniquitatem auferant; virtuti faventes, oppressis et miseris subvenientes; suo aspectu, verbis etiam suis ad se venientes consolantes, scelerum vindices, interdum

etiam clementes, summam eis divinitus traditam potestatem morum lenitate temperantes.

7. Paucis hisce capitibus quaestio illa tota, quae proposita est, ni fallor, explicabitur facile, et sophismata illorum, qui alia ratione instituendos esse principes putant, diluentur. Sophistica sunt illa, ne dicam tyrannica: modo quis habeatur bonus, quid, refert, sit, nec ne, praesertim si ceteris imperet? simulandum esse principi, violandum esse ius, imperandi causa; ad usum illud revocandum, oderint dum metuant; nihil esse dominatione suavius; beatos esse omnes, qui rebus cupitis potiuntur, quibuslibet voluptatibus disfluentes. Huiusmodi hominum funesti fuerunt exitus, et vita plane miserabilis, ut plenae sunt historiae de malis imperatoribus Nerone, Caligula, Domitiano, de non bonis principibus multis quorum nominibus parcendum esse censemus. Audiuntur de bonis principibus, qui paterna viscera populo suo expandunt; qui calamitosis temporibus, in annonae caritate, populi inopiam sublevant; qui aerario suo non parcunt, calamitatibus populi ut subveniant; qui bonis institutis provident ut nemini fiat iniuria, cum institia clementiam iungunt, querelas singulorum libenter audiunt; audiuntur voces: Dominus principem paterno amore nos complectentem conservet diutissime! Et hae voces proferuntur, si quemadmodum Homerus de Agamemnone scribens populorum pastorem illum appellat, pastoris officia praestet erga populum, hoc est si populum suum noscat, custodiat et defendat. In cognoscendis illis, quibus princeps pracest, agnoscatur diligentia; in illis custodiendis prudentia et charitas, in defendendis fortitudo animi et pecuniarum contemptus.

8. Putaverim igitur paucis quaestioni propositae re-

sponsum esse: ad existimationem comparandam atque ctiam conservandam sufficere principi, si pastoris munere fungatur. Quae nomina dulcia pastoris et patris maxime pertinent ad episcopos pastores animarum, atque etiam accommodantur ad principes, quos honorum omnium distributor Deus ad principatum delegit, ut ipsi servientes populorum commodis consulerent. Et idcirco principem bonum, Dei donum maximum sapientes viri putaverunt; ut principem malum, suis commodis omnia definientem, calamitatem maximam, et pocnam scelerum plurimorum divinitus inflictam, pii viri existimaverunt. Et ob id illa verba leguntur: permittere dominum Deum, ut regnet hypocrita, propter peccata populi. Vera et magnifica sunt illa verba, quae sanctissimus et doctissimus vir Thomas aquinas in libris de regimine principum, quos antea commemoravimus, scripsit: optimum principem illum esse populorum amore et laudibus dignum, qui ea, quam Deus praestat in mundo gubernatione, praeest ipse populis suis; illuminat Deus mundum, purgat, nutrit, fovet, tuetur invat, assiduis et perpetuis beneficiis consolatur; ita princeps bonus episcopis et concionatoribus favens, populos suos illuminat salutari doctrina, praedicatione perpetua verbi Dei ad sauctam catholicam fidem retinendam et propagandam, instructionibus plurimis, vitac in primis exemplo laudabili; purgat iustitia, in castissimis sponsi Christi complexibus suos subditos retineus; scelestas omnes novitates a sua ditione averteus; facinorosos homines puniens, et bonos viros honoribus debitis assiciens, vilitatis annonae studiosus, artibus variis inopes homines sublevans, calamitosis etiam annis nutriens; industrios homines, pauperes in primis fovens, ne deiiciant animum, illosque praesidiis suis ab iniuriis vicinorum et insolentium desendens sortitudine animi, consilio suo, sua pecunia, et rationibus omnibus.

9. Et quemadmodum Deus non solum defendit orbem a Satanae insidiis, quae ipsi semper exstruuntur, sed illum etiam innumerabilibus et quotidianis afficit beneficiis, ita etiam bonus princeps a facinorosorum hominum fraudibus et insultibus populos suos tuetur, in illos etiam beneficia confert; ita ut de principe vere illud dici queat : homo homini Deus, princeps populis suis veluti Deus. Anima est vitae principium, ab ipsa motus in homine, et omnes humanae actiones proficiscuntur, dirigit gressus; et praecipua eius pars, nempe ratio, facultates concupiscibilem et irascibilem temperat; sensibus imperans, est veluti auriga, a quo cursus vitae dirigitur. Haec boni principis sunt munera, populorum actiones moderari, aliquorum coërcere, iracundiam comprimere, viam pacis et salutis ostendere. Iustitiam exercens et charitatem suam in populos, res humanas despiciens, inanem in primis gloriam, magnam apud homines existimationem consequitur, qui ceteris imperat, et res humanas contemnit : quo contemptu nihil esse excelsius sapientes viri putaverunt; et cadere in bonum principem, ad illamque egregiam virtutem, quae dicitur magnanimitas, referri, nemo dubitaverit. Pecuniae contemptus mirabiliter principibus animos conciliat; et celsitudo quaedam animi, quae in aura populari, spernenda, et adulationibus dignoscendis et deprimendis cernitur, dulce veneuum sugiens, solidam virtutem amplectitur. Vir caclestia cogitans, in sacris libris versans, meditationi deditus, saepe cum Deo loquitur, consilio divino adiutus creditur, in magna apud populos est existimatione, ut piis multis et optimis principibus accidit; ita ut nihil tam commendet principem apud homines, quam immaculata religio, quam fides incorrupta in hanc sanctam catholicam Sedem; sine quo studio catholicae fidei conservandae, et hacresum profligandarum, nullus princeps solidam laudem consequitur; quod maiores tui optimi et invictissimi duces noverunt omnes. Tu domesticarum avitae et paternae pietatis heres, religionis studio valde excellis. Sed de tuis laudibus scribere non est propositum.

10. Et bellum magnam existimationem affert principi, si in ducendo exercitu fortitudinis specimen exhibeat, si in expugnandis civitatibus pericula maxima subeat, si labores perferat omnes, si gloriam Dei propositam habeat, si iustam defendens causam, pecuniam negligat, servans sidem, mortem ipsam contemuens, ne quid indignum principe faciat unquam. De militari disciplina, de strategematibus, de virtutibus imperatoriis, pleni sunt libri; omnia praecepta ad bellicam gloriam comparandam notiora sunt tibi, quam non solum a me, sed a quopiam explicari queant. Res a Caesare, a Pompeio, ab Hannibale, ab Alexandro gestas, quas Plutarchus commemorat, et egregii historici tradiderunt; illa etiam, quae de insignibus viris imperatoribus, praesertim de avo tuo, cuius nomen et virtutes refers, nostri temporis historici tradiderunt. Et res bellica existimationis comparandae documenta continet, in quibus magnam partem habet rei opportunitas, vel occasio, quae fortunae usitato loquendi more tribuuntur; ut praeter rei militaris scientiam, animi fortitudinem, et singularem prudentiam, selicitas quaedam, fortuna quaedam prospera requiratur; quam fortunam inane nomen nos esse dicimus, regis regum et summi imperatoris Dei subsidium. Et imperatoriam functionem et bellicam gloriam lubricam valde, et variis periculis expositam, nemo dubitarit, quam aemulatio, invidia potius, detractio, et rerum humanarum inconstantia minuit, saepe etiam obscurat; ut saepe accidat, ut illi ipsi principes, pro quorum commodis neci vitam exposuerunt suam, post maxima accepta beneficia vituperent illos, qui maxima ab ipsis essent laudandi; quamquam veritas, quae fikia temporis non immerito est nuncupata, plerumque tandem vincat, et egregiam virtutem posteritas agnoscat et amplectatur.

11. Principes, qui ant corporis valetudine impediti, aut regendis populis suae fidei creditis occupati, bellis non interfaceunt, domi subditis suis rationibus variis consulentes, laudandi et ipsi sunt valde; solidiorem consequentur laudem, quo minus se laudis avidos ostendunt; diliguntur, si diligi student magis, quam metui; si domesticam unius aut paucorum tyrannidem fugiunt; si piis et modestis favent; si horas diei recte dividunt; si otium fugiunt. Aliter plerique sentiunt, qui nihil tam alienum a principe putant, quam variam multorum librorum lectionem; quasi vero doctrina varia, et historiarum in primis cognitio principibus obsit ; et Cicero , Hortensius , et quam plurimi alii, quia libris delectabantur, magistratus gerere amplissimos nequiverint; Caesar etiam exercitus ducere, victoriis potiri plurimis, commentarios egregios scribere non potuerit. Putant etiam alienum esse a principe, mortem et novissima omnium meditari; quandoquidem meditationem illam putant tristitiam parere, et principes rebus gerendis minus idoneos efficere. Sed aliter sese res habet : nam solida philosophia meditatio mortis est, insolentiae et contumeliae expultrix,

prudentiae socia, contemplationis nutrix, et virtutum plurimarum magistra; in qua qui non interdum versantur principes, plerumque insaniunt.

12. Fuerunt, et fortasse nunc etiam vivunt, homines eruditi, qui praecepta plurima tradiderunt de re publica, de unius etiam dominatione, acuta valde et exemplis ex historiis desumptis illustrata plurimis, quos libros te legisse, certo scio. Praeclara sunt, quae attulerunt veteres philosophi, Xenophon et Aristoteles, paucis multa complectentia documenta. Ea etiam quae de Davide, Moyse, Iosue, Iosepho scripta sunt, non minimam ad quaestionem, quam proposuimus tractandam, utilitatem afferent: magnam enim viri illi auctoritatem apud populos, quibus pracerant, sibi compararunt et retinuerunt, prudentia, iustitia, mansuctudine, liberalitate, tolerantia, longanimitate, beneficentia, et virtutibus aliis, quae amabiles principes efficient. Hanc disciplinam regendi, Dei donum magnum putaverim; quam assiduis precibus, frequentia sacramentorum, lectione bonorum librorum nutriri, et consuctudine piorum virorum, et historiarum cognitione, usu compertum est; fastu vero, voluptatibus variis, adulationibus, et perversis quibusdam regulis corrumpi, nemo non potuit observare. Nicolai Malclavelli, et hominum huiusmodi, utilitate omnia metientium, libri, qui humilitatem, abiectionem animi; calliditatem, prudentiam; crudelitatem, iustitiam; insolentiam, magnanimitatem; fastum, decorum nominant; qui dissimulationibus perpetuis fallunt, suspicionibus plurimis sana consilia corrumpunt, veritatis osores, fallaces, religionem contemnentes, ministri Satanae, orbis christiani rem publicam confundentes, nunquam legendi sunt; veluti venena principibus sunt fugiendi, ut sanctae ministris

ecclesiae rescripto cautum est. Viros simplices et rectos et timentes Deum perversi scriptores irrident; et praeceptis huiusmodi imbuti principes nullam unquam existimationem apud bonos consequentur.

13. De lob Moabitarum rege verba illa scripta sunt: erat vir simplex et rectus et timens Deum, recedens a malo. Virtus regia, et digna principe est simplicitas, rectitudo, et timor Dei. Simplicitas illa, quae omnem dolum excludit. Et rectitudo mentis ostenditur, cum omnes cogitationes, actiones itidem singulae, in Deum referuntur. Ille autem timet Deum, qui nihil practermittit facere, quod Deus praecipit; cuius timoris proprietas est, nihil negligere, quod ad communem omnium utilitatem, et ad gloriam Dei pertinet. Et verba ex hebraco de lob transferentes septuaginta interpretes haec sunt, quae adhuc virtutes, quae in principibus requiruntur, magis exprimunt; verba autem sunt huiusmodi: erat Iob homo verus, irreprehensibilis, iustus, pius, abstinens ab omni re mala; quae graeci scriptores interpretantur, sancti in primis Basilius, et Chrysostomus: sunt sane quidam homines, qui non sunt veri homines, cum more pecudum vivant et ratione minime nitantur; ad quos pertinent illa verba: homo cum in honore esset, non intellexit, et comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Hoc ipsum iudicaverat philosophus ille, qui se hominem non reperire dictitabat. Irreprehensibilis ille dicitur, qui peccato mortali minime contaminatus reprehendi non potest; iustus est, ut ante indicavimus, qui ca virtute est praeditus, quae ceteras virtutes complectitur omnes, qui debitum cultum Deo tribuit quo ad exteriora et interiora, et ab omni re mala abstinet. Porro autem hi possunt elici

loci: simplicitas cordis, quae (ut sanctus scribit Augustinus) est idem quod munditia; omnis autem rectitudo et timor Dei existimationem parit principibus, partamque tuetur. Qui verus est homo, nobilissimo nomine dignus, irreprehensibilis, iustus, pius et recedens ab omni malo, is in ore hominum versatur, diligitur, celebratur ab omnibus. Hanc ipsam disciplinam non noverunt, qui adulterinas falsae prudentiae regulas sectantur.

14. In libro Sapientiae scripta sunt statim a principio verba haec: sentite de Domino in bonitate, et in simplicitate cordis quaerite illum, quoniam invenitur ab iis, qui non tentant illum; apparet autem iis, qui fidem habent in illum. Hacc dicta sunt a Spiritu sancto iudicantibus terram, hoc est principibus. Sed utinam inter illos, qui rerum potiuntur, non sint multi, qui falsos Deos sibi confingant! cum summum et ultimum bonum in rebus caducis atque terrenis ponant; de Deo non sentiant in bonitate, cum non agnoscant illum patrem, et bonorum omnium largitorem; cum fato et fortunae omnia bona, quae consequentur, tribuant. Sentiunt de Deo in bonitate illi, qui divinae providentiae se facile accommodant, et divina iudicia venerantur, et quacrunt Deum in simplicitate cordis; qui omnia consilia sua, omnes actiones suas dirigunt in illum absque ullo fuco, absque ullis fallaciis. Et huiusmodi principes existimationem sibi conciliant, atque ctiam tuentur, si parentes Spiritui sancto non tentant Deum: quod plerique facere solent, dum sibi persuadent, sine labore, sine industria suo fungi munere; et otio indulgentes, voluptatibus variis disfluentes existimationem sibi comparare posse arbitrantur. Quibus rebus sentire te de Deo in bonitate ostendis? Cum sine liberis hilaritatem etiam animi retineas; et adversa utens valetudine, gaudeas in Domino, et ei gratias agas, et sine intermissione ores, apostolicis verbis obtemperans.

15. Verum caput illud sextum a Spiritu sancto in loco Sapientiae dictatum ad usum regum et principum, insercudum huic libro existimo; continet enim praeclarissima documenta, et est vehemens quaedam hortatio ad virtutem principibus necessarias capessendas. Melior est, inquit, sapientia, quam vires; et vir prudens, quam fortis. Audite ergo reges et intelligite; discite indices finium terrae; praebete aures vos, qui continctis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum, quoniam data est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur; quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis. Horrende et cito apparebit vobis : quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet. Exiguo enim conceditur misericordia: potentes autem potenter tormenta patientur. Non enim subtrahet personam cuiusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cuiusquam. Quoniam pusillum et magnum ipse secit, et aequaliter cura est illi de omnibus. Fortioribus autem fortior instat cruciatio. Ad vos ergo, reges, sunt hi sermones mei, ut discatis sapientiam, et non excidatis.

16. Et verba illa, quae in capitulo decimo Ecclesiastici leguntur, ad camdem rem maxime pertinent; boni enim principis proprietates ibi explicantur, quibus et comparatur auctoritas, et gratia apud omnes, atque etiam conservatur. Iudex sapicus iudicabit populum suum, et principatus sensati stabilis erit. Secundum iudicem po-

puli, sic et ministri eius; qualis rector est civitatis, tales et inhabitantes in ea. Rex insipiens perdet populum suum, et civitates inhabitabuntur per sensum prudentium. At verba Isaiae prophetae magis adhuc exprimunt, quod quaerimus: qui ambulat in iustitiis, ct loquitur veritatem; qui proiicit avaritiam ex calumnia, et excutit manus suas ab omni munere; qui obturat aures suas, ne audiat sanguinem; et claudit oculos suos, ne videat malum; iste in excelsis habitabit, munimenta saxorum sublimitas eius. Haec, quae scribimus, prudentes huius sacculi prudentiores filiis lacis non magni facienda putabunt, contemnenda potius imprudenter, ne dicam impie; nullus enim est magister, qui cum optimo magistro Spiritu sancto sit conferendus; nullam sententiam excogitare potuerunt philosophi tam gravem, quae cum sententiis, quae in sacris libris continentur, queat comparari; sanctus magister sietos sugit discipulos. Tu, princeps Dei, qui in magnis etiam occupationibus, quas affert populorum multorum gubernatio, sacrae theologiae optimo exemplo das operam, cognosces ca, quae scripsi esse verissima; observabis tu multo plura.

mationis comparandae rationem sanctus tradit Angustinus in libro V. de civitate Dei his verbis: neque enim nos christianos imperatores ideo felices dicimus, quia vel diutius imperarunt, vel imperatores filios morte placida reliquerunt, vel hostes rei publicae domuerunt, vel inimicos cives adversus se insurgentes et cavere et opprimere potuerunt: hace enim et alia vitae huius aerumnosae vel munera vel solatia quidam etiam cultores daemonum accipere meruerunt, qui non pertinent ad regnum Dei, quo pertinent isti; et hoc ipsius miseri-

cordia factum est, ne ab illo ista, qui in cum crederent, velut summa bona desiderarent. Sed felices eos dicimus, si iuste imperant, si inter linguas sublimiter honorantium, et obsequia nimis humiliter salutantium non extolluntur, sed se homines esse meminerunt; si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum maiestati eius famulam faciunt; si Deum timent, diligunt, colunt; si plus amant illud regnum, ubi non timent habere consortes; si tardius vindicantur, facile ignoscunt; si eamdem vindictam pro necessitate regendae tuendaeque rei publicae, non pro saturandis inimicitiarum odiis exserunt; si eamdem veniam non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem correctionis indulgent; si quod aspere coguntur plerumque decernere, misericordiae leuitate, et benesiciorum largitate compensant; si luxuria tanto eis est castigatior, quanto posset esse liberior; si malunt cupiditatibus pravis, quam quibuslibet gentibus imperare; et si haec omnia faciunt non propter ardorem inanis gloriae, sed propter charitatem felicitatis aeternae; si pro suis peccatis, humilitatis et miserationis et orationis sacrificium Deo suo vero immolare non negligant. Tales christianos imperatores dicimus esse felices, interim spe, postea re ipsa futuros, cum id quod exposcimus advenerit.

18. Eamdemque methodum, et quasi artem comparandae existimationis sanctus docet Ambrosius libro, quem de obitu Theodosii scripsit, verbis illis: dilexi virum misericordem, humilem in imperio, corde puro et pectore mansueto praeditum, qualem Dominus amare consuevit, dicens: super quem requiescam, nisi super humilem et quietum? Dilexi virum, qui magis arguentem, quam adulantem probaret: stravit omne,

quo utebatur, insigne regium; deslevit in ecclesia publice peccatum suum, quod ei aliorum fraude obrepserat; gemitu et lacrimis oravit veniam; quod privati erubescunt, non erubuit imperator, publice agere paenitentiam; neque ullus postea dies fuit, quo non illum doleret errorem. Dilexi virum, qui me in supremis suis ultimo spiritu requirebat. Dilexi virum, qui cum iam corpore solveretur, magis de statu ecclesiarum, quain de suis periculis angebatur.

19. Accipe, italorum principum decus, qui vitae innocentiam cum doctrina multiplici et excellenti coniungis; qui unice ab illis, quibus praces, diligeris; qui in huius vitae periculoso certamine vexillum Christi sequens, ad caelestem patriam contendis; non satis aliquando firma utens valetudine, animi constantiam et cordis lactitiam retinens, huiusmodi corporis incommoda, dona Dei, ut sanctus faciebat Gregorius, existimans; dona illa putans, non flagella, quia non sinunt ca, quae in hoc mundo tibi sunt largita divinitus, nimis placere. Perge, princeps Dei, save virtuti, ut facis: doctos viros, et bonos testimoniis et beneficiis tuis orna; bibliothecis tuis nobilissimis fruere; cum sanctissimis et doctissimis principibus, qui monumenta ingeniorum suorum reliquerunt, ut frequenter soles, versare; eum Deo perge ambulare. Cum per occupationes multas meas licuerit, expecta ut libellum de principum comparanda et tuenda existimatione inchoatum non perfectum, delineatum non debitis coloribus expressum, mittam ad te. Hanc ipsam delineationem veteri in hospitio meo ad Urbem rediens, mense novembri, patrueli tuo Iuliano Ruerio, iuveni moribus optimis, et eruditione varia praedito dederam, quae tibi mitteretur, indicem amoris mei et magnac in te observantiae.

## EIUSDEM

## AUGUSTINI VALERII

## CARDINALIS E'T EPISCOPI

DE CAUTA IMITATIONE SANCTORUM EPISCOPORUM

AD FEDERICUM BORROMAEUM S. R. E. CARDINALEM, ET ARCHIEPISCOPUM MEDIOLANENSEM.

1. Annum trigesimum primum agens, Cardinalis annorum septem, biennio postquam sacerdotis fungeris munere, ita disponente dignitatum omnium distributore, caeli et terrac domino Deo, creatus es in sacro Cardinalium collegio, testificante beatissimo patre nostro Clemente Christi vicario doctrinam et illustres tuas virtutes, et approbantibus Cardinalibus omnibus, archiepiscopus mediolanensis (1). Episcopalis honor et sublimitas (ut sanctus, cui mille amplius post annos succedis, scribit Ambrosius) nullis potest comparationibus adaequari. Mediolanum tanta est civitas, tamque insignis, ut nulla totius Italiae civitate inferior ha-. beatur. Tantum onus, provinciam tam duram, recusasti quidem quantum potuisti; gravissimum periculum studuisti sugere, quantum licuit. Quid agam ego, cum te archiepiscopum factum vidam? Gaudeam? Gaudendum esse non arbitror laboribus et periculis ma-

(1) Cum edidi aliud egregium Aug. Valerii opusculum in sexto volumine Script, vet., dixi in scholio pag. ult. natum esse Federicum Borromacum anno 1564, creatum autem Cardinalem anno 1587. Nunc quia apparet, scriptam esse hanc alteram lucubrationem-anno Federici XXXI, cum archiepiscopus est electus; sequitur ut ea ad annum Christi 1595, referenda sit.

ximis, quibus te quem unice diligo expositum intelligo, ob quam praccipue causam gratulationi nullum esse locum video. Nec dolendum esse intelligo, ne mei quidem causa, qui non possum non vehementer affici, cum cogitem sermonibus nostris, et tua iucundissima consuetudine me cariturum. Sed quia pro certo habeo te dolere, condoleo tibi, ut sanctissimus vir Bernardus, cum ad summum pontificatum Eugenius tertius esset evectus, condoluit. Ipse cum tibi condoleo, singulari meo in te amori videor satisfacere; quem amorem meum cogitavi diu, qua ratione tibi etiam archiepiscopo declararem. De boni pastoris munere supervacaneum mihi videbatur aliquid scribere. Legisti sancti Gregorii nazianzeni librum apologeticum inscriptum; libros sex sancti Iohannis chrysostomi de sacerdotio; Gregorii magni insigne illud opus pastorale inscriptum; sanctorum Ambrosii, Augustini, Prosperi, et aliorum plurimorum, qui praecepta ad animarum regimen pertinentia tradiderunt. Collegit etiam plurima Carolus patruclis tuus ad munus pastorale pertinentia. Quae si libello illi, qui stimulus pastorum inscribitur ab optimo viro archiepiscopo bracarcusi conscriptus, addantur, nihil quicquam desiderari potest ad animarum gubernandarum artem absolvendam.

2. Erant homines nonnulli tui amantissimi, qui in communi bonorum omnium lactitia dolere et maxime timere videbantur, ne (cum sis corpore non satis firmo, ingenio fervidus, assiduis orationibus deditus, castigando corpori assuetus valde, Caroli admirator et praedicator perpetuus; archiepiscopatus iste, tot animarum cura, tot sollicitudines, corporis vires debilitent tuas; ne in grave morbum incidas, et mortem acceleres. Verum non ideo scribam de moderando zelo. Non est

argumentum huiusmodi, ut ab episcopo tractari debeat: non cuim minuendus est zelus, nec moderandus, sed augendus nobis, quibus animarum cura iniuncta est. Multi potius episcopi suis scriptionihus nos excitaverunt ad zelum augendum, et ad gloriam Dei in dies magis quaerendam. Episcoporum laus est, ut zelo honoris Dei ardeant, et hac in re bonorum omnium auctorem Deum imitentur. Zelum autem Dei sic definitum esse scis, tranquillissimam eius sincerissimamque iustitiam, qua anima falsis opinionibus pravisque cupiditatibus corrupta repudiatur, et a Dei coniugio tamquam adultera removetur. Haec ipsa tranquillissima et sincera institia in servis Dei, in pastoribus, in episcopis requiritur maxime, ut scilicet divinae maiestati debitus honor non adimatur; exhibeatur parenti et regi nostro Deo cultus tum exterior sacris caeremoniis, tum multo magis interior fide, spe, charitate; non adulterent animae, non separentur a sponso Christo, blanditiis, voluptatum illecebris, et falsae et adulterinae prudentiae regulis deceptae; nec relicto crucis Christi vexillo, Satanae mancipia efficiantur.

3. Legimus in historiis, in comoediis etiam expressa sunt, et usu ipso comperimus, quae sint indicia illorum, qui vehementer coniuges suas diligunt, et zelotypi nominantur: de coniugibus suis cogitant semper, observant omnia, vel minimos illarum nutus, occasiones removent quibus earum distrabantur aut corrumpantur animi; absentes vero non solum de ipsis cogitant, sed etiam loquuntur; et ut paucis dicam, et poëtae utar versiculo-res est solliciti plena timoris amor -. Quin immo eo sollicitudo maior est, quo amor purior et castior. Hace boni pastoris indicia sunt, cum semper et ipse salutem cogitet animarum fidei suae

creditarum, cum occasiones peccandi illis nitatur praccidere; cum monitionibus, praedicationibus verbi Dei assiduis, synodicis constitutionibus, reprehensionibus, poenis, praemiis conetur efficere, ne fornicentur; ut fidem, qua in sanctissimo baptismatis sacramento Deo conjunctae sunt, servent inviolatam. Hic ipse zelus Spiritus sancti verbis illis exprimitur: zelus domus tuae comedit me. Quae beatissimus pater Augustinus ita explicat: quia quaesivi gloriam tuam in domo tua, quia flagellavi in templo male versantes. Et Moyses, ct Phinces, et Elias, et plurimi aute adventum Christi, multi ctiam sancti episcopi, huius zeli documenta reliquerunt, ut historiarum pleni sunt libri. Sed quid moror? Andiamus doctorem ecclesiae, populi tui magistrum, Mediolanensium, ut tu es, pastorem. Is explanans psalmum centesimum decimum octavum, inquit liacc verba: zelus ad vitam est divina praecepta servare; et amore Domini, cius custodire mandata. Zelum qui habet, omnes inimicos putat, qui sunt hostes Dei, quamvis patrem, fratrem, sorores. Omnibus dicit, sicut dixit David: inimici facti sunt mihi. Hae nostrae sint inimicitiae, hi tantum sint inimici nostri, qui Dei voluntati adversantur, qui cum Deo videntur pugnare impie. Sed ita sint inimici, ut corum amicitiam studiose quaeramus, et omnibus rationibus ipsorum emendationem procuremus.

4. Verum quemadmodum virtutum plerumque specie quadam alliciuntur homines et decipiuntur, idem (ut optime nosti) in zelo interdum contingit: nam si iustitia simulata sit, duplex iniustitia a Platone nominatur; calliditas prudentiam imitatur; popularis cuiusdam benivolentiae cupiditate aspersa plerumque liberalitas, terminos egressa, ambitionis faciem induit;

fortitudo vix ab audacia et a temeritate discernitur. Ita accidit, ut qui zelum profitentur, aliquando modum non adhibeant; lenitatis, longanimitatis, et prudentiae oblivisci videantur; atque in illis desiderentur proprietates eae, quas sanctus apostolus de caritate scribens enumerat: charitas patiens est, benigna est, non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Si aliqua harum proprietatum desit, nullus pastoralis zelus reperitur: iracundiae, clamores, altercationes, laudabilem hanc pastorum virtutem turbant: et quamquam interdum ira videatur zelus esse, nihilominus tantae virtutis est infida comes.

5. Omnino autem me ad scribendum tibi aliquid, suscepto tanto archiepiscopatus onere, qui te diligunt, hortati sunt; et argumentum fore accommodatum arbitrantur, si de cauta imitatione sanctorum episcoporum seriberem aliquid; si amanter tibi ostenderem, non in omnibus tibi ab initio tui archiepiscopatus imitandum esse servum illum Dei Carolum; cum illa sententia in prudentissimorum hominum ore versetur : facta sanctorum omnia veneranda, sed non semper imitanda; diversas esse temperaturas corporum, ingenia diversa, diversa tempora, non cundem semper modum servari oportere; aliam esse artem restituendae collapsae disciplinae, aliam retinendae et excolendae; rationem aliam gubernandi fuisse antequam concilia provincialia celebrarentur, aliam celebratis conciliis et decretis illis ad usum revocatis. Vigesimum secundum annum agens Carolus, archiepiscopus est factus, cum Pius quartus eius avunculus viveret. Eo vivente, et eius

ab Urbe profectionem non satis probante, Mediolanum se contulit; celebrem synodum habuit provincialem, cum episcopos omnes comprovinciales coëgisset : et sequentibus annis, a sancto concilio tridentino minime recedens, alias habuit synodos. Rem novam in Italia admirari homines, laetari pios viros in ecclesiastica disciplina progressus fieri, provinciales episcopos Mediolanum accedere, ab ipso humaniter et honorisice excipi, hospitalem se praebere, ut decet episcopum, ingenii et doctrinae etiam speciem ostendere. Hoc synodorum provincialium institutum qui non sequitur errat, nec zelum honoris Dei et disciplinae ecclesiasticae conservandae ostendit. Et huiusmodi conciliorum provincialium conventus mirabiles fructus parit: se enim invicem consolantur episcopi, mutuo se docent, remedia sanandae provinciae accommodata in medium afferentes, abusus conantur tollere, vitia extirpare, totam provinciam optimis legibus exornare. Praeterea dioecesanae synodi utiles sunt admodum, in quibus paucorum dierum spatio, uno intuitu parochos, quos in animarum cura adiutores habent, episcopi lustrant. Haec medicorum spiritualium veluti collegia incredibiliter prosunt; ab iis nuuquam abest sanctus Spiritus; in illis pastorum maxime clucet zelus, eorumque commendatur industria, praesertim si e superiore loco dicant, et interdum reconditis e sanctis prophetis sumptis sententiis de officio pastorali, de animabus Christo lucrandis, habeant orationem. Interfui ego dioccesanae synodo quam habebat Carolus: sane sermonem, quem habuit ad clerum, sum valde admiratus, et incredibilem ordinem eius in dicendo, et pictatem noverunt omnes qui ibi consederant.

6. Et in assiduis praedicationibus verbi Dei, in ope-

ribus piis excolendis clucet, ut scis, zelus et diligentia pastoris. Porro in quotidianis sacrificiis, in precibus statis horis fundendis, in lectione bonorum librorum etiam in mensa, in audiendis festis diebus sermonibus, cura pastoralis apparebat maxima Caroli, cui post alterum succedis. Haec omnia facillime imitaberis. Quod si dubitarem te non esse sacturum, hortarer pluribus verbis, ponderandam tibi esse illam sententiam, vae mihi quoniam tacui; et illam, praedica, argue, increpa, opportune importune; etiam versiculum illum ardentissima illa verba continentem: ego, ait Christus dominus, constitutus sum rex a Deo supra Sion montem sanctum eius, praedicans praeceptum eius. In medium afferrem ea, quae sacrum concilium tridentinum tradidit, esse praecipuum munus episcopi docere. Et certissimum est lacte matris nutriri melius infantes quam lacte nutricis quamvis sit robustissima. Pascere verbo et exemplo solent boni pastores; verbo tamen aliorum operâ greges pascere possunt; quamquam multo felicius contingit, si utilissimum ac necessarium hoc munus per se unusquisque episcopus frequentius quam fieri potest obeat. Filii dum a patre monentur, illa affectio magnam vim habet : praeter quam quod rerum moderator Dens linguas infantium pastorum facit disertas, et divino beneficio addit animos; naturae etiam impedimenta magna ex parte sustulisse observatur. Ipse enim, ut scis, divinae clementiae hac in re testis esse possum locuples. Noster etiam Carolus, quem admiramur, ad dicendum minime natus videbatur, usu tamen et exercitatione, divino potius Spiritu adiutus, in dicendo sanorum ingeniorum sententia non minimam laudem est consecutus, cum meditata oratione uteretur, locosque afferret in medium praeclaros.

7. Nec vocis exilitatem aut non satis firma latera causetur episcopus, quo minus dicat, ut si in magna concione ab omnibus audiri non possit, illosque instruere, audiatur saltem a pancis ut ipsi erudiantur, ut officio pastorali suo satisfaciat, ut illo ipso affectu omnes qui adsunt delectentur. Speciosa enim admodum et adstantibus grata esse consuevit episcopi concionantis facies. Et beatissimus pater Gregorius cum podagra laboraret, stomachique doloribus affligeretur, concionem interdum habebat, cum vix a minima parte auditorum audiri posset; qua de re in quodam sermone se ipse excusat. Et usitatum esse in ecclesia legimus, ut qui vocem concionantis episcopi audire nequirent ob infirma eius latera, aut ob corporis aegritudinem, scriptis erudirentur: ita ut episcopus qui lingua docere non poterat, doceret propriis scriptis, meditatione adhibita magno iudicio et diligentia expolitis. Spero benignissimi patris Dei auxilio, fore ut hac in parte officio tuo et populo tibi credito consulas, pascas nobilissimum gregem, illumque ad superna perducas pascua. Illa ipsa frequentia catholici populi, numerosus et insignis clerus cathedralis ecclesiae, illa templi amplitudo, sacrum illud theatrum, chorus ille in quo Dei canuntur laudes, augent incredibiliter dicentis industriam. Quod ipse etiam sum expertus, qui episcopus Veronae, semel etiam Cardinalis, e superiore loco (quod mihi semper iucundum et honorificum putabo) in praeclarissima illa ecclesia dixi. Consueverat enim Carolus archiepiscopus diligentissimus ac humanissimus excitare episcoporum ad se venientium industriam et pietatem, enixe illos hortari et rogare ut dicerent aliquid, ut populo suo aliqua documenta ipsi darent; nihil quicquam sibi accidere posse acceptius et iucundius. Qui mos retinendus est maxime; ita tamen ut nemo episcopus hospes vehementioribus verbis, sed potius gravibus et suavibus invitetur et excitetur, ut collegia, seminaria, et alias clericorum congregationes invisat et erudiat. Quod humanitatis et charitatis exemplum retinebis non dubito. Docebat enim tacite Carolus ea ratione. Docebis etiam tu venientes ad te officii causa, aut inter facientes, valde pastorali et suavissima hac ratione.

8. Haec sanctorum episcoporum instituta, a Carolo Mediolani renovata et aucta, nemo bonus episcopus non imitabitur. Neque equidem difficilis est imitatio, cum tamen difficile valde fuerit id praestare quod esset imitandum, caque instituere quae disciplinam ecclesiasticam renovarent, et in perfectam formam redigerent. Interesse concionibus, divina officia diebus festis celebrare, christianae doctrinae scholas saepe visitare, ad oratorium sancti Sepulchri (1) interdum accedere, gravibus ibi et piis sermonibus illos, qui eum locum frequentant, consolari; genialibus diebus in quibus videtur insultare Satanas, musicis canticis, et ecclesiastica harmonia allicere populum, et artes Satanae quasi eludere ac frangere; haec sunt munera vere episcopalia; in his imitandus est optimus archiepiscopus Carolus, et imitandum est eius assiduum in orationibus studium; nec non imitandum domesticum illud oratorium vespertinum, in quo memini eodem die, quo haec scribo, nimirum kalendis maii, anno salutis nostare millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, praesente Cardinali, primum me habuisse sermonem, cui interfuerunt pii multi viri ex illis etiam qui nondum

<sup>(1)</sup> Est hace Mediolani sacra aedes, spud quam Card. Federicus celeberrimam postea condidit bibliothecam ambrosianam.

sacris initiati fuerant, inter quos erat Augustinus Cusanus, qui nunc collega noster sacrum Cardinalium ornat collegium. Practerea orationem quadraginta horarum saepe indicere, utile admodum et salutare est populis; praesertim si sermonibus brevibus et fere iaculatoriis inflammentur.

9. Et quoniam oportet plerumque concionatores, aut clericos, qui cum pastoribus vivunt, ut excitentur, laudare; hac in re servandum esse modum; nam adhibenda est laus tamquam medicina pusillis animis, et velut praemium humilibus; ut etiam in accipiendis laudibus moderatio quaedam adhibenda est. Qua de re libet ea . quae sanctus Augustinus eleganter scripta reliquit in homilia de anniversario episcopalis ordinationis, hoc loco inserere. A male viventibus, inquit, nolo et detestor laudari; laudari autem a bene viventibus, si dicam nolo, mentior; si dicam volo, timeo ne sim inanitatis appetentior quam soliditatis. Quid ergo dicam? Nec plene volo, nec plene nolo: non plene volo in laude humana periclitari; non plene nolo, ne ingrati sint, quibus praedico. Haec Augustinus. At beatissimus ille pater sanctus Franciscus laudes nuncupabat flagella; ut quemadmodum propter charitatem flagella toleranda sunt, ita ferantur laudes; atque dum quispiam laudatur, haec secum ipse suspirans loquatur: non sunt tibi nota, bone vir, quae in me vituperanda sunt. Quem modum adhibere solitum fuisse Carolum observavi, dum ad ipsum libri scriberentur, aut sermones audiret clericorum.

10. Verum enimvero illud quod mibi erat propositum, vix tractare adgressus videor praeclarum argumentum, et tibi, Cardinalis optime, ut arbitror pernecessarium. Nimirum caute admodum sanctorum

virorum, et praesertim episcoporum facta esse imitanda. Mirus enim variarum et salutarium inspiraționum artifex est Spiritus sanctus, et viae, quibus ad caelum animae ascendunt, variae sunt et inter se diversae : quam sententiam libro primo de civitate Dei sanctus attigit Augustinus his verbis : non omnia quac bene facta sunt a sanctis, ab aliis indifferenter facienda; ut quia Abraham obtulit filium ad necem, quilibet pater possit suum sacrificare filium. Quia Pelagia cum matre et sororibus, ut scribit sanctus Ambrosius (1). praecipitem se dedit in flumen ne a persequente milite violaretur; et Sophronia, ut refert Eusebius (2), se occidit, ne vim a Maxentio Cacsare pateretur, ideo possim ego me praecipitare aut occidere. Nec quia sanctus Gregorius nazianzenus illis verbis utens, cum Byzantii in invidiam hominum incidisset : vale cathedra, sublimitas invidiae, et periculo obnoxia, nisi magna cum cautione est imitandus; cum alii praestantes episcopi in functione sui pastoralis muneris sanguinem etiam profuderint. Nec desuerunt qui cum in eremis et monasteriis degissent, facti episcopi in tota vita parcissimo cibo utentes, perpetuis iciuniis carnem castigantes, vitam tamen satis longam produxerunt; ut sanetus Gregorius nazianzenus, et alii praesertim graeci. Et huiusmodi cautio co magis adhibenda est, quia plerique alii sancti episcopi, atque ctiam pontifices summi, tempori servientes, lucrandis animabus intenti, ad copiosiorem vitam sese accommodaverunt. Ad quem locum videntur illa verba pertinere: alius sic, alius autem sie. Et modo letalia peccata, tamquam pestifera venena fugiantur, et populi erudiantur verbo et exem-

<sup>(1)</sup> De virgin. lib. III. cap., 7.

<sup>(2)</sup> Hist. eccl. VIII. 14.

plo, non esse semper claborandum vehementer episcopis ut corporis castigationis et asperrimae paenitentiae documenta dent. Nam celeberrimum illum episcopum, qui, ut captivos redimeret, se ipse vendidit, quis audeat imitari?

11. Omittamus longe petita exempla, in historiis enim reperiuntur innumerabilia; ad Carolum tuum, immo potius nostrum, animum intendamus. Quis non satis firmo corpore perpetuos eius labores sine cautione audeat imitari? eius pernoctationes, illam somni quasi fugam, illam quadraginta sermonum et quadraginta horarum sine cibo, sine potu, sine somno tolerantiam ac perseverantiam, illos cum peste infectis hominibus quotidianos congressus? In quibus, inquies, consistit haec cautio adhibenda in domesticarum illustrium virtutum imitatione? In his, ut vires corporibus diversas esse consideres; acres minime valentibus corporibus non esse necessarias medicinas; quippe si corporibus imbecillis alieno tempore acria medicamenta adhibeantur, perire ea consuevisse; leniora, esse tutiora; laudari solitos medicos illos qui morbos brevi, tuto, et suaviter sanent. In hoc spiritualis medici, hoc est episcopi, maximum esse ponendum studium. Quamquam hace curandi ratio semper fuit difficilis, his vero difficillimis temporibus est etiam difficillima. Nec illud facile praestari potest, ut suaviter dentur et accipiantur medicinae, cum saepe facilitas et indulgentia enervet disciplinam, gregem corrumpat; ita ut severior gubernatio videatur plerisque longe tutior. Meminisse autem saepe oportet, episcopos esse quidem medicos, nominari autem potissimum patres, cui dulcissimo nomini lenitas et mansnetudo convenit. Studium illud vehemens iustitiae, quod initio sui archiepiscopatus adhibuit Carolus, dum Nicolaus

Ormanetus, qui aliquot post annos episcopus fult patavinus, vicarii munere fungeretur, hoc tempore non videtur valde necessarium: modo caveatur, ne indulgentià deterior fiat clerus, et ut optimae serventur consuetudines, et synodi cum provinciales tum dioecesanae. In puniendis parochis et clericis, ut exemplo deterreantur, cognosces, ut spero, tibi vehementer non esse laborandum; et cautionem in Caroli studio iustitiae imitando, non esse admodum necessariam.

12. Nec contra turbatores ecclesiasticae iurisdictionis, ut opinor, tibi opus erit insurgere, et iis armis uti, quibus sapienter et fortiter usus est Carolus, cum catholici Regis eximia sit pietas et studium tuendae religionis et huius sanctae Sedis apostolicae auctoritatis. Ille etiam qui tantam civitatem tanti Regis iussu gubernat, et senatus ille mediolanensis, nihil aget quod canonibus ecclesiasticis adversetur, et quod animum tuum possit laedere. Quod si aliqua oriatur controversia, servandum illud est praeceptum, ne quid nimis; et illud, festinandum lente; et regula illa prudentium magnam vim habens, maxima maxima, mediocria mediocria, minima minima putare. Quae sunt maxima, dices? Prohibere, ne haeresibus contaminetur populus; ne publicis concubinariis et adulteris corrumpatur civitas; ne a potentibus violentur pauperes; ne clerici turpiter serviant laicis, a quibus corum incontinentia et petulantia foveantur; ut in sanctimonialium monasteriis castitas excolatur; ut graviter, qui illa violare audent, puniantur; ut a catholicis et doctis concionatoribus civitas doceatur. Pro his moribus, et salutaribus necessariisque institutis, sanguis ctiam ipse fundendus est. Si autem inter ministros fori aliquae lites suboriantur, quod, ut spero, perraro continget, moderatione animi, adhibita tamen diligentia, ius retineatur ecclesiasticum. At si ecclesiae armis, nimirum censuris, opus esse videatur, laudarem de toto negotio antea Christi vicarius romanus Pontifex certior fieret, ut facere solitum audivimus illum, quem saepe nominamus, Carolum in negotiis tractandis diligentissimum archiepiscopum.

13. Minima etiam quae putantur, quae commemorare non est necesse, negligenda non sunt, sed accurate potius tractanda, cum scriptum sit apud Salomonem : timentem Denm nihil negligere, et minima ctiam errata observare et corrigere. Cavendum esse episcopis maxime videtur, ne a quibusdam, qui valde spirituales existimantur, et zelum Dei profitentur, urgeri se nimis patiantur; qui tamen fovendi sunt, et verbis humanitate conditis retinendi, et monendi ne tantopere urgeant; nihil esse facilius quam turbare civitatem; ubi discordiae oriri coeperint inter illos qui civitati praesident, et inter episcopos, difficile admodum esse imponere litigiis finem; impediri maiora bona, et frequentiam nobilium virorum ad ecclesiam Dei, ad conciones audiendas; Pontificem summum maxima affici molestia; perturbationes ab initio minimas, solitas crescere; quietem adimere pastoribus, pios progessus retardare, tantos denique excitare motus ut saepissime paeniteat, rem maturius non considerasse. De adhibendis in consilio senioribus et prudentioribus canonicis et parochis, de communicandis animi sensis cum illis quibus familiariter utitur episcopus, cautio est maxima adhibenda, ne sine consilio quicquam agatur; ne tot adhibeantur consiliarii, quorum multiplicitas confusiones pariat, et multa temporis pars in consulendo ponatur; qua in re, ut in aliis, disponenda mirifice praestitit Carolus.

14. Quod ad pronoctationem pertinet, debitas horas negare corpori, integras vigilare noctes, aut orare, aut sacros libros volvere, integras hebdomadas in lecto caput non reclinare, aliis etiam rationibus corpus macerare et perpetuis iciuniis affligere, vinum vix gustare, pane et acqua contentum esse; haec, Cardinalis et archiepiscope, tu vide an sint imitanda, praesertim tibi corpore non admodum firmo, studiis optimarum artium, sacrae theologiae in primis, usque ab adolescentia valde dedito, Mediolani in nobili et splendida familia nato, qui Romae etiam aliquot annos vixisti sobric semper, non tamen ea ratione qua anachoritae vivere consueverunt. Blandus quidem hostis, tyrannus domesticus est corpus, ut sanctus scripsit Gregorius nazianzenus; non tamen ipsius cura ita negligenda est, ut servire nequeat animac. Tyrannis eius frenanda est parsimonia, sauctis iciuniis, aliqua ctiam castigatione; nec charitas quae laboribus plurimis, in itineribus et functionibus in pastorali munere adhibetur, impedienda est debilitate et afflictione corporis. Cumque virtus multo praestantior sit charitas quam paenitentia, cedat exercendae virtutis illius studium charitati : nec adeo corpus castigetur, et deprimatur, ut Christi servitio nequeat exhiberi, ut vigorem animi, vitam ctiam ipsam, quispiam sibi videatur adimere. Valde siquidem corpus somno recreatur, quo vires reficiuntur et conservantur. Vinum curas pellit, cor lactificat, excitat robur animi, si modice sumatur; et quamquam scriptum est, principium vitae panis et aqua; perpauci tamen reperiuntur hoc tempore, qui vino abstinentes alacritatem quandam in rebus agendis necessariam retineant.

15. Non abhorruerunt sancti episcopi a commu-

ni vivendi ratione, exceperunt convivio homines ad se venientes, mensam sacris lectionibus condientes; et a beatissimo patre Ambrosio sanctum Augustinum exceptum fuisse satis episcopaliter, ipsemet Augustinus scriptum reliquit (1). Hoc verbum episcopaliter consideranti mihi, quid sibi velit, nunquam venit in mentem interpretari episcopaliter, hoc est laute, opipare, regie; sed potius episcopaliter, hoc est, nitide, sine luxu, sine epularum varietate, ne prandium aut caena possit dici dubia, sed cibis usitatis ad vires corporis restaurandas singillatim unicuique convivae cum debita mensura appositis, cum lectione sacra cum gratiarum actione sumptis. Quam rationem pastoralem Carolum adhibuisse scimus. Ego in mensa fui cum ipso, interdum crediderim fuisse et te; una fuimus etiam in celeberrimo mediolanensi seminario, sancti Gregorii nazianzeni die, quatuordecim, ni fallor, iam abhine annis, tres Cardinales, quorum unus fuit pontifex Gregorius 'XIII', et ibi archiepiscopaliter instructum convivium a seminarii filiis habuimus. Quam consuetudinem arbitrarer omnino tibi esse retinendam. Sanctitas, ut sanctus scribit Dionysius areopagita cuius lectione delectaris, est ab omni scelere libera perfectaque ac omni ex parte incontaminata puritas. Dicitur etiam confirmata iustitia, cuius participatione viri pretioso Christi sanguine tincti, ab omni terrena affectione alieni, sancti nominantur. Sanctificationis autem auctorem Icsum Christum filium Dei agnoscimus, quem solum sanctum, solum dominum, solum altissimum cum sancto Spiritu in gloria Dei patris saepissime canimus.

16. Et ut christiana perfectio et felicitas in Chri(1) Confess. lib. VI. cap. 13.

sti sita est imitatione, ita laudatur magnopere studium quod adhibetur in imitatione sanctorum; quod est quidem facilius, quia sancti iisdem, quibus nos, circumdati fuere infirmitatibus, ita ut corum non sit desperanda imitatio. Verum praecipue post Christum venerandi sunt et imitandi qui ecclesiis, quibus nunc praesumus, ante nos praefuerunt. Quaeris fortasse, ut interpreter quid sit imitari? Tibi quippe notum est non esse aliud, quam sequi, quam exprimere, quam referre illas ipsas virtutes, quibus illos, quos imitandos nobis proposuimus, excelluisse putamus. Sequitur Christum, qui Christum imitatur, qui mansuetudinem qui humilitatem qui charitatem et patientiam Christi studet referre. Et sanctos etiam ut imitemur, curandum est, ne nimium nobis arrogemus, ne in altissimum gradum conscendere nitentes, miserabiliter prolabamur. Ad illos, qui libros scribunt pertinent illa poëtae: - Sumite materiam vestris qui scribitis aequam - Viribus, et versate din quid ferre recusent, -Quid valeant humeri. - Haec possunt etiam ad res gerendas accommodari, ut in omni vita videant homines, quid adgrediantur, quid possint perficere. Cum in via proficientium sint, ne putent se profecisse. Cum sint tirones, ne egregios se existiment milites. Cum in numero sint descripti militum, ne inter imperatores numerari ambiant.

17. Diversi sunt spiritus, diversa tempora, diversi civitatum mores, varia principum ingenia; maiora mala vitanda, differenda et dissimulanda quaedam, quae alio tempore sancti viri non dissimularunt neque tulerunt, quemadmodum in pastorali sanctus Gregorius his verbis explicat: sciendum est, inquit, quod aliquando subiectorum vitia prudenter dissimulanda sunt; sed

quia dissimulantur, indicanda; aliquando etiam aperte cognita, mature toleranda; aliquando vero subtititer et occulta perscrutanda, aliquando leniter arguenda, aliquando vehementer increpanda. Quae omnia faciunt, ut cauta admodum debeat esse imitatio. Nam rationem, quam sancti adhibuerunt Ioh. chrysostomus et Basilius et alii plerique sancti episcopi ciusdem ingenii in animadvertendis acriter crratis illorum, quibus pracfuerunt, fortasse non expedit semper sequi, sed parere potius sancti Gregorii monitis, qui moderationem incredibilem in regimine pastorali, suo illo registro epistolarum indicavit, quem librum semper esse nobis in manibus habendum putaverim. Hacc autem cautio ut adhibeatur, studendum est maxime episcopis, ne delatoribus facile sidem praestent, cum minores utilitates redundent in ecclesiam Dei, si severa exerceatur justitia, quam si aliquandiu res dissimulentur et disserantur. Hacc ipsa dissimulatio et dilatio necessaria videtur esse cum de rebus agitur mediocribus, ut solet accidere in iis, in quibus praeventioni est locus.

18. Nimirum in rebus ad ritus, non tamen praecipuos, pertinentibus, et ad negligentiam, minime tamen perniciosam, tollendam; in quibus sanctos non ignoramus interdum adhibuisse diligentiam, de ea diligentia ad vitanda maiora incommoda, dissimulatione detrahendum est aliquid. Locus etiam cautionem docet, ut sicubi ob caeli temperiem, et ob cibos valde nutrientes, parsimonia et tenuissimus cibus non nocet, prodest potius valetudini tuae; alibi cavendum esse videatur, ne imitatio tenuitatis illius obsit valetudini. Qua de re memini me longam epistolam scripsisse Carolo Cardinali, cui per familiarem suum Caimum, qui in religione patrum Capuccinorum vita excessit, respondit,

in suo proposito persistens. Hanc vero Dei dispensationem fuisse putaverim, ut nostra quoque tempestate haberemus, qui nobis mortificationis exemplum (minime ciceronianis verbis libenter utor, rem ipsam melius explicantibus) praeberet: cuius tamen virtutem, cum valetudinis periculo, caute admodum imitandam censuerim. Illa ipsa itinera ad visitandas reliquias sanctas, et assiduae illae preces, et iciunia, cum longis mysteriorum Christi meditationibus coniuncta, indicia sunt pietatis eximiae, et suscipienda interdum, praesertim florente qua es aetate; sed ut curandum est, ut incalescat animus servore, ita ne concidat et aflligatur corpus. Ubi oratio quadraginta horarum indicitur ab episcopis, sermones aliquot habendi sunt ad populum: at quadraginta sermones habere quadragiuta horarum spatio, arduum est humanamque conditionem videtur superare. Arbitror pro tua humilitate hac in re non ausurum te imitari Carolum; satis enim illum imitaberis, si quatuor aut quinque sermones habueris. Et verissima est illa sententia: prima sequentem, laudabile est in secundis et tertiis consistere. Carolum habe ante oculos, sit tibi satis praecipuas eius et excellentes pastorales virtutes imitari: quasdam, in quibus admirationem sui excitavit, tibi considerandum an possis imitari. Admiraberis illum semper, et in munere pastorali fungendo maximam eius sollicitudinem laudibus efferre non desines; idque non solum patrueli tribues, sed ctiam cuilibet, qui ante te archiepiscopali munere laudabiliter est functus; cum maxime mos illorum damnaudus sit, qui vituperatione corum, qui cos praccesserunt, crescere, et illorum existimationem minuere nitautur.

19. Paucis dicamus rem totam, de qua agitur,

complectentes. Satis imitatur sanctos episcopos, qui Iucet et ardet, qui sacrarum rerum scientiam habet, sed in primis qui charitate, quae est virtutum omnium forma et veluti anima, excellit. Salvator noster Iesus Christus, a quo praeclara et salutaria omnia documenta manant, dum Petrum apostolorum principem pastorem ecclesiae catholicae, et sui vicarium institueret; non dixit: versatus es magis in sacris litteris? ingenio et iudicio his praestas? castigas magis corpus, quam ceteri? illustriora das exempla paenitentiae quam alii mei discipuli? habes maiorem facultatem dicendi ut populo persuadeas quicquid expedierit? Illa non dixit Petro, sed potius haec: diligis me plus his? Quanta est charitas, tanta est pastoris sanctitas. Si charitate conditus est zelus, laudabilis est: imitatio sanctorum omnium charitate metienda est: haec servos Dei illustrat, filios efficit Dei, imitatores sanctorum, imitatores etiam Christi. Haec tunc agnoscitur cum quis sua, suos, se ipsum etiam dat pro salute hominum, quemadmodum magister immo exemplar charitatis Christus ostendit, qui sua omnia, hoc est ca quae caeli ambitu continentur; suos, hoc est, angelos administratorios omnes spiritus; se ipsum denique dedit, ut nos ad salutem perduceret, ut caelestis patriae heredes essemus. Ad Christi summi pastoris et regis nostri imitationem nos episcopi, nos pastores, nostra omnia; nostros, qui scilicet nobiscum vivunt, qui nostro ex nutu pendent; nosmet ipsos etiam, hoc est mentem, cogitationes, studia, labores, sanguinem quoque, ad populorum qui nobis crediti sunt salutem conferamus. Cuius excellentis et vere pastoralis virtutis exemplum Carolus dedit, redditus ecclesiasticos in pauperes distribuens, sacrarum virginum monasteriis

subveniens, inopiam plurimorum sublevans, pestilentiae in primis tempore non solum pecuniam, in qua commulanda nullum adhibuit studium, sed totam supellectilem suam in usum pauperum conferens, periculosissimo illo tempore alacri animo se exponens ut aegris et morbo infectis consuleret.

20. Charitati coniunctum est gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, mansuetudo, longanimitas, fides, modestia, continentia, castitas, quos sancti Spiritus fructus enumerat sanctus apostolus Paulus ad Galatas scribens. Haec optimum efficient episcopum; discernant zelum Dei secundum scientiam ab eo, qui non est secundum scientiam. Virtutem sequitur voluptas, tamquam umbra corpus, ut optime nosti, et scribit Aristoteles; cuius voluptatis tanta est vis, ut sine ca virtus diu non possit consistere: voluptatem intelligo honestam, quam qui ex virtute vivit percipit, quaeque divina est ac aeterna futura, et psalmo vigesimo sexto voluptas Domini a Davide appellatur. Beatae vitae cogitatio expectatioque. alit hanc lactitiam, sides in primis constans et sincera in Christum Dei filium. Quo gaudio exultaverunt in maximis cruciatibus martyres Dei; quo etiam non caruerunt, qui pro salute patriae adversus inimicos crucis pugnantes, fortiter occubucrunt. Haec ipsa lactitia et alacritas in rebus agendis, pia et religiosa quaedam hilaritas, in viris Dei apparet maxime; apparebat semper in Carolo, et tunc magis, quando perturbationibus variis ct magnis assligi crederetur, illo ipso praesertim die quo scelestissimi homines illum nefario ausu de medio tollere conati fuerant: et pestilentiae tempore prae se tulit eandem hilaritatem, qua incredibiliter, qui cum illo vivebant, recreabantur. Gaudio afficiuntur maximo pastores, dum divinis intersunt officiis, dum srcquentiam catholici populi sibi crediti intuentur; qua voluptate nulla est sincerior, eamque me etiam percepisse memini. Sed quantum percipitur gaudium, si lucratum se esse animas aliquas Christo pastor intelligat suis hortationibus, sua industria, suis precibus? Si gloria illa caelesti, si pane angelico filios plurimos suos ministerio sanctissimi eucharistiae sacramenti aluerit? Appellat illos sanctus Paulus ad Philippenses scribens, gaudium suum, et coronam suam. Gaudium tuum erit amplissimus et nobilissimus populus, grex egregie institutus. Quod gaudium, Spiritus sancti fructum et donum Dei in pastoribus iure nominaverimus; quodque consuetudine etiam ac sermonibus piorum hominum, in quorum vultibus alacritas nescio quae et puritas mentis apparent, conservatur et augetur.

21. Cessatio et quidem a gravioribus negotiis aliquando videtur necessaria, ut sanctus putavit Iohannes apostolus, de quo doctissimorum hominum sanctissimus, quem merito admiramur, Thomas in summa scripsit: cum ipso praesente eius discipuli luderent, mirantibus quibusdam, imperasse illis, qui mirabantur, ut arcum non bis et ter sed quater et quinquies intenderent; qui cum respondissent, se defessos esse, nec amplius arcum intendere posse, indicavit, cadem ratione cessationem esse necessariam, ne mens quodammodo hebescat. Verum mirabile et insolitum illud erat voluptatis genus, quam Carolus percipiebat cum in cadavera quae ad sepulturam efferebantur incideret; dicebat enim gaudere se salutari illo spectaculo, cogitatione brevis huius peregrinationis, memoria mortis, et meditatione migrationis ad caelestem et acternam patriam. Immoderatum miserrimae huius vitae studium, cupiditatem protrahendae peregrinationis, in qua tot sunt pericula, tot

miseriae, vir Dei hac insolita rafione damnabat. Et comitem zeli pastoralis dixerimus esse pacem: ii autem pacem consequentur, qui regem pacificum imitantes Christum dominum, eius praecepta servant, pro eius gloria, si opus est, omnia patiuntur, hominum inimicitias et odia non extimescunt, interiore pace fruentes, sensus rationi subiicientes, rationem autem Deo; pacem quantum fieri potest cum omnibus hominibus habentes. In controversiis interdum pro honore Dei, et pro iurisdictione ecclesiastica tuenda sumptis, tranquillitatem cum admirabili constantia coniunctam in Carolo observavimus

22. Patientia quoque zeli comes est, quam necessariam esse sanctus scribit apostolus, ut reportemus repromissionem. Haec vero posita est in perferendis calumniis, et in malivolis hominibus tolerandis; quam in munere pastorali fungendo, et in zelum Dei ac domus eius tenendo, valde esse necessariam, multi sancti episcopi re ipsa ostenderunt; sine qua neque in regendis civitatibus, neque in gubernandis familiis ulla praeclara ratio adhiberi potest; ut dissimulare necesse sit quaedam, alia in meliorem partem interpretari, quaedam pati, ut maiora vitentur mala; discendum etiam sit, vinci; cum interdum in quibusdam rebus magna iis qui sibi videntur vincere, afferatur utilitas. Benignitas illa, beneficus animus, christiana charitas, invandi studium, pastoralis est virtus; quacum christianus verus et sincerus coniunctus est zelus, a quo zelo disiungi non potest propensio ad res bonas; quae nemini noceat, prosit plurimis, sibi ipsi in primis, non corpori, nec externis rebus, sed animo. Et mansuetudo germana pastoris virtus est, a summo pastore Christo proficisceus, cuius haec sunt verba; discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Ita ut, qui non sit mitis, hoc est mansuetus, discipulus esse nequeat Christi, ignorans artem qua vincatur in bono malum: ita enim sanctus interpretatur Augustinus verbum illud mitis; hoc est, qui vincat in bono malum, qui provocatus non respondeat, qui lacessitus iniuriis taceat, prosit iis a quibus offenditur: ut exploratum habeat, quod tradidit sanctus Ioh. chrysostomus, neminem lacdi nisi a semetipso. Et longanimitatem zelus Dei fovet, ut diu pastor toleret errata, et iniurias hominum; errata, si facile et breve corriginon possint; iniurias, propter gloriam Dei, et ut charitas retineatur.

23. Ab omni mendacio et fallacia remotus est zelus Dei; ut nullam ob causam unquam mentiendum esse videatur; ne ossiciosa quidem, ut aiunt, mendacia admittens; Christum, qui veritas est, sequens; cum nihil sit, quod magis pastoralem deturpet dignitatem et gravitatem minuat episcopalem, quam mendacium. Virtutum etiam omnium condimentum amabilissima virtus modestia, zeli comes est, qua facile omnium conciliantur animi, et qua iustitiae studium, et disciplinae observationem suavitate quadam adhibita faciliorem essici, nemini dubium est. Et ab incontinentia, hoc est rerum externarum appetitu, alienus est zelus. Atque etiam castus est, cum nihil sit, quod a Deo hominem videatur seiungere magis, quam vitae impuritas et lascivia; qua mens hebescit, et suae dignitatis homo oblitus, brutum animal quodammodo esticitur, et in miserabilem animi caecitatem incidit. Haee sunt indicia zeli, qui donis illis ac fructibus Spiritus sancti ditatus egregia exempla recte vivendi dat; cum is, in quo est zelus, sapiens sit; hoc est,

nt paucis multa et magna comprehendam, cognoscat Dei sapientiam, potentiam, bonitatem; Dei se filium adoptivum, fratrem Christi, heredem caelestis patriae, et coheredem Christi futurum, nisi sibi ipse desit, nisi crucis Christi vexillum unquam deserat. Intellectum habet intelligens peregrinationis humanae molestias, deceptorem esse mundum, inopiam cupiditatum esse rerum externarum copiam. Et bonis utitur consiliis, qui pugnat cum Satana, carne, et mundo, sanctissimis sacramentis se muniens, omnium malorum escam voluptatem cum brutis communem fugiens, sanctis voluptatibus se recreans, lectione librorum bonorum, et piorum hominum sermonibus, iuvans semper omnes quantum potest. Fortitudinis autem dat exemplum, vitam ipsam si opus est exponens proper Dei gloriam, verbum asperum non timens; stans murus pro domo Dei; iis se obiiciens ex adverso, qui audent aliquid tentare contra eius ecclesiam; legens plurima, et sciens ea quae sacris libris continentur, et in ecclesiasticis historiis sunt expressa; pietatis dans documenta, sacris caerimoniis instructus, simplex, et rectus, et timens Deum; inter pracvaricatores habitans, mentem fixam habens in caelum; terrena non sapiens, sed caelestia. Vere dixerimus, Cardinalis optime, veri et sinceri pastoralis zeli auctorem ministrum et conservatorem esse sanctum Spiritum, et eiusdem donis ali laudabilem omnem zelum pastoralem: boni pastoris officia contineri eiusdem sancti Spiritus fructibus ab apostolo commemoratis: imitationem sanctorum episcoporum, in his donis retinendis, hisque fructibus gustandis, esse positam.

24. Haec est illa cautio, de qua scribere ab initio proposuimus; qua cautione non egehas quidem, nam iudicio praestas et super senes etiam vales intelligere, sed

audiens sapiens sapientior erit. Leges libenter quae tui et tuae familiae amautissimus seripsit senex Cardinalis, non equidem recondita, sed quae in mentem venire cuivis potuissent, et quae satius sortasse suisset familiari sermone proponere, quam tam longo libello explicare. Sed liceat in huius calce scriptionis, quam singularis meus in te amor dictabat, haec addere: me valde sperare, sperandumque esse omnibus, adiuvante Deo, bonum te fore archiepiscopum, non modo Caroli imitatorem, sed etiam sanctorum Ambrosii, Dionysii, Galdini, Eusebii, et ceterorum mediolanensium sanctorum episcoporum, quorum catalogum resque gestas optime nosti. Quamvis profecto miserrima sit conditio administrandarum civitatum et provinciarum, in quibus (ut et ethnici nobilis scriptoris verbis utamur) diligentia plena simultatum est, negligentia vituperationum; ubi severitas periculosa est, liberalitas ingrata, sermo insidiosus, assentatio periculosa, frons omnium familiaris, multorum animus iratus, iracundiae occultae, blanditiae apertae. His addatur, quod satietas regentium multos capit, mutatio plurimis laetitiam affert. Quae multo magis in pastorali regimine eveniunt, in quo non de se ipso tantum, sed de innumerabilibus animabus ratio reddenda crit supremo iudici Christo. Spero tamen divino fretus auxilio feliciter omnia tibi successura, quandoquidem prudentia, qua excellis, quam charitatis et virtutum omnium aurigam esse dixerimus, quam abbatissam reliquarum non incongrue sanctus nuncupavit Bernardus, tuas virtutes omnes diriget, medium in cis definiet, charitati etiam modum imponet, ne illum trauseat, et freno quodam coërcebit. Comitem praestabis ci fortitudinem, quae in arduis quando opus est adgredicudis posita est, ad quae

adgredienda non sufficit prudentia, si fortitudinis praesidio destituatur.

- 25. Omnes tamen virtutes cum nobilitas generis nobilitare censcatur, fient tuae virtutes illustriores nobilitate tua, et utilior erit sapientia adiunctis divitiis. Scire, velle, et posse, valet plurimum ad res maximas perficiendas. Haec est divina quaedam societas, qua caeli et terrae gubernator Deus admirabili providentia totum gubernat mundum. Ita et principes cum sciunt, possunt, et volunt ea quae expediunt, munere suo funguntur feliciter. Hace in te omnia conveniunt: nam in sacra theologia, et in ceclesiasticis historiis, ut omnes norunt, es egregie versatus; Romae multis congregationibus diligenter interfaisti aliquot annos; mentem tuam, omnes cogitationes, et studia ad munus pastorale obeundum intendis. Non decrunt ctiam adiumenta, quibus hospitalitatem, christianam liberalitatem, decorum ecclesiasticum necessariis et honorificis sumptibus sustineas. Imitaberis omnino Carolum in omnibus, quibusdam exceptis, in quibus valetudo tua, temporis mutatio, et ecclesiasticae dignitatis tuendae, atque hospitalitatis servandae, hisce temporibus ratio aliud suadere videatur.
- 26. Ut autem in pastorali arte omnium artium nobilissima progressus in dies maiores facias, omissis subtilibus quaestionibus et abstrusis, in quibus versatus es dum theologiae operam dares, totum te trades lectioni sanctorum patrum. Et meo quidem iudicio, nullus locus maiorem vim habebit, quant si saepissime, praesertim Mediolani, sententiae ex sancto Ambrosio sumptae in medium adferantur. Sancti etiam Iohannis chrysostomi conciones multae sunt praeclarissimae, praesertim sermones illi ad populum antiocher

num habiti; et quae excerpi possunt ex commentariis in sanctum Iohannem, et Matthaeum, et morales illi sermones admirabiles, quos eloquentissimus et sanctissimus ille vir epistolas sancti Pauli explicans, adiunxit. Sed de his saepe locuti sumus, et ita ca nosti, ut de illis te monere, non sit necesse. Lectionem Aloysii Lippomani, cui ego post nonnullos alios in episcopatum veronensem successi, admodum utilem crediderim: cuius viri labores Laurentius Surius in faciliorem ordinem redigere conatus est, cum legentium non minima utilitate. Nam vitae sanctorum, sunt vitae christianae et solidae disciplinae ad usum revocata praecepta. Et epistolae sancti Pauli, item epistolae ceteraque scripta sanctorum Basilii, Gregorii nazianzeni, Ioh. chrysostomi, Athanasii; et latinorum beatissimi Ambrosii, Hieronymi, Augustini, et summi pontisicis Gregorii, incredibilem utilitatem pastoribus adferunt. In horum quidem epistolis collega noster doctissimus vir et optimus Gulielmus Alanus saepe dicere consueverat, compendium contineri excellentis pietatis, et multiplicis doctrinae, quibus sancti illi praestiterunt; quam sententiam verissimam esse comperio. Quamobrem nulla magis lectione delector, nulla magis me iuvari sentio, quam epistolarum a sanctis patribus conscriptarum. Vera enim dogmata et regulae quaedam admirabilis prudentiae incredibiliter erudiunt et delectant legentium animos; ut accidit etiam iis, qui in Ciceronis, Senecae, Plinii, et gravissimorum aliorum epistolis versantur.

An credis, quemadmodum beatissimus pater Augustinus mirandum in modum precibus et lacrimis matris adiutus est, ut in viis Domini progressus magnos faceret, tibi parum profuturas preces clarissimae feminae matris tuae? cuius pietatem et devotio-

nem ipse novi, et exemplum daturam nobilibus et devotis feminis mediolanensibus crediderim. Vis te rogem, nt excusatam habeas senectutem meam verbosiorem aliquanto factam? Quamvis fortasse necessaria, tibi certe minime iucunda esset huiusmodi excusatio. Accipe igitur libellum non docte non elaborate conscriptum, negligenter potius, candide tamen et amanter dictatum. Illum cum legeris, memineris mei, meae senectutis, appropinquantis migrationis meae; tuisque precibus et sanctis sacrificiis interdum adiuva amantissimum tui Cardinalem, et in Carolo diligendo et observando secundum nemini, cupidissimum dignitatis ct consolationis tuae, tuorum progressuum in viis Domini, et salutis tuae populique mediolanensis. Procurandae autem salutis, nobilium praesertim virorum, ratio praeclara est, si gravi morbo laborantes episcopus adeat, propriis hortationibus illos consoletur, de Dei misericordia adferens in medium illa quae afflictum corpus recreent, omnemque adimant desperationem, graves sententias de vi paenitentiae commemorans; quod saepe facere solitum scimus, quem saepe nominavimus, Carolum, qui admirabilem diligentiam in comprovincialibus episcopis iuvandis periculosissimo illo tempore, hoc est in mortis articulo, adhibere consueverat. Et pastoralibus item epistolis solet populus recreari maxime; quam formam renovavit sapienter Carolus, quem deinde plurimi Italiae episcopi sumus imitati. Hanc retinebis tu: incredibilem enim vim habet episcopalis et paterna illa auctoritas; et in bene institutis familiis avidissime legi consueverunt, quae a pastore suavissima illa ratione suggeruntur. In his pastoralibus muneribus diligenter praestandis zelus episcopalis dignoscitur, et imitatio tuta et solida optimorum et sanctorum episcoporum elucet maxime.

## EIUSDEM

## AUGUSTINI VALERII

## CARDINALIS ET EPISCOPI

QUATENUS FUGIENDI SINT HONORES

AD FEDERICUM BORROMAEUM S. R. E. CARDINALEM.

1. Uum admodum adolescens Plautum legissem, versiculus ille nunquam animo excidit: virtute ambire oportet, non favitoribus (1); illumque saepe dum in Veneta rep. patria mea versarer, usurpare consueveram. Speculum vitae comoedia est, populum erudit comicus, damnat prensationes ambitiosorum, technas vituperat, virtutem commendat. Amabilis profecto est virtus et popularis; et verissima illa ethnici hominis sententia est: nihil est tam populare, quam bonitas. Bonis, hoc est innocentibus viris, laedentibus neminem, ad bene merendum de aliis propensis, aliqua eruditione praestantibus, vel etiam invitis interdum tribuuntur honores; nam diliguntur a bonis, in ore bonorum virorum sunt, digni existimantur maximis omnibus honoribus, quamvis interdum honoris insignia minime consequantur; quandoquidem illis callidi homines insignia illa praeripiunt. Utrum versiculus ille Plauti ad rem publicam ccclesiasticam, ad ecclesiam sanctam Dei, ad apostolicam romanam sedem accommodari possit, licet ne ambire ctiam virtute insignia honorum maximorum, nimirum Episcopatûs Cardinalatûs, altissimac demum

<sup>(1)</sup> Amph. prolog. v. 78.

sedis Pontificatûs, et utrum ca in re modus adhiberi queat, nobilis quaestio, et non infructuosa existimatur: quae ut tractaretur, non dialectico more, sed aliquanto planius et fusius visus es, Cardinalis Borromace, optare. Cur autem ipse, qui te ob suavitatem ingenii, et virtutes plurimas mirifice diligo, hac in re tam honesta non obsequar, meaque scriptione te ista tua florente aetate non excitem ad copiosius hoc ipsum argumentum sane nobile tractandum? cum ipse iam factus senex occupationibus quam plurimis pastoralibus ita impediar, ut ne mediocrem quidem diligentiam in scriptionibus meis possim ponere.

2. Acutum, multiplex, et superbum animal homo, naturae miserabili sane instinctu inter alios excellere. imperare ceteris cupit, quamvis infeliciter ipse cupiditatibus variis suis serviat; sibi praeserri aliquem, quamvis eo se virtutibus omnibus inferiorem cognoscat, aegerrime fert; et nemo est ingenio, dicendi facultate, eruditione aliis ita inferior, ut se eisdem iudicio superiorem esse non existimet. Ab huiusmodi perversitate iudicii, animi aegritudines variae, detractio, maledicentiae, earum nutrix invidia, ambitio, proficiscuntur; ut admodum difficile sit reperiri perpaucos in amplissima orbis christiani re publica, quibus persuaderi possit, fugiendos esse honores: en difficilius, cum probabilia multa argumenta excogitata sint, quibus probatur, non licere solum, sed generosi animi esse, adhibita etiam diligentia honores quaerere, ut quisque existimationem augeat suam; ut familiam, in qua natus est, magis nobilitet; ut illis splendoris insignibus velut excellentis virtutis testimoniis excitentur illi, qui in eadem familia nascentur. Hanc etiam ob causam difficilius ea sententia persuaderi posse videtur, quia mos obtinuit

ut in rebus publicis, in aulis principum, Romac etiam (ubi apostolica sancta sedes, in qua sedet Christi vicarius romanus Pontifex recte intelligendi, et bene vivendi documenta dat) non admodum multi reperiantur, qui honores fugiant. Hereditarius morbus hic est. filii Adae sumus . Lucifer parentem illum nostrum decepit subdole, cum prius Evam matrem decepisset. Volumus haberi, qui non sumus, quamquam ethnicus ille Socrates diceret compendiariam recte vivendi viam esse, si simus, qui haberi cupimus. Excellere inter alios optamus, vinci a quoquam turpe ducimus, doctiores et meliores haberi volumus, quam simus; iudicio in rebus tractandis nemini mortalium cedimus. Hunc in modum decipimur specie recti; non virtutem, non optimam vitae rationem, non Dei gratiam, non caelestem patriam, ad quam nati sumus, summum bonum plerique mortalium videmur existimare: sed praeferri aequalibus omnibus nostris, honores maximos consequi, divitias cumulare, in ore omnium vivere. Communis hic morbus est, aliter sentire paradoxum putatur; irridentur qui aliter sentiunt et Ioquuntur. Nec mirum; quia sophista mundus est; quia stultorum plena sunt omnia; quia mundus et caecus, et miser, et ingratus est.

3. Alexander luxit, cum plures mundos philosophus nescio quis esse diceret, cum unius mundi se adhuc dominum non esse intelligeret. Caesar acqualem pati non poterat, et infelix Herodum illa stirps, et ante illos Nabuchodonosor, et Antiochus extiterunt; et saevam tyrannorum plurimorum progeniem, monstra non pauca imperatorum, qui miserandum in modum orbem terrae afflixerunt, dira ambitio, execrabilis honorum cupiditas peperit. Luciferi imitatores, eiusque satellites,

hominum non contenti obsequiis, Dii haberi et nominari volucrunt: et in rebus publicis, in omnibusque administrationibus multae seditiones exortae sunt, et calamitates variae inde manarunt, quod optimam disciplinam sugiendorum honorum mortales neglexerunt: irrisi sunt potius, qui praeclarissimum et valde salutare hoc dogma docere studuerunt. Putat aliquis se Deum, quia honoribus potitus est maximis. Nonne eadem illa quae perniciosi et infames etiam homines sunt consecuti? Nero, Caligula, et ante hos Marius, Sylla, Pompeius, Caesar, et in Graecia Alexander, et alii quam plurimi, ebrietate, luxuria, perfidía, et vitiis maximis contaminati, regnaverunt; in quorum numero, filiorum etiam suorum homicidae saevissimi Turcarum tyranni, et barbararum plurimarum gentium crudeles domini extiterunt, ct extant.

4. Nec bona igitur per se, nec optanda est dominatio, cum perversis ingeniis, et flagitiosis hominibus sit communis. Non est optanda dominatio, vitanda potius; non quaerendi honores, sed fugiendi; pericula vitanda sunt, pericula fugienda. Qui se exponit periculis, an non censetur insanus? Dum honores quis quaerit, dum illos consequitur, dum illis valde cupitis potitus inter alios excellit, quibus periculis est expositus? quibus molestiis cruciatur? Expetendum esse dominari ceteris, idque excelsi esse animi, vulgo dicitur. Non est ita. Nullum venenum, nullum gaudium plus formidandum putat sanctus Bernardus. Potestatem terrenam sapientes viri intelligunt esse non naturae insitam, sed consequi potius culpam, brevem esse omnem potestatem, subiectionem verius quam dominium continere, multum liabere periculi, multum oneris, panitionis pleramque multum, cum noceat ei qui magis videtur posse. Non

concessisse ab initio auctorem rerum omnium, dominium homini ut praecsset hominibus, sed potius animalibus ratione carentibus, cum in sacra genesi scriptum sit: faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram, ut praesit piscibus maris, volucribus caeli, et bestiis terrae. Pares esse omnes homines sanctus scribit Gregorius; non esse datam praelationem hominibus, ut praesint, nisi volucribus et piscibus, hoc est hominibus quatenus induant faciem illorum. Non esse laudabilem cupiditatem dominandi, cum charitas, ut sanctus scribit apostolus, non sit ambitiosa: terrenam potestatem esse baculum arundineum, ut spiritu Dei afflatus Isaias illis verbis indicavit : ecce confidis super baculum arundincum. Imperium in alios homines res sublimis, altissimus locus, videtur; sed est locus infimus, inferno proximus, et a caelesti patria valde remotus. Facilis est enim illius descensus ad inferos, difficilis ascensus in caelum; cum saepe fiat, ut per Davidem sanctus docuit Spiritus, ut verissimum illud esse comperiamus, deiecisti cos dum adlevarentur.

5. Ut dignitates modis indignis obtineant, viliores fiunt homines honoribus maximis potiti, quam antea fuerint; et fiunt valde ignobiles, ut sauctus apostolus iudicavit: quia, ut Salvatoris utamur verbis, quod altum est hominibus, abominatio est ante Deum. Unus, et ille solus est dominus Deus. Reges, principes, et omnium generum administratores, ministri sunt Domini unius. Superbi ambitiosi, cupita dignitate acquisita, praeter horribilem diaboli servitutem, et vitiorum quibus contaminati sunt, servient etiam illis, quibus videntur dominari; illorum querelas audiant, corum odia, seditiones, conspirationes, timeant necesse est. Potestas

locus est spiritualibus deliciis vacuus; alta enim siccantur, ima replentur, ut sanctus Augustinus scriptum reliquit. Sacpe puniuntur aliqui magistratuum et maximorum honorum adeptione : nam cappa pluvialis ceteris vestibus superponitur ad vestium aliarum conservationem; non quia carior habeatur, sed potius ut sola deturpetur. Misericordiarum pater, et Deus totius consolationis, quos valde diligit filios, a periculis liberos tutiore in loco collocat; ut paterfamilias solet, qui ad labores maximos perferendos, et ad pericula subeunda servos mittit, filios diligenter custodit; filios virtutibus variis exornat, servos in pulvere deturpari permittit. De quibus viris propheta sanctus Isaias verba illa protulit : erit vir , quasi qui absconditur a vento , et celat se a tempestate. Revera tutus est, cum in imo degat. Quam rem sanctus explicat Augustinus, cum scribit : qui in imo est, non habet, quo codat ; bonis spiritualibus abundat, velut vallis fertilis, quam Spiritus sanctus indicat in Davidis psalmo: valles abundabunt frumento. Docmones, qui ob suam superbiam de caelo in profundum miseriarum delapsi sunt, cum maxime invideant illis, qui sublimi in loco constituti sunt, illos oppugnant acriter, illorum ex pugnatione se quam plurimis dominaturos arbitrantur.

6. Verum, Borromaec Cardinalis, ut rem verissimam, quae paucissimis persuaderi potest, honores fugiendos esse, firmissimis rationibus demonstremus, brevitate cum diluciditate coniuncta quatenus fieri potest utamur, et cominus contra vulgus, contra administratores mundi, contra aulicos plerosque pugnemus. Victoria erit penes nos, si veritati debitus exhibeatur honor, si vanitas non diligatur, si non quaeratur mendacium, si umbr as mortales non sectabun-

tur, si laudem solidam, veros honores, falsae gloriolae et inanibus splendoribus anteposuerint. Hunc in modum incula in vulgus insipiens, in homines honorum cupidissimos, qui titulos nescio quos tamquam idolum sibi faciunt et colunt, contorqueam. Si quaerenda, si amanda humilitas est, fugiendi honores sunt, Si vitae tranquillitas optanda est, quaerendi minime honores sunt. Si molestias, quas affert varias et magnas multorum in quempiam concitata invidia, sentire nolumus, non solum a petitione honorum, sed ab omni cupiditate dominandi, abstinendum est. Si varia et multiplex rerum cognitio, quae assidua lectione comparatur, existimanda est valde, si altissimarum rerum, novissimarum in primis, meditatio praestantibus viris digna est, contemnendi honores sunt. Si discrimina vitae, si pericula perditionis aeternae vitare cupimus, praeferri ceteris et honores appetere non debemus. Si rex regum et dominus dominantium Christus imitandus, eiusque sanctam vitam exemplar recte vivendi nobis proposuimus, ut proposuisse debuimus, splendoris insignia omnia vitanda sunt. Si sanctos apostolos, et innumerabiles alios viros solidis virtutibus praestantes, inclytos Dei martyres, sanctos doctores, et confessores, et veros Dei eremitas angelicam vitam degentes magnificamus, ut debemus, honorum cupiditatem vituperare, corumdemque adeptionem ut periculosam debemus existimare. Si mortem aliquando meditamur, non esse magni faciendos honores, spernendos potius ducimus. Si ultimum et horribile iudicium consideremus interdum, et horribile illud tribunal, ante quod adstabimus omnes, ante oculos nobis proponamus, eligemus ante tremendum illud iudicium accedere abiecti potius, quam ulla dignitate elati. Si caelestem patriam cogitamus, ut cogitare debemus, beatissimam illam Hierusalem, in qua sanctissima Trinitas in altissima sede constituta, naturam angelicam et felicissimas animas perpetuo exhilarat, terrenos despiciemus honores, ut tutius ad caelestem gloriam perveniamus. Si denique miserrimum inferni locum, et perpetuo lugendam tragoediam illorum, qui Dei visione privati sempiternis cruciantur poenis, interdum animo volvamus, cum locus ille infimus despiciendus et fugiendus maxime, superborum et ambitiosorum hominum plenus esse dicatur, inanem omnem gloriam, ut ambitionis et superbiae nutricem, detestandam et fugiendam maxime intelligemus.

7. Hacc omnia capita aliquanto uberius explicabuntur, ut verissimam quam proposnimus sententiam de fugiendis honoribus explicemus. Ubi est humilitas, ibi et sapientia, ut Salomon ait. Humilitas est virtus altissima, philosophis non admodum cognita, qua quisque se ipsum cognoscit, et variis huius vitac periculis expositus sibi attendit, sibi cavet, Deum timet; tamquam peregrinus, exul etiam, adspirat ad patriam. Raram esse honoratam humilitatem sanctus scribit Bernardus, cum in regum, principum, et potentium virorum aulis, vix tanta reperiatur virtus; quae ceterarum omnium fundamentum est; quae ita requiritur in christiano viro, ut beatissimus pater Augustinus interrogatus, quid primum esse in christiano iudicaret, quid secundum, quid tertium, responderit semper: humilitatem. Est sane mansuetudinis soror, alumna continentiae, et custos pacis, ut innumerabiles huius virtutis laudes omittam. Beatos pauperes spiritu, hoc est humiles, verae sapientiae magister Christus docuit; ipsorum dixit esse regnum caelorum: tantumque est eximiae huius virtutis ius, nt soli exaltentur humiles. Et ideireo scriptum est: qui se humiliat, exaltabitur. Et alio in loco: exaltavit humilitatem ancillae suae. Divinae sunt hae voces, ut est etiam illa: qui se exaltat, humiliabitur. Non fugimus honores sed appetimus, inanem gloriolam aucupamur. imperare aliis volumus, nominis celebritatem avide nobis comparare studemus. Hoc est humilitatem despicere, hoc est excelsam virtutem contemnere, hoc est nolle imitari Christum, qui dixit discipulis suis et nobis: discite a me, quia mitis sum, et humilis corde. Hoc est Satanam imitari, non Christum. Christus enim rex regum, et dominus dominantium fugit in montem, ut terrenam et regiam potestatem fugeret. Legimus quid Satanae contigerit propter suam superbiam, qui praestanti dignitate minime contentus, altiora cogitans, infeliciter in tantam miseriam prolapsus est. Sed o clementissime caeli et terrae Domine, qui admirabili providentia orbis terrae rem publicam gubernas, deponis potentes de sede, et exaltas humiles! Caesaris, Pompeii, imperatorum plurimorum, regum, principamque infelicissimos exitus legimus, illorum extincta est memoria, aut omnium fere indicio damnata; imitatores Filii tui, qui exinanivit semet ipsum formam servi accipiens, diem suum cum feliciter obierint, magnam nominis celebritatem sunt consecuti. Onem locum, Borromace, paulo post fortasse tractabimus: nos qui humilitatem amandam non immerito statuimus, honores tamquam venena humilitatis, quae illam plerumque extirpant, fugiendos esse censemus.

8. In qua sententia confirmamur, quia vitae tranquillitati studemus maxime. Nam qui honores quaerit, iudicia hominum de se extimescit, potentium verba, nec potentium tantum, sed rumores etiam vulgi ponderat : ut uno verbo dicam, dum servit ambitioni, servus fit omnium; dum odium etiam malorum timet, veritatem negligit, mendaciis assuescit, adulatur, suspicionibus variis affligitur, interdum detrahit aliis; invidiae tormento, quo tyranni, ut pocta ille dicebat, maius non invenere, cruciatur, insomnes saepe ducit noctes; illis, quibuscum versatur, molestus miseram vitam ducit. Hoc ipsum quod dico philosophi multi cognoverunt, qui insignibus omnibus honoris virtutem anteponendam censuerunt; et illis bonis, quae a parente natura, dicamus rectius a largitore bonorum Deo, acceperunt contenti, mente nimirum, voluntate, memoria, sensibus, oculis in primis et auribus fruentes, tamquam totius orbis terrae rei publicae cives, caeli pulchritudine, terrae fructibus, hominum societate, artibus, et scientiis variis, se ipsos oblectantes, beatitudinem quaesierunt; quam adumbratam valde aliqui corum se reperisse gloriati sunt, re vera in exilio et valle lacrimarum reperire minime potuerunt; cum in caelesti patria speranda sit, et in sanctissimae Trinitatis visione et fruitione sit constituta. Huius tranquillitatis, huius interioris pacis et quietis, quo quisque est sapientior, co certe est avidior; et studiosi, et avidi fucrunt et sunt innumerabiles homines, qui ex variis quotidianae huius vitae fluctibus, veluti in portum se recipiunt, et in monasteria se abdunt; quorum tamen pacem et tranquillitatem ibi perturbare non desinit perennis animarum nostrarum hostis Satanas, cum appetendos esse illis suggerat honores nescio quos, miserabiles quasdam praelationes, curas, sollicitudines, afllictiones intole-

9. Et inter varias miserias, quibus praestans et

multiplex animal homo est expositus, hanc non minimam prudentes viri existimarunt, quod invidiae telis subjectus est; quam molestiam magnam, quod incommodum, nemo fugere potest, qui honores non fugit. Cum enim verissima sit illa sententia: veritatem, odium; virtutem, invidiam; facilitatem, contemptum parere; extenuatur, et fere extinguitur invidia, si virtus se ipsa contenta sit, ut esse debet; quod quamquam non semper contingit, accidit tamen plerumque. Extat Gregorii nazianzeni egregium exemplum, qui cum egregia doctrina, et excellentibus pastoralibus virtutibus esset praeditus, in tantam episcoporum invidiam incidit, ut patriarchali sede constantinopolitana relicta, memorabilia illa verba protulerit: si propter me tempestas hace exorta est, proicite me in mare. Et illa: vale cathedra nutrix invidiae, et origo perturbationum multarum mearum. Hinc philosophicum illud : sic vive, ut lateas. Hinc honorum contemptus, magistratuum, maximarum dignitatum, regnorum etiam taedium, quod non paucos cepit, ut testantur historiae . Petrus Damianus episcopus ostiensis Cardinalatum reliquit. Sanctus Hieronymus cum Romae magno in honore esset apud sanctum Damasum pontificem. eninque in conscribendis epistolis pontificiis adiuvaret, sponte discessit, et Bethleem angustias tantae urbis amplitudini praetulit. Sanctus Arsenius Honorii et Arcadii augustorum praeceptor, et iuventutis moderator. spretis aulae imperatoriae honoribus, ad deserta loca commigravit, et factus est monachus. Vulgare admodum est illud, optabiliorem esse statum illum quo quis invideatur, eo in quo ipsi ceteri compatiantur. Ille tamen affectus, quo quis humanis compatitur miseriis, et illi qui compatitur est utilis, et illis in

quos misericordiae affectum exercet, est fructuosus. Invidia et invidentem enecat, et perturbat incredibiliter illos in quos concitata est: est enim mater calumniae, ut sapiens dicit : conturbat etiam sapientem . discordiarum et intestinorum odiorum altrix, pacem aufert, corrumpit quietem, affligit familias, perturbat civitates, confundit regna, vexat ecclesiam, satanicam sobolem auget, sanctissimam Trinitatem mirandum in modum offendit, infernum summopere dilatat, tempestas saeva, pestifera lues, calamitas orbis. Quae fugienda est maxime, magno studio exterminanda, externarum rerum contemptu, divina virtute, humilitate, et meditatione assidua caelestis patriae, ad quam qui adspirat ex animo, honores fugit, et fuga illa incula omnia vitat invidiae; ut sancti plurimi viri fecerunt, qui sanctam paupertatem sequentes, et angelicam vitam degentes, Deo et angelis noti, ignoti mortalibus, iter ad beatissimam Hierusalem feliciter confecerunt; sancti apostoli, martyres, confessores, plurimi sancti eremitae, beatae virgines, sancti Benedictus, Dominicus, et Franciscus, qui innumerabiles homines vitae exemplo, et sanctis regulis, ab invidiae veneno praeservarunt, et ad caelestem patriam perdu-

10. Et variarum ac maximarum rerum cognitionem, honorum fuga parit. Cum enim in novis comparandis amicis, in favitoribus conciliandis, multum temporis ambitiosi terere soleant, suspicionibus variis aemulationibusque distrahantur, eorum animus inani plerumque spe, timore vano, acri dolore, et inepta laetitia, tamquam fluctibus iactetur, nihil altum miseri, nihil sublinuc cogitant, in bonis libris leviter versantur: si laborem aliquem interdum in sacra theologia, aut in iure

canonico ponunt, omnia ad honores consequendos cum referant, doctrinam servam faciunt ambitionis, perverso ingenio viri, qui lubricos et fugiendos honores scientiae, quae valde expetenda est, anteponunt. Quam suavis sit animorum nostrorum pastus contemplatio. quam deliciosus cibus sit multiplex rerum cognitio . fructuosus ctiam si ad aliorum utilitatem referatur. facile novit is qui deliciis huiusmodi aliquando est delectatus. Nec Socratem, nec Platonem, nec Aristotelem. philosophos summes rem publicam unquam attigisse legimus: honores, qui tantopere vulgo expetuntur. prudenter fugisse testantur historiae. Scholam etiam stoicorum, et ante hos Pythagoram, in eadem scimus fuisse sententia, qui honestum otium molestis occupationibus anteferentes, umbram virtutis pluris fecerunt, quam inanes honorum splendores. Qui sanctos apostolos, doctores ecclesiae, et innumerabiles alios sanctos qui honores fugerunt, recusant imitari, Caesarem, Pompeium, et ante hos Alcibiadem, et alios, qui in rebus publicis degentes summum bonum in adipiscendis honoribus constituerunt, miserabiliter imitantur. Aulici homines vani, queruli, plerumque subdoli, magno pretio perpetuam animi sollicitudinem ementes, sibi aliquem praeserri, calamitosum existimantes, honorum cupiditate se ipsos cruciant. Homines huiusmodi ambitiosi infelicissimi sunt, qui amicitiam hominum fallacem Dei amicitiae praeserunt; cum nimis honorati sint amici Dei, iidemque sint humiles, honores tamquam periculosissimos scopulos fugientes. Sanctus Bernardus in libro de consideratione, pontificatum Eugenio discipulo a Cardinalibus delatum vehementer dolet, et quantopere fugiendi sint honores ostendit, cum in hanc sententiam scribit discipulo: condolere se illi.

si doleat ad altissimum illud pontificatus fastigium se fuisse evectum; si non doleat, se dolere magis. Sanctarum autem congregationum, quas religiones nominamus, institutores et patres, sanctum Benedictum, Dominicum, Franciscum, ut Hieronymum et Basilium omittamus, honorum fuga delectatos maxime, colloquiis cum Deo, et divinorum mysteriorum meditationi intentos fuisse legimus. Habuerunt hi omnes moderationis suae quam plurimos imitatores. Nec huiusmodi moderationis, et honorum contemptus, quemquam unquam paenituit; ut adeptionis maximarum dignitatum paenituit saepe plurimos, qui hominum de se iudiciis non responderunt; et se officio suo definisse, tandem aliquando intellexerunt.

ra, et observa quanta piis viris oblata sit lugendi materia, praesertim in aulis degentibus, in quibus bacc quae scribimus paradoxa putantur, et ambitiosorum hominum plena sunt omnia; cum pauci etiam inveniantur, quos ambitionis pudeat, qui licere nou arbitrentur summa diligentia honores petere, se ipsos occulta quadam ratione laudare, callide ostentare ingenium, et doctrinam famamque sanctimoniae aucupari, illabi in animos corum qui gratia et auctoritate apud Pontificem summum valeant. Eo magis lugenda, Cardinalis optime, hace sunt, quia est morbus incognitus, quia non percipitur, quia malum putatur bonum, quia vitium laudatur, quia pestis huiusmodi serpit, quia vix est speranda sanitas intestini et deplorati morbi-

12. Sed videor audire disertum nescio quem aulicum, qui contra hanc verissimam sententiam dicat: fugam hanc quam laudamus honorum, esse perniciem civilis vitae, inertes homines essicere, rebus gerendis ine-

ptos, suis familiis inutiles, ab huiusmodi hominibus nullas civitates illustratas: cupiditatem vero honorum alere industriam, fovere studia litterarum, egregios multos libros conscriptos esse et ad romanos Pontifices missos ab hominibus honorum cupiditate incensis, ex quibus ipsi laudem, et studiosi bonarum litterarum utilitatem perceperunt; honorem artes alere; stoicam esse sententiam quam desendimus. Quae omnia adulterinae cuiusdam prudentiae sophismata sunt; quandoquidem nec Basilius, nec Nazianzenus, quiepiscopatus quanta maxima potuerunt diligentia fugerunt, inertes unquam sunt habiti nec otiosi. In deserto sanctus Ioh. Baptista, Hilarion, Antonius, quamquam solitarii, vixerunt in colloquiis cum Deo, et in meditatione rerum altissimarum excellenter occupati. Haec altrix theologiae et praestantissimarum artium et scientiarum appellanda est ambitio, pictas potius, et mentis quaedam devotio. Haec, non gloriae cupiditas, ecclesiasticum nobis Aristotelem aluit, sanctum nimirum Thomam aquinatem, qui nunquam ad scribendum aliquid accedebat, quin antea orasset. Nec ullus unquam magis civitatem aut oppidum, in quo natus sit illustravit, quam Assisium seraphicus pater Franciscus illustravit. Stoicam, Borromaec, non defendimus sententiam quamquam non semper crraverunt stoici; sed veram philosophiam sequimur, solidam sapientiam a sanctis prophetis ex ore Dei prolatam, et a Christo rege, et magistro nostro sanctissimae suae vitae documentis comprobatam, qui cum populus illum creare vellet regem, fugit in montem solus. Nemo potest explicare quantopere fallatur, et fallat mundus. Errorum fortasse hic est maximas, tanta rerum externarum cupiditas, et admiratio praescrtim honorum,

qui dantur plerumque callidioribus, et doctioribus negantur, qui magua cum animi sollicitudine quaeruntur, aemulatione, maledicentiis, et calumniis; paulo etiam post amittuntur, exercentur timide, anxie, et maximis cum existimationis et salutis periculis praesertim aeternae-

13. Quod si quis interdum mortem consideret. quae diu abesse non potest; nihil enim, ut ethnicus ille dicebat, in bac vita est diu; non video cur tot laboribus, tanta animi sollicitudine quaerendi sint nescio qui tituli, quibus brevissimo temporis spatio non dicam quis fruatur, dicam potius insaniat, et levitatem ostendat suam. Egregius titulus, et maxime evoplandus est titulus regis. O domine, o frater, o fili, o bone Cardinalis Borromace! Reges etiam eramus, si sapiebamus, antequam Cardinales essemus; reges sunt omnes, qui Christi vexillum sequuntur, quia regis filii, quia regis fratres, filii enim Dei adoptivi nominamur et sumus, fratres Christi, ut apostolicis verbis utamur, coheredes etiam futuri caelestis patriae. Sed o miserandam rem! Regiae sublimitatis obliti plerique mortales infeliciter serviunt hominibus, ut ab illis honores consequentur. Dum enim nunquam cogitant se christianos esse, in hanc lucem missos ut caclesti regno aliquando potiantur, student regnare in exilio, in valle lacrimarum, in umbra mortis exultant, si praeserantur ceteris. Sunt vera, quae dico; sunt paradoxa, non nego; prudentibus tamen et piis viris probantur maxime. Tremendum aliquando iudicium qui cogitat, et sedentem Christum regem regum et dominum dominantium in altissimo sui throni solio sibi ipsi ante oculos mentis ponit; se redditurum esse rationem et actionum et cogitationum et verborum etiam otiosorum, exi-

tum non extimescet? Et cum verum sit, quod aliquando poëtae, apertius etiam nescio quis Epictetus stoicus scripsit, humanam vitam scenae cuidam esse similem, in qua agatur comoedia; sintque comoediae partes variae a personis variis explicatae; explorataque sit res omnibus, personatos plurimos diversas agere personas, quas revera non sustinent; in comoediis enim plerumque ignobiliores diademata gestantes reges repraesentant, nobiliores viri servorum personas referent, imbelles Thrasones essingunt; ut uno verbo dicam, in comoediis fictionum plena sunt omnia; ita est in hac .vità, praesertim in aulis principum et regum. Quod si interdum quispiam ita secum loquatur: comoediarum aliquando finis erit; necesse erit personam exucre; nuda crunt omnia ante oculos tremendi regis, interrogationes erunt graves, acutae, horribiles, horrendus illie crit timor; non video cur huiusmodi meditatio ab omni ambitione quemquam non deterrest, et honorum fugam non facile suadeat.

ad opera misericordiae pertinent, in quibus si rite a nobis responderi queat, beatitudo consistit nostra; et si desiciamus, aeterna miseria; rationi consentaneum est interrogationibus pluribus, et vehementioribus veluti tormentis acturum esse instissimum illum iudicem cum illis, quos in sublimioribus dignitatibus constituerat, et veluti ministros suae voluntatis universae orbis terrarum rei publicae, quam paterno amore complectitur, praesecerat; et huiusmodi voces prolaturum altissimum regem credibile est ad Episcopos, ad Cardinales, et-ad summos ctiam Pontifices, qui adstabuut ante eius tribunal reddituri rationem rerum a se gestarum: legati fuistis mei; pastores, magistros vos constitui, patres vos

dedi populis meis; quid egistis? Lucem mundi ut tenebras errorum eiiceretis, sal terrae ut christiana sapientia ecclesiam condiretis, vos constitueram; ostendite, quos illuminaveritis, quam orbis terrae partem sapientia vestra condieritis. Quae dixeram discipulis meis, ad vos etiam pertinebant; hortatus vos fueram ad mei imitationem verbis illis : discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Mansuetudinis vestrae et humilitatis exempla, quae dedistis, recitate. Dixeram vobis etiam, negotiamini, dum venio. Negotia mea sunt opera pietatis, propagationes sanctae religionis, lucra animarum meo sanguine redemptarum; reddite mihi rationem negotiorum vestrorum, ostendite animarum lucra. Baculo illo vestro pastorali quem tradidi vobis, quos in disciplina continuistis? quos in . viam reduxistis? Dixi saepe ne timeretis; quotus quisque vestrum verbum asperum timuit, et indulgentia sua multos deteriores fecit? Et mitra, quae cognitionem utriusque testamenti requirere videtur, et ornamenta episcopalia omnia vereor, ne contra nos episcopos clament; ementitae legationis, aut si non ementitae, negligenter saltem actae nos accusent; oves contra pastores, filii contra patres, discipuli contra magistros insurgant. Vis dicam, Borromace? Purpura haec nostra, birretum hoc nostrum rubrum, galerus etiam sollemniter in sacro consistorio acceptus, quae nihil aliud indicant nihil testificantur aliud, nisi cardinalitiam caritatem, vereor ne extremo et tremendo illo die aliquos nostri ordinis accusent, contorqueanturque illae interrogationes in nos: ostendite ardentem caritatem aliqui vestrum, quam profitebamini, cuius signum in vestris capitibus gestabatis.

15. Quid referam? quae commenter verba, qui-

bus pontificum omnium pontifex Christus Vicarios suos est alloquuturus? Hi autem huiusmodi fortasse praefatione uti poterunt: tu scis, supreme pontifex Christe, quod non ambiveram ipse altissimam sedem Petri, fugeram ipse cathedram illam, ipse tuus esse Vicarius non ausus essem, nisi quodammodo tu me compulisses: crucem illam tuli, secutus sum te, Christe; ignosce negligentiis meis, parce mihi, salva me propter misericordiam tuam. Siqui Pontifices dicere poterunt, ut non pauci poterunt : sanctissimam sidem tuam, Christe, comprobavi; sanguine etiam meo imitatus sum caritatem tuam, quatenus infirmitas mea passa est; in multis tamen defui; ostende mihi misericordiam tuam. Pontifices multi, martyres sancti, Linus, Anacletus, Clemens, Eleutherius, Stephanus; sanctissimi etiam doctores Damasus, Leo, Gregorius, qui pontificatum minime appetierunt, fugerunt potius, hac loquendi forma uti poterunt. Nec scribere, nec cogitare audeo, quas voces horribili illo die contra Vicarios suos, siqui extiterunt, qui in tanto obeundo munere deliquerint, prolaturus sit supremus rex et pontifex Christus! Tantum periculum fugiendum sancti plurimi pontifices, cauti et pii homines, semper consueverunt.

plo maiorem universa terra, astronomi scripserint, totusque orbis humanis subiectus oculis, si cum caelo
conferatur, sit veluti punctum; deploraverit etiam romanae eloquentiae princeps ille, dum somnium narrat
Scipionis, insipientiam et levitatem humanam, quod
homunculi tanti faciant, quid in minima terrae portiuncula de ipsis sentiant homines, et ut titulum aliquem assequantar, insaniant; et iure admiratus sit

ille, qui suam levitatem tacite accusavit; nos christiani, quibus per sacrosanctam fidei revelationem beatissima illa patria cognita est, et caelestis illa aula, in qua sanctissima praesidet Trinitas, adsunt varii angelorum et archangelorum chori, super quos omnes beatissima est mater Dei, regina caeli et nostra, Maria semper virgo, et innumerabiles etiam sancti et sanctae Dei, martyres, confessores, virgines, viduae, reges, principes, privati homines, sacerdotes, laici, divites, pauperes, et omnium generum, quibus caelestis inquam illa aula vivis coloribus descripta est, ad illamque veluti peregrini aspiramus, si non de-sipimas; si honores non fagimus, insipientes certe sumus. Prudens est, qui saepe ita secum loquitur : cur in exilio desipio? Cur inter tot insidias et fraudes saeculi non lugco? Quieti non studeo? Cur me fraudibus et insidiis expono volens? Cur magno pretio et sollicitudine animi miserias varias emo? Altissimus ille locus, ad quem tendimus, bonis omnibus abundans est, nullus timor, nullus labor, nulla aemulatio, nulla invidia, nulla detractio, nulla inopia, nulla aegritudo, nulla fallacia, nulla varietas beatissimas mentes perturbat. Illic caritas, gaudium, exultatio, felicitas, gloria, cantus, et harmonia perpetuo canentium laudem Altissimo; illie, ut uno verbo dicam, Deus trinus et unus in maiestate sua conspicitur, supremum et eminentissimum bonum, fons bonorum omnium a quo bona omnia manant, caeli et terrae dominator, benignissimus mortalium parens, et munerum omnium largitor; qui solem, lunam, stellas, elementa, plantas, animalia omnia inbet servire nostris commodis; qui cos, quos pretioso sanguine agni immaculati redimendos esse constituit, vocat altissimis

vocibus ad paratam ipsis hereditatem, ad regnum illud amplissimum et felicissimum. Insignia honoris in huius vitae peregrinatione distribuit quibus ipsi magis placet, ad excitandum interdum alios ad virtutem, ad exercendam aliquorum patientiam et caritatem ; interdum etiam (mirabile dictu! ad confundendos ipsos, quos extellit. Quod etiam facit, ut ostendat, honores esse minima virtutum praemia, si cum beatitudinis praemio conferentur. Fugam honorum suadet etiam maxime meditatio poenarum inferni; vehemens ille timor a prudentia profectus damnationis acternae: et verba illa: potentes potenter tormenta patientur. Timens acternam miseriam audet quis ambire, audet amare pericula, acternos cruciatus non extimescit? Felicem variarum perturbationum exitum sibi pollicetur? O miserabilis audacia! Utinam non exitialis ambitiosorum hominum stultitia!

17. Verum enimyero, qui ambitiosorum partes tuentur, nomen mutant; moderatum honoris studium, ambitionem nominant; contemptum et fugam honorum variis modis vituperant, et sic loquuntur: si fugiendos esse honores persuades, aufers industriam, otiosos hones efficis, mercedem praeclaris ingeniis adimis, rem publicam litterariam laedis, res publicas confundis, regum et principum aulas ignobiles facis: fuga honorum excelsos animos deiicit, nobilitatis est inimica; nihil sublime cogitans, excellentia obscurat ingenia, callidis ingeniis relinquit locum, regibus et principibus auctoritatem adimit, aulicam vitam e medio tollit, ut uno verbo dicam, totum pervertit orbem. Necesse est, Borromace, ut sophismata huiusmodi diluamus; id autem faciemus breviter et dilucide. Paupertas est mater industriae, liberales artes alunt industriam, parentes industria sua industrios faciunt filios; cupiditate honorum, ambitione, non est opus ad comparandam laudabilium rerum alumnam industriam: agricultura, peregrinationes, liberalis mercatura, ars militaris, et prudentium hominum consuetudo, ad industriam excitant homines, fugant otium. Deus bone! Quid adulterina commentatur prudentia? Otiosos esse homines, qui non sint ambitiosi? Virtus igitur erit otiosa? Tot religiosi viri cum Deo saepe loquentes, obsequia varia in monasteriis Deo praestantes, innumerabiles homines piis operibus intenti, nulla honoris cupiditate incensi, nominandi ne sunt otiosi? Homines contemplationi dediti, divina beneficia meditantes et commemorantes, debitum cultum Deo exhibentes', in privatis domibus latitantes, in sacris templis totum fere suae vitae tempus consumentes, otiosi non sunt appellandi. Otiosos dixerimus potius, nihil praeclarum, nihil dignum homine agentes aut cogitantes, umbras sectantes, fumum attrectantes, quaerentes vanitatem, diligentes mendacium. Quid est illud quod quidam non mali homines dicere consueverunt, insigne nescio quod splendoris, virtutis mercedem esse? Sibi ipsi merces virtus est, aut potius se ipsa contenta est virtus. Mercedem nos, qui in christiana pietate enutriti sumus, expectamus a Deo; merces nostra Deus ipse est; caeleste regnum, beatissima illa Hierusalem proposita est verae et non adumbratae virtutis pracmium. Honores, qui sine ulla virtute dautur, Deo ita permittente, indigni etiam viri consequuntur. Captiosa igitur putanda est ambitionis excusatio. Nec tamen negaverimus virtuti debitos honores tribuendos esse, eiusdemque virtutis et doctrinae praemium interdum honores extitisse. Hoc efficere, distributivam

servare institiam, ad illos, penes quos distribuendarum dignitatum potestas est, maxime pertinet. Funguntum ipsi interdum, ita disponente moderatore rerum omnium Deo, munere suo. Erratur interdum ab ipsis, qui huius non minimi erroris dabunt aliquando poenas, cum adstabunt ante altissimi regis tribunal, administrationis suae rationem reddituri.

18. Quod vero honorum fuga litterariae rei publicae detrimentum afferat, absurdum est dicere, cum augeat potius, contemplationem litteratum otium alat, progressiones in scientiis et artibus faciat. Miserrimum genus hominum dixerimus coram, qui studiis incumbunt litterarum ad nullum alium usum, nisi ut titulos nescio quos obtineant, ut ad honores perveniant, scientias hac ratione ambitioni servire cogenies. Honorum fuga auget rem publicam litterariam. Praccipui in omni scientiarum genere scriptores, honores ut impedimenta doctrinae fugiendos censuerunt, ut sanctus Thomas aquinas nunquam satis laudatus vir, et in cadem sancta religione enutriti viri sancti, et quam plurimi alii; ut scriptores veteres graecos et latinos omittamus. Quid adulterina et malitiosa prudentia excogitavit, honorum fugam confundere res publicas? Huinsmodi sophismate utuntur quidam : si viri boni et prudentes, honores fugient, callidi et ambitiosi homines regnabunt, bonitas infructuosa erit, nulla erit recta ratio administrandae rei publicae. Bonam esse Venetam rem publicam, quis ausit negare? Fugam honorum nunquam in ea esse laudatam, corumdem petitionem tolerabilem semper habitam, utilitatem etiam re publicae afferre creditum est. Verisimilia sunt haec quae dicuntur non tamen vera. Multo secus res se liabet quod summus ctiam philosophus Plato animadvertit qui sua in re publica cogendos esse viros bonos ad magistratus suscipiendos censuit; cum honorum fuga fugare simul adulationes, mendacia, detractiones, periuria, invidias, odia, maledicentias, occasiones omnes perturbandae rei publicae, virtuti favere, bonitatem extollere, publica commoda privatis anteferre, distributivam iustitiam, in qua salus rei publicae constituta est, tueri videatur. Fuit aliquando tempus quo prisci Veneti honoris insignia fugiebant, principatum etiam reiiciebant, concives suos sibi praeferebant. Ubi crevit ambitio, ubi honorum fuga e re publica fugata est, tolerandus non nego ambitus, verum quod tolerabile putatur, esse laudabile, nemo prudens vir putaverit.

19. Ambitus incommoda plurima commemorare non est necesse, et nostra etiam aetate fuisse quosdam qui honores fugientes ad principatum pervenerint, possem ostendere; et Romac quoque, qua in urbe non plurimos reperiemus, qui hanc fugam honorum probandam censeant, reperiuntur semper aliqui, qui generosa hac fuga ad amplissimos currunt honores, et ad Episcopatum, ad Cardinalatum etiam, ita disponente Deo, romani Pontificis vicarii sui arbitrio et iudicio assumuntur. Haec principum, regum, Pontificis in primis, aiunt, aulas ignobiles honorum fuga efficit. Miseras potius et detestandas saepe illas facit ambitio. Audeo dicere, si reges, et principes, si Christi Vicarius ambitiosorum quorumdam petitionibus et technis variis non perturbarentur, in honoribus distribuendis virtutem ante oculos haberent, et communem utilitatem spectarent; doctrinae et virtutum omnium scholae, pietatis, modestiae, ceterarumque virtutum officinae, aulae principum, romana in primis aula, appellarentur. Quam romanam aulam, quis ausit non laudare, doctorum et piorum hominum copia slorentem? Fugâ tamen honorum sieri posse nobiliorem, et slorentiorem, pii et prudentes viri existimaverint; quam sugam optandam potius quam sperandam multis de causis non negaverimus.

20. Quae antem calumnia haec est, fugam honorum nobilitatem destruere? Nobilitat potius nobilitatem; quia cum antiqua maiorum virtus sit nobilitas, ca virtute, qua maiores sui contenti fuerunt, cum quisque sit contentus, illaque nitatur, honorum fuga, quae moderationem animi, magnitudinem etiam coniunctam habet, solidum honorem, qui virtutem veluti umbra sequitur, sibi comparat. Qui honores fugerunt in Veneta re publica, praestantiores ceteris habiti sunt, et nulla ratione aliis ignobiliores sunt existimati. Ita se res habet; tanta est vera nobilitas, quanta est virtus; ad tantum unusquisque pervenit honorem, quantam consecutus est virtutem. Nec honorum contemptus excellentia obscurat ingenia, illustrat potius; Diogenem, Epictetum, et plurimos stoicos, Socratem, Platonem, et e nostris cremitas quam plurimos, et sanctos omnium generum viros illustravit. Sine episcopatu illustriores fuerunt sancti Bernardus, et Thomas, et alii plurimi praestantissimi viri, et qui Pontificatum recusarunt. Praeter quam quod fugientes honores, plerumque honores, ipsos sequuntur, ut sanctis Basilio, Gregorio nazianzeno, Iohanni chrysostomo, Gregorio summo pontifici, et plerisque aliis, quos iam commemoravimus, contigit.

21. Qui autem dicunt, honorum fugam principibus et regibus auctoritatem adimere, sallunt ipsi sese et alios; cum laudabili hac ipsa suga iidem principes et reges, summus in primis romanus Pontisex, magnis liberentur molestiis, et favendi virtuti maiorem occasionem habeant; cum ambitiosorum quorumdam postulationibus, intimorum praescrtim cubiculariorum (qui corum in animos illabuntur) importunitatibas ita saepe affligantur, ut ea concedant, quae illos concessisse paenitet, cum in plurimorum maledicentias incidant. Aulica vita mendaciis, adulationibus, fallaciis, technis, blanditiis saepe nititur, tempus in ea teritur, gravia studia intermittuntur, curiositas alitur. Si huiusmodi vitae ratio e christiano orbe tolleretur; et sine dolo et fallaciis ad oculum minime servientes, quicamque serviunt summo Pontifici, regibus, et principibus, debita illis praestarent officia; institia distributiva servaretur, virtuti haberetur honor; melius cum Pontifice et principibus ageretur. Et si nullum in aulicis esset artificium, multo minores in orbe christiano extarent perturbatores, multa vitia tollerentur, minus gravia essent peccata multorum hominum, incundiorem vitam illi qui in aulis vivunt, viverent. Quam vitae rationem fuga honorum si non tolleret, saltem valde corrigeret: vix enim fieri potest, ut artis illius praccepta non extent aliqua, quae e portinncula quadam philosophiae, et illa quidem intima, proficiscuntur, nimirum a virtutibus illis, de quibus Aristoteles scripsit, a modestia, comitate, et maxime a prudentia, ciusque filia perspicacitate manantia.

22. Nec valent illa sancti apostoli verba ad fugam honorum ecclesiasticorum dissuadendam: qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Laborem, molestias, afflictiones corporis, sollicitudinem animi potest desiderare quis, propter caritatem, honorem fugiens. Rei publicae quidem principatus exerceri, aut episcopatus geri laudabiliter potest, laudabiliter vero

appeti non potest. Hoc ipsum fugere, tutissimum est. Quam sententiam, nec sententia illa sancti Thomac aquinatis enervat, qui in episcopali munere haec quatuor considerat, celsitudinem gradus, honorem et reverentiam quae episcopatui exhibetur, copiam rerum externarum nimirum divitiarum, item onus pascendarum animarum. Qua distinctione adhibita, sine avaritiae, sine ambitionis, sine arrogantiae vitio, appeti posse videtur existimare honores ecclesiasticos, gubernationes itidem, et regna, si ad communem utilitatem optentur. Tamen haec inter se adeo connexa sunt, ut vix hoc studium ab arrogantia seiungi queat; praesertim cum nemo sui ipsius sit iudex sincerus, et nemo sciat, gratia an odio sit dignus, possitque de se ipso polliceri, futurum se cum, quem cupit populo Dei utilem, et parem tanto oneri serendo. Fugam etiam hanc honorum, de qua scribimus, minime putaverimus gravissimorum quorumdam hominum argumentis reprehendi posse, qui fugiendos episcopatus non solum non laudant, sed permittunt etiam aliqua ratione illos appetendos esse, cum quis se virtutibus illis praeditum cognoscit, quas sanctus in episcopis requirit Paulus. Difficile huiusmodi iudicinm dixerimus nos, etsi quis non fallatur; sibi polliceri perseverantiam, modesti non esse ingenii et infirmitatem humanam agnoscentis, quispiam fortasse dixerit-

23. Quod autem sacrosanctum tridentinum concilium in Spiritu sancto congregatum edicta publica, quibus ad parochiales ecclesias petendas sacerdotes invitantur proponens, fugam hane, quam laudamus, minime probare videtur, ut quidam existimant; considerandum est, quod cadem sancta synodus sacerdotes illos ab episcopis examinatoribus examinari iubeat; et qui se examinandum praebet, cum sancto concilio obediat, non petit, non ambit munus illud, quod quidem munus laborem potius quam honorem dixerimus. llanc eamdem honorum fugam, praesertim ecclesiasticorum, commendavit sanctus Augustinus, cum illa verba scripsit, nihil esse in hac vita, et maxime hoc tempore, facilius et lactius et hominibus acceptabilius, episcopi, presbyteri, aut diaconi officio, si perfunctorie et adulatorie res agatur; sed nihil apud Deum miserius, tristius, et damnabilius. Quamquam alio loco scripserit, nihil osficio episcopi esse beatius, si co modo militetur, quo noster imperator inbet; eamdem tamen fugam, ut tutiorem videtur probare, quia periculosum est admodum militare, ut imperator iubet; immo potius magnum periculum est, ne aciem Christi deseramus. Et sanctus Gregorius nazianzenus cum apologeticum scripsit, et sanctus Iohannes chrysostomus de sacerdotio tractans, magnus ctiam Pontifex in egregio illo opere quod inscribitur pastorale, fugam tacite suadent honorum.

24. Explodere conantur quidam naturali quodam impetu, et non recto, ut opinor, iudicio, hanc sententiam, cum asserunt contra caritatem esse, houores fugere, cum hac ratione pravis hominibus permittantur, hunc in modum res publica descratur; hoc minime ad prudentem et modestum hominem, sed ad inertem, et se ipsum nimis amantem, pertinere. Quasi vero timendum sit, ne totius orbis terrae rei publicae administrator Deus, ad orbem terrae gubernandum hominum ambitione indigeat, virtus ipsa per se non sit amabilis, sibi ipsi non faciat aditum. Insigniores illi fuerunt episcopi, quibus praeter corum expectationem, ipsis etiam reluctantibus, episcopatus sunt

traditi, ut sancti Gregorius nazianzenus, Basilius, Iohannes chrysostomus, et alii, qui episcopatus sibi delatos, contemplationi rerum divinarum dediti, diu recusarunt. Quo tempore e monasteriis, veluti ex doctrinae et virtutum plurimarum officinis vocati, et quasi coacti sunt monachi, qui sub sanctorum patrum regulis vixerunt, sancti in primis Benedicti, ad episcopatum, pontificatum etiam ipsum suscipiendum, egregia pastoralium virtutum exempla tradiderunt, doctrina eximia, et optimis, ac divinis plane exemplis, ecclesiae Dei profuerunt, ut historiae testantur. Quod autem usurpant non indocti, nec mali homines verba illa Isaiae "ecce mitte me,, ut non semper fugienda videantur ecclesiastica munera, honores ipsi, sed aliquando se ipsos liceat offerre, prophetae exemplo. quem sanctus Hieronymus appellavit evangelistam; habuerat firma indicia divinae gratiae, quam erat consecutus sanctus propheta Isaias, obtulerat se ad laborem, ad praedicationis munus, ad martyrii pericula; cum quibus omnibus si coniunctus sit honor, non est tamen praecipua pars praestantissimi illius muneris honor.

25. Verum, candide Borromaee, optime Cardinalis, de fugiendis honoribus dum scribo, ut tuae obsequar voluntati, quo magis in hoc commentario dictando progredior, eo plura mihi veniunt in mentem, quae obiiciet fortasse aliquis, in cuius manus commentarius hic pervenerit. Primum illud, quemadmodum ille dicebat: facile esse Athenis atheniensem laudare, ita aulicorum schola fortasse dicat, Cardinali non esse difficile ad Cardinalem de fugiendis honoribus scribere. Tum eadem dicet schola: quid est fugere honores? Debet ne aliquis fugere virtutem? Nemo certe debet.

Honor virtutem sequitur; cum non fugienda sit virtus, nec honor fugiendus est; et inter non minima bona honores numerati sunt a Platone, eiusque condiscipulo Xenophonte, sed maxime ab Aristotele, et omnibus peripateticis. Deinde vox ipsius Dei est, gloriam meam alteri non dabo. Cur monet igitur quispiam fugiendos honores, quos Deus tanto in pretio habendos exemplo suo divino hoc oraculo docet? Stoica videntur haec esse, et ad acumen ingenii ostendendum pertinere. Adversari etiam videtur his, quae scribimus, illa sententia: non nobis solis nos esse natos, sed patriae et amícis. Paucos demum futuros esse qui librum hunc legant, pauciores qui probent; facile esse Cardinalibus de fugiendis honoribus scribere, quia molestias varias et sollicitudines, quas conjunctas habent honorum insignia, sunt experti. Non negaverimus; cum amicitiae fructu, otio litterario, et animi tranquillitate privatos se plerumque doleant : nec quia ad Cardinalatus splendorem pervenerint, quod magnum esse fatemur, ea de re facilius est illis scribere, quam ceteris: aeque enim omnibus est facile, verissimas tueri sententias, varia pericula, incommoda plurima, quae secum afferunt honorum insignia, a sapientibus viris cognita, atque etiam enumerata, in medium afferre. Quod si quis post capitos, et adeptos houores hunc locum tractandum sumeret, ob id maxime reprehendendus esset? Laudandus potius, quod errorem fateretur suum, et daret operam ne ceteri errarent.

26. Quamquam, Borromaee, si recte rem ipsam consideremus, quod ad nostrum Cardinalatum attinet, a fugiendorum honorum regulis, quas scribimus, non abhorruimus; secuti potius illas esse visi sumus: nam

cum viginti fere integros annos episcopus Veronae in pastorali munere ipse essem versatus, Romae viginti tantum dies fui sanctissimo iubilaei anno; de Cardinalatu a me nec minimum unquam verbum est factum; nullae unquam ullius principis, aut rei publicae, in qua sum natus, commendatitiae litterae mea causa scriptac sunt ad Gregorium XIII. summum pontificem, a quo in sacrum collegium cooptatus sum. De se ipso quicquam dicere, aut scribere, periculosum est valde; ideireo de me non scribam plura. Tu vero cum Romam venisses, ut sanctissimos Christi Vicarii pedes osculareris, communem matrem urbem Romam videres, sanctorum corpora innumerabilia venerareris, doctorum virorum qui Romae vivunt doctrinam degustares, et ex illa doctrinae et pietatis fructum caperes, modestiae immo potius humilitatis exempla dedisti et eruditionis, egregiasque virtutes multas celandas potius quam patefaciendas es arbitratus: taciturnitate tua, moderatione tua omnibus in rebus, quamquam esses Romae, Cardinalatum videbaris fugere. Cum rationes illas omnes, quibus alii ad eam dignitatem aspirant prorsus neglexeris, Cardinalis tamen creatus es, magna cum Sixti quinti summi Pontificis, viri iudicio et sapientia praestantis, laude. Quamobrem usus uterque nostrum Cardinalatus fugă, Cardinalatum adeptus est-

27. Quod vero acuti homines dicunt, qui honores fugiendos suadent, videntur quodammodo suadere fugiendam virtutem, hi valde errant. Ambiguitas errorum nutrix, et sophismatum mater, in voce illa noma latet. Cum enim honor definiatur virtutis testimonium, et quaedam veluti approbatio, ut facilius rem ipsam explicemns, bonitatis et rerum laudabiliter gestarum; hic ipse honor cum virtute ita coniun-

ctus est, ut seiungi nequeat; ct est huiusmodi, ut nemo illum possit fugere, nec si posset, fugiendus esset; esset enim virtutem ipsam quodammodo destruere. Hunc ipsum honorem qui non tueretur, crudelis esset, ut sanctissimi patris et eximii theologi Augustini verbis utamur; coque megis adversus huius honoris fraudatores, nimirum detractores, maledicos, et calumniatores, acriter, si necesse est, pugnare quisque debet, quia illius cum fit iactus, iustitiae iniuria fit, boni viri offenduntur maxime, illoque ipso exemplo deteriores quam plurimi fieri possunt. Et hanc ob causam cum maxima quotidie extent elementissimi patris Dei in nes mortales beneficia, si non agnoscantur, si dissimulentur, si fato, si fortunae tribuantur; si eius praeceptis minime parentes, divinam iustitiam mortales minime videantur extimescere, iure honorem suum, gloriam suam, altissimis vocibus per servos suos alteri se mandaturum, clamat dominus Deus: idque ad utilitatem humani generis, cum nec iustum sit, nec orbis terrae rei publicae expediat, plures esse Deos, alium caeli Deum, praeter Deum unum et trinum, caeli conditorem, et rerum omnium gubernatorem. Qua in re ad regis et patris nostri Dei imitationem unusquisque honorem suum, Dei nimirum muncra, suam existimationem, et famam bonam iure tuetur; et si non tueatur, crudelis est, et reprehensione dignus. Magistratus autem episcopatus, et cetera omnia splendoris insignia, quae interdum ctiam sine virtute non bonis viris Dei permissu dantur, quae per se invidiosa sunt, et perturbationes varias saepe afferunt, ut paulo ante attigimus, haec ipsa insignia, hos ipsos titulos, honores huiusmodi, fugiendos esse dicimus. Sine his magno in honore sunt habiti religiosi plurimi viri: in cremis, in vita privata, in virtutum officinis sanctis monasteriis, laudabiliter valde plurimi
homines vixerunt. Haec insignia negligit virtus, se ipsa contenta est, ut philosophi etiam tradiderunt, ut
sacrosancta Christi doctrina et admirabili eius vitae
exemplo discere potuimus.

28. Stoica sunt quae scribimus aliqua ex parte; sed non quia stoica, sed quia e christiana philosophia desumpta, admittenda et sequenda sunt. Quamquam, optime Cardinalis, non semper contemnendi sunt stoici, cum vera magnifica et illustria documenta tradant in libris suis de rebus externis, honoribus in primis, contemnendis, de amanda virtute, et de morte non formidanda. Carolus Cardinalis, dum diaconus esset, in maxima rerum affluentia Epicteti stoici admirator fuit, libellum illum aureum qui inscribitur enchiridion, legebat sacpissime et admirabatur; Seneca etiam delectabatur valde. Vera pleraque, et speciosa multa, in libris stoicorum reperimus; qui si peccatum originale cognovissent, et imbecillitatem humanam, et virtutem excelsam ceterarum omnium fundamentum, nimirum humilitatem, perspectam habuissent, corum philosophia cum christiana philosophia multis in rebus, quae ad mores pertinent, consentiret. Nec ignoramus a beatissimo patre Augustino in libris de civitate Dei, vituperatos stoicos, qui affectiones animi quadammodo extirparent, et christianas virtutes multas e medio tollerent: quorum sententiae non assentimur; cum tamen egregiis sententiis, quibus interdum paupertatem commendant, et res omnes externas magnificis admodum verbis parvi videntur facere, non delectari non possimus. Optimis enim rationibus contra externarum rerum admiratores argumentatur Epictetus, aute ipsum

Zeno, et tota stoicorum schola. Seneca ipse de morte minime extimescenda, multa praeclara et egregia pro tuenda illa sententia, virtutem se ipsa esse contentam, et contra rerum externarum admiratores, disserit. Nos qui magistrum Christum divinitus habemus, cum in eius sacrosancta disciplina versemur, sacros libros in manibus habentes, admiratores miseri rerum externarum, multis in rebus in his, quae ad mores pertinent et ad animi celsitudinem quamdam, a stoicis vincimur. Philosophica sunt, quae scribimus; cum Socratis sermonibus et vita, cum Platonis, cum Xenophontis, cum doctorum plurimorum vivorum sententiis conveniunt; sed quod maiorem habet vim, ex intima christiana philosophia manant. Ita se res habet: tanti unusquisque est, quanti apud Deum est. Verus honor solida uniuscuiusque nostrûm existimatio, in hoc est sita, ut commendet dominus Deus opera nostra. Verus honor non pendet extrinsecus, virtutem sequitur; in privatis domibus, inter pauperes lares, habitat honor; ut uno verbo dicam, ubi est virtus, ibi est honor; boni viri inter ignotos honorati sunt, quia boni, etsi incogniti.

29. Illa sententia a philosophis plurimis usurpata: non nobis solis esse natos, sed patriac et amicis, verissima est, et fugam etiam honorum complectitur; pertinet enim fuga illa ad rei poblicae utilitatem, cum ambitiones et fallacias varias a re publica
eiiciat. Humani corporis variae sunt partes, et quamquam pedes et manus maiora commoda corpori videantur afferre, oculi tamen sine dubio sunt veluti
principes, et nobilior in animali praestantissimo pars.
Sic viri rerum altissimarum contemplatione dediti affectiones animi varias moderantes, quietam et tran-

quillam vitam sectantes non solum patriae, sed orbi christiano sunt utiles, quia exempla varia exhibent virtutum. Vere dixerimus, si honores fugientes maximas patriae utilitates attulisse assirmaverimus; cum honorum fuga minime sit pertinax, et si necessitas rei publicae cogat, aut maxima utilitas persuadeat, labores maximos non recuset. Moyses octoginta amplius annos agens ducatum fugiebat, impedimentis linguae se excusabat; cum tamen a Deo fuisset vocatus ad gubernationem illam, suscepit onus, virtutum maximarum exempla dedit, populo Dei vehementer profuit. Sanctus Ambrosius, ut scriptor ille, qui eius vitam conscripsit, testatum reliquit, meretrices in domum suam venire permittebat, non incontinentiae causa, sed ut illis ipsis colloquiis, illi qui episcopum illum optabant, ei favere desisterent. O admirandum potius quam imitandum exemplum! Sed quia divinitus ad episcopatum mediolanensem vocabatur, quo fugiebat magis, eo cupiebatur ardentius episcopus; et fuit pracsulum decus et ornamentum; qui Theodosium imperatorem in officio continuit, quem solum ipse dignum, qui nominaretur episcopus, existimavit. Et Gregorius magnus cum din summum pontificatum fugisset, illa fuga ei magnam auxit auctoritatem, fuitque pontifex is, quem onnes scimus, admiranda doctrina et caritate eximia.

30. Futuros autem paucos, qui librum hunc meum lecturi sint, non ignoro; tantumque abest, ut lioc moleste feram, ut mihi iucundum sit valde; tibi enim uni, Cardinalis Borromace, scribendum censui, quia tibi iucundam futuram hanc ipsam scriptionem ostendisti. Nec popularis applausus ullave inanis gloria in actionibus et scriptionibus meis mihi est proposita.

Nec video, cum sancti Ambrosii egregium extet opus de fuga sacculi, ut παράδοξον videri debeat scribere de fuga honorum; cum inter alias saeculi illecebras, illecebrae magnae sint honoris, sive splendoris insignia, quae qui consequi non possunt, se putant miserrimos. Divina vox est: tamquam a facie colubri fuge peccatum. Spiritus itidem sanctus cousulit non esse amanda pericula, cum in honorum insignibus quaerendis peccare valde soleant homines; in superbiae, malivolentiae, detractionis, invidiae morbos incidant, calamitatibusque variis et morti acternae se miserabiliter exponant. Honorum fuga merito laudanda est, tamquam fuga miseriae et calamitatis, tranquillitatis mater, virtutis magistra, alumna doctrinac, superbiae expultrix, humilitatis socia, sincerae amicitiae nutrix, fidei, spei, caritatis, patientiae, et excelsarum omnium virtutum conservatrix, magnanimitatis comes, disciplina ab optimo magistro et rege nostro Christo, ut prestantissima ars, perfectis hominibus relicta, egregia vitae ratio, quam maximi plerumque sequuntur honores, quae valde existimationem auget, quae celebres admodum homines efficit.

31. Verum, ut intelligatur facilius, quid sit, in quo consistat, hace quam tantopere probamus honorum fuga, non erit inutile commemorare, quid sit fuga saeculi. Fugimus saeculum, si saeculi illecebris non capiamur, si a saeculi curis nos absolvimus. Mundum si fugimus, et ipse nos fugit, ut cum nautae in tempestate fugiunt terram, terra ipsa ipsos navigantes videtur fugere. Et iure fugiendum est saeculum, ubi nihil est solidum, ubi re vera inane est quod magnificum existimatur; et qui se putat aliquid esse, nihil omnino est, quemadmodum Spiritus sanctus do-

cuit illis verbis: vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cedros Libani, et transivi, et ecce non crat. Fugiendum saeculum, quia in co nihil firmum, nihil perpetuum, instabilia et transitoria omnia: fluctibus variis in huius vitae procellis quatimur; vitiis quam plurimis contaminatum saeculum, innumerabilibus expositum est periculis. Fugere saeculum est abstinere a peccatis, extendere humanas vires ad imitationem Dei, quatenus humana patitur infirmitas. Fugere est, scire quo tendamus, mori elementis huius mundi, abscondere vitam in Deo, declinare corruptelas mundi, qui nobis varios gignit dolores; exinanivit cum repleverit; cum exinaniet, replet. Fuga est, non terrena relinquere, sed dignitates omittere; justitiam et sobrietatem tueri, renuntiare vitiis, non usibus elementorum. Potes, inquit sauctus Ambrosius, animo fugere, etsi retinearis corpore; potes hic esse, et adesse ad Dominum, si illi adhaercat anima tua. Fuga bona est paenitentia, gratia Dei fuga est bona, in qua assumptio est fugientis. Descrium fuga est bona, ad quod fugit Elias, Elisaeus, Ioh. Baptista, et alii quam plurimi. Huiusmodi fuga anxium timorem nescit, horrorem ignorat mortis, nulla afficitur animi sollicitudine, otium, lasciviam, torporem non novit, sed patriae caelestis requirit viatorem impigrum, regui superioris competitorem strenuum, divitem agricolam qui fructus suos cogat. Bene fugit quicumque, si cor eius non imitetur impiorum consilia, si oculus eius aliena declinet, et lingua cius veritatem custodiat; bene fugimus, si non respondeamus imprudenti ad imprudentiam illius ; bene fugimus, si auferamus gres-sum pedum nostrorum ex ore insipientium. Facile est malis ducibus in varios et graves errores prolabi. Fuga .autem sacerdotum illorum, qui aliis praesunt, est abdicatio domesticorum, et quaedam alienatio carissimorum; ut suis se abneget, qui Deo servire cupit.

32. Hacc magna ex parte ex gravissimo scriptore egregio Ambrosio desumpta ad fugam saeculi commendandam pertinent; quae omnia ad fugiendos honores aliqua ex parte transferri possunt. Sed conemur hoc facere planius, honoresque fugientium proprietates quasdam commemoremus. Qui fugit honores, humilis est, quia nihil altum aspit, quia de se magnifice non sentit: prudens est, quia non se exponit periculis, cum nemine contendit, virtute fretus solido honore contentus est. Huinsmodi viri celebres sunt, diliguntur ab omnibus, feliciores ceteris putantur; eorum monita veluti oracula excipiuntur; veritatis amatores cum libere proferant quid sentiant, et neminem timeant nisi solum Doum; popularem auram negligentes; venenum importunarum laudum, adulationis pestiferae, nec propinantes ceteris, nec bibentes ipsi; quieti homines, faciles, veram nobilitatem tuentes, et ad solidam gloriam, hoc est ad patriam eaclestem aspirantes; hoc ipso gaudentes, quod filii Dei sint et nominentur, adoptivique fratres Christi, quod sanctae matris ceclesine lacte nutriti ; de se ipsis parum aut nihil loquentes: si ingenio praestant aut indicio, de divinis his muneribus largitori bonorum omnium Deo gratias agentes; virtutes, siquae in ipsis elucent celantes, alios sibi praeserentes, acqualium doctrinam et laudabiles mores libenter commemorantes; hanc ipsam honorum fugam minime captantes, non vituperantes illos etiam qui rerum publicarum aut aularum principum mores sequentes honorum ingenia studiose quaerunt : iucundi plerumque viri, amabiles, rerum externarum minime

admiratores, minime detractores, minime fallaces, minime vani.

33. Quid egi, Borromace Cardinalis? Satis longum scripsi commentarium, quem nullus legat praeter te et Silvium. Honores enim fugientium rarus est numerus, moderationis huius incredibilis penuria est. Sed fortasse aliquis potest defendere, non minimum fuisse numerum hominum honores fugientium; nam in re publica Veneta, in qua natus sum, extiterunt non pauci, qui cum honores fugerent, amplissimos honores sunt consequati. In familia Contarena Andreas principatum recusans, adeptus est; eius gentiles, Gaspar et Thomas fratres, honores minime appetentes, honorificentissimos in re publica magistratus sunt consequuti. Et Marcus Antonius Trivisanus, cum audientibus omnibus diceret, se principatu indignum esse, creatus est princeps. Et praeturae patavina, veronensis, brixiensis, egregiis senatoribus recusantibus dantur', coguntur ipsi potius ad praestantissima illa munera obeunda. Vere dicam: Romae etiam crediderim non paucos esse, in quibus ea insint, quae paulo ante diximus; qui insignia honoris fugiant, qui non ambiant, qui de aliorum depressione in animo non habcant crescere, qui aliorum virtutes libenter celebrent, qui modestiae et humilitatis exempla dent. Congregationes presbyterorum, celebris illa patrum Iesu societas, quae multitudine doctorum et piorum virorum abundans hanc, quam commendamus, honorum fugam etiam ex voto profitetur; item illa patrum Theatinorum; tua ctiam, aut potius nostra, in qua optimus episcopus Alerius doctrina et vitae integritate praestans floret, videntur esse scholae huius quam commemoravimus fugae. Nec solum hae congregationes presbyterorum, sed amplissimae illae, quae sub regulis sanctorum Benedicti, Augustini, Dominici, et Francisci florent, gymnasia sunt humilitatis, ciusque sororis obedientiae, cum qua est coniuncta honorum fuga.

34. Sed hace, quae ad nos erudiendos pertinent valde, plerumque non animadvertimus. Scribam etiam libere, praesertim tibi, non ut aliquorum benivolentiam mihi conciliem, sed ut laudem omnium virtutum auctorem Deum. Pater Philippus tuus, meus ctiam, ecclesiasticus Socrates; quid Socratem nominem? primitivae ecclesiae dignus sacerdos, sanctorum Benedicti, Dominici, Francisci dignus discipulus, hac ipsa honorum fuga, urbi Romae humilitatis, pietatis, et plurimarum virtutum dedit et dat exempla. Gymnasium illud Spiritus sancti, quotidianum illud oratorium, scholam illam paenitentiae et christianarum virtutum instituit, praestantes aliquot sacerdotes in huiusmodi honorum fuga egregie versatos ad communem vitam redegit; inter quos vivit Gaesar ille noster Baronius, qui plurimos libros ad usum ecclesiae edidit, et seribit quotidie : in qua disciplina egregie versatus est Silvius Antonianus noster, et viterbiensis ille senex La-. tinus Latinius, vir multiplici eruditione et excellenti pietate praestans. Flaminius nobilius lucensis, cuius eximia linguarum, et scientiarum plurimarum praesertim theologiae cognitio tibi perspecta est, et cognita; Fulvius etiam Ursinus in optimarum disciplinarum studiis egregie, et magna cum laude versatus in urbis Romae theatro, in oculis summorum Pontiticum et Cardinalium, honores fugisse visi sunt, cum minime ambiverint, cum propria virtute contenti sibi ipsis vixerint. Sed quid huiusmodi viros commemorem? Horum sane non parvus Romae est numerus, ut veterum summorum Pontificum omittamus exem-

35. Huius fugae, quam commendamus, egregius magister fuit Iohannes Petrus Carafa, qui deinde Pontifex maximus Paulus quartus est dictus. Is cum archiepiscopus theatinus ob egregiam suam virtutem creatus fuisset, et pastorali illo munere aliquot annos fuisset perfunctus, nobilissimam hanc fugam cogitavit, Venetias se recepit, et congregationem patrum Theatinorum ab ecclesiae suae nuncupatione instituit, seminarium, ut alio loco dixi, pictatis et ecclesiastici ornatus. ex quo insignes etiam Cardinales duo prodierunt. Ad Iohannem Petrum, dum Venetiis degebat, praestantissimi confluebant senatores. Excellentem eins doctrinam, et morum gravitatem admirabatur Gaspar, qui postea fuit Cardinalis Contarenus, suspiciebat Andreas Griptus princeps. Ille de honorum contempta, de reformanda ecclesia, sacpe et copiose disserebat. Veronam etiam venerat a Iohanne Matthaeo Giberto egregia virtute episcopo liberaliter exceptus. Honores fugiens, honoribus affectus est maximis, et a Paulo tertio acerrimi iudicii viro in Carilinalium collegium cooptatus est, nullo ambitu, nullis principum, aut regum commendatitiis litteris, vitae sanctimonia, et honorum fuga praecipue commendatus. Quo tempore Cardinalis fuit, fuit autem plurimos annos, nihil is quicquam diligentius visus est agere, quam summum Pontificatum fugere, cum valde alienus a sibi conciliandis Cardinalium animis videretur, aliquorum mores palam reprehenderet, libere admodum sententiam suam in consistorio diceret, odium principum et regum potentissimorum minime formidans.

36. Et eodem tempore Marcellus Cervinus, qui

ante Paulum quartum, ad altissimam illam pontificatus sedem fuerat evectus, in honorum fuga se maxime eruditum esse prae se tulit, cum alta voce diceret, dum Cardinales ad illum Pontificem creandum accurrerent, minime se esse dignum pontificatu, seniorem se, doctiorem, et meliorem Cardinalem theatinum Pontificem esse creandum. Quas voces quo magis ex animo proferebat, co vehementius Cardinales ad illum Pontificem eligendum sancto Spiritu ducebantur. Et ille vir gravis admodum fuit, aulicorum voces minime extimuit, ecclesiasticae disciplinae fuit cultor eximius. Viginti diebus pontificatus eius est absolutus; etenim migravit in caelum, triste et maximum sui desiderium urbi Romae, et orbi christiano relinquens; cique successit in eadem fugiendorum honorum disciplina versatus Cardinalis theatinus, quem antea nominabamus.

37. Hie Pontifex pios et sanctos doctores sequutus, illos episcopatu et honoribus omnibus dignos putavit, qui nec minimam ambitionis suspicionem dedissent. E nostris Dominicum Bollanum senatorem, qui tunc Brixiae praetor crat, postquam integrum annum episcopalis illa sedes vacasset, nihil tale cogitantem Brixiensibus episcopum dedit. Et canonicatus, et ecclesiasticas dignitates multas contulit piis et doctis viris etiam absentibus, absentia houorum insignia fugientibus. Et Gulielmum Sirletum latinis graecisque litteris excultum hominem, in ecclesiasticis historiis egregic versatum, vitae integritate, et amabilissimis moribus praeditum, atque excellenti humilitate praestantem, ex improviso ad se vocari iussit: enmque accessisset, hortatus est illum subridens, ut palliolum illud, quo vestiebatur laicorum more, deponeret; dedecere litteratum hominem ita vestire; ecclesiasticum



habitum, qui illi paratus fuerat, indueret; protonotarium illum apostolicum ex eorum numero, qui pontificalis mensae participant, creavit: qui in lectulo iacens, in perpetua rerum altissimarum meditatione, et praestantissimorum librorum lectione, tempus ponens, ad caelestem patriam aspirans, honorum omnium insignia fugiebat, nullum librum edens tantae eruditionis vir, se ipsum abiiciens, in angusta domo latitans. Sed divina Caroli Borromaci nostri virtus virum Dei honores fugientem ad amplissimam Cardinalatus dignitatem deduxit, cum Pium quartum pontisicem avunculum, qui cum praecipuo amore diligebat, rogasset, ut Gulielmum etiam Sirletum in Cardinalium numerum adscriberet. Quod Pii pontificis iudicium, quae Caroli Cardinalis commendatio, urbi Romae, rectius dicam ecclesiae universae, probata valde fuerunt. Nam quemadmodum vere scriptum est, filium sapientem esse gloriam patris, ita Cardinales doctos et pios, esse gloriam Pontificis, nemo negaverit; et nihil magis ad solidam Cardinalis laudem pertinet, quam favere pietati et litteris.

38. Religiosus etiam vir Paulus Arctinus in Theatinorum disciplina versatus, qui deinde Cardinalis placentinus est nuncupatus, hac ipsa honorum fuga excelluit, cum praestanti doctrina vir inter Theatinos non paucos vixerit annos, et nullo ambitu, vel minima diligentia adhibita ad Cardinalatum pervenerit, et episcopatus duo nobilissimi ipsi sint delati, placentinus et neapolitanus. Exemplis plurimis uti non est necesse ad verissimam sententiam tuendam. Michaëlem Ghislerium Cardinalem alexandrinum, Pium V. nominatum, excelsa virtute praeditum, fugientem insiguia omnia honorum, ad altissimam illam Pontificatus

sedem vocatum scimus; illum Pio quarto Caroli Cardinalis nostri, quem sacpe nominavimus favoribus suffectum esse Pontificem, et in pontificatu excellentium virtutum documenta dedisse constat; sententiamque illam probasse in ecclesiasticis muneribus distribuendis, ut qui episcopatum, aut ecclesiasticas dignitates peteret, eo ipso, quod peteret, esset indignus. Horum ipsorum, quos nominavi, Cardinalium et Pontificum maximorum honores fugientium hae fuerunt proprietates : novis non studere amicitiis, de se ipsis aut nunquam aut raro loqui, laudare paucos ne aucupari viderentur amicitias, excellentes viros commendatione debita non defraudare, quietam vitam ducere, principum et regum benivolentiam non sibi studiose comparare, ecclesiastica iura defendere, et moderationis exempla dare.

39. Verum enimvero, ut opusculo quod scribere instituimus, finem imponamus, horribilis illa videtur cogitatio, diaholum ruisse, quia elegit putius praeesse quam subesse. Plurimae etiam plurimorum virorum sententiae ante oculos habendae sunt; ut, quoties hominibus pracesse desidero, toties Deo meo pracire contendo. Quicumque desideraverit primatum in terra, inveniet confusionem in caelo; nec inter servos Christi computabitur, qui de primatu tractaverit. Quanto quisque hic altius erigitur, tanto curis gravioribus oneratur. Acrugo mentis est appetentia dignitatum. Inanis gloria huius saeculi, fallax est suavitas et infructuosus labor, perpetuus timor, periculosa sublimitas, initium sine providentia, finis cum paenitentia. Honor sacculi abiit, antequam venerit. Honores secum periculum trahunt. Cito periclitatur potestas; et quanto maior honor, eo maiora pericula. Sunt etiam aliae sententiae,

quas Spiritus sanctus protulit. Noli te efferre ne cadas, et animam tuam afficias ignominia. Iudicium durissimum fiet illis, qui praesunt; exiguo enim conceditur misericordia. Quantum glorificavit se, et fuit in deliciis, tantum date ei tormentum et luctum. Noli quaerere ab homine ducatum, neque a rege cathedram honoris. Si exaltatus fueris ut aquila, et inter sidera posueris nidum tuum, inde detraham dicit, Dominus. Calcabit Deus excelsa terrae. Elevasti me, et quasi extollens allisisti me. Quid sibi volunt hae sententiae, Borromace? Clamant fugiendos esse honores, diram detestantur ambitionem, venenum ostendunt, mortalibus aegris, pericula commemorant ut fugiantur, humilitatem commendant, prudentiam docent.

40. Gravissimi et intestini huius morbi, caelestis medicus varia reliquit remedia, praestantissima paravit antidota, mortis meditationem et passionis Christi, sacras litteras, sanctorum plurimorum exempla. Antidotum paravimus nobis, si aliquando illo nos egere senserimus, et paucis amicis nostris quibus hoc nostrum opusculum communicabitur. Misera est ambitio, timida, fallax, crux ambientium, superbiae filia, vanitatis mater, adulationis alumna, inimica Deo, cum novum sibi constituat Deum, idolum sibi faciat honorem, quem aliquando consequenter improbi, qui plerumque virtuti denegatur. Ambitionem, inexplebilem honorum cupiditatem, seditiones excitasse, provincias perturbasse, ecclesiam Dei afflixisse, testantur historiae; veluti fecundam perniciem orbi christiano calamitates attulisse quam plurimas, haereses innumerabiles pepcrisse, aluisse impietatem mahumeticam, coniurationes, periuria, fraudes, incendia, hella, caedes docuisse, insanos effecisse interdum homines, sui dissimiles, ct

ferinis moribus ceteris hominibus nocentes. Verum hoe ne ambitiosi quidem negant; hoe tamen contendunt, in ambiendo esse modum; moderatum esse quoddam honoris studium, plautinum illud habent in ore, quod initio huius libri attulimus: virtute ambire oportet non favitoribus. Hoe est quod disputamus, virtutem nolumus esse servam ambitionis, ambitum nullum in ecclesiastico viro prohamus, Dei gratiam avide et studiose petendam dicimus, humilitatem amandam et quaerendam, cuius novercam cum ambitionem esse sciamus, cam omnino arbitramur fugiendam.

41. In fugiendis tamen honoribus adhibendum esse modum non negaverimus : protervi enim et pertinacis ingenii est, Dei voces non audire, ad labores vocatum, laborem recusare. Interrogabis pro acumine ingenii tui, Cardinalis Borromace, cui loquitur dominus Deus? quae sunt Dei voces? Tota vis argumenti, quod tractamus, in hoc sita est : loquitur rationibus multis dominus Deus, quod testatus est David cum dixit : audiam quid loquatur in me dominus Deus. Loquutus est Moysi, loquatus est prophetis, ore suo divino nobis communicavit mysteria, loquutus est in filio suo unigenito domino nostro Icsu Christo, loquutus est per augelos, illisque utitur tamquam ministris voluntatis suac. Vicarius Christi romanus Pontifex est Dei vox, consensio piorum et doctorum hominum divina quaedam videtur yox; principum, regum, populorum etiam vox Dei nuncupatur. Quibus in rebus hace maxime adhibenda est cautio, ut unusquisque se ipsum observet, his regulis se examinet, si inanem gloriam quaerit, si divitias sibi proponit, si elatione quadam animi, aliis cupit praescrri, si aemulatione aut potius invidia acqualium suorum ad cumdem dignitatis gradum aspiret. Postremo diligenter animadvertat, num illa quam prae se sert humilitas, simulata quaedam humilitas sit, ut in corum sit numero de quibus sapiens scripsit, qui se nequiter humiliant.

42. Quod si non bonis artibus, nimirum adulationibus, et importunitate nescio qua aulica, quis sit assuetus ad honores aspirare, nec illas quas antea enumeravi voces Dei audivit unquam; is tanquam pestiferos morbos honoris insignia fugiat, quibus cius in dies magis affligatur anima, et ad aeternam mortem properet. Tanta est elementissimi patris Dei in nos mortales benignitas, ut nos saepe ad suum admittat colloquium, dum meditamur, dum oramus aperiat nobis plerumque voluntatem suam, ut aperuisse existimandum est sanctissimo patri Thomae aquinati cum archiepiscopatum neapolitanum recusavit, et sancto Ambrosio dum episcopatum mediolanensem suscepit, postquam illum plurimos dies fugisset, ut onus angelicis humeris formidandum. Quid igitur? Fugiendos esse honores, non tamen recusandos si vocantur ad honores, si Dei voluntatem per pios viros eius ministros exploraverint, si illa capita quae paulo aute attigimus examinaverint diligenter. Quae res maximi momenti in ecclesia Dei, quia negligitur, variae perturbationes exortae sunt: sponsa Christi sancta mater ecclesia mirandum in modum afflicta est: quas omnes calamitates inde ortum habnisse iure existimaveris, quia a disciplina fugiendorum honorum plerique homines abhorruerunt, quia dira ambitio regnavit, et horrenda in christiana re publica peperit monstra. Lutherus Germaniae pestis, et orbis christiani perturbatio, sub regula sanctissimi patris Augustini aliquot annos enutritus, quia ecclesiasticas dignitates, ad quas aspirabat, non didicit fugere, ardenter potius expetivit, tot horribiles tragoedias in sanctam romanam apostolicam Sedem invexit. Et plerique alii haeretici apostatae in idem miseriarum barathrum praecipites ruerunt, quia honores fugere nesciverunt.

43. Verum certa regula est, quae rationibus plurimis confirmari potest, co diligentius fugiendos esse honores, quo illi sublimiores sunt. Ita enim se res habet : superbum ct inquietum animal homo, quo magis in hac lacrimarum valle evehitur, eo gravioribus periculis exponitur; ideoque de sua salute eo magis sibi timendum esse intelligat. In principatibus in regnis succedunt filii parentibus legitimis successionibus; voces hae videntur Dei. Sed o miram hominum conditionem! Historici multos commemorant, qui in rerum prosperitate, moderationem non retinuerunt, qui non meminerunt se esse homines, qui in principatibus elati insanierunt, illius muneris quod divinitus illis est iniunctum obliti. Sunt principes et reges a Deo excelsum illum in locum evecti, ut sint veluti patres et pastores, ut homerico verbo utamur, populorum; ut communi consulant utilitati, ut iustitiam tucantur, ut bonas artes alant, ut pauperibus subveniant, ut divites in officio contineant, ut beatos, quantum in ipsis est, eos efficient quibus imperant. Bonos haiusmodi principes, et nunc esse, et suisse, non negaverimus; qui eo magis laudandi sunt-, quò difficiliore in munere versantur, et maiore in ipsius administratione Dei auxilio indigent. Ex regibus Israhel paucissimos laudabiles reges observavimus, plurimos tyrannos se ostendisse perspicuum est; et Saul, cum nemo co esset melior in Israhel, regia potestate insoleus factus, Deo et hominibus invisus, inter infelices

reges numeratus est. Episcopos etiam, Cardinales, et summos Pontifices, miserrimos fuisse possemus in historiis observare, qui dignitates huiusmodi summum in primis pontificatum appetiverunt. Sed in longum nimis protraheretur nostra hace scriptio: praeter quam quod domesticas calamitates ecclesiae commemorare, et sanata quaedam vulnera refricare, molestum esset. Verissimum hoc esse nemo negaverit, Pontifices, quos tamen paucos fuisse crediderimus, qui pontificatum avide expetiverunt, illumque principum et regum aut amicorum suorum, qui suis tantum commodis prospexerunt, favoribus sunt consequuti, parum utiles ecclesiae Dei, inselices potius Pontifices extitisse; quandoquidem nulla ipsorum cum laude, cum piorum potius virorum consolatione, diem suum extremum obierunt.

44. Quid ergo? Plautinum illud carmen, de quo in huius opusculi principio mentionem fecimus, virtute ambire opertet, probaverimus? Minime, Cardinalis Borromace, probayerimus: expellenda est enim ab ccclesia Dei omnis ambitio, honorum appetentia exterminanda est. Si quis vocetur a Deo tamquam Aaron, sumat honorem delatum. Una et maxima vocationis regula hace sit, cum sentit se illum non appetere honorem, cum onus honori illi adiunctum intelligit, et non recusat, ne laborem videatur detrectare, nec aliorum saluti desit. Quam regulam maxime adhibendam esse censuerunt pii et sapientes viri, qui episcopatus, pontificatum ipsum fugerunt, cum in re maxime periculosa cautionem maximam adhibuissent. Quid enim pastorali munere sublimius? Quid altissima illa romani Pontificis Christi vicarii sede excelsius? In qua magna sua cum laude, et populi christiani utilitate, sedentem Sixtum quintum conspicimus, cum legatione pro Christo fungatur maxima omnium, tamquam Christo exhortante per illum, ut populi reconcilientur Deca

45. Quid potest esse horribilius, quam si quis Pontifex ante tribunal Christi in extremo illo die ementitae legationis accusetur; si tacuerit ubi non fuerat opus tacere, si legati officium negligenter egerit, si protervos non deterrnerit, si non dissipaverit, ut Spiritus sancti verbo utamur, illos qui bella volunt, seditiosos homines christianam rem publicam perturbantes, si praetermiserit pascere verbo et exemplo universum christianum populum suae fidei creditum, pauperes etiam eleemosynis, cum illum oeconomum divitiarum suarum constituerit rex Christus? Qua in re, si iustas causas silentii sui afferre voluerit Pontifex, timendum est valde, ne in hoc succumbat, cum diligentiam maximam adhibere debeat in illis exquirendis, qui pro ipso explicent verbum Dei, et frangant panem esurientibus. Magister supremus cum sit, valde extimescendum est, ne suo muneri defuisse convincatur, cum occasiones multas praetermiserit. Cum vero beatissimus Pater nominatur, periculosum est valde, ne paternae caritatis non semper praestitae arguatur. Pontifex summus ne interdum indulgentia sua, ut homo ille non malus Heli sacerdos fecit, deteriores filios suos fecerit; durius quosdam tractaverit, oblitus dulcissimi nominis nempe patris, suprema potestate sua utens, imbecillos quosdam animos nolens afflixerit. Episcopus etiam episcoporum cum sit, quod episcopalium munerum non satis magnam curam habuerit, accusetur; in episcopis etiam creandis non semper ante oculos sibi proposuerit honorem Dei, et populorum utilitatem, sed victus precibus, henivolentiae etiam suae in aliquos indulgens, illos aliquando creaverit episcopos, quos tanta dignitate ornasse ipsum pacuituerit.

46. Postremo, ut sancti Bernardi verba examinemus, ipse est sacerdos magnus, pontifex summus, princeps episcoporum, heres apostolorum, primatu Abel. gubernatu Noë, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech . dignitate Aaron , auctoritate Moyses , indicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus, cui claves traditae sunt. Tantam personam sustinere difficillimum et periculosissimum est. Quibus rationibus fuga pontificatus, ut considerata admodum et sapiens. laudanda est in illis, qui pontificatum fugerunt; inter quos sanctus fuit Gregorius magnus, ut diximus, cuius sollemne festum hodie celebramus, qui alienis vestibus indutus in spelunca delituit, ne fieret Pontifex. Petrus Moronus, qui postea Caelestinus quintus dictus est, omnium patrum consensu Pontifex declaratus, coactus pontificatum administravit, quo tamen non multo post se abdicavit. Benedictus tertius cum diu Cardinalium votis restitisset, invitus non sine lacrimis ad altissimum dignitatis gradum ascendit. Nicolaus primus in vastam quandam eremum aufugerat, a qua extractus a populo vi impulsus est, ut Pontificatum susciperet. Miratur interdum quispiam, quod praestantiores virtute viri nonnunquam gravioribus affici iniuriis, et calumniis variis opprimi videantur, ut sanctis episcopis contigit Athanasio, Iohanni chrysostomo, Basilio, et aliis quam plurimis; quibus etiam admirando Dei iudicio accidit, ut ob ipsorum excellentem virtutem tantum in illos concitatum fuerit odium, ut plurimas calamitates sint perpessi, quae tamen ipsis

maiorem honorem, et gloriam pepererunt. Athanasius adulterii accusatus, calumniam aequissimo animo pertulit, omnem remisit iniuriam, ex ea ipsa accusatione, honore virtutibus suis debito carere non potuit. Et sanctus Iohannes chrysostomus episcopus, horribile dictu! de se ipso etiam scribit: aiunt me cum mulicre cubasse; exuite me, et videte membrorum meorum mortificationem. Inter has maledicorum voces, et fariosas imperatricis minas sanctus vir amicus Dei, valde honoratus erat. Ita sanctus Basilius modis variis vexatus, episcopo dignam moderationem semper retinuit.

47. Cur haec permittit dignitatum omnium distributor, et honorum omnium institutor Deus? Ut momentanea hacc ab hominum voluntate pendentia testimonia, et insignia honoris contemnantur, et verus honor quaeratur, ut ad caelestem patriam referantur omnia. Quid ergo? Cum honores fugiendi sint, non tamen recusandi propter caritatem, ut christianae rei publicae consulatur, adhibitis illis regulis, quas paulo ante attigimus; cumque ne virtuic quidem sit ambiendum, sed omnis exterminanda sit ambitio; plautinum carmen, quod initio huius operis citavimus sequitur ponderandum, ad quem usum revocandum proponimus. Sat habet fautorum, qui recte facit; de fabulis loquitur poëta, de applausu spectantium, de comoediarum suarum fautoribus. Cur ad usum etiam nostrum revocari non possint hace? Quandoquidem vita hace nostra fabula quaedam sit, ut probati scriptores tradiderunt, hicque quem incolimus mundus, quaedam sit scena, mors quintum claudat actum. Recte facere, est ex virtute vivere, nil conscire sibi, nulla pallescere culpa, bona conscientia delectari, neminem laedere,

prodesse quam plurimis; ut uno verbo dicam, se christianum esse ostendere, imitari regis Christi humilitatem, patientiam et caritatem. Sat habere fautorum, qui sic vivit; eius enim consilia et actiones dirigit actionum bonarum auctor Dens : favent illi angeli ministri Dei principes et reges, nullisque in rebus desunt. Prudentia magna est non confidere in hominibus, spem suam ponere in Den, qui nec fallit, nec fefellit unquam. Orare debenius caeli et terrae moderatorem Deum, et orbis terrae rei publicae sapientissimum gubernatorem, ut hanc fugiendorum honorum disciplinam in plurimorum animis inscrat: tanti fiant insignia honoris, quanti facienda sunt: virtus rebus omnibus praeferatur, quam semper verus honor, et solida gloria consequentur. Hoe si a elementissimo patre precibus nostris impetraverimus, Cardinalis Borromace, in ecclesia Dei boua quam plurima speranda sunt : in omnibus regnis et administrationibus felicius res succedent; fraus, detractio, maledicentia, adulatio, maxima ex parte tollentur; veritas, bonitas, amicitia, vera pietas, reviviscent et florebant in dies magis in ecclesia sancta Dei. Quod magnopere a nobis expetendum est, et assiduis precibus a Deo postulandum.

48. Libellum hunc, quem scripsi, ut Cardinalis optimi et mei amantissimi voluntati obsequerer, legendum esse perpaucis putaverim, ne soli nos videamur sapere, ne industriam nescio quam, tolerabilem a
quam plurimis existimatam, vituperemus nos homines
alioqui non asperi, et minime difficiles; sed potius
aliorum actiones in meliorem partem interpretantes,
alios nobis libenter anteponentes. Nullam ipse huius
scriptionis meae mercedem postulo laudem. Quis enim
opusculum non satis diligenter scriptum, dictatum po-

tius, in quo nec ordo adhibitus est magnus, reconditarum rerum nulla est copia, nec ulla vel minima est elegantia verborum, iure laudare possit? Probabis tu conatum meum, amabis, certo scio, meum erga te studium, non iniucundum tibi esse poterit novum hoc testimonium singularis mei erga te amoris. Haec mea sit mercedula laboris, hacc mea laus, Cardinali optimo Borromaeo, quem unice diligo, et valde observo in hac quaestione de fugiendis honoribus tractanda, me satisfecisse.

## EDITORIS ADNOTATIO.

Invideamus saeculo, quod talem ecclesiae dedit episcopum et Cardinalem. Quanta in his opusculis sapientia! quae vis prudentiae! quantus humanarum rerum contemptus! quam eximia virtus el sanctimonia relucent l Ausim prope dicere : Cardinalem Valerium magnis ecclesiae patribus, sanctissimis illis prisci aevi episcopis, esse comparandum. Cardinalis vero Federicus Borromaeus, in sinu beati Philippi enutritus, cuius etiam anima appellabatur; his insuper Cardinalis Valerii praeceptis informatus (neque his solum, sed et illo opusculo de occupationibus Cardinate diacono dignis, quod alibi edidimus, itemque aliis scriptis) quantus evasit! Scit Mediolanensis ecclesia, quam 'XXXV' annis sapientissime atque utilissime rexit; seit Ambrosiana bibliotheca ab eo infinitis sumptibus exstructa, codicibus impressisque libris repleta, in qua nos ipsi studiorum rudimenta posuimus. Salvete, animae sanctissimae, et me clientulum in vestrum caelestem coetum, com Deus annuerit, recipite!

## ANTONII MARIAE GRATIANI

EPISCOPI AMERINI

DE DESPOTA VALACHORUM PRINCIPE

LIBRI TRES

AD NICOLAUM THOMICIUM ADOLESCENTEM ILLUSTREM.

## LIBER L.

1. Quum Despotae initia atque exitum leges, constitutum mihi uon est, Thomici (t), magis ne sis fortunae facilitatem in deferendo ei regno an in auferendo levitatem, accusaturus. Nemo quidem certe minori unquam negotio sese altius extulit, nemo celerius praeceps decidit. Qui eo sublatus, ut graviore casu rueret, et singulare posteris colludentis fortunae exemplum relinqueret, videri possit. Quae me res, vel ipsa cogitatione humanae sortis operae pretium habitura, cius fabulam eventumque tibi a me sacpe id petenti, ut scriberem, impulit; eo quidem minus repugnantem, quod et in Russiam, finitimaque Valachiae loca, ubi hace acta sunt, venire me contigit, paene illo ipso tempore, cum acciderunt; et omnia ab iis accipere, qui rebus omnibus interfuerant. Tu vero iam nunc caecos contemplare hominum casus, quibus subjectam ducimus vitam, et quam fluxa, quam non stabilis conditio sit eorum, qui se ita fortunae permiserunt, nihil ut sibi in se ipsis reliqui fecerint; quam vero etiam consilium sit ipsum fallax, cum a divina ratione recesserit, expende.

(1) De hoc nobili adolescente polono, ad quem non Gratianus solum sed etiam Card. Valersus scripta misit, satis dizimus in praefatione.

2. Cuius rei, etsi ipsa studia, in quibus versaris. satis multa exempla suppeditare possunt ex antiquis rerum scriptoribus, tamen recentissimum quodque maxime insidere mentibus solet. Nec sane est alius res gestas legentium fructus uberior, dum intenditur animus ad eas artes, quibus aut partum imperium, aut amissum fuerit. Te vero hoc decet maxime, Thomici. qui et eo loco es natus, ut a patre accepturas sis, quibus imperes; et in te unum omnia natura contulit, quae evasuro in summum virum expeti posse videantur; genus, opes, ingenium, vim animi et corporis. Atque hace, quibus certe maiora homini tribui non possunt, sie tu studiis optimarum disciplinarum excoluisti, sie modestia, sie totius vitae religione, supra actatis tuae captum, ornasti; sic denique condivisti humanitate, et commoditate morum, ut quam expectationem divinae prope indolis veniens in Italiam excitaras, enm non sustinueris modo per hoc triennium, sed plane iam in virtutis admirationem converteris: ut te uno in ista urbe (1); et sapientiae et praestantissimarum artium sede, istaque nobilium iuvenum frequentia, nemo neque fama ingenii clarior, neque gratia florentior, unquam fuerit. Onod si istis ire itineribus perrexeris, equidem haud scio ( nec me noster fallit amor ) quem terminum habitura sit tua gloria. Verum de te alius crit dicendi locus; nunc quod quaeris de Despota cognosce.

3. Cum captam Coronem in Peloponneso anno salutis ·M·D·XXXIIII· Hispani descruissent, nobiles graeci homines, qui in spem erecti excutiendae Turcarum servitutis, Caroli quinti partes secuti fuerant, ad ipsum

<sup>(1)</sup> Intellige Patavium, uhi tune Thomicius optim studio dabat.

in Belgas confugerunt; in his No Heraclides, cuius maiores Pari et Sami insularum regnum obtinuerant ( Despotas graeci appellant) ut patria amissa Caesari operam suam navaret. A quo cum propter familiae dignitatem, tum propter recentia cius coronensi bello merita, honeste habitus, aliquot post annis vita excessit. Erat in eius familia cretensis quidam, Iohannes nomine, parentibus ortus obscuris, quippe cuius patrem naviculariam fecisse constat. Verum ipse, ut homo graecus, acri sane et ad omnia prompto ingenio; qui cum Romae adolescens plures annos in bibliotheca vaticana describendis libris operam locasset, et cum lingua speciem quandam romanae elegantiae didicisset; graecis praeterea latinisque litteris, gallico, et hispanico sermone instructus, assiduitate et diligentia sua tantam apud dominum gratiam inicrat, ut filii pacne loco ab co haberetur, rerumque et consiliorum omnium particeps esset. Qui gratiae intimus locus plerosque in eam opinionem adduxit, ut eum Despotae sanguine coniunctum existimarent; idque hominis postea commento ut fides haberetur, facile ansam pracbuit. Is enim, Despota mortuo, ut erat disertus et cruditus, familiae persuadet, ut se fratris filium Despotae asserat, ne ab alienis occupata, ipsi hereditate excludantur. Pollicetur se omnia inter ipsos divisurum; et tabulis modo scriptisque Despotae contentum, reliqua libenti animo remissurum. Quod cum facile persuasisset, rem ficto nomini anteferentibus, pecuniam fortunasque omnes remittit, scriptis potitur, et ex gracculo scriba Heraclides repente factus, se pro Despota habere coepit. Multos inde post annos a Caesare, qui fastidio humanarum rerum omui imperii regnorumque relicta administratione, in Hispanias, solitudinemque secedebat, haud difficile impetrat, ut fratris filius Despotae, eiusque heres declaretur, sibique egregiae in bello navatae operae (naminter levis armaturae equites Epirotarum stipendia mernerat) testimonium tribuatur. Quamquam in dividundo orta inter conservos controversia, alienum illum falsumque heredem esse, ante rumoris nescio quid afflaverat; sed curante id nemine, ipse auctoritate Caesaris Despota appellatus, ex Belgis Lubecam, quod est oppidam in extremis Germaniae finibus ad Balticum mare situm, navigavit; ac se regio ortum sauguine, a Turcis pulsum apud omnes venditans, Caesaris ea de re diploma ostentans, in principum etiam virorum amicitias se insinuabat.

4. Lubeca in Daniam, quae cimbrica Chersonesus veteribus fuit, venit; et humaniter a Federico rege acceptus, muncribus donatus, in Sveciam transmisit; et eius quoque regis liberalitate usus, Dantiscum ad Vistulae ostium nobile emporium, traiecit; unde pedibus Regium montem ad Albertum Brandeburgensem in Prussia regulum, se contulit, cum eruditione et nobilium linguarum intelligentia, tum officiorum dexteritate, facile sibi principum ultimarum gentium animos concilians. Atque Albertus quidem in Lithuaniam ad Poloniac regem proficiscenti, practer munera, litteras quoque ad Nicolaum Radivillum palatinum Vilnensem, principem virum, dedit; quibus cum diligentissime commendabat: a quo Vilnam adveniens Lithuaniae caput, ubi Sigismundus Augustus rex frequens habitare consueverat, hospitio accipitur, ab co ad regem perducitur, eique accurate commendatur. Ibi Despota, ut se in Palatini consuctudinem insinuaret, ciusque patrocinio, si posset, niteretur, hominis videlicet non solum ingenio, sed copiis et opibus Polonorum facile principis, id de Deo deque tota religione sentire et loqui, quod apud eum docebatur;
ea sacra caerimoniasque complecti, quas ille sequebatur, instituit; quod eam rem, ad eius animum sibi
conciliandum, maximum pondus habituram esse intelligebat. Is enim Palatinus multis fortunae atque animi bonis a Deo cumulatus, hanc divinae benignitati gratiam retulit, ut ambitiose pietatem et religionem
opibus honoribusque posthaberet; et privatae potentiae
causa, a maioribus accepta Dei colendi praecepta, quibus unis res publicae stant, eliciens, novam ipse rationem inducere conaretur.

5. Sed Despota dum apud ipsum commoratur, partim corum sermonibus, quibus Valachiae res cognitae erant, partim ex scriptis ac litteris, quibus eum potitum diximus, cognoscit uxorem Alexandri Valachorum regis affinem esse illius, in cuius ipse nomen invaserat; ipsumque esse Alexandrum hominem ferum, atque invisum suis, propter immauem crudelitatem; gentem natura mobilem, infidam, barbaram, impotentibus tyrannis tam servire humiliter quam fidenter afferre manus assuetam. Erat Despota mathematicorum studiis deditus sic, ut cum ex corum rationibus maximam sibi fortunam portendi animadverteret, cius spe magnopere interdam efferri soleret. His igitar cognitis, et hanc esse viam, quae sibi fato monstraretur facile sibi persuadens, ablatis cum a rege ipso Poloniac tum maxime a Radivillo litteris, quibus Alexandro commendabatur, adhibitisque nonnullis italis hominibus, qui visendi studio provincias exteras, in ea loca venerant, honesto comitatu, Valachiam petiit, profectionem in Graeciam simulans. Ubi ab Alexandro, ciusque uxore affinem credentibus humauiter acceptus, et in praecipuo honore est habitus.

6. Apud quos dum versatur, ut id quod animo parturiebat, facilius aliquando pareret, nihil habuit antiquius, quam ut linguam eius quoque gentis addisceret, sibique quam multos ex omni nobilitate adiungeret. Quod utrumque ingenii commoditate, et elegantia morum paucis mensibus est assecutus. Praedicabat ctiam se a Valachis ortum, maioresque suos ibi regnasse, cuius rei satis belle a se confictam historiam afferebat. Quod Barbaris hominibus, et non modo aliarum gentium, sed suarum etiam rerum ignaris, haud difficile erat persuadere; in coque ita felix fuit, ut brevi rudem illam nobilitatem totam sibi addictam haberet . Alexander autem, propter insignem ac inauditam paene feritatem; suorum odio flagrabat; quippe cuius iussu multis hominum mililius desectae nares, praccisae manus, effossi oculi essent; quorum bona pars miserabiliter visebatur illo tempore, passimque in omnium oculos incurrebat. Atque hatic naturae atrocitatem avaritiae aequabat, ut incertum esset caede an praeda magis laetaretur.

7. His confisus Despota, coepit clam apud nonnullos, quos maxime infensos Alexandro sciebat, cruentas cius rapinas insectari, et detestari immanitatem: interdum illorum acrumnas cum miseratione deplorans, interdum increpans vix dignam servis patientiam, et degeneres animos, quos non desperatione abiicere, sed audacia, in qua unicum perfugium est miseris, ad se ipsos tuendos vindicandosque a saevo perditi hominis dominatu, acuere deberent; res magnas sine magno periculo nec incipi nec perfici; ipsos tamen, si viri esse voluerint, haud difficile negotium suscepturos; sin desides metu terreantur, in foeda servitute contabescendum iis forc. Haec quamquam libenter ab iis, et suam fortunam miserantibus audiebantur, nemo tamen tyranni metu hiscere audebat. Quod tauta in Alexandro erat saevitia, ut quos suspectos aut exosos haberet, vel levissimis de causis, non solum ipsos morti dabat, sed integras nonnunquam tollebat familias, publicatis et ad se conversis earum bonis. Qua ex re, cum pari invidia, magnas sibi divitias comparaverat.

8. Sed his Despotae sermonibus ad Alexandrum delatis, cui pridem suspecta esse coeperat nimia sagacis hominis apud suos gratia, eum veneno tollendum mandavit Verum re per amicos Despotac enunciata, confirmatis iis, quos ausuros aliquid, et studere sibi intellexerat, cohortatusque ut teterrimi tyranni iugum aliquando deiicerent, seque eis non defuturum pollicitus, provincia excessit, et ad Maximilianum Ferdinandi filium, Hungariae tum regem designatum, sese contulit, ab co summis precibus contendit, ut se auxilio atque opibus contra immanissimum tyrannum Turcis addictum iuvet : quam parvi .negotii res sit illam beluam, infensis populis, exturbare regno, edocet; simul demonstrat quantam opportunitatem habitura sit ea provincia, ad arcendos finibus Hungariae Turcas, si in amici hominis, et ci omnia accepta referentis, potestatem pervenerit: ac ne vana afferre; et inani spe ductus haec postulare videretur, binas littteras principum nobilitatis nomine Valachia ad se perlatas protulit, singulorum chirographo signisque consignatas; quibus si armatus provinciam ingrederetur, regnum, trucidato sive expulso Alexandro, sibi pollicehantur.

9- Nec falsa haec narrabat; Valachorum enim priu-

cipes, ut sunt versuto ingenio, postquam Despotam ad Maximilianum confugisse, ac bellum moliri cognoverunt, Alexandrum prodere, prodendi Despotae simulatione aggredientur. Ad cum adeunt, et si permittat, rationem se invenisse aiunt, qua Despotam vivum in eius potestatem dedant: proditionem simulantes, Despotam in Valachiam vocaturos: facile spe regni pellectum in laqueos perductum iri. Re probata, binas litteras Despotae scribunt, alteras de Alexandri sententia; alteras quibus de suo consilio Despotam certiorem faciebant, et ut serio adventum maturaret, etiam atque etiam hortabantur. Verum Maximiliano multa pollicito, rem ex die in diem ducente, quod sibi omnia prius diligentius exploranda iudicabat, consilium sibi ipse capit, et multorum opibus, qui co tempore novas res' in Polonia molientes eum magna tentantem sibi devincire cupiebant, collecta haud exigua manu, pleaus siducia in Valachiam ice contendit; nihil dubitans, Valachos crudelem Alexandri dominatum perosos, simul atque armatum sese ostentasset, ab co omnes defecturos.

ipse copias in eam provinciam duceret: unum multo facilius per Russos; alterum per Ceculos populos, qui Transilvaniae montes incolunt, brevius, sed difficile, atque impeditum. Placuit per Russiam ire. Ea est provincia, qua a Valachia flumine Tira dividitur, sub imperio regis Poloniae; cuius iussu, advenienti Despotae Palatinus Russiae (sic enim provinciarum praefectos Poloni appellant) vir bello clarus, magno equitatu sese opposuit. Despota et numero, et robore militum, et rebus omnibus impar, ne congredi quidem ausus, dissipatis copiis, ac nonnullis minoribus tor-

mentis, et omni militari instrumento amisso, rursus ad Maximilianum refugit. Forte offendit apud eum Albertum Laschium polonum, Hieronymi filium, illins quo internuntio cuiusque ope et cansilio, Iohannes Vaivoda Transilvaniae a Solimano Turcarum tyranno rex Hungariae appellatus, et constitutus fuit, virum paternos gerentem spiritus, aetate, opibus, et gratia apud Maximilianum florentem, rerum novarum, et gloriae cupiditate incensum. Hunc communicatis consiliis amicitia silii adiungit, magna spe, et pollicitationibus pellectum: ac per cum a Maximiliano impetrat, ut Hungariae praefectis mandet idoneo militum numero al dictam diem Laschio ut praesto sint: ipsi per Rutellium Sequanum, Viennae Germanorum atque Italorum delectum habent.

11. Haec dum parantur, ut Alexandrum metu liberatum, et co imparatiorem invaderet, Despota in in Chesmarco Laschii oppido, morbum simulat; emissisque rumoribus ingravescentis morbi, paulo post, quo Alexandri speculatorem falleret, quem Chesmarchi esse compererat, mortem suam enunciari iubet ; atque ut eius rei maiorem fidem faceret, occlusum feretro, et atris tectum pannis, se pro mortuo efferri sustinuit. Interea Valachos-, quos sibi fidos habebat, occultissimis nunciis confirmat, maturi adventus sui spem facit, ct ut sese ad excutiendam servitutem comparent, hortatur. Cum milites convenissent, numero ad quatuor milia, quorum mille quingenti erant equites, atque in his ducenti Germani, corum quos ab neglecto atque. horrido culta corporis, nigros vocant; plares Itali, Galli nonnulli, per Transilvaniae montes, minime repentino corum adventu munitos, deiectis agrestibus incolis, in Valachiam transcenderunt.

12. Hoc cognito Alexander, quo nuper solutior metu nunciata Despotae morte fuerat, co vehementius novo nuntio perculsus, extemplo; ne si quid instaret adversi, omnium simul rerum discrimen subire cogeretur, uxorem cum liberis, et pretiosiore suppellectile ad Danubium praemittit, atque ibi eventum rei expecture inbet. Ipse copiis tumultuarie coactis, Despotae occurrere properat, et cum co conserere manus, ante quam suis res novás moliendi spatium detur. Sed tyrannorum ingenio, ut in dominatu atrox, ita in periculo timidus, cum ci, ex conscienția, in se unum stricti omnium gladii viderentur, commisso vix proelio, acie excessit, et deposito clam regio ornatu, militari veste assumpta, cum paucis servis, quibus salutem anam committere audebat, nunquam intermissocursu, ad Danubium pervenit, protinusque Byzantium ad Turcarum regem perrexit. Cuius cognita fuga, qui eius partes tutabautur, et acre cum Despotae militibus ad Pontem (id loco nomen est) proclium miscuerant, amisso regni vexillo, terga verterunt. Valachi missis, qui frustra Alexandrum persequerentur, magnis in eius caput propositis praemiis, ingenti laetitia Despotam suscipiunt, et parentem et liberatorem suum conclamant. Itaque Despota sine proclio, sine sanguine, atque adeo sine controversia tantam rem, tam parvo negotio confecit, et quasi ad accipiendum paternum regnum, non ad occupandum alienum venisset, continno Vaivoda à Valachis salutatur, amplaque provincia potitur, salutis anno M·D·LX.

13. Est Valachia, quam Dacos olim et Getas incoluisse arbitramur, in duas divisa partes; quarum altera, quae ad meridiem vergit, montana et aspera, Valachia transalpina appellatur. Altera plana, agro ... virisque opulentior ad septentrionem spectans, Moldavia dicitur; utrique Vaivodae imperant, sie enim ipsi suos regulos appellant; utraque Turcarum vectigalis. Moldavia in latitudinem-duodecim dierum iter expedito patet, tantundem in longitudinem; et qua ad Enxinum pontum porrigitur, longissimo tractu ad Biallogradum usque pertinet; sed ea sunt loca vasta, et ab omni cultura hominum deserta, propter continuas Tartarorum incursiones. Agri summa est fertilitas, verum homines minime agriculturae dediti, frumenti tantum seminant, quantum sit ad annuum victum satis; sementes, non ante kalendas apriles faciunt. Vino non quidem carent, sed multum utuntur mulso, quippe qui melle abundent. Pecudum vero incredibilis paene copia, boves duodecim trahendo aratro iungunt, hisque alendis magis propter egregia pascua, quam colendo agro student. Vitulum caedere religio est. Porro ex Valachia educitur illa boum vis, quorum carnibus non proximi modo populi Hungariae, et Russiae, verum etiam Poloni, Germani, atque ipsa denique Italia, et civitas in primis Venetiarum, magnopere vescuntur. Hos Veneti lungaricos boves appellant, ceterisque eius generis carnibus praeserunt. Boum nundinae in Valachia quotannis septies, magna mercatorum celebritate, in patentissimis campis habentur, ad quas singulas multa. admodum boum milia compelli solent, ubi triduo in unius capitis pretio, quo reliqua multitudo exaequatur, constituendo a mercatoribus consumpto, quod raro tres aureos nummos excedit, omnis illa boum vis paucarum horarum spatio divenditur, inque varias regiones abducitur. Ex ea re magnum quaestum faciunt nobiles, qui armenta alunt, ipseque adeo Vaivoda inde maxime-ditescit; nam et ipse magnum boum numerum

ex suis praediis quotannis vendere solet, et ex his nundinis magnopere cius augentur vectigalia. Regulo ad quadringenta milia aureorum nummum in aerarium ex totius provinciae proventu a quaestoribus quotannis inferentur; quorum sexaginta milia tributi nomine Turcarum regi penduntur.

14. Oppida Valachi perpanca habent, pagos vicosque incolunt, casis trabe paleaque exaedificatis contenti, quibus vim biemis arceant. Tres arces a recentioribus Vaivodis communitas habent; Suchiavac, quae Vaivodae est regia; Chotini ad Tiram, Nemeti ad Sereturn flumina. Ins scriptum habent nullum, sed omnia regis aut iudicis arbitrio permittuntur, regunturque per manus tradita consuctudine. Accusator si ter conceptis more gentis verbis inraverit, vera esse quae defert, reus damnatur. Item debitor, si solvendo se non esse, jure jurando assirmaverit (tanta religioni sides!) debitum remittitur. Si quis spoliatus fuerit, quod mercatoribus haud raro accidere solet, ab iis repetit ablatum, in quorum agro iniuriam accepit; atque ei iubente principe ex communi eius municipii aut pagi tributo satisfit. Lingua utuntur sua, caque haud magnopere latinae dissimili. Latinorum enim coloniam. post devictam a Traiano imperatore gentem, eo deductam ferunt. Verum diuturnitate temporis, et barbarorum permixtione, depravato sermone, latinas voces, vel mutatis litteris, vel sono ipso horridiore, sie proferunt, ut a nostris hominibus primo non nisi adhibita attentione et d'iligentia, intelligantur; sed ubi paulum assueverunt, facile totam linguam assequuntur.

15. Christianae fidei ritus, ut a Graecis acceperunt, ita studiosissime colunt. Matrimonia viri vel minimis de causis saepe solvunt, remisso uxori nuucio, pen-

sisque fisco duodecim denariis. Belli magis, quam pacis, studia sectantur. Cum Scythis, sive Tartaris tauricam Chersonesum incolentibus; quo a fossa, quam toto duxerunt isthmo, Prsecops corum lingua appellato; Prsecopienses dicuntur: continentibus fere bellis, seu verius latrociniis (vix enim umquam accidit, ut iusto bello contendant) exercentur: aut enim corum incursiones repellunt, aut ultro ipsi in corum agros incurrent. Genus ipsum hominum vafrum, procero firmoque corpore, et bello ferox; armantur praelonga hasta, clypeo et falcato gladio, turcico maxime armatu; pauci ferream clavam, plerique securim afferunt. Tanta autem audacia proclium incunt, tantaque hostium contemptione, et fiducia sui, ut sacpe haud magna manu vel integros finitimorum exercitus fuderint: suis magis dissensionibus debilitati, quam bello victi, a Turcis subacti sunt. Quadragintà milia equitum, si totis decertandum sit viribus, conficere possunt : peditum fere nullus est apud illas gentes usus, tum quia vilissimo genere hominum constant, tum quia celeritate et copia. equorum inutilis redditur. Equos habent paucos, sed summi laboris; stabulis haud magnopere assuescunt; vel media hieme pascuntur in agris, et quotidiana exercitatione necessitateque edocti, gramen tegentem glaciem ungula frangunt, quamvis ferreis soleis careant.

16. Vaivodas reges suos Valachi instar numinis venerantur, summeque colunt: eosdem tyrannice fere imperantes, cum corum dominatus pertaesum est, non solum regno eiiciunt, sed omnibus interdum cruciatibus necant; ac perpaucis necessitati naturae, aut vi aliqua morbi consumi contigit. Nobilitàs plebem servorum paene loco habet, rex ipse nobilitatem. Petrus

conspiratione nobilium reguo expulsus, fugiens, aureos nummos, quibus colligendis persecutores tardarentur, dispersit, atque ita corunt manus evasit. Idem paulo post, cum Stephanus, quem in eius locum barbari-suffecerant, amore turcicae puellae captus Mahumetis se impiae sectae addixisset, et ob id iniquam tyrannidem Turcarum more exercens, obtruncatus a popularibus esset . revocatus in regnum, universam paene nobilitatem sustulit, novos ipse nobiles legit. In principatu adipiscendo iis, qui opibus pollent, multum affert mo-. menti decora facies, proceritas, et forma corporis, quam barbari maxime in suis regibus requirunt, usque eo, nt siquis forte membro aliquo captus, aut cicatrice, aliove corporis vitio deformis fuerit, ei vel nobilissisimo', minus nobilem excellenti forma, facile, praeferant. Post Petri mortem, Zoldam tumultuariis multitudinis suffragiis Vaivodam conclamatum, biduo post immissi equites ab Alexandro, quem exulem socii regem elegerant, in vico quodam ab omni praesidio-imparatum oppresserunt, atque ei confestim, aute quam sui opem ferre possent, nares amputarunt; quod ubi in vulgus cognitum est, universa ab co multitudo discessit, atque Alexandrum regem recepit, eum quem a Despota expulsum iam diximus.

## LIBER II.

Horum igitur regnum adeptus Despota, primum omnium in cam curam incubuit, ut imperii et Vaivodae insignia a Solimano, cuius uti diximus Valachi sunt vectigales, impetraret; sociusque et Vaivoda appellaretur. Nam Alexander qui post fugam Byzantium se recoperat, Solimani animum in Despotam mo-

dis omnibus incitabat: rumores sparserat Despotam cum magnis Germanorum auxiliis, adiunctis Valachis, in Thraciam impetum facturum, atque ipsam imperii sedem Byzantium invasurum. Quae res cum reliquis omnibus Turcis, tum ipsi regi non parum terroris attulisse dicitur, quod et se imparatum opprimi posse, intelligeret, et hominem graecum a graecis hominibus, Turcarum imperium indignissime ferentibus, cupidissimis animis exceptum iri non ignorabat; et sunt, qui praeclaram, tunc affligendi subita nec opinata irruptione turcici nominis, occasionem praetermissam existiment.

a. His delationibus Alexander iam perfecerat, ut se quamquam ob nefarios, et crudeles mores invisum, armis reducendum rex decerneret. Verum Despota missis celeriter Constantinopolim oratoribus gentis nobilissimis, Alexandri scelera insectando, et profusissime largiendo, celeriter Bassas in suas partes traduxit; et per cos Solimano commendatus, virtutis amantiori, quam barbara fert consuctudo, additis veteri tributo decem milibus aureorum nummum, rem obtinuit; et Vaivoda est appellatus, atque insuper muneribus a rege honestatus. Post haec cum Sigismundo Augusto rege Poloniae, a quo transitu in Valachiam prohibitum dizimus, in gratiam redit, et antiquum soedus; quod Valachis est cum Polonis, renovat: Laschio ob navatam operam Chotinum oppidum cum munita arce in finibus Russiae ad flumen Tiram, quod incolae Niester appellant, attribuit; et iuris dictionis aequitate, et humanitatis specie, suorum studia hominum tenere instituit. Atque, ut animum handquaquam fortunae imparem ostentaret, ca nobilium frequentia celebrari assidue regiam volebat, ea aulam opulentia

luxuque auxerat, ut cultu corporis, et splendore vitae, maguos reges superare conaretur.

3. Sed nihil est, quod aut mutet, aut certe aperiat magis uniusculusque mores; quam imperium, et adepta supra leges potestas: largitorem in inopia habitum, vix dum insidentem in regni solio, summa cogendae pecuniae seu libido, sive ut ipse ferebat, necessitas invasit: nam aerarium, thesaurosque regios Turcis apud Constantinopolim largicudo exhaustos habebat : praeterquam quod Alexander fugiens gemmas, et caelati argenti magnum pondus secum abstulerat, sibi vero novo homini, et ad illud fastigium incerta fortunae aura subvecto, et adhue ab amicis inopi, ad patranda quae animo agitabat consilia, stabiliendumque regnum, pecunia maxime opus esse existimabat. Igitur sumptui parcendi gratia, pernicioso ut mox patuit consilio, Germanos et italicae nationis milites, quorum potissimum opera adiutus, et quorum fides et virtus ad omnes casus reservanda fuerat; cum Rutellio missos fecit, atque Hungaris incertae fidei hominibus, parva mercede conductis, salutem suam commisit, et corporis custodes adhibuit; ita ludente fortuna, ut regnum fortuito partum, inconsideratius etiam amitteret. Hoc facto, ad augendos annuos fructus edixit, ut aratores sationum quique suarum iugera duplicarent, et vectigalia omnium rerum tota ditione auxit. Quod etsi ad commendanda regni initia, et ad iungendas sibi hominum voluntates minime opportunum, et iis inexpectatum accidit, qui sibi optimum et perhenignum principem polliciti fuerant, tamen haud iniuste factum ab eo pecuniarum indigente videri poterat, si intra hos fines immoderatam cupiditatem continuisset.

· 4. Verum fortunae ludibrio, futuri animum igna-

rum, et insectum ante vilnensi impietate, ad templa multo auro argentoque referta (est enim illa natio admodum dedita religioni) adiecit; et fit fere, ut qui novas secuti sectas, a veterum religione et romanae ecclesiae observantia discedunt, primum omnium sacerdotum bonis fortunisque inhient; et ii maximam pietatis laudem ab eorum disciplinae doctoribus serant; (tanta est partium rabies!) qui divino cultui splendorique dicatas res diripiunt, fana diruunt, sacerdotes irrisionibus contuinellisque vexant. Id Despota, ut ratione ab se fieri non cupidine videretur, primo perraro adire templa, abstinere corum sacrificiis, mox ctiam irridere, et per iocum obiectare principibus indignam viris credulitatem, qui tantum tribuerent inveteratac vulgi opinioni, ut se paterentur anilibus superstitionibus obligari; pia mente sensuque, non inani cacrimonia, et verborum praestigiis rite coli placarique Deum, cetera ex hominum commentis esse. Ad hoc saepe in sacerdotes iocans dicta cum aculeis contumeliarum iacere, monachos aversari maxime, perinde ac 'si corum aspectu lacderetur: post liberius, sacrum (quod missam appellamus) detestari, et acerbe insectari maledictis; opiniones de Deo salsas esse arguere; disserere ipse de divinis praeceptionibus, suam sententiam confirmare sacrorum librorum auctoritate; denique non obscure ferre, daturam se operam esse, ut vana abrogarentur sacra, ritusque, et infixus corum mentibus error evelleretur.

5. Offendebant haec homines suorum sacrorum retinentissimos, co magis, quo minus expectaverant, minusque resellere ipsi quae a Despota dicebantur, ob ignorantiam carum rerum, poterant; maiorum enim institutis sideque insistentes, religiose magis quae docte Deum colere didicerant. Commovit vero vehementer, quod Despota Lismaninum nescio quem doctrinae a Iohanne Calvino inventae magistrum, et alios eiusdem sectae homines in dicendo exercitatos, c. Polonia acciverat, per quos his de rebus populus crudiretur. Hòrum, ut est quisque maxime confidens, ita acerrime invehi solet in missam, et sacrum illud, inexpiabile commissum appellare; divinum illum panem, quo verissimum ac sacrosanetum Iesu Christi corpus, maioribus mysteriis, quam quae capere intelligentia nostra possit, continetur, pro ridiculo habere : simulacra Dei, divorumque passim deilcere, confringere, incendere, omnes divinorum officiorum caerimonias respuere, et suam cum sacrarum litterarum testimoniis sententiam convenire, arroganter affirmare. Ac Despota privata sacra facere domi, ad ea primos quosque amicorum invitare, recusantibus adesse irasci, adgredi interdum et commonere-singulos, ut taudem se respicerent, et animos a vanitate ad solidam religionem revocarent. In his paratos aculcos et maledicta in sacerdotes contorquens, inscitiam, ignaviam, mores, totam denique vitam corum criminibus exagitare, per illorum maxime turpitudinem, sacris religionique odium struens. Secundum haco ubi sententiam voluntatemque suam satis se indicasse arbitratus est, properata cupiditate, detrahere delubris aurum, sacra vasa, vestemque, et ut quaeque pretiosiora crant, multis locis anferre. Quod per se indignum, Valachi co ferebant acerbius, quod se insuper derideri putabant, praedicante Despota ea se religionis studio incoepisse, quo sublata superstitione, in cuius usum illa comparata essent, veram pietatem cultumque, ad cam diem sive neglectum, sive ignoratum, restitueret; daemonum esse mancipia qui secus sentirent.

6. His rebus languescere primum, deinde prorsus extingui hominum in illum studia; post offensis animis etiam accendi odium. Sic enim intelligebant, et imminere eius cupiditatem universis sacerdotum fortunis, qui dictitaret, iniquum esse, tam iners, et ventri deditum genus, tam bonis praediis saginari; et nimirum, cuius libido rebus sacris non parceret, iis absumptis, multo minus a privatorum facultatibus temperaturam. Flagrantem iam harum rerum infamia, in maximum invidiae incendium coniecit novum et sane a christiana consuctudine ac religione abhorrens facinus. Cruces crant aliquot argenteae satis magni ponderis, caelatae auro, ac pretiosis lapillis distinctae, ct sanctae non reliquiis magis, quas inclusas continebant, quam ipsa vetustate habitac. Eas Despota e sacrariis creptas conflari, et in monetam cudi, imagine sua insculpta nummis, iussit. Id vero ita indignum omnibus visum est, tantumque inde odii ac doloris .exarsit, ut prorsus constet id factum Despotae exitium attulisse. Tanta tum quidem rei offensio fuit, ut plerique illa uti pecunia religioni haberent. Sic alienatis omnium animis, cum sacerdotes omnibus iniuriis expositi sacrorum causam non desererent; sed monendo hortandoque nobiles ad tuendam, quam a maioribus acceperant religionis fidem, accenderent; apparebat non solum omnes delati regni paenitere, sed paratis ad rebellionem animis, et natura infidis, duces modo deesse; praesertim quod multorum sermonibus increbuerat, ipsum pseudo Despotam esse, et nequaquam Heraclidum gente ortum.

7. Huc accedebat quod militibus, quos circum se habebat solvendis stipendiis, tributum aratoribus plebique imposuerat, cuius consilii auctores ipsi suerant

mobiles, qui eo facto populares, quos adhuc Despota institiac opinione retinebat, penitus avertere ab eo cupichant: secreto vero ipsi in privatis colloquiis Despotam carpere, seque spe sua deceptos quori, qui nefarium tyrannum, animi vitia humanitatis specie occultantem, pro optimo rege ultro accersivissent; cuius immanis avaritia sanctissimis, et ad cam diem ne à Turcis quidem hostibus violatis immortalis Dei de: lubris; sacrilegas manus inficere non esset verita. Qui cum pietatem religionemque omnem exuisset, Christumque ipsum Deum colere desiisset, potentibus quibusdam externis hominibus gratificans, novas religiones cultusque pro sua libidine induceret, et prae quacstu nihil sanctum existimaret. Iam qui se Alexandri tyrannidis ultorem glorietur, Alexandro ipso scelestiorem existere. Illius enim sacvitiam hominum mulctis exsatiatam esse, huius impietatem caelestibus divis inexpiabile bellum intulisse, qui de templorum insignibus alque ornamentis, summa maiorum religione dedicatis, tanquam de hostium spoliis praedas agat: se quoque illo piaculo universos teneri, et nisi sceleratae audaciae obviam eant, gravissimos ipsos poenas Deo persoluturos. An suas iniurias saepe tyranuorum suppliciis ulti, tantum in Deum scelus impunitum esse sinent?

8. His vocibus, quae saepe inter ipsos iactabantur doloris et indignationis plenae, alii alios querendo accendebant; atque ita occulte, nihil ut persentisceret Despota, qui suis confisus fatis, sic despexerat inculta er dominatui assueta ingenia, ut tamquam in servorum familia, cuncta auderet, quaecumque animo cum praesenti felicitate, tum maiori spe inflato, collibuissent, nihili pendens gratia inde an offensio se-

queretur. Rem ingentis invidiae, et sua sponte ad furorem . et ad ultima consilia inclinantem, haud mediocriter impellebat praetorianorum ( et ii doctrinam spernentem ecclesiam sequebantur) intoleranda licentia. cum in sacerdotes, tum in ipsam quoque nobilitatem : cuius querelas suepe reiecerat Despota, omnia indulgens militibus quo sibi sideliores, magisque addictos efficeret. Ergo iisdem auctoribus, quibus Alexander eiectus fuerat, Mozuccha ferocis ac turbidi ingenii viro, et Spanzuchio regiarum copiarum praefecto, principibus nobilitatis, clam eius interficiendi consilia inibantur. Hos enim praeter publicum dolorem violatae religionis, privatum instigabat odium, quod contemptos se ab eo, atque neglectos existimabant, qui cum eius recipiendi auctores fuissent, cos minime participes fortunae haberet, quin infensum sibi propter corum apud nobiles gratiam et auctoritatem intellige-. bant.

9. Hoc ipso tempore Albertus Laschius, cuius opibus adiutum Despotam, et cui Chotinum attributum supra demonstravimus, ab eius amicitia discesserat: nam ex occulta suspicione, simultate inter ipsos orta, cum Laschius in Polonia abesset, Despota per simulationem obeundi regni Chotinum venit; et ingressus arcem, emisso Laschii praesidio, suis militibus custodiendam tradidit. Qua iniuria incensus Laschius, sumptus octoginta milium aureorum nummûm, quos in bellum se fecisse aiebat, ab Despota reposcebat; ille plus viginti milibus insumptum negabat. Dum internunciis disceptationibusque contendunt, Laschius ingratum hominis animum execratus, iniuriae impatiens, et vindictae avidus, Demetrium Visniowieczkium in Despotam excitat; et icto cum eo foedere, consilii

socium sibi adiungit. Is erat natione lithuanus, non longe a Valachorum finibus illustri ortus familia, opibus, clientelis, et cognationibus valens; et militaris virtutis scientiacque opinione, magnae apud finitimos auctoritatis; quamquam inconstantiae labe notatus, quod modo Turcis, modo Moscis vicinis gentibus militans, neutris sidem servaverat. Is ad spem Valachiae occupandae crectus, quod ei communis crat cum Valachis religio, quod cum iis aliquam assinitatis coninnctionem haberet, et nonnullos e nobilitate sibi amicitia et familiaritate devinxerat, a quibus codem temtempore sollicitabatur, cognita gentis alienatione a Déspota, ne occasionem tantae rei amitteret, delectum habere, milites undique conquirere, et magno conatu bellum parare instituit; et Laschium monet, ut ident faciat, et coniungere vires approperet: nam opportune tegendis consiliis, utrique a Sigismundo Augusto rege imperatum erat, ut copias compararent, quas contra Moscos, quibuscum regi tum bellum erat, duccrent.

Christinam excellenti forma virginem, filiam Martini Sborowschii Cracoviae castellani, qui magistratus secundum regem et episcopos, principem locum in senatu Polonorum obtinet, ut hominis potentis affinitate res suas constitueret ac firmiores redderet. Quae coniunctio cum externo et incertae religionis homine, Valachis sua sponte, et indignatione polluti a Despota-patrii ritus incitatis, stimulos admovit. Nam qui Despotae studium in alienos suam contumeliam ante interpretabantur, seque negligi quod peregrinis pateret existimabant, illa sibi affinitate penitus imponi in tolerandae servitutis iugum credebant; et brevi fu-

turum, ut omnibus gratiae locis ab uxore occupatis, ipsi praesecturis ceterisque commodis et honoribus patriae excluderentur; et quod ipsa servitute gravius foret, suis elatos praemiis incedentes Polonos naturales hostes suos viderent; nec integrum posthac amplius fore Deum accepto-a maioribus ritu colere, quod Martinus infestus corum sacris, ad ea funditus evertenda adveniret. Hic fuit Martinus nobilis idem ac magnis divitiis praeditus vir, quas ab se partas habebat; ceterum potentiam usitata iam multorum via nactus. Erat ei elatum, ac minime quietum ingenium: itaque ad hasce novas excogitatasque opiniones adhaeserat, peropportunas iis, qui novae religionis specie novas sibi opes moliuntur. Ad eum igitur illa animi serocia, illis copiis, illo honoris loco validum, ac praeterea felici septem filiorum prole, qui senem iam viri et ad honores certa spe ingressi circumstabant, totius illius nationis novas res, novitate religionis quaerentium, quae se late in Polonia diffudit, principatus quidam delatus est. Qua ex re summam potentiam adeptus, regi ipsi paene metuendus evaserat. Cum eo Despota altiora quaedam spectans, et novas amicitias in Polonia quaerens, assinitatem inierat, et Succhiavac novam nuptam, ipsumque Martinum socerum expectans, regiis sumptibus nuptias apparabat.

mul veriti, ne si Martini adventum expectarent, eorum consilia vel impedirentur vel aperirentur; Despota nuptiis, et pulcherrimae virginis expectationi intento, cogitata patrare constituunt; atque occasionem capiendi arma captantibus opportune sors obtulit. Nam Demetrius Visniowieczkius, quem supra a Valachis ad spem regni sollicitatum, una cum Laschio bellum De-

spotac moliri diximus, cognitis quae Valachi de interficiendo Despota, deque eligendo novo rege struebant, omne momentum in celeritate positum ducens, ne Laschium quidem expectare statuit, qui tercentos equites, ex iis qui sclopetis utuntur ex Italia conducere parabat; quorum genus, expeditamque operam, et ad cam ipsam expeditionem, et ad cetera belli consilia, magno sibi usui fore confidebat; quibus qui pracesset, cosque in Poloniam adduceret, Petrum Franciscum Ferufinum in Italiam proficisci iusserat. Igitur Demetrius coactis quatnor milibus equitum, Valachiae fines ingreditur: quod ubi Succhiavae cognitum est, conigrati ad Despotam adeunt, Demetrii copias fama maiores esse aiunt, et quanto cum periculo homo promptus et peritus belli armatus imparatos offensurus esset, demonstrant : hortantur ut arma capi, et ad prohibendos hostes contendi inbeat.

12. Despota quamvis Demetrium Laschiumque, quorum consilia ante comperta habebat, contemni a se videri volebat, tamen adventante iam illo, ac pacne praesente, deposcentibus suis, quod ipsum corum in se fidei et amoris argumentum ducebat, de sua salute laborantium; imperat ut milites parent, et copias in hostes ducant. Hoc impetrato, Valachi celeriter armatam multitudinem convenire inbent, ac ut pari dolo Despotam omni praesidio spoliarent, ab co petunt, ut Hungaros, quos penes se habebat, una mittat; fore enim ut cetera multitudo veterani militis exemplo acrius, si usus ferat, proclietur. Id Despota primum negare, dehortantibus amicis, qui Valachis nihil temere credendum apertissime mouebant; sed persuasus a Mozuccha, a suis nihil ne suspicans quidem hostile (ita hominis vigilantiam secundae res, et inanis quaedam futurae

magnitudinis, quam fato sibi portendi putabat, fiducia extinxerant) maiorem partem illorum militum, quibus unis corporis sui custodia, salusque continebatur, a se abduci passus est. His Iohannem Cancellum ex Norciae municipio praefecit, atque ei bellica tormenta quinque attribuit. Coactis copiis coniurati rem ita ordiuntur, ut Spanzuchius ad exercitum sit, et cum eo Tomsa regiae domus praefectus, quem in Despotae locum sufficere, atque Vaivodam creare statuerant, virum forma corporis et nobilitate praestantem; Mozuccha ad tollendam omnem suspicionem apud Despotam maneat.

13. Rebus ita comparatis, sexto idus augusti, co inso die, quo praetoriani milites hungari ad exercitum venerunt, qui viginti milia passuum a Succhiava consederat, Tomsa convocatis subito militibus, et nobilissimo quoque adhibito, exercitum alloquitur. Et exorsus ab instanti periculo belli, et ab iusta Dei in Valachos ira, gravissime in Despotam invehitur, cuius ea scelere contracta esset, appellat tyrannum, Dei totiusque religionis contemptorem; deplorat suam omniumque calamitatem, qui adumbratae virtutis specie decepti, ignotum hominem ultro dominum adscivissent, falso Despotae nomine egregie cunctis imponentem; spoliata passim templa, sacratas cruces, ceteraque maiorum pietatis monumenta cessisse impiae cupiditati. promiscue omnia sacra profanaque praedae loco habita, contemptas patrias caerimonias; peregrina ex execranda sacra ambitiose inducta; sacerdotes nefarie mulctatos, atque omnibus ignominiis affectos, quod sacram suppellectilem, quod Christi Dei cultum, ut a patribus acceperant, tueri a scelestissimi tyrauni impietate avaritiaque conati essent. Nec satis haec; uxo

rem quoque ab inimica gente petitam; camque superbo Polonorum comitatu stipatam adveutare; his mox
dominis serviendum, hos domi forisque omnibus belli ac pacis muneribus praepositos esse habendos; se
vilia corpora externis etiam servitiis iam addici. Quicquid denique superbe, quicquid impotenter ab eo faetum, recenset. Postremo etiam atque etiam admonet,
ut pristinae virtutis memores, tandem aliquando tyrannis parere dedignentur, et temere ab illis immerenti delatum imperium, iustissime eripiant; si se sequi velint, auctorem profitetur.

14. Tum vero tamquam patefacto aditu, occultata ad cam diem odia in Despotam crupere; conclamant omnes, collaudantque Tomsam, et coeptum peragere iubent; se ultorem sacrilegiorum, se vindicem religionis et publicae libertatis non deserturos; et ut fit in repentinis vulgi motibus, certatim in Tomsam laudes, maledicta in Depotam coniiciunt; cius caput, ut devotum diris, ut Deo divisque omnibus invisum, detestantur; illius sanguine pollutam religionem expiandam fremunt. Atque eodem ducente Tomsa, qui opinione sua opportuniores nactus, et quo gravius Despotam violassent, co sibi obnoxios magis futuros ratus, nova oratione ad facinus accenderat; continuo ad opprimendos praetorianos convolant, quos depositis armis, securos tabernacula tendentes, ad unum omnes cum duce interficiunt. Mosuccha hoc celeriter cognito, clam Succhiava ad Tomsam profugit, relicto apud Despotam Bernoschio, qui simulata fide quid consilii caperet in tam subito casu exploraret. His rebus Despotae nunciatis, in Succhiavae arcem cum familiaribus, et Hungarorum quod reliquum erat praesidio se recepit; nam ad ostentandum bellicum vigorem, et

aulae suae luxum, positis in agro tabernaculis, uxorem excipere parabat. Sed Shoroschius cum fines iam
Valachiae attigisset, harum rerum nunciis acceptis,
retro in Poloniam abiit; neque amicorum hortatu, neque filiae lacrimis homo, ut habitus fuit rei quam officii diligentior, permoveri postea potuit, ut obsesso
genero auxilium ferret.

15. Valachi summa r erum ac regno ipso ad Tomsam, quem Stephanum, grato genti nomine, appellaverant, ut initio constituerant, delato, de obsidendo Despota agitabant; nam expugnationem arcis sine muralibus tormentis, ne tentandam quidem censebaut, egregie cum natura, tum opere, quantum eius gentis fert consuetudo, munitae. Succhiava urbe occupata, arcem circumdare institucbant; cum subito affertur, Demetrium magna manu Succhiavam appropinguare. Stephanus relicta obsidione, ut spatium cognoscendi vires Demetrii haberet, copias quindecim a Succhiava milia passuum removit. Demetrius positis ad urbem castris, Piasseczchium polonum in arcem ad Despotam mittit, qui ei suadeat, ut tradita arce, in Demetrii sidem amicitiamque se conferat, et ab eius gratia et liberalitate dignam illo obsequio praemium expectet; quandoquidem retinendi regni spem nullam haberet. ad quod ipse Valachorum consensu vocaretur.

16. Ad ea Despota, audax esse consilium respondit, et inanes Demetrii spes, cui et nihil esse cum Valachis, et ipsos eo neglecto alium regem fecisse, quorum ipse imperium, quando etiam assequeretur, retinere propter infensos Turcas non posset; suam esse Valachiam, et iure et armis partam; neque quorumdam factiosorum rebellione, regnum sibi cripi, qui pecunia thesaurisque regiis munitissimam totius

gentis arcem in potestate haberet, omnibus rebus et ad propulsandam vim, et ad sustinendam, vel longissimam obsidionem instructam: auxilia se ab amicis regibus expectare, caque brevi aflutura; quibus non modo tumultum sedaturus, sed in auctores severe animadversurus esset; se tamen Demetrium, si sibi cum illis copiis, quas adduxerat, militare vellet, honestissimo loco habiturum, eique amicorum omnium principatum delaturum; atque eius operam restincto bello maximis praemiis compensaturum. Regno vero labore parto temere alteri cedere, cuius foret stultitiae?

17. His ad Demetrium relatis, conditionem homo cum natura ferox, tum nova spe regni inflatus, totam irrisit. Verum a spe potiundae arcis deiecto, litterae a Valachis iis, a quibus fuerat ante sollicitatus, redduntur, quae nunciabant illum sero advenisse, Valachos regem sibi ex suorum numero delegisse, in cuius verba omnes iurassent, ab eo discedere nesas esse. Itaque hortabantur uti domam reverteretur, et ne quid ultra tendere auderet. His nunciis hominis impotentis animus sic exarsit, ut minaci responso Valachis dato, se non rediturum domum ante quam sceleratae perfidiae poenas ab iis caperet, protinus codem die ad hostes profectus mille passus ab corum copiis consederit. Longe erat militum numero inferior Demetrius, cui vix quatnor millibus equitum, cum ingenti Valachorum multitudine esset congrediendum, sed ingenii ferocia et temeritate Valachos ipsos fidentissimum genus hominum anteibat. Itaque qua vindictae, qua regni cupidine acrem animum stimulante, simul veritus hominum existimationem, si milites nihil ausus egregii facinoris reduceret, rem fortunae committere statuit; et ne hostibus cognoscendi paucitatem suorum

tempus daret, intempesta nocte nihil tale suspicantes, et quod inter utrasque copias Siretus fluvius intererat, levi septos munimento adoriri parat.

18. Igitur fluvium media nocte tripartito suos diversis locis traiecit, et magnis sublatis clamoribus, ut speciem insti exercitus praeberet, hostes a tribus partibus maximo conatu, maiori etiam animo aggreditur. At Valachi, quibus Demetrii vires perspectae erant. optimo usi consilio, nequa in tenebris perturbatio fieret', loco se non moverunt; et Demetrianorum impetus excipientes, satis habebant sustinere, et rem in lucem perducere. Orto die dispersos et nocturno labore fessos magna vi aggressi, maiorem partem eorum interfecerunt, Demetrium ipsum vivum ceperunt; qui perspecta suorum caede, desperatis rebus, cum nullum fortis ducis officium illa nocte praetermisisset, in proximam silvam fuga se receperat; ibique eum diem, quod erat pedibus aeger, delituerat. Postridie ab aratore inventus, ei qui sit aperit, magna pollicitus pracmia, si ab eo extra fines Valachiae in tutum locum perduceretur. Promittit callidus rusticus suam operam, hortatur ut tantisper expectet, dum tectum currum, quo veheretur adducat; impositum deinde curru, clausumque ne a quopiam cerni posset, recta ad Stephanum deduxit, in proximam Podoliam se duci existimantem. Quem Stephanus ut conspexit laetus custodiae tradidit, hortatus ut adversam fortunam, cui res humanae omnes subiacent, forti animo ferret; paulo post eum cum Piasseczchio, et selectis captivis ducentis Constantinopolim ad regem Turcarum misit, ut eo munere tyrauni sibi animum gratiamque conciliaret.

19. Solimanus ceteris in servitutem traditis, Demetrium et Piasseczchium crudelissimo et plane barba-

ro genere mortis, quod Turcae Hispanorum vocabulo gancho appellant, interfici iussit; quod cum apud se paucis ante annis ordines duceret, arcem ad Euxinum mare per defectionem occupaverat, quae vix magno negotio a Turcis, co expulso, recepta fuit. Genus hoc est tormenti: tigna duo iusto intervallo in terra defigunt, his trabem transversam ab uno ad alterum ductam affigunt, e qua paribus spatiis adunca pedalia ferrea, instar aquilae rostri, acutissimis mucronibus prominent. In hace revinctis post tergum manibus, atque manibus ipsis pedibus alligatis, per fenestras insuper aedificata tignis materia perforatas, praecipitatum corpus gravi casu infigitur, et longo supplicio cruciatum exanimatur. Sed Demetrii mortis barbari impatientes, illum antequam vita deficeret, sexcentis sagittis ludibundi confixerunt. Atque ita interiit vir ob generis claritatem, et ingenium militaremque virtutem, minime dignus tam foeda fortunae iniuria.

## LIBER III.

1. Interea Laschius, audita Valachorum rebellione, revocato ex itinere Ferufino, quem ad conducendos equites in Italiam illis diebus miserat, confectis
quatuor circiter milibus armatorum, in quibus multi erant Germani, atque Itali nonnulli, in Valachiam,
nt se Demetrio coniungeret, contendebat. Provinciae
appropinquans, victum Demetrium, caesas cius copias,
ipsum in potestatem hostium pervenisse cognoscit. Quo
nuncio vehementer commotus, Camenetii, quod est
oppidum Poloniae regis, non longe a flumine Tira,
ancipiti consilio substitit; quod neque dimittere magnis sumptibus collectos milites volebat, neque Vala-

chiam ipse per se tentare audebat. Pluribus in capiendo consilio consumptis diebus, demum Despotae precibus victus, eius opem crebris nunciis litterisque implorantis, et se se eius fidei sine exceptione permittentis, cui modo bellum omni conatu inferebat, sic res versante fortuna, ei obsesso venire subsidio, atque novo sibi nec opinato beneficio devincire statuit.

2. Hoc constituto, dum a vicinis Hungaris, qui Despotae studerent, auxilia convenirent, quibus se coninngeret, fatali Despotae mora, expectabat. Verum his cunctantibus, ne se regii pueri, ut copias dimitteret, et ab inferendo Valachis bello abstineret, denunciantes assequerentur, Tiram ponte ex scaphis lintribusque facto milites traduxit, et Chotino recepto, maiori animo quam viribus, munito agmine ad Despotam ire perrexit. Tribus a Succhiava milibus passuum, naso auribusque decisis gérmanus miles occurrit, se tam foede mulctatum, quod cum Despota fuisset, Despotam ipsum interfectum, eiusque caput hastae infixum ad spectaculum circumlatum, renunciavit. Nam Valachi victo Demetrio, atque eius equitatu deleto ad obsidendum Despotam omnibus copiis convenerant; qui interea dum illi demetriano bello distinentur, magnam frumenti vim, et omnis generis commeatum in arcem importaverat; et ad id praesidium quod habebat, quingentos equites, partim Hungaros, partim Graecos adiecerat. Hos quotidie arce emittebat, et levibus procliis cum hostibus iniquo eis loco contendens, magnis illos incommodis afficiebat. Nam et bellica tormenta quinque, quae cum praesecto militum, et parte praesidii amiserat, cis cripuerat, et palantes singulosque excipiens, plures eorum interfecerat. Quibus rebus fiebat, ut vulgus, (quod plerumque solct maxime Va-

lachorum) ingenio mobili, et cius sacpe negligens quod nuper summe cupiverat, partim desperatione victoriae, partim belli labore, partim etiam metu, quod auxilia quamvis incertis rumoribus adventare ferebantur, misslonem a ducibus flagitabat; et vix magnis precibus impetrata est paucorum dierum mora, dum e Transilvania milites conducerentur, quorum labore bellum gereretur.

- 3. Est Transilvania finitima Valachiae regio, in qua regnum obtinet Iohannes adolescens, eius Iohannis filius, qui de imperio Hungariae cum Ferdinando Caesare, ope Turcarum diu, excidio gentis, contendit. Cam co adolescente Despotae inimicitiae intercedebant, quarum erat causa, quod cum Valachiae reges Cizovum, et Chechillam oppida in Transilvaniae finibus multos annos possedissent, a Matthia rege Draculae moldavo dono data, eorum Iohannes petenti Despotae possessionem negaverat; quam rem inique ferens Despota, per litteras Iohanni superbe comminatus fuerat, se cam ditionem etiamsi in mediis praecordiis recondidisset e pectore evulsurum. Et cum superiore anno Ceculi Transilvaniae populi, ob graviora imposita tributa rebellassent, atque in Iohannem arma sumpsissent, a Despota sollicitati dicebantur; quem missi etiam veneni ad illum interficiendum multi insimulabant. Ab eo Stephanus Transilvanorum auxilia petiit, quos Despotae militibus, qui fere Transilvani erant obiicerct, et quibus interpretibus ad eos subornandos uteretur. Missi sunt pari numero peditum sexcenti equites, quorum adventu omnium rerum facta est commutatio, ac tune primum Despota sensit se obsideri.
- 4. Illorum cuim dux militum haud ignarus belli gerendi, arcem paucis diebus circumvallavit, ut ne-

mini ne singulis quidem egredi vel ingredi sine certo periculo liceret. Praeterea suos milites quotidie ad moenia arcis admovens, iubebat ut quem quisque notum aut municipem haberet ex Despotae militibus evocaret, hortaretur, ut desperatis auxiliis, salutis rationem haberent, ne ultima experiri, et pertinacia sua neci, extremisque cruciatibus, si expugnarentur alieni hominis causa se se obiicere vellent, et inanem constantiae famam certa pernicie quaererent : utrosque inter feram gentem, et eorum nomini inimicam versari: utri vincerent, Transilvanorum sanguine victoriam constare necesse fore: proinde incolumitati consulerent. His multa ad spem largitionis, si portas aperuissent, addebant. Referebantur haec colloquia ad Despotam, qui militibus suis, adiectis minis, ne cum hostibus colloquerentur, frustra interdicebat; nam barbari privati commodi et salutis potius, quam fidei et iuris iurandi rationem babendam existimantes, ad defectionem prorsus spectabant; iamque eo audaciae progressi erant, ut aperte imperium detrectarent.

5. Quare Despota cum perfidiae indignatione, tum vero magnitudine periculi vehementer, ut par erat, commotus, ut unius poena reliquos ab incoepto deterreret, Petrum Divum ceculum centuriorem, quem praeter ecteros turbulentum, ac praecipuum illius motus concitatorem esse intelligebat, per speciem consultandi, in conclave accersitum graviter obiurgat; arrogantius respondentem, et suam fidem in suspicionem vocari contumacissime indignantem, servus aethiops venabulo transfixit. Qua res ad terrorem patrata, maturandae proditionis causa fuit. Clamantis enim voce exaudita, fit concursus militum ad curiam, minaci interrogatione, quid Petro factum esset quaeritantium. Cum

clamore omnia et trepidatione miscerentur, exiluit, auctoritate sua tumultum ut sedaret Despota, et quemque ad stationem domumque suam reverti audacter
imperavit; sed ab irato milite, mortem, nisi se intus reciperet ipse, intentante reiectus, rediit in conclave. Paulo post, cognita Petri uece, Transilvani secessionem faciunt, et legatos ex suorum numero ad
Stephanum mittunt, qui ita cum eo pacti sunt: uti
Stephanus omnem pecuniam regiamque suppellectilem
universam, quae Despotae fuerat, eis permitteret, tutoque cum praeda et armis extra regni fines in Transilvaniam deducendos curaret; ipsi contra portas aperirent, atque Despotam cum duodecim, quos ipse dixisset, familiaribus in Stephani potestatem tradereut.

6. Hoc patrato consilio, Despotae significant, se, quod diutius obsidio tolerari non possit, et quia Despota contra fidem datam Petrum interfecisset, convenisse cum Stephano, ut postera die arcem dederent. Hoc audito, incusatis iis, et questus, quod principis sui, et sociorum salute neglecta, privatum commodum pluris quam fidem et iusiurandum fecissent, Despota quamquam exigua rerum spes superesset, tamen per internuncium ab iis petiit, ut sibi saltem fugae potestatem facerent. Transilyani se non futuros impedimento respondent. Convocatis igitur, quos fideles cognoverat, consultisque quid facto opus esset, statuunt, ut intempesta nocte, ecculta arcis parte e moenibus se demittant, et per notas semitas elabi conentur. Haec paranti et mox fugituro Despotae, barbari nunciant, se salva fide, fugae potestatem facere non posse, quod Stephano promisissent cum arce eum quoque dedituros: atque eodem tempore custodias omnibus locis ponunt. Fugae spe abiecta, Despota de salute penitus de-

sperans in intimum conclave solus recessit, ibique diu commoratus, demum in proximum cubiculum lacrimans prodiit; vocatisque ad se Italis et Graecis aliquot, quorum in omni re fideli fortique opera fuerat usus, fortunae iniuriam conqueritur, quae sibi facultatem eriplat, gratiam illis pro summis corum in se meritis, et singulari fide referendi; et sleus slentes complexus, annulos gemmasque, quas magni pretii habebat, inter cos distribuit, et sui erga illos amoris, et grati animi pignus habere inbet; ac quidquid praeterea ex argenteis vasibus, totaque suppellectile vellent, potestatem tollendi facit; consuluit tamen, ut iis, quae facile occultari possent, contenti, cetera negligerent, quae illis periculi plus quam commodi allatura essent; fore enim, ut Valachi datam Transilvanis fidem, minime servantes, quique arcem prodiderant, quique receperant, omnes hostium habeant numero, et apud quem plurimum repertum fuerit, eum maximum vitae discrimen aditurum; ipsi tamen cum hungarico ornatu amicti essent, llungaris sese aggregarent, et candem potius cum eis fortunam subirent, quam privatim sibi consilium caperent.

7. Narravit nobis Dionysius eius medicus, consiliorum fere omnium, maxime eius belli particeps, Despotam in commemoranda calamitate sua, fassum vindice Deo in ea se incidisse mala, quod adipiscendi primum, deinde propagandi regni libidine, ut quorumdam potentium hominum studia sibi conciliaret, divinae religioni illusisset; atque eos, qui tunc aderant, in quibus fuit Dionysius, testes esse iussit, se novas religionum sectas omnes relicere, atque execrari, Christumque Deum, sicut sacrae praescribunt litterae, et maiores fecerunt, pura a se mente coli, et ad eam

diem animo magis quam specie cultum. Adeo non eadem nobis serocia in Deum, neque idem contemptus manet religionis, ubi fati inevitabilis necessitas urget, ac dum vitae siducia praesentibus commodis servientes, divinis pracceptis ad nostras cupiditates abutimur! Itcratis dehinc saepe amplexibus, cum e singulorum collo divelli vix posset, collacrimantes omnes dimisit; noctemque illam, quae ei suprema fuit, partim fletibus, partim precibus Deo placando insomnem duxit. Albescente deinde die in attium, ubi milites Transilvani, ne qua dilabi, aut crumpere posset, omnes armati observabant, exiit; atque cos rogare, et omnibus precibus obtestari institit, ut ad octavum diem deditionem different; dum aut vitae ab hoste impetrandae viam, si qua esset, inveniret, aut certe de morte cogitandi illud quicquid esset temporis haberet : post id spatii sacramentum se eis, quod sibi dixissent, remittere, quo soluti religione liberam de se ex corum arbitrio statucudi haberent potestatem. Id barbari demissis ad terram oculis, pertinaci perfidia sibi integrum esse pernegant.

8. Tum Despota adesse supremum fatum cernens, quod vitari non posset, cruciatus, quorum est ea natio excogitratrix mirifica, praesertim si regem ipsum ultura sit, metuens, appellare singulos, obsecrare, ne se corum ducem, cuius stipendia biennium mernissent, cui sacramento obligati essent, de illis large semper et humaniter meritum, tam indigue violarent, ac sibi ipsis nominique Transilvanorum aeternam illam ignominiam inurerent; et a se potius servatae fidei, quam violatae a perfidis rebellibus praemia expectarent. Id si impetrare non posset, quandoquidem constitutum haberent, suo exitio propria com-

moda pacisci, at illud saltem in extrema calamitate ne negarent, ut se ipsi potius interficerent, quam ad supplicium et ludibrium furentibus illis beluis, per summam crudelitatem dederent; nec se invitum militis manu casurum, et ipsos satis magnum beneficium novo regi daturos, si se mortuo arcem ei tradidissent. Simul hace locutus, nudato collo in genua procumbens, iugulum cum precibus lacrimisque feriendum praebebat. Magno profecto et singulari saevientis fortunae exemplo, eum, qui paulo ante rex, fama, copiis, spe visus felix, quem finitimi populi sibi regem appetierant, quem vix plura regna capere posse videbantur, tanta repente prostratum ruina, ut occidi supplex posceret, nec tamen impetraret; cum nemo repertus sit in tot militibus, qui pius ne in scelere quidem esse vellet. At barbarorum ne ita quidem fracta feritate, maerens in conclave se rursum recepit, cedens ac permittens se fato, et tempus quo dederetur expectans.

g. Rebus omnibus paratis, barbari prodire iussum circumsistunt, et spem faciunt fore, ut vivus Constantinopolim mittatur, indutumque insignibus regiis, et sceptrum manu gestantem arce educunt; quae edito sita loco, atque oppido immineus, declivem admodum ab ea parte, ubi hostes armati instructique in equis ipsum opperiebantur, descensum habet. Sepserant egressum longa corona ab uno latere primi Valachorum, ab altero Transilvani, quos Despota ut conspexit, si tantum, inquit, fidei in meis militibus vestrae gentis hominibus fuisset, quantum in vobis ad cos sollicitandos subornandosque industriae et diligentiae fuit, neque ego regno, neque vestrum nomen fama spoliatum esset: sed quae res mihi exitio, cadem solatio est,

quod proditus non victus dicar. Inde ad Valachos conversus, vos vero, inquit, quantas huius defectionis poenas, et quam mature persolvetis! neque enim meo interitu inultum abibit vestrum scelus. Ceterum uti sunt miseri, qui rebus omnibus destituti, ab una spe nunquam deseruntur, incertus supplicio afficiendus, an Turcarum tyranno tradendus esset, cuius oratorem in hostium castris iam pridem esse cognoverat, et cius rei spem Transilvani exeunti iniccerant, proximum valachum sibi antea notum ad se accersit; timide adeuntem, ac refugientem, manu prehensum, ad seque tractum sciscitatur, morti ne damnatus esset? Ille metu simul, ac pudore conterritus, vix illud tantum, ignorare se, respondit.

10. Ductus inde ad legatum Turcarum, qui prope adstabat, regni vexillum, quod sibi exeunti praeferri iusserat, de manu oratori tradens, vexillum hoc, inquit, men virtute, et regis Solimani beneficio partum, defensurus eram contra omnes eius hostes; sed quando non victus a quoquam, sed a meis proditus, necessitati cedere cogor, salvum tibi illud, ut ad regem referas tuum reddo. Legatus seu viri aspectu, et miserabili eius casu commotus, sive hoc a Solimano mandatum tulerat, vivus sibi, Constantinopolim ducendus at dederetur regis verbis imperavit; cunctantibus denunciavit contra regem facturos, nisi parerent. Valachi ad Stephanum ducendum respondent, cuius esset ea de re arbitrium; atque ita reclamante oratoze, equo impositum, Stephano obviam ducunt, qui iam e castris equo et ipse insidens veniebat. Cum in conspecta esset Stephani, ut imperatum fuit equo descendit, et pedibus proxime accedens, quamquam eum vires iam animi voxque defecerant, foedae mortis metu curaque abiectum, tamen monuit Stephanum ne secundae fortunae ita fideret, ut regnandi initium a crudelitate faceret, et vicissitudines humanarum rerum, quibus et ipse subiectus esset, vereretur. Deinde petiit ut iis omnibus, quorum in se fuerat egregia fides, parceret, et incolumes finibus excedere pateretur. Postremo neu se, quem nuper regem habuerat, indigna rege morte afficeret.

11. Cum Stephano ipsi, barbarisque miserabile id spectaculum, paulum omnes silentio tenuisset; Despota anod non uti putaverat, subito raptus ad supplicium esset, attollens paulum animum, spemque iterum vitae, flectendique misericordia barbaros erigens, suppliciter Stephani clementiam implorat; obtestatur, ut se satis iam fortunae perfidiam expertum edoctumque, nihil ne in regno quidem ab illius violentia et temeritate tutum esse, nec se posthac amplius cius potestati commissurum, in monasterii alicuius septa inclusum, reliquum vitae agere, et animo ab humanis curis vacuo, religiose Deo servire pateretur. Verum qua re maxime placaturum speraverat, ea accendit omnium in se animos; ad commemorationem enim religionis, qua parte gravissime premehatur, ita revocatum odinm est. et tamquam subjecta flamma incensum, ut continuo exortus a circumfusis undique sit clamor, atque indignatio rogantium in quae vellet monasteria includi ! An in ea quorum faua sauctissima expilasset, quorumque indignissime antistites habuisset? Tum Stephanus tyrannidem ei et impietatem obiiciens, canem, quae vox apud barbaros plena est contumeliae, appellans, equo bis pepulit, stravitque; resurgentem clava percussit, et ut eum occideret, servo a pedibus, natione Tartaro, imperavit. Qui stricto gladio unico icta cervicem praebenti abscidit; caputque ut ab omnibus spectaretur, hastae praefixit. Gadaver spoliatum, atque multis vulneribus concisum, terrae mandarunt.

12. Hune exitum tulit Iohannes Basilius, Pari et Sami Despota habitus, et ex humili loco ad Valachiae regnum insano fortunae lusu sublatus; homo utique memorabilis, si quantum audaciae in affectando aggrediendoque regno, tantum in regendo consilii habuisset. Verum ille coeptu minime christiano, simul abolita veteri religione, gratum se multis potentibus viris facturum, simul nova inducta, gloriam et auctoritatem constitutae ab se tamquam verae Dei coleudi rationis, initurum apud imperitam multitudinem arbitratus est; et affinitate cum Sboroschio, magno et potenti homine, non confirmaturum modo nullis dum certis praesidiis nitentem dominationem, sed ad vastissimas quoque spes, quas insano animo alte fovebat, aditum sibi aperiturum putavit. In utroque, ut exitus docuit, vehementer est falsus. Nam et violanda religione, atque illa fanorum direptione, in impietatis et avaritiae infamiam odiumque suorum acerbissimum incurrit, et externis nuptiis nobilitatem sua sponte alicnatam a se plane avertit, non solum indignantem ex suis coniugium Despotam aspernari, a quibus tantum modo beneficiorum accepisset, sed multo etiam magis reputantem, sese praeteritis, ac rejectis brevi rerum potituros Polonos, homines ingeniis ad omnes aulae artes captandique principum voluntates egregie institutos. Mediocri omnino quam regia fortuna sapientius est usus; ingenio tamen acri et audaci fuit; et quem, sient si ex ipsins-conditione spectes, nullam in co excellentem virtutem reperias, propter quam dignum indices regno, ita si regem consideres, indignum dices co ludibrio, et tantae calamitatis ictu: quamquam meritas ille solvisse poenas videri possit, qui ambitione praeceps, impiorum hominum sectas propagare, sacrosanctam Dei religionem pervertere aggressus sit, cuius cultu atque observantia maiores nostri, per summam innocentiam ac pietatem rem christianam tot saeculis conservaverunt; nisi sera quidem, sed tamen utili errati confessione, dignum se misericordia praebuisset.

13. Stephanus co interfecto, lactus primo arcem intravit: mox secum reputaus, quod Despotam Solimani iniussu regno, atque contra eius legati imperium vita quoque privaverat, timere tyranni iram; neque tam regnum adeptum se, quam Despotae creptum intelligere. Itaque anxius sollicitusque, quibus rationibus suam probaret causam, agitare; et nusquam adversus tyranui indignationem, nisi in avaritia purpuratorum spem habere. Moris est Turcarum regum, ut maximi imperii administrationem paucis servis committant: servum vero regis appellari, et esse, quod vile ac turpe apud nos, ipsi summo honori ducunt. Ex horum numero delecti quatuor, quorum industria ac fides per varia pacis ac militiae munera probata est, imperium regunt. Hos Turcae Bassas Visirios vocant; quorum principis, qui regium signum collo appensum gestat, tanta plerumque est apud regem gratia, fides, auctoritas, ut dare atque adimere regna, pacem, bellum, servo potestas sit. Nam reges ipsi, quod ita a suis coluntur, ut tantum non pro diis habeantur, summae maiestatis putant, quam minimum sui copiam facere, raro prodire in conspectum. Practer hos quatuor, et qui praeterea illis domestica munera administrant, nemini ad se, nisi gravi de causa, aditum patere sinunt. Per hos admissis semel ad se salutandum exterorum regum legatis responsa dantur; his interpretibus mandata regi feruntur; denique hos penes omnium rerum ac consiliorum fides. llanc ipsi facultatem venalem habere, neque id regi suspectum, qui suam gloriam ducit, quos ipse servos habet, corum gratiam ab aliis maximo emi. Hos adire sine donis, sive externo sive socio impudentia est: ut paucis absolvam, totius imperii copiae ad hos, atque per ipsos ad regem transcunt. Namque corum ut quisque est regi carior, ita eius animum novis subinde exquisitisque muneribus tenere studet. Quibus vita functis, congestarum opum ac divitiarum hereditatem non liberi adeunt, sed ipse dominus cernit: atque hae interdum tantae sunt, ut proxime sama fuerit, octuagies centies mille aureorum nummûm, ex una Rustenii hereditate ad Solimanum venisse.

14. Hunc ipsum Rustenium Stephanus conciliandum sibi pecunia iudicabat: per hunc, si explere muneribus barbari animum valeret, essici posse ut sibi a Solimano admissum facinus condonaretur, ac Valachis id publice deposcentibus, imperare inberetur. Verum exhaustas regni opes, regias fortunas a Transilvanis in praemium sceleris auferri. Stultum igitur id pati ratus, suos ad Laschium opprimendum proficiscentes Transilvanos abeuntes persequi iubet, et nequem elabi non spoliatum permittant, etiam atque ctiam praecipit. Valachi protinus iussa faciunt, ac bidui iter progressos adepti, omnes diripiunt sugantque, et integram ad Stephanum praedam referunt. Ea res Laschio hand dubie saluti fuit : nisi enim ferocientes recenti victoria barbaros diripiendi Transilvanos cupiditas avertisset, supremo obiectus discrimiui, tan-

tac multitudinis vim minime videbatur laturus. Is accepto de Despotac casu nuncio, ut supra docuimus, quamquam periculi magnitudine vehementer perturbaretur, ac perculsas suorum mentes animadverteret, non tamen abiecit animum, cohortatus milites, ut ne quid barbaros aliis occupatos rebus timerent, sed conferti intentique iter maturare conarentur, instructis copiis pedem referre coepit; et ut se adversus insultationes hostium communiret, totum paene agmen, maxime ab ea parte qua hostis irrupturus videbatur, plaustris, quorum more gentis magnum numerum ducebat, ita circumduxit, ut prope septi castris milites iter facerent, perturbandique et incessendi facultas hostibus adimeretur. Hoc modo progressos, nusquam apparente hoste, metus incessit, ne qua essent comparatae insidiae. Cuius rei curam simul ac suspicionem augebat, quod per illam silvam recessus esset, in qua commemorabant patrum memoria Iohannem Albertum Poloniae regem, ingentem cladem a Valachis, duce Stephano feroci atque impigro rege, accepisse.

que ingentes prosterni arbores, quibus obstructae viae remorentur et impediant iter. (In id opus sive missu Stephani, seu sponte sua agrestes homines strenue ac naviter incumbebant.) Laschius nihil cunctatus, quod in ca re et sua et suorum salus vertebatur, celeriter expeditissimum quemque equitum praecurrere inbet, ipse quam ocissime potest per carrorum impedimenta agmen trahit. Equites ingressi nemus, cum nullum operi adiunctum armatorum praesidium offendissent, facile adventu suo disiiciuntin fugamque dant operas, ac teneri ab se silvae aditus, et hostile nihil magnopere apparere Laschio renunciant. Addi-

ta hine doli suspicio, militi non sublata cura. Itaque sollicitos trepidosque desperatio cepisset; sic enim concusserat omnium animos insidiarum metus, ut quacumque conficerent oculos, exilientes contra insidiatores, et se circumveniri a barbaris videre sibi viderentur, nisi ardor Laschii et oratio sustinuisset; qui animadverso pavore, circumire omnes, ac sua quosque lingua appellans, hortari, rogare, ecquid inconsideratae multitudinis, ac sine duce, sine imperio, sine ordine excurrere assuetae, vanos impetus perhorrescerent? Non ausuros irrumpere; et si auderent, non eis impune futurum; objectis pro munitione curribus ipsos ex tuto dimicaturos; facile repelli posse vel a solis sclopetariis feroculas barbarorum incursiones; retinerent modo ipsi pristinum vigorem animi, ac suo quisque loco, ordine atque silentio pergerent.

16. Hacc Laschius toto agmine pervolitans monebat, thrace maxime agili insidens equo; ex quo suspicio incessit milites, ipsum aliter animo affectum, diffidentem rebus, in fuga et pernicitate equi spem habere. Quod ubi Laschius sensit, desiliens equo, iam inquit; milites quod erat ducis officium vobis praestiti, providi pro necessitudine ut vobis quam optima pugnae conditio sit, si hostes impetant : qui vobis consilio prospexi, manu exemplo sum futurus, aut vos incolumes hinc reducam, aut hic vobiscum occumbam; haud enim tanti est vita, ut cam vestrae saluti et meae famae anteponam; licuit mihi domi acceptis a patre copiis otioso frui, nisi me huc paternae virtutis aemula cupiditas gloriae duxisset; hanc vos fidei, hanc animi mei obsidem habete: sed confirmo vobis milites, nisi meam de vestra virtute spem opinionemque ipsi fefelleritis, non incolumes modo hinc, sed

magna nostra cum gloria evademus. Verum, ut ut res cadat, sugientem certe Laschium nemo viderit. At quos sugiamus, milites? Hostes qui nondum conspecti sunt, et qui optandum est ut se nobis dent obviam, quo clarior receptus hic noster victorià sit. An vos multitudinis sama terret, non armis congredi, sed voce tantum incessere hostes solitae? Deponite istum timorem indignum illa audacia, qua nuper subsidio Despotae per medias hostium copias vadebatis; et pergite sidentes duci, ut vobis sux sidens obviam dari sibi hostes ita non timet, ut exoptet.

17. His summa vocis atque oris alacritate pronunciatis, ita languentes militum animos crexit, tantusque pudor cepit falsac suspicionis, ut omnis ille metus in amorem ducis conversus, paene maiorem pugnandi quam evadendi cupiditatem accenderit. Ipse autem Laschius co die cum necessaria ducis munera obire pedibus, polonico praesertim cothurno impeditus, nequiret, equo tamen militari abstinuit, neque militum precibus, id ut ne faceret, rogantinm cessit. At Valachi interca, direptis Transilvanis, ad quatuor milia equitum ad opprimendum Laschium praecurrere iusserant, qui magnam itineris partem emensum assecuti, ubi se se ex silvis ostentantibus nullam fugam, aut trepidationem, et munitum agmen animadvertunt, primo substitere, mox turmatim procursare, tentare, clamoribus ac barbarico ululatu incedentes terrere. Nihil his contra perturbari Laschius, sed paratus intentusque, ac milites assidue excitans, tenere institutum iter. Valachi, postquam perrumpere conati ultro se a sclopetariis, quos Laschius inter plaustra scienter disposuerat, plumbatis glandibus cum detrimento repelli vident,

persequendi finem faciunt: Laschius milites trans Tiram in tutum reductos dimisit.

18. Stephanum non multo post, cadem quae Despotam fortuna tulit. Nam stabiliendo regno omnibus curis intentum, dum quantis potest muneribus legationem ad Solimanum instruit, Alexander antevertit. Is, ut initio memoravimus, Valachia eiectus a Despota, Byzantii exulabat; sed Despotae nece audita, precando, ambiendo, ac maxime largiendo, per Bassas Solimano commendari studebat. Erat Solimanus vehementer Valachis iratus, quod cum ab se Despotam regem tanto studio opereque depoposcissent, eius imperiuni vix biennium tulerant. Quocirca corum inconstantiam, et adversus reges sacvitiam graviter puniendam existimans, sat poenarum exacturum arbitratus est, si eis Alexandrum dominum imponeret, cuius infinitum adversus Valachos odium animi feritas superaret. Huc accedebat, quod genti inquietae ac bellicosae hominem suo beneficio, quam corum arbitratu, regnare malchat. Itaque Alexandrum in Valachiam armis reducendum decernit; atque ei iustum turcarum militum numerum attribui iubet . Praeterea tauricanis Tartaris scribit, ut ei Valachiam intranti cum magna multitudine equitum adsint.

19. His auxiliis Alexander regno recepto, horribile memoratu est, quas strages ediderit, quantamque in omnes crudelitatem exercuerit. Immanis barbari animus recenti adhue dolore acceptae iniuriae aestuans, et iampridem caedibns gaudens, suorum sanguine satiari nequibat. Tartaris pro navata sibi opera integram regni regionem praedae concessit, qui senibus atque imbelli aetate occisa, aedificiisque incensis, quindecim milia capitum christiani nominis in

servitutem abduxere. Ipse tyrannus cum totam paene nobilitatem trucidasset, praeter eos qui se cruentis cius manibus fuga eripuerant, in convivio, quo Turcarum legatum de suis rebus ad regem Poloniae euntem acceperat, triginta nobiles nuper captos, ipso inspectante Turca, necari iussit. Stephanus ipse, cum in proximam Russiam profugisset, captus a Polonis direptusque, paucos post dies Solimano postulante, cum Mozuccha et Spanzucchio, Leopoli in foro securi percussus est. Hisce autem cladibus ac vastitati nulla obnoxior terra: nam cum regum tyrannide gentis mobilitas et contumacia certare propemodum videtur, et pati et inferre caedem lactantis: ut probe Commendonus Cardinalis patronus meus, quocum ego legato obeunte Poloniam in Russiam veni, cum ei a peritis res Valachorum recenserentur, magnam tragoediarum scenam, illam sibi provinciam videri dixerit.

### EXPLICIT.

(1) Nota sunt hacc itinera ex ipsius Commendoni Cardinalis vita a Gratiano nostro elegantissime scripta, et Parisiis anno M-DC-LXIX-Cramoisianis typis edita.

# EIUSDEM

# ANTONII MARIAE GRATIANI

EPISCOPI AMERINI

DE IACOBO DESPOTAE FRATRE

AD NICOLAUM THOMICIUM ADOLESCENTEM ILLUSTREM
LIBER UNICUS.

L' ari andacia, infeliciori ctiam exitu, huius frater Iacobus, cui Didascalo cognomen fuit, regnum in Cypro insula affectavit: tanto quidem ille fastidiendus magis, quanto humilioribus ab artibus instrumenta regni petierat. Nam quibus adiumentis homines vix ad mediocrem fortunam pervenire solent, iis graeca calliditas ad regium sibi fastigium munire viam conata est. Quod dicere institui brevissime, si prius quibus rebus confisus, tantum facinus conceperit, paucis expo-. suero. Ex quo, Thomici, intelliges nusquam infirmioribus regna stare fundamentis, quam ubi, variatis opinionibus, non cadem omnibus religionis fides, neque sacris neque sensu codem colitur Deus; tum enim divisis animis, cuique vel levissimo in promptu est ciere partes, et per concionum licentiam commotis studiis, excitare seditionum flammas, quae ubi accensae sunt, haudquaquam facili negotio extinguuntur.

2. Cyprus insula, postquam Iacobus postremus regum, diem suum sine liberis obiit, et Cornelia uxor seu necessitatibus compulsa, seu Georgii fratris oratione et precibus victa, relicto regno in Italiam navigavit, omnis sub Venetorum ditionem concessit: et nobilitas ut tum invita sic nunquam libenter alterius

quam regis imperii patiens fuit: quamquam enim communicato cum magnis et claris familiis connubio se se Venetis miscuerit, et eorum moderato et aequabili prope septuaginta annorum imperio, oblitterata illius tem. poris memoria videatur, tamen permanet insitum animis regii nominis desiderium. Plebes, praeter quam quod omnis natura inconstans mobilisque, et novarum rerum cupida, Graecis maxime innata levitas est. Haec communi civitatum morbo adversa nobilitati, et eadem pertinacia, qua olim in sacris conciliis consentientibus ceteris patribus, uni Graeci, etsi cessere tum quidem, postmodum ad ingenium redeuntes, publicam auctoritatem neglectui habuerunt, suo more sacrorum caerimonias colit, et ingenti odio ab iis dissidet qui . romanae ecclesiae religione et ritibus continentur, quorum est tota insula satis magnus numerus. Quod quidem odium saepe in populares tumultus erumperet, nisi magistratuum metu omnes cohiberentur, qui veteri concessu Graecos suis uti sacris permittunt; praeter quam nobiles, quorum tamen ipsorum permulti infecti vulgi superstitionibus, respuere Latinorum rationem videntur; quamvis palam id facere, quod lege nobilitati Graecorum ritibus interdicitur, non audeant.

3. Agrorum cultura penes servos est, non aliunde coëmptos captosve, sed locorum incolas, et dominis in ipsa servitute natos; quam miseram duramque ita serviunt, ut queri non vereantur acerbiorem ne apud vicinos quidem barbaros perferri. Et ab ingenita Graecis animi sollertia, nec agrestibus hominibus cupido libertatis abest, aliquanto etiam, quam pro illa fortuna, in qua nati sunt, maior; et arrepturi per quodvis facinus videntur co cupidius, quo minus spei ostenditur meliore aliquando conditione fore. Hi paroeci a

Graecis appellantur, cademque iis religio est, quae reliquae fere Greeciae. Est et alind genus libertinorum, qui aliquo merito a dominis manumissi, ac suo iure libertateque utentes, nihil ab agrorum cultu discedunt. Horum tamen iuventus in militiam describitur, delectu per insulam habito, edocenturque ac instituuntur per praefectos, ut et servare ordines, et signa sequi, et ferire hostem sciant; paratique et instructi armis sint, ut si res postulet, usui rei publicae esse possint. Is nobilitatis, is plebis et agrestium status erat, cum varius inter seque discors religionis sensu, tum maxime in contraria scissus studia.

4. Didascalus igitur harum rerum nihil ignoraus, multis peragratis Europae nationibus, moribus institutisque cognitis, comparato usu multarumque peritia linguarum, et omnibus rebus ad sese insinuandum instructus, in Cyprum venit. Ac primo quidem nibil se prodens, inter infimam plebem latuit; donec aperto Nicosiae ludo, pueros mercede docere instituit : et quia hand paulo plus in homine doctrinae erat, quam quanta esse in iis solet, qui grammaticam artem profitentur, et ipse non litterarum modo, sed morum quoque et colendae religionis praccepta tradebat, diligentissimeque sine discrimine omnes instituebat, quicumque ad se mitterentur pueri, brevi cruditionis ac diligentiae fama reliquos magistros antecelluit; unde ei Didascali cognomen est inditum. Labori suo nec pretium ullum statuerat, nec quod afferebatur recusabat, sed aeque et egentium et copiosorum filios habens, operae gratiam quam praemium magis quaerere; qua sanc ratione utrumque consequebatur. Clarus ca iam arte, non solum ab iis coli, quorum gratuito filios crudiebat, sed etiam multis ex nobilitate carus esse covpit; itaque eius in dies magis ludus celebrari. Ipse nibil remittere, sed assiduitate et labore quam plurimorum studia colligere.

- 5. Ubi se adeptum intelligit, quantum effici illa arte posse videbatur, parum in ea dignitatis esse ad id quod agitabat animo reputans, rem desinit; et cuius ante documenta dederat, medicinam exercere instituit; quod studium in Graecia natum, ut pleraque omnia obsolevit apud graecam nationem, veteris omnium bonarum artium laudis, nihil iam praeter fastidiosam commemorationem retinentem. Ad eam Didascalus nec parum doctrinae, et ingenii plurimum afferens, et nonnihil ctiam exercitationis, incredibile est quam brevi illa quoque facultate claruerit. At ne hanc quidem quaestuosam habere, sed parem omnibus diligentiam adhibens, et christianae humanitatis laudem captans, infimo et pauperrimo cuique maxime operam dare: hos solari verbis, curare studiose, pecunia etiam, quac ei ex ubere suapte natura arte abunde suppetebat, invare; atque ad hanc in egenos liberalitatem adiicere speciem pietatis, et eximium quoddam studium patriae religionis. Quibus rebus ita cepit popularium animos, ut a plerisque indigentium pater appellaretur, et magnam apud ipsos quoque nobiles opinionem sui effecerat, cum iisdem animi bonis, tum praeterea intelligentia nobilium linguarum, notitia atque usu variarum rerum, et maxime diserto comique sermone; ut iam non ars ipsius magis ab affectis morbo, quam ab omnibus consuctudo appeteretur.
- 6. Ubi satis gratiae, satis etiam auctoritatis collectum videt, cum familiaribus primo, ut ostentationis suspicionem fugeret, prodere genus, patriam, maio-

res suos, et sidem codem privilegio sirmare, quod ci Carolus quintus sicuti Despotae fratri indulserat. Creditum est eo facilius, quod nec ante apernisset, et a vanitate et mendacio hominem, mores et instituta vita satis vindicabant. Itaque re non cius ulla venditatione, sed amicorum studiis sermonibusque vulgata, crescere in dies hominis fama; oriundum clarissimo loco, indigna demersum fortuna, propria emersisse virtute: magnam enimyero vim esse verae nobilitatis, cam non inopia, non solitudine, non ullis domesticae difficultatis tenebris occuli posse. Quantum vel in ipsa egestate viri animum, quam liberale ingenium enituisse! Haec amici saepe iactando, eiusque virtutis praedicatione augendo, ut plerumque solet, et efferendo verbis, magnum eius nomen non Nicosiae solum, sed tota insula fecerunt: et Nicosia regia civitas in medio insulae posita, populi celebritate et omnis nobilitatis frequentia, regni paene totius instar habet.

7. Ipse autem consilio intentus, postquam progredi coepta videt, nihil cunctari quin protinus illam viam ingrederetur, quam initio sibi destinaverat animo. Igitur nihil omissa medendi exercitatione, ad populum de religione concionandi munus, ipsis ctiam hortantibus et adiuvantibus amicis, invadit. In quo maximam omnium de se expectationem vicit ubertate et pondere orationis. Homo ingenti naturae dono ad illam facultatem factus, ita sese ad cam ipsam omnibus studiis exercitationibusque conformaverat, ita eloquentiae vim integritatis opinio praefulserat, et sustulerat acceptus antiquae stirpis rumor, ut cum de sacris religionibus, de hominum moribus, de futurae vitae, quae bonos manet, felicitate dissereret, et ad cam per innocentiam petendam, concionem adhortare-

tar, prope humanae admirationis modum apud imperitum vulgus excederet. Hunc certe ingenii, et pietatis, cuius maxime laudem aucupabatur, ostentandae campum nactus, celeriter omnium sic est generum studia consecutus, ut quoties allocuturus populum esset, ingens ad ipsum multitudo tota urbe conflueret, eiusque nomen in omnium ore versaretur. Itaque maximos brevi patriae religionis amores excitavit; et par inde odium secutum est in omnes, quicumque a Graecorum sacris disciplinaque dissentirent; ut elata suopte ingenio gens, vix contenta arbitrio suos colendi ritus fore videretur, siquam occasionem res novandi nancisci posset.

8. Porro autem in antiqua Gracciae gloria commemoranda, Didascali exultabat oratio; illic ingenia, opes, imperium olim floruisse, illic doctrinas, illic omnes liberales artes natas et perfectas esse; illinc morum, fidei, humanitatis, omnium bonarum rerum disciplinam ad alias gentes dimanasse, denique ibi veram christianae religionis laudem, et totius pietatis magistros extitisse. Haec saepe iactabundus concionabatur. Huiusce Graeciae imaginem magno verborum apparatu magnifice expressam, tamquam spectandam oculis audientium proponebat; quo, quam nunc ea deformata, quot spoliata ornamentis esset, quam misero servitio obrata intelligentes, dolentius tantae maiestatis interitum quereretur. Hinc misertum tandem Graeciae esse Deum, et tempus non abesse, quo depulso servitutis foedissimae iugo, in pristinam magnitudinem splendoremque esset reditura, tamquam Dei nuncius pollicebatur; ad quod ipsos praeparare iam animos, Deumque instis placare precibus iubebat. Atque huias rei tantam apud ignarum vulgus fidem, tantam

spem iniecerat, ut et veterem dignitatis et amplitudinis florem recuperaturam esse Gracciam persuasum haberent, et per neminem magis, quam per ipsum qui praedicaret, recuperanda have esse confiderent.

q. In hac vero veteris Graeciae laudis et religionis ostentatione, quamquam orationis suae ita moderabatur, ut cum de christianae fidei placitis dissereret, Graecorum cultum sensumque efferens laudibus, atque omnibus rationibus confirmans, reliquasque omnes sectas incessens, verbo nihil laederet Latinos, tamen offensionem non effogit. Accusatus quod de catholica religione (id ne Graecis quidem fas est) detraxisset, habendi conciones facultate privatur, et discedere urbe inbetur. Paruit ipse quidem; sed quo moderatius illam ferre iniuriam visus est, eo amicorum studia magis ad se defendendum excitavit. Itaque adnitentibus multis, probata et cognita calumnia, continuo restituitur. Ea damnatio per insulam sermonibus celebrata, mire hominis nomen et existimationem auxit; tantum abest, ut ullam in partem dignitatem minuerit. At ipse, simul ut in celebri et frequenti civitate aemulationem atque invidiam, quam exoriri senserat, evitaret, et mains absentia desiderium sui faceret, simul ut agrestium animos, quorum maxime spe totum eius consilium nitebatur, pertentaret alliceretque, relinquendam sibi Nicosiam, atque obeundam insulam decrevit.

10. In agris opinione sua ctiam maiorem de se famam apud servos libertosque invenit. Quacumque iret, magni undique ad ipsum concursus fichant; alios spectandi hominis atque audiendi cupiditas, alios de sua aut suorum valetudine percunctandi, alios alia trahebant; omnium ipse de se spem non tuebatur modo concionum laude et approbatione, sed ingenti pietatis simulatione studiosissime augebat; et plerosque morborum periculis, scientia medicinae liberans, in eam admirationem sui adduxerat, ut sunt Graecorum ingenia maxime agrestium ad omnem superstitionem proclivia, ut artem hominis in miraculum verterent; et divina mente praeditum, non humana ope, sed divino monitu agere omnia dictitarent. Id ipse nec abnuere prorsus, nec palam affirmare, sed quorum curabat morbos, corum verbis augens periculum, admirabiliora sua remedia facere studebat. Nec minori cura tum concionibus, tum privatis collocationibus sanare aegritudinihus animos laborabat, deterrens a vitiis, ad virtutem ac probitatem abhortans; astute interim id agens, ut servorum dum fortunam oratione solatur, libertatis cupidinem refricaret; quam his artibus plane ita accendit, ut Dei henignitate liberatorem hunc sibi demissum caelo, qui praeter suam ipsorum spem, suis cervicibus saevum servitutis iugum depelleret, taciti, tamquam timentes ne quid cius conatibus impedimento esset, gauderent.

rt. Insinuaverat iam, planeque inseruerat in omnium animis eam, quam de se volebat, opinionem. Itaque progrediendum, atque instandum coeptis ratus, secreto cum per se, tum per quosdam, quos consiliis non tam conscios dum, quam socios sibi adiunxerat, dabat operam ut pro cuiusque ingenio varias omnibus ordinibus cupiditates iniiceret. Et quamquam ita sese plebi, et agrestibus tradiderat, ut ab nobilibus, propter ipsorum superbiam luxumque, alienus videri vellet, tamen in iis quantum poterat regum desiderium renovabat: quae conditio maiorum, quae amplitudo olim sub regibus fuisset, subinde disseri inter ipsos

curans; habuisse cos domi cuius animum conciliare ofciis atque praesenti obsequio possent, a quo honores, a quo praemia virtutis atque industriae sperarent; quae nulla sub segni Venetorum imperio, cuncta in patricios suos avertentium, essent. Atque hos inter nobiles sermones serebat. Populares magnum in nobilitatem odium habentes, novarum rerum cupiditate; servos, libertatis; libertos, praedarum spe; omnes, religionis facibus (ea enim via ingressus, reliqua sibi aperuerat) contra rem publicam et venetum nomen facile accenderat. Tantum tamen fuit in homine huiusce rei artificium, ut cum ad novandas res omnium animos crectos haberet, nemo quo eius spectaret animus, aut sensit omnino aut prodidit, cuncti publicae utilitatis amantem praedicarent.

12. Iam satis opum, satis auctoritatis ad omnia movenda, cum libuisset, contractum intelligens, adsciscere sibi aliquos consilii conscios statuit, quibus administris adiutoribusque ad reliqua peragenda uteretur. Erat tum in insula epirotis equitibus, queis custodia maritimae orae mandata est, praefectus homo graecus Megaducus nomine, qui stirpem suam ad illum Megaducum referebat, qui in illa Byzantii expugnatione, qua unum omnium maximum christiano nomini vulnus inflictum est, imperatori proximum dignitatis locum obtinuerat. Summum ad omnia momentum affectanti res Cypri is erat Megaducus futurus, cui duo equitum milia, maximum regni robur, qui circumductis stationibus maritima totius insulae loca amplexi custodiunt ac speculantur, parehant. Quod cum Didascalum minime fugeret, hunc omnium primum aggressus, eius virtuti assentando, ac antiquam nobilitatem commemorando, in spem potiundi regni, ab ingenii vanitaCypri, cum vellet, occupaturus esset, atque inde Venetos eiecturus, si in regis fidem clientelamque reciperetur; cupide admodum a barbaris auditus est, iam pridem eius insulae occupandae occasioni imminentihus, et pro insita ferocibus animis superbia, indignanbus in Asiam usque, ac paene in imperii sui viscera fines venetam rem publicam protulisse. Verum quia res magna movebatur, neque satis fidei erat in nuntio, dum omnia certe explorant, et modum agendae rei componunt, bona spe bonoque animo esse cyprium inbent.

14. Peractum haud dubic fuisset maximum facinus, ct polluisset graeca audacia regiam maiestatem, pudendis obsessam captamque iam artibus, nisi Dei benignitas, et felicitas rei publicae illam labem avertisset. Erat tum forte Constantinopoli cretensis quidam, cui pecuniaria levis controversia aute cum hoc ipso nuntio intercesserat. Is graeca calliditate praeditus, cum adversarium suum cerneret frequentiorem esse apud Bassas, facilioresque aditus habere, quam et hominis conditio, et consuctudo barbarorum ferre videbatur, primo mirari unde illi hacc gratia, atque hine observare diligentius hominem coepit. Cum ipso demum congressus, percanctatur, et quid ei tantopere negotii esset Byzantii? Ille civilem amici causam fingere, ei se operam dare. Cretensis quo minus simile vero videbatur civilem causam agentem, tam familiariter ad Bassas admitti, ad quos vel regum legatis saepe difficiles aditus esse sciret, eo magis suspicari id quod erat, ipsum aliquid contra rem publicam agitare; id quale esset intelligendi ingens hominem cupido invasit: et cum neque ab ipso expiscari, nec investigare uspiam facile esset, vafrieic plusquam graeca hanc viam excogitat.

15. Homitean conficta causa in ins vocat. Ins Bycontii venetis civibus sociisque legatus rei publicae dirit. Cam ille citatus venisset, cretensis pauca de caua locutus, quae et nulla erat, et malam defendi ab e videri ipse volebat, insolenter se iactare coepit, minima legati reverentia. Facile eum alter rifutavit. At legatus qui cretensis contumaciam aegre quamdiu diceret sustinucrat, malam causam impudentiori lingua igentis, non solum secondum adversarium ilico pronunciat, sed hominem magno convicio excipit, et omnibus probris insecutus, multaque acerbe interminatus, e conspectu abire iubet. Ille quasi iniuriam legati iniquissime ferret, maerens fremensque discessit. Una cyprius egreditur, ut insuper dolori illuderet. Cretensis iram omnem in legatum intendere, illum accusare, stomachari vero indignam servitutem, ipsam specte perstringere rem publicam tanta quidem acerbitate, tanta animi commotione, ut cyprius qui ob coeati facinoris conscientiam lacto hace animo accipiebat, adversarium oblitus, amice hominem solaretur. Ille diaediens gratias ei agere, et omnia reconciliati animi signa prae se ferre. Postera die cyprio dedita opera ccurrit, reganti ecquid iram remisisset, iratum se quidem multa pridie dixisse, respondet, plura, si posset, ratione facturum. Quis enim illorum iam superbiam ferat, queis non publice solum, quod ipsum est deplorandum, serviendum sit, sed tot esse dominos babendos, quot nascantur Venetiis patricio genere? Ecquis ipsorum non se regi aequari vult? Quis vero nou regiam superbiam exercet? Se quidem sancte iurare, amico in Venetos animo nunquam futurum, et quia facultas sibi non sit ulciscendi improbos tyrannos, Deum precari ut impiam stirpem cradicet. Hacc



atque alia huiusmodi, quae studiose ad invidiam confingebat, saepe cum in Venetos evomeret, ut ea non ab recenti ira, quae deferbuerat, sed ab constanti voluntate dici viderentur, fidem fecerunt infesti in rem publicam animi.

16. Itaque cyprius, qui tantae rei, quam agebat, molem aegre solus sustinebat, peropportunam ratus sibi futuram acris et industrii hominis operam consiliumque, cretensem seducit, et eius comprehensa dextra fidem postulat religioso quae enunciasset silentio tecturum, adiutoremque ac socium patrando negotio futurum. Accepta fide, rem omnem ei ordine aperit : Cyprum in Didascali potestate esse , servos , libertos, plebem, nobilitatem suo quosque captos hamo teneri; Solimani auctoritatem auxiliumque expectari, ipsum liberaliter omnia polliceri. Cretensis mixtum eum admiratione ingens animi gaudium simulare, collaudare ipsum, Didascalum in caelum ferre, qui tantam rem et suscipere, et conari primus Graecorum sit ausus: multa deinde ultro interrogat de statu negotii, ac multum inter se de omnibus rebus collocuti, postremo ad exequenda quae statuerant digrediuntur. Cretensis recta domum contendit, et totam rem sicuti acceperat Cretae insulae praetori perscribit, et quanto in discrimine Cypri res sint, nisi celeriter occurratur demonstrat; scriptas deinde litteras legato rei publicae ostendit, atque totam rationem coniurationis patefacit. Legatus attonitus sceleris simul et periculi magnitudine, cretensis fidem industriamque satis laudare cum non posset, hominem complexus, nunquam cariturum suis praemiis tantum in rem publicam meritum recipit; atque ei mandat; ut pergat cyprii consilia actionesque explorare, et omnia ad se deferat; et confestim litteras ab co scriptas per exploratoriam navim (celerrimum id navigii genus) in Cretam mittit. Inde pari celeritate in Cyprum perlatae sunt.

17. Erat tum in insula militaribus rebus praefectus Iohannes Matthacus Bembus, prudens atque efficax vir, et eius sceleris eo acrior vindex futurus, quo minus tantam ipse pestem in sua provincia versantem senserat. Is ubi ex constantinopolitanis cum legati tum cretensis litteris de nefariis Didascali consiliis et conincatione cognovit, se ipsum accusans, quem tanta res fefellisset, nihil interea periculo terretur; sed tota cogitatione ad ultioneu; incumbens, et nihil tam metuens quam negligentiae crimen apud senatum, siquod incommodum accepisset res publica, quod tantum intestinum malum suae provinciae prius Constantinopoli enunciatum, quam ab se intellectum esset, re cum paucis suorum communicata, flammam ante opprimere quam crumpere posset intendit; ac Didascalum vagantem per insulam, et confirmantem suorum animos, Paphi quo tum forte ad concionandum venerat, comprehendi, et ad se Nicosiam deduci continuo iubet; missis qui praesidio essent trecentis equitibus. Id Bembi iussum, etsi prius peractum est, quam suspicari quisquam posset, tamen ante quam Nicosiam perveniret Didascalus, quae Papho milia passuum centum distat, tanta ad famam capti cius excita multitudo ex oppidis agrisque Nicosiam sese effuderat, ut facile appareret studiorum plus satis eum omnis generis comparasse ad quodvis facinus exequendum.

18. Itaque Bembus, et qui ci veneti cives in consilio aderant, cum tantum insulae motum perspicerent, veriti ne si vivum diutius asservarent, eis criperetur, resque lu apertam seditionem ac vim crumperet, cui

obsistere ipsi non valerent, ea ipsa nocte, quae diem adventus eius secuta est, tollendum hominem decernunt; et pro temporis angustia acri de illo quaestione habita, ante quam luceret, ad supplicium tradunt. Ductus, cum in curiae vestibulum exiisset, vociferari, ac fidem openque suorum implorare coepit. Tum Bembus iniici in os linteum, et gulam reluctantis laqueo frangi imperat. Quod ubi factum, asello, qui tum forte oblatus cat, cadayer imponunt, delatumque ad carnificinam, altero pede, quod proditorum supplicium est, patibulo suspendunt, dispositis deinde armatis, imperio dato, ut quemcumque tumultuantem cernerent, extemplo opprimerent. Ubi illuxit, edici a praeconibus per urbem inssit, ut omnes, sive servus sive liber qui co triduo Nicosiam venisset, civitate sine mora abiret, ac domum quisque suam rediret. Confluxerat ad tam triste spectaculum universa paene civitas, stupentesque maerore intuebantur modo se ipsi, modo ducem suum: cum praeconis vox inbentis abscedere foro, et in suam quemque domum divertere, audita est. Edicto, quod neque auctor quisquam existeret, quem multitudo sequeretur, et fora compitaque armati tenerent, maesti dolentesque paruere; ita tamen ut animi dolor in omnium vultibus cerneretur, constaretque ducem iis ad furorem, non voluntatem, deesse. Exivere eo die Nicosia supra octo hominum milia; ex quo intelligi potest, quantas liber ac integer vires fuisset habiturus, ad quem sola comprehensi fama excita tot hominum milia concurrissent.

19. Ita Bembus culpam non detectae coniurationis, extinguendae celeritate praeclare correxit; et Venetiis eodem paene tempore et factam et oppressam esse, patres acceperunt. Extinctum sie deslevere tota insula

omnis generis homines, sie indigne peremptum palam ferebaut, ut practor edicto praecipere necesse habuerit, ut ne quis Didascalum post haec ullam in partem nominaret; gravi defuncturum poena, qui nominasset. Hoc tum metu coërciti sunt, quominus quod statuerant in divorum numerum relato, divinos ci honores publice decernerent. Quin habeant animo, ita absterreri non possunt (tanta caelestis eius mentis opinio occupavit imperitae multitudinis sensum, et in Graecorum pectora facile omnis superstitio illabitur!) ut ad eius tumulum, quem in solo, ubi humatus est, coniectu lapidum excitarant, mulierculae paroecique supplicantes saepe videantur, cundem mortuum apud Denm admissorum deprecatorem sperantes, quem vivum salutis auctorem et vindicem libertatis stulti sequuti fuerant.

CXPLICIT.

# ANTONII MARIAE GRATIANI

EPISCOPI AMERINI

EPISTOLARUM AD NICOLAUM THOMICIUM

# LIBER I.

B. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Videor loqui tecum cum ad te scribo, esque re ita recreor, ut nulla magis desiderium tui sustentem-Scripsi ternas tibi ex itinero litteras; alteras ipsa digressus nostri die, alteras Ferraria, tertias Pisauro. Sed pisaurenses, nautae dedi nescio cui, qui vercor ne earum litterarum primam iacturam faciat, si navis ex tempestate levanda sit. Has habes quartas Laureto missas, quo heri ad vesperum venimus. Maximam mihi laetitiam attulit loci huius fanique sanctissimi aspectus, propter difficillimi illius morbi mei, quo apud Russos laboravi, recordationem, salutisque impetratac gratiam. Cum enim omni fere humana ope destituerer, Divae beneficio servatas sum ; cui secundum Deum salutem acceptam dum refero, gratesque et vota persolvo, incredibile quoddam gaudium animo cepi . Ipse Cardinalis (1) rem divinam fecit, nobisque omnibus sua manu salutarem hostiam porrexit. Cras discodemus religione omnes pleni. Renaldus lippitudine sua laborabat, sed convalitarum brevi speramus. Salutat te Car-

(1) Scilicet Commendonus, quocum Gratianus ex polonica legatione redux erat. dinalis et comites omnes. Tu Pomorschium (1) nostrum salvere iube plurimum meis verhis, et vale etiam atque etiam, mi amantissime et suavissime Thomici. Laureto «VIII» cal. novembris 1566.

#### 2. GRATIANUS THOMICIO.

Veni Romam a Cardinali praemissus postridie cal. novembris, ipso quo Venetias litterae mittuntur die; sed tempus ad te scribendi non habui. Cum tamen abs te mihi binae litterae advenienti redditae essent 'XVIct ·XI· cal. novembris datae, his vehementer sum laetatus. De rebus tuis, deque constantia tui promissi, studiorumque tuorum ratione, grata mihi fuerunt quae scripsisti omnia. Graecis litteris hortor te ut incumbas; magno tibi crunt et ornamento et adiumento ad ceteras artes, ad quas videris factus consequendas. Perge, mi Thomici, ut coepisti, magno et erecto animo, et saepe cogites quantam de te expectationem concitaveris. Enitere ut eam non sustineas modo, sed etiam vincas. Ac mihi crede, si ingenii istius nervos intenderis, eo pervenies paucis annis, quo aspirare pauci possunt. Gratulor tibi episcopi posnaniensis adventum, quem tibi et litteras et mandata et cetera quae expectabas a patre attulisse arbitror. Ei meis verbis salutem referes plurimam. Reginam Poloniae a patre tuo Viennam ad Caesarem fratrem deducendam ferunt. Sed hoc tu melius ab episcopo cognosces. Cardinalis Urbem ingressus est pridie nonas sollemni obviam itione, et concursu majore quam ipsius tulisset voluntas. Sed ita

(1) Erat hic polonus homo, quem Thomicio adolescenti ad pataviram academiam studiorum causa proficiscenti pater custodem adiunverat. Pontifici placuit. Officiis nunc adeuntium ac visentium nos amicorum detinemur. Cum ab his quieverimus, scribam ad te pluribus; nam hace scribens, centies sum interpellatus. Vale •VI· id. novembris.

### 3. GRATIANUS GEORGIO POMORSCHIO.

Etsi quas ad Thomicium meum litteras scribo, eas tibi communes esse intelligo, tamen has ad te proprias dare volui, non ob aliam causam quam ut te ad scribendum provocarem. Ne sis, quaeso, in officio negligens, mi Pomorschi: quamvis enim tam altas radices egerit noster amor, ut litterarum adminiculis non indigeat, tamen haud exiguus est absentium amicorum fructus, litterarum sermo; quem fructum ego dabo operam, ut uberrimum a me capiatis. Tu mihi Thomicii mei amorem conserva, et cave ulli rei parcas, qua re ipse aut tu indigeas, aut nostri praestare istic possint. Valetudinem et tuam et Thomicii mei diligenter cura. Vale. «VI» id. novembris.

## 4. GRATIANUS THOMICIO.

Tu ne id veritus es, mi Thomici optime, ne aut tui immemor sim, aut in scribendo negligens fuerim? praesertim ad te, cuius desiderio ita teneor, ut nihil mihi sit iucundius quam tecum per litteras colloqui. Quotus enim dies abit, qui non tui tuorumque sermenum iucundam habeat recordationem? quo tui saepe mentio a nobis non fiat non solum apud nostros, sed etiam apud cos qui te non noverunt? quibus ingenii tui praestantiam atque illam morum suavitatem qua omnium tibi animos devincis praedicans, fructum

quendam eximii mei erga te amoris capere mihi videor. Vide quantum absit ut me negligentiae aut oblivionis accusare possis. Scripsi ego ad te ex itinere, post illas litteras quas Ferraria dedi, Pisauro primum, deinde Laureto; ac satis accusare ipse non possum tabellariorum negligentiam ne dicam an improbitatem? Quamquam perierint licet quas ex itinere dedi litteras, non est quod dubites quin ego te scribendo sim expleturus; tu modo mecum certare hoc officii genere velis. Curtium rediisse Patavium laetor, teque hominem allocutum, ac doctrinam et mores eius probasse. Velim vos in eadem perstare sententia. Vir est melior quam quantus est de illo sermo, qui tamen est maximus, et quam uno congressu intelligi possit. Mihi quidem de te sacpissime cogitanti, nihil occurrit et tibi et tuis studiis accommodatius. Contubernium Polonorum, praeter quam quod crebras interpellationes habiturum est, discendae italicae linguae magnum impedimentum afferet, quod negligendum tibi non arbitror; ac ne illud quidem, et cum medico et cum viro optimo et humanissimo et nostri peramante esse te, qui nec valetudine sis firmissima, et litteris des operam. Diligenter quaeso rem expendite, et id consilii capite, quod vohis vestrisque rationibus magis expedire videbitur. Vale etiam atque etiam, et a Cardinali salve. Romae •XVI• cal. decembris 1566.

# 5. GRATIANUS THOMICIO.

Cum tuas litteras avide ut soleo expectarem, praecipiendum mihi hoc temporis ad te scribendi duxi, antequam adveniant tabellarii, quod corum adventu tanta saepe litterarum turba opprimor, quibus necessario rescribendum sit, ut angustia temporis vehementer interdum urgeri soleam, et ad te, quem praeterire nullo modo possum, nonnisi raptim scribere cogar. Superioribus meis litteris hortatus te sum, ut de medico consilium ne mutes; idem nunc censeo; meliorem virum, humaniorem hominem, amantiorem tui, nostri ctiam studiosiorem, non facile istic invenies. Delectabit, crede mihi, hominis consuetudo, probabuntur mores, proderit ipsa hominis ars qua excellit. Studiis praeterea tuis atque instituto vulgaris linguae nostrae perdiscendae aptissima ea mihi conditio videtur. Cum Polonis tuis ne licebit quidem etiam maxime volenti tam temperanter vivere, quam et aetas et studia et valetudo tua postulant: sacpius interpellaberis, nonnunquam etiam abduceris a libris studiisque tuis invitus. Linguae quidem, cuius intelligentia usu maxime acquiritur, minus certe impendes operae. Sed haec vos videritis. Ego quoniam te Iesuitam auditurum proximis tuis ad me litteris scripsisti, cum nuper cum Renaldo nostro et Carga apud eos in germanico contubernio essem, petivi ab eis ut mihi a Societatis magistro ad patavinos sodales suos litteras darent, quibus te diligenter commendarent. Facturos receperunt, et litteras mihi cras daturos, quas ego ad te mittam; non quod te commendatione indigere existimem, quem satis et dignitas et mores et ingenium commendat tuum, praesertim ad cos viros qui omnibus pro singulari corum humanitate patent ; sed ut apud cos ipsos testatum facerem singularem amorem erga te meum.

Vidimus germanicum contubernium, inspeximusque totum: admiratus sum cum multitudinem nobilium adolescentium, tum mirificum ordinem et rationem, qua et vivunt et reguntur omnes. Sunt etiam

iuvenes adulti permulti, qui eadem disciplina continentur, atque una omnes regula ad litteras, ad probos mores, ad pietatem diriguntur, ad quod ipsum est institutum contubernium. Consentaneas instituto leges liabent, distributa tempora diei noctisque sic, ut quae divinis officiis, quae studiis, quae cibo, quae somno, quae exercitationibus corporis, animique relaxationibus dandae sint horae, quisque teneat. Ingenui cantus musicae et fidium permissi, negatae saltationes, quae levitatem habent. Ludi latrunculorum et pilae conceduntur. Atque haec omnia, ut dixi, statutis temporibus. Nemini datur famulus; ipsi sibi invicem ministrant; lectum sibi quisque sternit, qua in re imperitiam Iulii Savorniani, quem nuper his aggregaveramus, risimus, qui suum lectulum vix contexerat stragulo, incompositumque reliquerat. Ceterorum mira elegantia. Hic tu mihi; tantum ne tibi, inquis, ab re tua est otii, ut isthaec ad me scribas? Ego vero propterea adventum tabellariorum ad scribendum expectare nolui, ut tecum quasi cum praesente loquerer. Ut enim cum una eramus, omnia narrare et quicquid in buccam garrire solcbamus, idem cur absentes per litteras non faciamus, cum otium est, non video. Ego certe si quid mihi superest temporis a munere et occupatione mea, quocum libentius et iucundius consumam, quam tecum, non habeo.

Sed hactenus iucunda; accipe nunc tristem nuncium qui de Regina Scotiae hisce diebus ad Urbem delatus est, quamquam incertis auctoribus. Memini me tibi aliquando ostendisse editum scriptum de quorumdam Hugonotiorum coniuratione, qui in Reginae caedem ipso conscio Rege conspiraverant. Vidisti tum quomodo subita paenitentia Regis e sceleratorum manibus

erepta fuerit. Quam ferro nequiverunt, veneno appetisse dicuntur. Ecqua barbaries, quae tanta immanitas usquam terrarum est, quam isti unius huius scritate facinoris non superarint? Et feminam et Reginam quod ea de sacris ac religione sententiam haberet, quam a maioribus acceperat, quam colit ecclesia Dei, quam ab ipsis acceptam apostolis inviolatam continentibus tot saeculis retinuit, necare veneno? nec cos aut regia maiestas aut sceleris ipsa novitas et atrocitas commovisse, quos vel ipsius aetas imbellisque natura deterrere debuit? Scilicet cuius rei hominibus auctores sunt, exemplo etiam esse volunt; et quod verbis docent, re comprobare. Librum enim pervulgarunt superioribus mensibus, quo licere populo necem regi moliri religionis causa tradunt; quo quid magis apostolorum institutis praeceptisque adversatur? Sed omnino huius sectae propria ac singularis crudelitas est, ut dubitari certe possit utrum faciant magis scelerate in homines, an de Deo magis impie loquantur. Horret animus ca recordari, quae facta ab iis proximo gallico bello hisce diebus legi, defossos homines vivos, in alios alligatos arboribus tormentorum globos certatim collineatos, avulsas aliis partes canibus obiectas, suspensos alios iis membris in quibus summus est pudor et dolor, sexcenta praeterca genera crudelitatis, quae ab impiis illis copiis piissimus quisque tulit, qui in sacrilegas carum manus incidit. At ista quamquam inauditae feritatis, in privatos tamen homines, flagrante bello, cuius summa semper fuit licentia. Si vero reges ipsi appetuntur ferro a sceleratissimo quoque, si grassari venenis licet, cuius tandem vita satis firmis praesidiis septa erit? Vides, mi Thomici, in quae tempora veneris; et cum aetatem istam, qua es, fluxam infirmamque longe praccurras ingenio, ita fac animum tuum instituas, ut Deum Deique cultum ac religionem habeas antiquissimam. Hace autem, etsi praeter id quod initio iustitueram ad te scripsi, tamen eo pertinebunt, ut intelligas quam tecum praeclare sit actum, qui nullo tao consilio sed divino beneficio illarum pestium contagionem vitaveris.

His scriptis, redditae sunt mihi litterae tuae, in quihus de imminenti tibi gallica profectione scribis; quo magis videor praesagienti quodam animo superiora scripsisse. Te patris tui voluntati obsequi convenit. Equidem vellem te non tantum fundamenta doctrinae et eruditionis iccisse, sed etiam extruxisse altius aliquid quod magis appareret, ante quam te peregrinationibus dederes; neque omitteres istam cum urbis tum praeceptorum opportunitatem in tanto et aetatis et ingenii flore; sed, ut dixi, parenti obsequendum, qui fortasse alia quae nos non videmus spectat. Gaudeo te tam bona valetudine uti, cui rei ut des operam, te vehementer rogo. Miror vero nullas te litteras accepisse a nobis, cum ego nullum tabellarium praetermiserim, cui litteras ad te non dederim etiam ex itinere. Deiectum me illa spe, quam te Romae videndi paene certam conceperam, ita moleste fero, ut totus ille nostri digressus dolor renovatus sit. Sed nescio quod mihi Numen spem abiicere vetat. Vale. Romae ·IX· eal. decembris.

### 6. GRATIANUS THOMICIO.

Cum exivissem nudins tertius ad visendum regis Poloniae legatum, qui dum multa in suum adventum apparantur, •XX• ab Urbe lapide restitit, ita avide ad tuas litteras legendas hodie recurri Romam, ut etsi meridic inde discesserim, tamen incitatis equis ante quam porta excluderer venerim. Recta ad tuas litteras. quae apud Cardinalem erant, pergo, quas quid dicam breves, cum paene nullae fuerint? Ita ne vinci te pateris a me, ut cum ego tam multis occupationibus et hoc ipso munere meo scribendi Cardinalis litteras assidue distincar, nullum praetermiserim tabellarium. cui non ad te longam epistolam dederim, tu in tanto otio tam breves ad me litteras mittas? Sed non est nunc tempus ad expostulandum, aut accusandum tuam negligentiam ne dicam, an amoris et voluntatis remissionem? Sed expecta alias a me litteras, a quibus ut dignus es vapules. Pomorschinm appello, vel potius tibi diem apud illum dico, quo iudice poenas te mihi daturum spero. Sed plura non possum. Vale. Romae pridie cal. decembris.

## 7. GRATIANUS THOMICIO.

Proxime brevitati litterarum tuarum îrascebar; nunc vero cum ea ad silentium res etiam reciderit, quibus te accusem verbis? Quas tantas occupationes tuas fuisse putem, quae te ab amoris cursu revocariut? Equidem si te in litteris abdidisti sic, ut nullum tempus a studiis vacuum tibi concedas, laudo institutum tuum, teque in eam rem ad quam mihi natus esse videri soles, totam incumbere, valde laetor. Sed vide, mi 'Thomici, primum ne studiis ipsis tuis iniuriam facias, qui de iis nihil ad me scribas, de quibus studium meum et curam non ignoras. Deinde illud considera, praecipuam esse partem tuorum studiorum, qui scribendi laudem sectaris, frequentem et accuratam epistolarum scriptionem, quibus codem tem-

pore et expolitur oratio, et amicitise coluntur. Ad hanc exercitationem, quae et officii et laboris fructum habet, ego te provocare non destiti, non quidem mea causa, qui pridem cum Ciceroni tuo, tum studiis omnibus multam salutem dixi, et quem imbecillitas valetudinis et assiduitas muneris atque operae meae istam laudem appetere non sinunt, sed quod tuae hoc esse curriculum industriae, hunc campum quo tui vis illa atque acies exultet ingenii, semper iudicavi; quam ne negligas, pro perspecto tibi amore meo erga te, magnopere adhortor. Verum ut ad institutam accusationem redeam, qua te re impeditum fuisse dicam, quominus ad me scripseris, et promissi fidem non exsolveris, cum ne studiorum quidem quantumvis magna occupatio satis iustam excusationem habeat? Quam de animi tui constantia quicquam dubitare, malo accusare negligentiam, cuius non te modo iam, sed ipsum etiam quem nuper appellabam Pomorschium, condemno. Quid enim? Usque adeo mihi in amore non respondetis, nt rescribere ad meas litteras pigeat? Itane ardens illud vestrum erga nos studium refrixit? Hoc certe mihi persuadere nunquam potero, qui Thomicii mei liberalem animum, atque utriusque vestrum humanitatem perspectam habeo. Omnem ergo culpam negligentia sustineat, qua ita vos liberabo, si eam mihi ubertate atque frequentia litterarum compensabitis.

Razwillus dux Olicae ·V· cal. decembris discessit. Ego illum unius diei iter sum prosecutus; ac dum Romae. fuit observavi coluique iuvenem diligentissime; unius ita mibi iucunda fuit paucorum dierum consuetudo, ut perpetuis me sibi vinculis amoris obligaverit. Hic vero eum se in omnibus rebus praebuit, ut cum modestiae et probitatis, tum catholicae religionis prae-

cipuam laudem tulerit. Quod divinae benignitatis beneficinm eo fuit nobis admirabilius, quo eius omnem antehac institutionem alieniorem ab bac laude fuisse intelligimus. Pontificem maximum sancte veneratus est, et ab co summa cum humanitate acceptus. Templa frequens adiit, rei divinae quotidie interfuit, reliquias sanctorum non curiose magis quam religiose inspexit. Et erant vestrum quidam, qui illi hoc munus divini beneficii invidentes, simulationis optimum invenem insimularent, et non religionis causa hace ab eo fieri criminarentur; qui mihi nee quid christiano homine dignum sit, satis perspicere videntar. Quid enim a libero nedum a principe alienius, quam contra sensum animi et vultum et actiones et sermonem ad aliorum voluntatem fingere? Quid vero christiano homine indignius, quam aliud sentire de Deo, aliud loqui? cum mortem ipsam appetere in confessione fidei gloriosum atque salutare semper habitum fuerit. Sancti illi viri qui nobis aerumnis et laboribus suis hanc christianae fidei disciplinam reliquerent, quos cruciatas, quae supplicia subire maluerunt, quam vel unico verbo de professione fidei suae, quam cordibus infixam habebant, decedere! Cuius autem impietatis est de Deo sacrisque religionibus aliud occulte sentire, aliud gratiae causa ostentare! Ab hac certe indigna christiano homine simulatione abest ingenium, absunt mores huius optimi et praestantissimi iuvenis. Cum eo mihi de te creber sermo fuit, deque tua prosectione in Gallias, quam ipse hoc tempore minime videtur probare multis de causis quas prudeuter afferebat. Ipse qui Gallias universas excurrere cogitaverat, mutavit consilium, et visa Genua, quo per dispositos equos profectas est, in Poloniam contendit, ubi domesticis rebus compositis,



in Italiam se rediturum milit confirmavit. Deus eius consilia fortunet! Bartius Regis legatus ad Urbem est, ingressum tamen suum differt certis de causis, qui quidem ingressus splendidissime apparatur. Lesniovolseium proxime Romam mecum adduxi optimum adolescentem et tui peramantem. A te mihi litteras ostendit polonice scriptas, ac aegerrime fert, se propter tuum discessum convictus tui spe decidisse. De te, de tuis studiis, atque adeo de tuis rebus omnibus litteras a te expecto. Salutat te Cardinalis, ego Pomorschium, atque ab utroque peto ut Pendasium et medicum salvere milii plurimum iubeatis. Valete. Romae ·VII· id. decembris 1566.

### 8. GRATIANUS TROMICIO.

Quamquam longas ad te litteras hodie publicis tabellariis dederim, tamen ne Hieronymum quidem Rosdzrazonium Venetias sine meis litteris venire sum passus; qua in re meam diligentiam ita velim ames, ut imitere, qui abundans otio, ab occupatissimo homine studio atque officio vincare. Quod si mibi in amore respondes, ut certe respondes, (quid enim mihi exploratius amore Thomicii mei erga me?) mihi ad omnes meas litteras rescribas. Hieronymo ornatissimo iuveni milique amicissimo catechismum Romae nuper ex concilii tridentini iussu editum, ad te perferendum dedi-Eum velim legas, nam praeter quam quod christianae religionis praecepta atque mysteria paucis comprehensa co libro continentur, ita est eleganter atque accurate scriptus, ut cum theologorum loca pertractet, tamen ubi res ferat, incorruptanı latini sermonis integritatem plane retineat. Vale. Romae .VII. id. decembris r 566.

#### Q. GRATIANUS THOMICIO.

Flagrantem tuarum desiderio litterarum, atque adeo subirascentem tibi, quod superioribus perbreves, proximis tabellariis nullas ad nos litteras dederas, placavit me planeque tibi restituit epistola tua, non longissima illa quidem, neque ciusmodi quae explere cupiditatem meam potuerit, sed amoris notis, et suavissimis ingenii tui flosculis insignis, quibus utrisque incredibiliter sum delectatus. Quod si plenior in scribendo fueris, nihil erit amplius quod in tuis litteris requiram: Et quamquam inopia rerum laborare non potes, ipsaque tibi studia tua satis magnam argumentorum segetem suppeditatura sint, tamen si cetera desint, vel illas ipsas fabellas mihi narrato, quibus molestiam calorum atque itinerum nostrorum levare interdum, interdum etiam me obtundere solebas. Age dum mihi Fritium illum tuum, atque excita festivum senem, ut quando necessitate disiungimur, commoditate litterarum efficiamus ut praesentes videamur. Non vulgari amore iuncti, mi Thomici, sumus; igitur tantam necessitudinem alamus litteris, excolamus officiis, tucamur obseguio, omuem vero ab ea removeamus negligentiam, qua torpet amor, ciusque comitibus silentio et taciturnitate extinguitur: has amicitiae pestes a nostra benivolentia profligemus.

Renaldus, non causa nostra, lippitudine cum leviter laboraret, insalubritatem caeli causatus, et nescessitatem discedendi cupiditati praetendens, me repente descruit ferus, neque hicmis atque ventorum nunc maxime furentium metu, neque ullis meis precibus retineri potuit. Consuetudinis tuae fructu privatus, in

huius amore atque assiduitate acquiescebam. Hoc quoque solatio spoliatus, quid mihi ad summam solitudinem deest? Ergo iacebo desertus in maerore ac tenebris, orbatus utroque amicitiae lumine. Neque onim is ego sum qui illis circeis poculis, de quibus scribis, immutari possim, quae ne libavi quidem unquam; et has omnes fucosas amicitias, atque omnem aulae splendorem cum unica profecto nostra ambulatione non confero. Crudelem igitur Renaldum, a quo quaeso poenas tu et Pendasius iniquae profectionis repetite, neque cum abire Patavio ante nonas ianuarii permittite. Hacc illi animo in Asulanum suum properanti gravissima poena erit. Ego abcuntem prosecutus sum ad Roseum montem. Haec vero ad te scribebam aute lucem; sed cum iam exaudiam surgentium strepitum, immo vero cum iam vale dicat Renaldus, finem faciam scribendi. Illud tamen non praetermittam, laetari me summopere tua cum Pendasio consuetudine, viro optimo et doctissimo, cuius et eius similium amicitiae tibi, mi 'Thomici, et fructuosae semper et honestae erunt. Pomorschium salvere iubeo. Ad eius epistolam rescribam cum Romam rediero. Vale. Monte roseo .XIX. cal. januarii 1566.

### IO. GRATIANUS TROMICIO.

Ad litteras tuas ·VIII· id. decembris datas rescripsi ea epistola quam Renaldo dedi, brevius quam vellem, et quam mea superiorum dierum consuetudo ferebat, propter loci ac temporis angustiam; sed tamen pluribus fortasse quam tu velles, nam mihi interdum venit in mentem vereri ne te molestia afficiant meac litterae, cum intelligam iis te non modo ad scribendum

non excitari, sed plane sieri negligentiorem; quo iniuriam tu quidem facis amicitiae in qua nullus est absentium incundior fructus, quam litterarum creber et familiaris sermo. Illud non assequeris, ut ego litteras ad te dare intermittam; quae si tibi molestac erunt, tuam scilicet negligentiam ulciscentur; si gratac, corrigent. Excute quaeso istam pigritiam, teque huic da exercitationi, qua nihil studiis atque instituto tuo utilius, nihil mihi optatius facere potes. Numera epistolas meas, quas ad te post discessum meum scripsi; numera, quas ad me dedisti; confer tuas cum meis occupationibus, victum te osficio, victum amore sateare necesse est; atque ita quidem victum, ut ne certasse quidem videri possis. Quid autem te, quid ingenium tuum minus decet, quam certamen diligentiae, officii, benivolentiae defugere? Sed nolo vehementius te urgere. Tuas litteras expectabo, quibus si mihi non satisseceris, incessam te assiduis conviciis.

Hortensia semina, de quibus ad me scripsisti curabo diligenter. Mandatorum tuorum memor, quae mihi proficiscenti dederas, effigies veterum Urbis monumentorum aeneis formis impressas ad te mitto, non tam ut corum imaginem absens contemplere, quam ut admiratione antiquitatis ad ipsa visenda aliquando accendaris. Quibus adiunxi nonuulla sanctorum virorum atque ipsius praeterea auctoris et Servatoris nostri simulacra desumpta de optimorum artificum tabulis. Atque hace quidem non solum admirationem, verum etiam venerationem habent, eoque tibi gratiora arbitratus sum fore. Sed nactus opportunitatem, ante quam Renaldus vectoribus istuc ferenda apud me reliquit, neapolitanos mustaceolos, quos vocant, tibi mitto, Neapoli mihi his diebus allatos. Sunt autem lenocinia

quaedam ciborum, ac caenae et prandiorum capita, aromatum salubri et iucunda conditione commendata. Est enim illa urbs borum artifex et magistra delectamentorum. His adicci alutas ex serico violaceas et purpureas, et eleganter elaboratas pyxides odorati et artificiose conditi saponis ciusdem urbis his deliciis semper affluentis. Valc. Romae. «XIII» cal. iaunarii. 1566.

### II. GRATIANUS THOMICIO.

Tamen a breviloquentia non discedis? Quid exilius litteris tuis? quid aridius? Esto superioribus diehus nihil ad nos scripseris iustis impeditus rebus; at iis exsolutus, quam mihi epistolam misisti! quam brevem! quam nihil habentem, praeter exiguam excusationem anterioris negligentiae! quae ipsa non tam excusanda, quam compensanda studio proximarum litterarum fuit. At nihil crat quod scriberes. Primum usque adeo es inops ab argumentis, ut complere duas pagellas etiam nullo proposito argumento nequeas? Deinde quam multa erant in meis litteris quibus responderes? quae omnia a te practerita sunt. At eram, inquis, perturbatus litteris quas a patre gravius in me scriptas acceperam. Id quidem silentii culpam levat, brevitatem litterarum non excusat, quas pacato iam animo, ut ipse significas, scripsisti. Verum illud jpsum quicquid fuit doloris ex paternis litteris quod accepisti, communicare ac partiri mecum maxime debuisti, cni propter nostram coniunctionem idem apprime quod tibi futurum sciebas; a quo vel parem dolorem et sollicitudinem, vel consilium si minus prudens, fidele certe et benivolum, expectares. Atqui ego vehementer expecto quid illud sit quod de te improbi homines et malivoli ad patrem detulerunt, quod tamen laetor esse huiusmodi, quo tu nixus animo nullius criminis conscio, non magnopere commovearis. Hacc tibi rectae mentis conscieutia pluris semper sit quam hominum sermo; neque transversum unguem ab ca unquam discedas. Probi adolescentis est, qualem te ipsa finxit natura, culpam praestare, invidorum delationes non perhorrescere; neque enim opprimi aut occultari veritas atque innocentia potest, quae se per se ipsa in lucem vindicat. Hac tu fretus, studia tua alaeri pacatoque animo persequere, quorum potissimum causa abes a patria, et tuis, et nobis ipsis qui maxime tui sumus, cares. Ac perge quo te vocat Deus, cui quin curae sis, dubitare non debes. Ipse te ex omnibus semper periculis pignerabitar. Sed, amabo te, illud quicquid fuerit, fac me certiorem. Aveo scire quo se usque efferat hominum nequitia. Tuum suspicor cum Deo et piorum parente ecclesia reditum in gratiam, patrem gravi ipsum'errore obcaecatum offendisse. Id si ita est, quid commoveure? Factum hoc tuum praestabit Deus.

Patris labare illud consilium de te in Gallias mittendo, magnopere lactor; non studiis, mihi crede,
non moribus, non denique incolumitati tuae expedire
censeo illo mittaris; et urbem aptissimam litteris, sedem omnis liberalis fortunae relinquas; eas sequaris
terras ubi nihil sanctum, nihil inviolatum, nihil tutum, omnia caedibus, insidiis, tumultibus permiscentur, ubi uon hospes ab hospite tutus, nec socer a genero; totusque ille locus, quo ferreum sacculum depingere conatus est clarissimus poëta, in miseras nune
Gallias cadere videatur, in quibus quondam religionis
humanitatis atque omnium honarum rerum domicilium



fuit. Et hoc proh sancte Deus! paucorum efficere potuit impietas simulatione religionis dominationem appetentium. Sed quoniam in Gallias delatus sum, haec inde nuntiantur: Lutetia discessisse omnes Hugonotiorum principes, praeter Condeium quem sunt qui sperent improborum causam deserturum atque rediturum ad sanitatem. Huius frater Borbonius Cardinalis cum in consilio Portianum, quod in oppidum Cardinalis ditionis impietatis ministros immisisset, qui concionibus populum ab eius side atque obsequio averterent, acriter accusaret, seque non multum eam iniuriam laturum palam diceret, Rex ipse Cardinalis verba secutus ita Portianum accepit, ut ille concideret animo. Sed Ammiralius Hugonotiorum caput et praecipuus concitator superioris belli, Portianum excusans adiecit, aequum esse ut Rex permissa cunctis sacrorum licentia ipsos quoque uti pateretur. Tum Cardinalis, quae inquit vobis in nostras urbes nostrosque clientes licentia permissa est? At tu, Ammiralie, qui Germanos in Gallias evocasti, patriamque feris nationibus pervastandam obiecisti, exitium Regi puero moliri sustinuisti, eumque quantum in te fuit regno spoliasti, dignus es qui inviso isto capite poenas persolvas. Qua certe de re si ad consilium referatur, ego te iudicio omnium damnatum primus mea sententia condemnabo. Quae a Cardinali approbante Rege dicta, atque etiam denuncianto se daturum operam, ut sibi rem amplius cum puero non esse intelligerent, tantus illis metus est incussus, ut urbe protinus cesserint. Sed quoniam quieturi minime existimantur, Rex legionem Helvetiorum conscribi, et in Gallias adduci iussit. Reginam Scotiac veneni vim, adhibitis subito medicamentis superasse, incolumemque evasisse scribunt. Ex Hispania transmissurum Regem in Italiam confirmatur multorum litteris, et ad pacandos Belgas ob religionem tumultuantes cum magnis copiis iturum. Is quidem est Bartio Regis vestri legato optatissimus nuncius, qui incommoda longissimi itineris se sperat vitaturum. Valc. Romae •VI• cal. ianuarii 1566.

# 12. GRATIANUS THOMICIO.

Si scriberem ipse, retinerem institutum meum, et longiorem ad te hanc epistolam mitterem: sed dictavi propter morbum oculorum, in quem ex assidua superiorum dierum vigilia et scriptione incidi, ita molestum ut corum paene mihi usum eripuerit, neque adhuc abstinentia ulla aut inedia depellere infesti humoris vim potui. Credo hoc mihi Renaldi imprecationibus contigisse, quem interdum irridere lippitudine illa sua laborantem solebam; de quo, quia nihil ad nos post suum discessum scripsit, eram sane sollicitus; quem si convaluisse et salvum ad vos venisse cognovero, facile seram eius morbum in me esse translatum, in quem morbi paene omnes coniurasse videntur; ita appetor ab illis assidueque exerceor: neque puto desistent, donce summa dies ab illorum importunitate me vindicet, quam tantum abest ut reformidem, ut ctiam ultro interdum exoptem; nihil enim est miserius hac tanta valetudinis perturbatione, praesertim nulla spe melius aliquando fore: praestat profecto relinquere vitam, quam totiens interpellatam atque impeditam morbis ducere. Verum hoc Deus viderit; ego certe onus hoc impositum in ipso inventutis aditu prope vivi cadaveris feram aequo animo quamdiu vixero, deponam aequiore cum tempus advenerit.

Te vero, mi Thomici optime mihique carissime, vehementer hortor, ut valetudinem tuam cures diligenter, eaque secundum Deum et virtutem nihil tibi ducas in omni vita pluris. Praeclarum munus corpus bene constitutum, et hand scio an maius a natura homini tribui possit, illi tamen homini qui tanto non abutitur naturae dono. Fere enim ut quisque est corpore firmissimo, ita facillime in ea vitia praecipitatur, quae morbi infirmitasque valetudinis consequuntur; a quibus quia tu longissime abes, mi Thomici, atque isto adolescentiae flore, maturae aetatis in omnibus rebus consilium adhibes, valde laetor.

Novi apud nos nihil erat, quod ad te magnopere scriberem. Percrebrescit rumor de Regis Hispaniarum adventu, ad quem in Italiam asportandum omnes undique naves atque triremes, quae quidem eius imperio parent, Barcinonem ipsius litteris evocatae sunt. Bartius Urbem inibit ·VI· idus; ·III· dabitur ei senatus; utriusque diei pompam perscribet ad te Staritovius qui in ipsius legati domum migravit, atque omnibus rehus intererit; id ego ab illo petii. Orationem legati nomine habebit . M. Antonius Muretus, vir in hoc dicendi genere magna semper cum laude versatus. Eam orationem, ubi fuerit habita, scriptam ad te mittam. Romae maxime qui loca prope siumen incolunt, in magno metu fuerunt; nam Tiberis continentibus aliquot dicrum imbribus et nivibus auctus, quae australibus ventis solutae ex omnibus montibus profluxerunt, atque corumdem flatu ventorum repulsa ab ostio vi atque impetu fluminis, ita tumuit ut superatis ripis proxima quaeque proluvie aquisque inundaverit. Suburbana prata plane obruta, ablata pars tecta illius ambulationis quae ab Hadriani mole ad palatium perducitur; vinariae cellae plurimue completae, collisis effusisque doliis. Herbarum semina collegi permulta, quae ad vos mittam cum serendi et colendi tempora ac rationem didicero. Pomorschio salutem. Vale. Romae «1» cal. ianuarii 1567.

## 13. GRATIANES THOMP OF

Odi paene meos oculos, etsi oculi sunt, id est omnium rerum carissimi, quorum morbo fit ut ad te sicut soleo scribere ipse non possim. Dictare cogor, qua hi re ita mihi displiceo, ut fructa illo qui est litteris ad eos scribendis, quorum desiderio afficimur, periucundus, privari mihi videar. Sed parendum necessitati, em veniam dare erit humanitatis tuac. Quamquam licet mihi brevitate uti, te magistro. Non tua te fefellit de me opinio; legentem tuas litteras primum commovit furtum, quod domi tuae factum esse scribis; deinde Pomorschii periculo perturbatum, mirifice recreavit atque adeo extulit nuntius de patris litteris ad te allatis, mutatum aut certe rejectum consilium de gallica profectione, in quo tua profecto salus et incolumitas agebatur; suppeditatam abunde pecuniam, permissum ut diutius sis in Italia; quae omnia dici non potest quantam nobis lactitiam attulerint, tantam scilicet quantam tu ipse existimas, cui cognitus perspectusque est animus in te noster. Cum autem nos dico, Cardinalem quoque dico, cui ita carus es, mi Thomici, ut neuro pater de filii salute magis laborare posse videatur. Hac tu non tam humanitate parentis, quam benignitate Dei erga te, ita fac utare, ut ad ipsum Deum consilia atque cogitationes tuas omnes referas; jacta in Dominum caram tuam, et ipse te enutriet. Quod certe tu facios;



novi enim ingenii tui probitatem, novi indolem, novi pium erga Deum animum, cuius proximae tuae litterae quantam significationem habent! Quanti illa est cupiditas tua vitam ipsam, si res ferat, pro catholicae religionis veritate atque dignitate profundendi! Quam vero illa sapiens, quam christiana, quam supra actatem tuam usurae huius lucis contemptio, atque caelestis illius et aeternae vitae appetitio! Macte; te enim curat Deus, qui quos fructus maturae olim istius virtutis capturus sit, praestituit. Sed fit nescio quo pacto ut cum ad te scribo, praeter id quod institueram, ad exhortandi rationem sacpe delabatur oratio mea ; quod totum velim amori tribuas, et summo cuidam studio erga te ac de te meo, perspecto tibi quidem, sed quo ego interdum provehor. In posnaniensis episcopi domum migrasse te lactor, et ut apud cum sis, quamdiu ipse Patavii sucrit, et optimi viri humanitate fruaris, te hortor. Donce iudicium fiat de sublata pecunia, caute nec unquam soli per urbem incedite, tenebras vitate insidiis aptas et nocendi cupidis opportunas. Quamquam magnopere iam Pomorschii pedibus confido. O illum virum, qui gladios pernicitate clusit! Ipsum et Iacobum Bresnicium salute impartire. Et tu vale, mi Thomici optime et optatissime. Vale et salve. Romac 'XI id. ianuarii 1567.

#### LIBER H.

1. ANTONIUS MABIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Qui tibi venit in mentem, me de tua constantia dubitasse? Nunquid igitur nobis nostro inter nos animo quiequam exploratius? Si pectus profecto tuum ut dicitur videam, non sane mihi certior, quam nunc sim, de intimis tuis sensibus esse videar. Sint licet multae latebrae multique recessus in hominum animis, et multis simulationum involucris tegatur uniuscuiusque voluntas, nostra certe natura aperta semper et simplex, nihilque occultum, nihil obscurum, nihil fictum habeat. Ego te pigritiae in scribendo accusavi saepe, fidei nunquam. Et quamquam fructum quendam capi ex amicorum litteris dico, quo magnopere excitatur et acuitur amor, quo in genere tuam interdum diligentiam desideravi; tamen is ego sum maxime, qui amicitiae vim caritate, caritatem ipsam non tam officiis quam animo metiri soleo. At tu homo es mirificus qui ex meis litteris eum sensum, a quo omnis mens aberat sensus, pro epistolae argumento eruere, quam mihi ad multa de quibus ad te scripsi respondere maluisti. Fuit hoc malitiee, illud humanitatis tuae, quod nullum post hac tabellarium praetermissurum te, cui litteras non des, tam sancte polliceris; in quo rem facies et tue diligentia et nostra benivolentia dignissimam, mihique longe gratissimam. Ita valeam, mi Thomici, ut languentem me assidueque cum morbis luctantem nihil tam recreat, quam tuarum litterarum sermo. Ego tecum et copia et crebritate epistolarum libentissime certabo, neque me aut occupationes quibus me exsolvere non possum, aut valetudo quam penitus amisi, ab hoc certamine revocabunt. Tu modo fac ut vir sis, et congredi audeas, praesertim cum sis et ab otio et ab omni re paratior. Polonum hominem, etiam nobili genere ortum, a Turcis legatum Venetias venisse quod doles, facis tu quidem pie, et amanter erga patriam, cuius nomen vereris ne qua macula ex huius labe aspergatur. Attamen non hoc Poloniae ignominiosum quae illum genuit (quae enim civitas, non modo natio, est in qua non improbi multi nascantur?) sed ipsi perniciosum qui ambitione et inanium honorum dulcedine elatus, aeternis se suppliciis destinat. Sed quando tu ab co in convivium adhibitus es, aveo scire qui fuerint vestri sermones, quidve ipse de sacris religionibusque, quid de Christo ab se deserto loquatur. Hortensia semina misi ad te superioribus diebus, plura Neapoli expecto, quae ubi venerint, ad te perferenda curabo. Brzesnicio velim me excuses quod ad eius epistolam non rescribo, excludor enim angustia temporis. Saluta mihi et ipsum et Pomorschium, et vale. Romae 'XVIII' ianuarii 1567.

## 2. GRATIANUS TROMICIO.

Amo, mi Thomici, dolorem tuum, vel amorem potius; ab hoc enim profectam intelligo illam curam qua te augi scribis valetudinis meae; quam quaeso curam nos deponamus, et committamus ouncem Deo: ipse regit nos, et custodit nos, et secit et creavit nos. Me quidem ita proximorum annorum morbi consecerunt, ut de lucro iam prope biennium vivere videar : ita vero mihi molesta est diuturna haec curatio perditae cuiusdam et profligatae valetudinis, ut mirum quam me mei ipsius satietas et fastidium ceperit, cui propter recens hoc malum oculorum ne illud quidem solatium relictum est, me cum libellis oblectandi. Sed haec ut dixi omittamus, ne commemoratione mearum miseriarum in parem te molestiam vocem. Semina herbarum dedi superioribus diebus Bononiensium tabellariis ut ad te perferantur sine vectura; nam si tabellariis Venetorum dedissem, pluris tibi semina constetissent quam quanti sunt germinum fructus. Neapolitana nondum crant allata; expecto in dies; ad te cum venerint, continuo mittam.

Orationem de obedientia Pontifici maximo a Rege Poloniae delata, mitto ad te habitam a .M. Antonio Mureto crudito homine et in dicendo exercitato: luculenta sane est, amplitudinem vestri regni, mores atque instituta gentis, et res a vobis gestas ita copiose complectitur, ut historiam condere quam ad rem dicere maluisse videatur. De legati regii ingressu in Urbem, ac de celebritate eius diei, quo illi senatus datas est, scribendi al te negotium Staricowio dederam, cum essem ipse occupation, sed ille insita vobis ad scribendum pigritia, quod receperat, ut ab eo intellexi, non praestitit. Is a patre revocatur in Poloniam. Gras ad visendam Neapolim proficiscitur, ut incunte quadragesima Romam redeat. Patavium, ut arbitror, veniet, ubi patris litteras expectare se velle dicit, quem de profectione sua in Hispaniam consuluit. Carnevalibus vehementer cupit Renaldus noster, ut Asoli sis apud eum, mecamque per litteras egit, ut te de co rogarem. Quaeso igitur te ne pluris habeas armorum ludos spectare Patavii, quam viri optimi et suavissimi et amantissimi nostrum consuctudine et humanitate frui: atque illud tempus quod recepto more totum lactitiae atque ineptiis dandum esse videtur, cum homine amico ac perenpido tui, atque id ipsum enixe postulanti agere, potius quam in spectaculis, quae nunquam periculo carent, velis. Quicquid statueris, Renaldum facito certiorem. Cardinalis mihi mandavit, tibi ut ad eas litteras quas ad cum scripsisti responderem; sed cum fessus scribendo sim, peto abs te ut hoc mihi remittas. Vale Romae ·VIII · cal. februar. 1567.

## 3. GRATIANUS GEORGIO POMORSCHIO.

Semina perlata ad vos iam arbitror, quae pridem Dononiensium tabellariis dedi; plura Neapoli expectoatque optimorum olerum, nisi me fallant olitores. Tu vero, mi Pomorschi, praeclare qui patrono tuo non tam quae terrae mandantur, quam quae animis committuntur caelestis religionis semina mittere optas. Haec autem, crede mihi, a Deo iacta sunt in isto adolescente, cui tu rector et gubernator es datus, quae herbescente adhuc eius ingenio excepta, cum id adoleverit, tanta ubertate fructus edent, ut corum suavitatem minime aspernaturus sit pater; quamquam ut qui morbo laborant, sensus stupore, ciborum iucunditatem non sentiunt, ita horum ipse nunc fructuum gustum non habeat. Vale, mi Pomorschi, et a nobisomnibus plurimum salve. Romac ·VIII cal. februarii 1567.

# 4. GRATIANUS THOMICIO.

Succensebam (quid enim negem?) tibi, quod nihila te nobis litterarum attulissent proximi tabellarii. Haeccine diligentia? Hoccine toties iteratum promissum receptumque, neminem Romam venientem practermittendi? Hiccine amor? Nosti reliqua. Quid quaeris? Acuebam me ad mirificam expostulationem, cum ecce tibi litterae a Iacobo Brzesnicio, quibus te Mantuam, ut abeunti ex Italia Olicensium duci occurreres, profectum intellexi; quem quidem Ducem nos vel ad Boristhenem pervenisse iam arbitrahamur, ita a nobis properans discessit mense novembri. At laetor te eo officio humanitatis perfunctum esse, vidisseque eum

ante quam Italiam reliquerit; a quo, cum eadem tibi aliquando peregrinatio instet, omnia cognosceres. Sed heus tu, videsis ne pluris Mantua tibi quam Asulus fuisse videatur. Iniuriam sibi abs te fieri putabit Remaldus qui te cupide expectat, et sibi a te promissum ait, et me sponsorem appellat. Si morem illi gesseris, vel regem te Asulanorum constituet. Sinat hoc Pomorschius noster ab se impetrare Renaldum. Quod si duriores vos praebebitis, in eam partem accipiemus, ut faturos Patavii ludos, amicissimi hominis cupiditati ac atudio vos antetulisse, existimaturi simus. Valete. Romae cal. februarii 1567.

### 5. GRATIABUS THOMICIO.

Tu vero vaticinatus es, qui me frustratum expectatione litterarum tuarum, id moleste nec tacite laturum existimasti. Ac veram quidem fuisse vaticinationem tuam, cognovisti ex litteris quas ad te cal. februarii dedi, in quibus velim ames acquitatem meam, qui certior factus a Brzesnicio, Mantuam ad Olicensium Ducem yisendum profectum esse te, ne verbo quidem accusavi, cum tamen si meum ius persequi, quam tibi in scribendo non impigro indulgere maluissem, accusandi locus defuturus non fuisset. Cur non ante discessum scripsisti, cum esset ad quod mihi responderes? Quid vero fuit negotii proficiscentem aliquid litterarum exarare? An Mantuae denique quibus dares crant defuturi, si id cordi fuisset? Sed non agam tecum summo iure, nequo ullam exquisitam diligentiam a te requiram, a quo non tam mihi molesta fuit officii illa praetermissio, quam iucunda excusatio. Placuisse tibi Mantuam, teque et Radzwillum humaniter

acceptos a Mantumorum duce Mantuanisque omnibus gandeo. Neapolitanas delicias, quas ad te misi, perlatas nondam esse miror. Renaldo prius reddentur, cuius est arcula, in quam illas conieci. Quaeres de illo, apud quem fortasse eris cum hacc leges Asuli, quod ipsum fac quaeso ut sciam.

Lesniowolscio reddidi tuas litteras; decumbit is ex bubone in inquinibus nato. Afficiebatur maerore quod Bartium Regis legatum Neapolim sequi nequivisset. Im vero putat secum praeclare actum; nam hodie allatum est, Baptistam Grisonum, Laurentium Gosliciam, Petrum Guiadoscium cum publico Neapolitanorum tabellario iter ad Bartium Neapolim habentes, inter Terracinam et Fundos spoliatos esse a latronibus, quibas illa tota infesta est regio; Grisono ereptos •CCC• numos aureos, aliis item ablatum quicquid erat pecuniae et vestium, atque omnes fustibus male acceptos. Huius mali periculum Lesniowolscius, qui cum illis profecturus crat, morbo vitavit. Herbarum semina Neapoli allata nondum crant; non cesso urgere litteris cos quibus id negotium dedi; neque enim vercor ne illa nobis intercipiantur, nisi forte hortis etiam se oblectare latrones existimas. Polonis hominibus, quos mihi commendasti, non deero, corumque egestatem co libentius pro mea tenuitate sublevabo, quo illos et hane et cetera peregrination is incommoda religionis et pietatis studio subiisse scribis. Vides me ad singula capita ac paene verba tuarum litterarum tibi respondere? Quod si tu idem institutum teneres, neque tibi scribendi argumenta deessent, nec mihi accusandi te

Belgarum motus sunt qui compressos aliqua ex parte proxima nostrorum victoria nuncient; pendent

tamen omnia expectatione adventus Philippi. Interea valent ubique arma. Hugunotiorum tanta est rabies, ut intercepto per seditionem sacerdoti exsecto pectore spiranti adhuc praecordia abstraxerint, inque oculos iniccerint. Quis divinae instituae inra perscrutari audeat? Hunc sacerdotem flagitiosum antea hominem fnisse scribunt, et ei vitae sinis obtigit quem sanctissimis viris id ipsum optantibus et ultro se periculis obicientibus saepe negavit Deus. Viennae sperant a Turcis pacem fore, Turcarum rege voluptatum magis quam armorum studiis dedito; quod intelligens Caesar bellum malle videtur, si id parihus animo copiis instruere ac parare liceat. Gracovia scribunt, a Tartaris magnum incommodum acceptum esse in Russia, direptas vastatasque provincias Podoliae et Volhiniae, sic ut ad solitudinem paene sint redactae, multa hominum milia in servitutem ducta, incensis aedificiis, senibus et imbelli aetate necata, nunquam maiorem calamitatem ab illis beluis genti vestrae illatam. Moscorum Principem tamdia vestros spe legatorum detinuisse, donec arcem non longe a Vitepsko communicrit; expectari tamen adhuc ab eo de pace legatos, sed nemo est quin aut bellum parandum, aut iniquas conditiones contra polonici nominis existimationem accipiendas esse intelligat. Itaque bellum futurum scribunt, cui ut ipse Rex intersit postularunt atque impetrarunt Lithuani. In ipsam ligitur flammam Radzwillus tuus. Tu vero interea te Patavii cum libellis.

Τέκνον έμου, ού τοι δέδοται πολεμήτα έργα, Αλλά σύ γ ίμεροέντα μετέρχεο έργα λόγοιο.

Ad haec te nunc et ingenium et aetas et tempus hortantur. Curtium medicum et Pendasium philosophum humanissimos et doctissimos velim salvere inbeas meis verbis, item Pomorschium et Brzesnicium. Tu a nostris omnibus salve. Romae.

## 6 GRATIANUS THOMICIO.

Etsi mihi deest quod scribam, nam neque novi est quicquam, neque ullas abs te litteras accepi, tamen sollemne meum retinebo ut ne quem tabellarium sine meis litteris Venetias venire patiar. Te autem existimo ad nos non dedisse cam ob causam quod Patavio absueris in Asulano Renaldi nostri, ut cum eo id magnopere cupiente carnevalia ageres. Iuvat enim iam meditari causas quibus te excusem. Verum enimyero si te Renaldo gratificatum intellexero, me tuis litteris caruisse seram non moleste. Nos hic iciunia religiosissime inivimus, ipso in hanc curam incumbente Pontifice maximo, ut hoc toto tempore non modo temperanter sobrieque vivatur, verum etiam ut ne quid dissolutum in Urbe, ne quid alienum ab horum dierum religione committatur, caste integreque omnia peragantur, cum ut corporis atque sensuum vis effervescens abstinentia et temperantia comprimatur, tum multo magis ut expiatis ab omni flagitio animis, nosmet ipsos per innocentiam Deo commendemus. Itaque ipso Pontifice duce tota civitas mirifice se pietati dedidit. Semina dum haec scribebam Neapoli allata sunt: ca Bononiam Fulvio Ruggerio mittam, ut is ad te perferenda curet. Tu silentium horum dierum fac plenissima epistola mihi compenses. Vale, meumque mihi Pomorschium saluta. Vale •XV• cal. martii. 1567.

### 7. GRATIANUS THOMICIO.

Opprimor, Thomici, ac nisi me hoc onere abiecto huic pesti eripio, funditus perii. Vix dum lucebat cum hodie ad opus surrexi, ac continenter fere nullo intervallo usque ad multam nootem scripsi; tanta fuit litterarum turba! in qua tamen te praeterire non potui, ad quem acribens ex dinturno labore, quasi in aliquo diversorio, requiescere mihi videor. O mi Thomici, quam tecum agitur bene, qui solutus curis omnibus, ingenio et aetate florens in iis doctrinae studiis arbitratu tuo volutaris, a quibus me fortuna arcuit semper atque repulit! At ego video mihi aut evolandum hinc esse, aut oneri succumbendum. Nam iam non valetudinis meae negotium hoc est; otiosa mihi aliqua et libera cessatio quaerenda, quam certe Romac non inveniam. Nam Cardinalis quidem cum languentem me graviterque affectum videt, cessare protinus inhet a scriptione, a lectione atque omni negotio prohibet, dolet, ac me sibi ullam operam dedisse nollet, se ipsum qui mandaverit, ac me simul qui obtemperaverim, accusat. Cum vero melius est mihi, quasi nunquam recasurus sim, ita denuo subicior oneri. Hinc, inquam, hinc evolundum in aliquam solitudinem. Quo, inquis, tu evoles? Quo putas? Ad te scilicet. Rides? Nae tu, si me salvum vis, etiam accerses.

Renaldus scripsit ad me litteras querelarum plenas de to, quod ludos Patavii spectare tibi tanti fuerit, ut Asulanum suum seque ipsum contempseris, atque bidno moratus cum eo, discesseris. At quos ludos? quorum exitus irridendos vos magis praebuit, qui quod miraremini habituros esse sperastis, quam cos ipsos



qui tanto apparatu nihil dignum miratione fecerunt. Patavium venisse Turcarum legatum, usumque hospitio vestro intellexi a multis, idque vos in suspicionem apud quosdam vocasse scrupulosos rerum speculatores. Perendie hinc in Poloniam proficiscuntur Staricowius et Dembinius. A Rosrazonio comite nuper accepi litteras Venetiis ante eius discessum datas, in quibus caput unum erat de te, cuius exemplum tibi mitto, ut ipse ex eo iudices quanta nos voluptate affecerit, et quam merito a nobis ameris. Cardinalis incredibiliter est delectatus. Tu vero macte virtute. Ego enim de tua praestanti indole ita semper indicavi, ceteris etiam recepi, neque unquam sum veritus ne opinionem et indicium de te meum falleres. Vale, Thomici optime et suavissime. Vale. Romae 'X- cal. martii 1567.

## 8. GEATIANUS THOMICIO.

Quantum mihi campum ad accusandum excusationes tone aperuerunt! Scilicet tu in scribendo diligens, qui quaternis meis litteris tantula epistola trigesimo post die rescripseris? At etiam Pomorschium patronum adbibuisti, a quo nae tu es proditus magis quam defeusus. Is enim te excusaus breviloquentem, solere scribit omnia in ipsum reiicere litterarum diem. In quo ut cetera tibi iam condonem, hanc certe culpam non effugies. Cum enim neque ad meas litteras quod rescribas unquam, neque de te deque tuis rebus mihi quod scribas desit, utrumque ista procrastinatione amittis. Commodum tibi ad scribendum tempus praecipe, neque te in illas angustias redige; multa enim otioso occurrent, quae properanti excident. Sed haec hacteuus. Quid vero est quod Alberto scribitur? in-

festum nocturnis latrociniis Patavium, et maxime Polonis a sicariis bellum indictum videri, petitos alios gladiis, alios lapidibus fagatos, Orhiovianam domum oppugnatam atque aegre defensam: hoc quaeso totum quid sit fac ut sciam; nam etiam in Pomorschii litteris in extremo erat, Polonos omnes Patavio cogitare. Expecto totum boc quid sit. Renaldus valde tibi irascitur, neque adhuc placari a me potuit, nullam accipit excusationem, satisficri sibi abs te prorsus valt, aut aute aut ad summum feriis maioribus, ut rusticatum in Asulannua snum eas, et ut ego sponsor pro te sim postulat. Ego vero mallem rusticationis socius esse; hic enim urbanos calores valde reformido, sed ferendi scilicet erunt. To Renaldum per litteras tihi restitue. Orationem de obedientia, Regis Poloniae nomine, Pontifici delata habitam a 'M. Antonio Mureto misi ad te superioribus diebus; vereor ut acceperis, nihil enim scribis. Staricowius Bononiam discessit, ubi litteras a patre expectare statuit. Ante quam in Poloniam proficiscatur sperat sibi permissum iri ut Hispanias visat. Eum Cardinalis per litteras Bononiam oratori diligenter commendavit. Romanae res nullac sunt quas ad te scribam, quiescant hic omnia, ac in unis moribus corrigendis restituendaque vetere disciplina omnis opera consumitar, proceditque res egregie.

Externa haec fere nunciantur: venturum cum imperio in Italiam ducem Albanum a rege Philippo praemissum ad delectus conficiendos cogendasque copias; Regem ipsum secuturum comparato exercitu, ac protinus in Belgas ad sedandos illos tumultus concessurum, qui ipsa fama adventantis Regis paulum compressi videntur. Agrestes, qui superioribus diebus concionibus Hugonotiorum concitati arma ceperant, ac incendiis



direptionibus caedibus, qua furore agebautur, omnia complebant, clade a Catholicis accepta paenitere coeperunt. Quod modo ferrum in optimi cuiusque perniciem sumpserant, id nunc in ipsos auctores facinoris ac doctores suos intentant, et admissi veniam a regiis praefectis deprecantur. Aliorum quoque remissus videtur ille ardor animorum; est enim carum gentium et ad sumenda et ad deponenda arma subitum ingenium.

Caesar in paternis provinciis conventus agit; toto nnimo Turcarum bello intentus, neque eius studio deesse dicuntur populi, qui tam necessario tempore libenter ei suas fortunas offerunt. Sed omnium est opinio pacem a Turcis fore, quorum rex haud obscure a belli consiliis abhorret. In obeundis provinciis Caesar animum suum de religione provincialibus aperuisse dicitur, Catholicorum partes erexisse atque confirmasse: plerisque ex urbibus hacreticos concionatores amovit; templa, monasteria, hona ecclesiarum permulta ab his occupata Catholicis restituit; quibus rebus mirum quam sibi bonorum animos adiunxerit. Tartarorum ille nimbus, qui tantam Russiae stragem intulit, si in turbinem vestri equitatus inciderit, disiectum ac dissipatum iri speramus. Ii se in Valachiam receperunt, atque aliis Tartaris domo evocatis sibique adiunctis, iter per Russiam ad suas sedes facturi putantur; quibus opponere se parat Palatinus Russiae Albertus Laskius et alii complures principes. Rex Poloniae conventum regni Petricoviam indixit, in quo bellum adversum Moscos decernetur. 'Lu quando isthine cogitet posnaniensis episcopus, fac sciamus; cui et Pomorschio a nobis omnibus, me in primis, salutem dicito plurimam, et vale. Romae cal. martii 1567.

Q. GRATIANUS THOMICIO.

Reddet tibi bas litteras Iohannes Fishuns Ducis Bayariae legatus, vir inter suos clarus, et summae probitatis ac zeli, gravis, et mihi amicissimus. Huic nos de te, de tuo praestanti ingenio, de pietate, de humanitate ca narravimus, ut plane sit incensus studio tui. Eum cum Patavium venerit convenies; nam quin capturus hominem suavitate tua sis, ciusque expectationi de te responsurus, nihil dubito. Is Romae postulaverat a Pontifice, ut Ernestus Ducis filius condiutor, ut appellant, episcopo frisingensi daretur; quod cum negatum propter pueri aetatem esset, illud impetravit nt procurator illius provinciae constituatur; ecclesiae ipsi episcopus praeficietur cum per setatem licebit. Ad hune tu Ernestum litteras legato dabis, quibus ei hanc procurationem, et hoc de illo Pontificis maximi et amplissimi Ordinis iudicium gratulere, ut quam semel inivisti cum magno regulo magnae indolis atque spei poero amicitiam, cam absens litteris tucare. Dabis etiam ad pueros nostros Oenipontem litteras scriptas germanice, ut ipsos currentes sane ad cam linguam perdiscendam cohortatione qua incites. Vale. Romac. ·V. non. martii 1567.

## -LIBER W.

1. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Ex litteris, quas Pomorschius ad Albertum scripsit, altero pede laborare te intellexi, iacereque in lecto; hunc quidem morbum esse levem, sed tamen iacere

te. O vestros mirificos pedes! Da tu quidem operam ut convalescas, sed ita ut nihil festines, neque morbo vim afferas. Quid enim properato est opus? Recubes modo leniter, requiescas suaviter, vivas delicate et incunde; et quamquam fides idem scienter admodum pulses, tamen praestat alium adhibere ne digitos defatiges tuos. Fac denique ut te cures molliter: et quod caput est, cave ut ne litteram quidem; nihil enim pedibus capitalius. At tu, inquis, morbum meum rides, cum ego tuo nuper angerer. Iocari libuit haec tecum, guando aliam non habeo scribendi ullam sententiam. Sed profecto extra iocum quaeso te, cum potes scribas ad me, neque committas ut .XV. ipsos interdum dies sim sine tuis litteris, nam haec quidem iniuria est. Discessit Roma nudius tertius Bavariae Ducis legatus, qui cum nobis dixisset Patavium se venturum, ei ad te litteras dedimus, atque incendimus hominem studio tui. Ipse vir est sane probus et Principi suo percarus. Huic tu ad Ernestum Ducis filium litteras dato; eius enim ornatissimi pueri amicitia incepta a parvis, culta litteris, actate aucta, ornamento tibi, utrique voluptati crit. Cwicovius cras cogitat Patavium, ut eius mihi praeceptor heri narravit. Evpectabant nescio quam abs te pecuniam de qua mercatori pro vestimentis solverent; ea cum non venerit, et ipsi differre discessum nolint, praes ego pro illis sum; tu igitur in meo aere.

Qui Neapolim euntes Poloni spoliati a latronibus fuerant, ablata receperunt; nam latrones subito concursu ex proximis municipiis facto circumventi, in potestatem omnes integra praeda pervenerunt; praeda dominis reddita, de latronibus supplicium sumptum. Lesniowolscus Neapoli mansit apud Regis legatum,

vult Hispanias visere prius quam Patavium videat, si modo in Italiam Philippus rex non venerit, cuius adventos crebris quidem nunciis confirmatur, ac indictum iam esse iter et profectionem parari, sed ne his quidem apparatibus fides habetur. Valentiani Belgae omnibus rebus obsessi ac paene capti iam videntur. Eruptionem proxime summo conatu in obsidentes fecerant, a quibus ita sunt in oppidum repulsi, ut ducentos suorum, in his valentissimum quemque, desideraverint; regiorum duo tantum ceciderint. Fracti hoe incommodo deditionem facturi viderentur, neque expectaturi ut quod fieri coeptum est, tormentis admotis moenia quatiantur, ac disiiciantur, nisi concionatorum et paucorum civium potentia et auctoritate deterrerentar; qui cum ipsi poenas, quas commeruerant rebellionis et perfidiae, effugere se non posse intelligant, cumque pari scelere civitatem obstringerint, populum malunt secum ad exitium trahere, quam suis ipsorum capitibus falsae ab se ac inductae multitudinis culpam luere. Caesar ita paternas provincias obit, ut fidei et pietatis suae expressa ubique vestigia relinquat, mirificeque haereticorum audaciam retundat, et erigat et confirmet Catholicos; itaque in caelum fertur sermonibus ac litteris omnium bonorum. Episcopis, qui in Gallia desecerant a side, superioribus diebus Pontisex maximus episcopatum abrogavit, atque novorum episcoporum nomina in corum loca edi a Rege inssit. Obtemperavit decreto Rex, atque amotis fidei desertoribus, alios Pontifici probatos viros obtulit. Vale. Romae postridie non. martii 1567.

### 3. GRATIANUS TROMICIO.

Binas abs te litteras eodem die accepi, alteras

postridie id. februarii datas, cas quas in fasciculum Cwicovii conieceras; alteras pridie non. mart. Hui binas litteras eodem die a Thomicio! Quis te iam amplius pigritiae accuset? Ac postremam quidem longissimam te de omnibus rebus epistolam Valentino Ponietowschio dedisse significas, quam quidem expecto avidissime. Sed vide ne me in falsam expectationem conieceris. Irrides me quod Patavium cogitare scripserim? Utinam tam facile cogitata perficere liceat, quam saepe his ex fluctibus in istum portum cogitatione deferor! Renaldum litteris interdum appella, atque salutem ci adscribe meis verbis. Post posnaniensis episcopi discessum, quam conduxeris domum quibusque contubernalibus usurus sis, fac ut sciam, et quando cetera desunt, domestica ad nos perscribe. Vale.

Acceptum in Hispania incommodum puto te audisse, 'XXX' onerarias naves, in quibus magna armorum et omnis generis bellici instrumenti atque ingens tormentorum apparatus erat, apud Malacam tempestate disiectas atque abreptas interiisse. Haec Hispani callido ac sollerti consilio simulatione belgici belli ad oppugnandum in Africa Algerium archipiratarum sedem comparaverant. Res enim occasionis esse videbatur, atque ea peropportune oblata, Barbaris distincri Hispanos sociorum bello arbitrantibus, et ideo imparatioribus, ac piratarum classe, quae stationem habere in illo portu consuevit, praedatum in nostrum mare profecta. His si nostrorum conatibus fortuna aspirasset, perfugio praedonibus detracto, magnum Barbaris frenum esset iniectum. At visum aliter Deo. Philippum regem huius naufragii nuncio ita perturbatum scribunt, ut triduum conspectu hominum abstinuerit. Iam vero quin veuturus in Italiam non sit, nemo est qui dubitet. Atqui de ducis quoque Albani adventu rumores valde refrixere. Sed de hac tota hispaniensi re certiores nuncii quotidie expectantur. Vale. Romae idibus martii 1567.

#### 3. GRATIANUS THOMICIO.

Duabus epistolis tuis his litteris respondebo, quarum alteram Ponietowschins attulit plenam suavissimi amoris tui, alteram a publicis tabellariis accepi stomachosiorem; non enim tam te purgas de litterarum missione, quam me accusas in eo quod tuam negligentiam insectatus sim. Audi, mi Thomici; si ita statueris, te tibi ipsi cariorem non esse quam es mihi, nihil mirabere si cessationem tuam non fero, teque aculeis excito; praesertim cum me neque occupationes meac, quibus seis quam soleam distincri, neque morbi quibus assidue vexor, usque eo interpellare unquam potnerint, ut ad te litteras mittere intermiserim, aut quemquam praeterea non modo tabellarium sed notum mihi hominem Venetias venire sine aliqua mea epistola sim passus. Fuere igitur obiurgationes nostrae amoris, non stomachi; quod genus quamquam ab amicitia nostra alienum non sit, tamen quando tibi molestum est, eo posthac non utar; attamen ita non utar, si tu, ut instituisti, ita perges; sin minus, at sentics.

De Radzwillo duce nihil ad me scripseras praeter quam te cum illo fuisse. Nunc laetor optimo inveni optimam mentem esse, ac de illorum cum via decessisse qui in circuitu ambulant, et quasi labyrintheis in flexibus errantes, postremo in terrificae illius beluae fauces incidunt. Atque eo quidem laetor magis quo abs te illi primum excundi viam monstratam, te illi glomerem lini, quo se ex illo errore explicaret tradi-

disse intelligo. Robortellii morbo omnes qui bouis artibus, qui doctrinae studiis, qui ingeniis favent permoveri debent. Illo enim viro, quod Deus omen obruat! morte amisso, quis esset reliquus qui antiquam istius urbis dignitatem retineret? qui exteros homines eliceret istue doctrinae atque eruditionis fama? Equidem quod et ipsum amo, et eius plurimi facio virtutes, et quod amplitudini istius urbis, ac profecto etiam quod studiis tuis faveo, pendebo anxius animi expectatione quid de eo afferant proximi tabellarii. Subit etiam illud; quid, fiet nobis? si illa corporis firmitas, illud robur Robortellii tantulo repente morbo extinguitur? Quid quaeris? Eram commotus cum periculo excellentis viri, tum cogitatione nostrae infirmitatis.

Respondi ad posteriorem epistolam, accipe nunc ad primam. Ponietowschius si qua in re mea opera studioque indiguerit, intelliget quantum habeat apud me pondus Thomicii mei commendatio; hominem certe officiis et amore complectar; sed praeclaros inter nos habebimus sermones, cum tam sciat ipse latine, quam ego polonice. Cum me Patavium invitas, mi Thomici, tam amanter tam liberaliter, atque adeo instas atque urges, scis quid agis? Refricas desiderium meum; moriar ni tecum vivere discupio, atque hoc aut deposito onere aut abiecto, in tua humanitate, suavitate, amore erga me, ac, ut ipse scribis, in tuo sinu conquiescere. O nos heatos si una agere proximam aestatem liceret, una iocari, una rusticari, una in litteris ac studiis nostris volutari! Per te enim cum iratis pridem mihi musis, ad quas me vocas, in gratiam redirem. Tu me discendi, ego te caenandi discipulum haberem. O nostras caenulas, si venirem, nostros iocos! Illam profecto Pomorschii severitatem tristitiamque leniremus ac mitigaremus nostra hilaritate. Sed quid ego haec frustra vaticinor? Nimis multa sunt quae impediant. Veneram equidem superioribus dichus huius rei in aliquam spem, quod videbatur placere medicis ut ad lucenses aquas me conferrem. Inde scilicet rectà ad to; neque enim Romam in ipsos aestus redirem. At labare iam coepit hoc consilium. Te igitur fruar ut licet per litteras, in quibus fac quaeso ut tuam mihi diligentiam naves. Heri modo redditae mihi sunt a Brzesnicio litterae quas Patavio id. feb. ad me dedit; in lautum videlicet aliquem hospitem inciderunt, a quo detentae sunt. Scribit mihi de Iesuitis duobus, quos cupit posnaniensis episcopus secum in Poloniam adducere, ut corum opera ad instituendam Posnaniae iuventutem utatur, petitque a me ut agam cum societatis magistris. Fecissem ego id quidem, sed com litteras serius acceperim, ac instare intelligam episcopi discessum, rogo te ut ipsius hac de re voluntatem cognoscas, et ad me scribas.

Habes ad tuas et ad Brzesnicii litteras, accipe nunc cetera. Svendius Caesaris praefectus Moncacium in Transilvania per deditionem recepit, quadringentis militihus qui in praesidio erant cum singulis vestimentis dimissis. Copias deinde ducebat ad Hustium oppugnandum; est chim inssus abstinere in praesentia Turcarum finibus, ac unum bello persequi Transilvaniae Regulum. Spes prope certa pacis a Turcis, caque de re Caesar missurus erat Constantinopolim Agriae episcopum. Tartari veriti Polonorum equitatum, per deserta Valachiae ad suas sedes se recipiunt, non magnopere itinerum incommodis ac rerum inopia deterriti, quibus tectum caelum, terra stratum, iumenta quibus insident esca sunt. In Belgis summa perturbatio

omnium rerum; nihil nisi seditiones, caedes, direptiones, templorum incendia nunciantur, quâ muniuntur invito Rege oppida, quâ diruuntur, quâ eiiciuntur
Catholici, quâ haeretici obsidentur. Quibusdam in
urbibus Hugonotii tabulas atque omne publicum instrumentum palam in foro atque concione combusserunt, ne quid extet veteris memoriae: novas ipsi conficiant tabulas, novas leges condunt, pro arbitrio ac
libidine statuunt omnia, atque evangelium iactant.

Antuerpiensibus summum impendere discrimen videtur, improbissimo quoque diripiendae opulentissimae urbis occasionem captante. In proximis oppido locis magna servorum, damnatorum, et agrestium colluvies omnium fortunis inhiantium quotidie cogitur. Negotia prorsus intermissa, fieretque vulgo mercatorum discessus, nisi retinerentur partim Aurangii precibus et auctoritate qui conservare urbem studet, partim metu obsidentium vias nebulonum. Scribunt, Aurangium ut tantis malis occurrat (quo animo Deus noverit) ad mitigandam plebem augustanae confessionis ritus cacrimoniasque permisisse; ca vero concessione incitatos esse Hugonotios, qui sibi Lutheranos praeserri non ferunt. Gallici quoque motus in Allobrogibus afferuntur, transire alpes Bordilionem Regis praesectum cum septingentis equitibus cataphractis: missos a Rege, qui duas regiones Helvetiorum conducant. Hace quo cruptura sint, nescitur.

Ecce tibi novum monstrum. Cadaver Regis Scotiae occisi proiectum in agro inventum id. febr. Genus caedis, causae, atque auctores facinoris ignorabantur; sed non dubitatur quin ex religionis dissensionibus sint. Magni motus temporum atque omnium rerum conversiones imminere videntur, nisi nos Deus aspe-

xerit. Dissipatus crat his diebus tota Urbe rumor, apud Centumcellas effossum thesaurum, quae res in tanta pontificii aerarii inopia peropportune videbatur cecidisse. Nunciatum id fuit Poutifici ab ipso qui locum commonstraverat; missi qui inspicerent; aurea numismata circiter mille quingenta in veteri urna reperta renunciarunt; atque hue recidit illa thesauri spes quae totam urbem occupaverat. Sunt autem numismata communis aurei nummi instar, in quibus plerisque imago est Honorii imperatoris; atqui ita fulgent, ut si recentissime essent cussa. At ego sic omnia persequor dum tuae cupio satisfacere curiositati, in qua plane es ὀξύπεινος, ut verear ne arguta nimis hace tibi sedulitas videatur; nostri certe otii non est. Tu autem in cam partem accipies, me in meis summis occupationibus tuac memoriae libenter dare operam. Idem tu facito, et cura ut valeas. Romae 'XII- cal. aprilis.

### 4. GRATIANUS THOMICIO.

Male de Robortellio. Me certe singulari molestia affecit, non quo amicum amiserim, nam ad hunc quidem dolorem iam obdurui; neque etiam propterea quod ipse usura huius lucis careat, quem luce frui sempiterna speramus, et quem satis aetati, satis nomini ac gloriae suae vixisse existimo; nemo enim nostra memoria in omni ingenuarum doctrinarum genere elarior; sed profecto quod in tanta doctorum hominum inopia, dignitas istius urbis, quae theatrum olim summorum ingeniorum fuit, diminuta admodum ac paene collapsa videtur eius interitu. Nam ut philosophis et iuris interpretibus floreat Patavium, tamen exteri homines, et nostrorum ut cuique praestans est ingenium,

carum maxime litterarum studiis ducuntur, quae et sunt et vocantur humaniores, in quibus qui excellant, qui quidem suffici Robortellio possint, summam esse video paucitatem. Dolco praeterea alienissimo tuo tempore ipsum decessisse, teque fructu privatum atque usu eruditissimi viri. Ac vererer ne taus ad hane laudem aut interrumperetur aut retardaretur cursus, nisi te eo progressium intelligerem, atque iis esse naturae subsidiis munitum, ut si te ipse excitaveris, si ingenii tui nervulos intenderis, cuiusquam operam ad enitendum non magnopere desideraturus esse videaris. Commotum esse te hac iaetura, nihil miror, qui quanta sit in te probitas, quam mollis ad omnem humanitatem animus, probe novi. Sed hac conditione nati omnes sumus. Ac tu quidem, qui vitae prima nunc quasi spatia ingrederis, ferendis his casibus mature assuesce; saepe enim accidunt, ac nisi provisos habeamus, into-Icrabilem interdum dolorem faciunt.

Expecto quam nunc rationem studiorum institueris, ac ne gracca intermittas, valde te hortor. Ego, mi optatissime 'Thomici', sacris hisce diebus legi libellum Augustini inscriptum de utilitate credendi, in quo quam me multa delectarunt! quam apto huic tempori atque adeo his temporibus pabulo animum refeci ac recreavi meum! quam saepe te desideravi vel laudatorem, vel interpretem, vel socium incundissimae maximeque salutaris lectionis! Lege, amabo te, hunc libellum, ex quo et fructum et voluptatem capies maximam. Perbrevis est, unica perleges die; scribito deinceps ad me tuum de co iudicium. Gupio enim ut vel absentes de studiis inter nos communicemus. Vale. •111- cal. aprilis. Romae 1567.

#### 5. GRATIANUS THOMICIO.

Grassatoribus istis, qui vobis periculum faciunt, Deus male faciat! Quod enim scribis de rapto ingenuo puero, intolerandum sane facinus. Cardinali certe ita res visa est indigna, ut cum Venetorum legato qui Romae est vehementer egerit, ut ad senatum hac de re scribat, quod de se facturum recepit, et curaturum ut Polonorum natio Patavii ab iniuriis vindicetur, habeaturque Cardinalis commendatione carior. Spero senatum, pro sua sapientia et in exteros humanitate, mandaturum magistratui, ut vobis vestram dignitatem retinere Patavii liceat, et de rapto puero diligenter perquiratur. Sed eum puerum intelligo negligenter admodum custoditum fuisse ab iis, quorum curae ac fidei commissus erat. Tu quid actum erit, scribito ad nos.

De te autem ego ita censeo, quando conductam habes domum Patavii, ut maneas usque ad maiores ferias, quarum nisi fallor initium fit ineunte iulio. Deinde protinus rusticatum excas in Asulanum Renaldi, atque ibi reliquam aestatem agas. Hic mihi videor elamantem videre Pomorschium: hui rusticatum duos menses! Maxime. Quid enim potius facias? Sed no me putet velle ut feriatum eas in Asulanum, libros illò tuos deferas omnes iubeo. Non sane video ubi illud tempus, quo vacationes Patavii et calores sunt maximi, aut salubrius aut utilius consumpturus sis, quam in summa amoenitate, summo otio, summaque commoditate studendi arbitratu tuo. Et quia illius temporis multum valetudini atque animo indulgendum est, supervacaneas operas interdum aucupio, interdum venationi

dabis. Aut si ab his te calores prohibebunt, ludes ante cibum pila; pransus ad vitandas meridiationes, quae nec utiles sunt et torporem afferunt, aut tesseris aut talis; pomeridianas horas falles aut latrunculorum ludo, in quo latrunculum te esse maximum narrat Pomorschius. Armaturam illam quam a Radzwillo duce dono accepisti seponito, atque nunc aliis exercetor armis.

Luditoque effigiem belli simulataque veris Proelia, huxo acies fictas, et ludiera regna, Ut gemini inter se reges albusque nigerque Pro laude oppositi certent bicoloribus armis.

Haec tu bella gere, quibus te gloriatur Pomorschius saepius a se victum. Vir optimus est hic Pomorschius et amans tui; de te cum illo iucundissimos habuimus sermones, expiscatus sum ab eo omnia. Hanc autem incunditatis plenam rusticationem condiet suavitas et humanitas Renaldi nostri et amor erga te singularis. Hoc meum consilium si probaveritis, fac me continuo certiorem, quo primus per litteras Renaldo significem, gratiamque huius rei ab co incam. Scio enim ci nihil posse accidere optatius.

Peracta hoc modo aestate, simul ac se calores fregerint, solum vertas et Bononiam te conferas suadeo; nam ut Romam venias tam cito, vix audeo sperare. Sunt Cardinali in illa civitate multae amicitiae, magnae cum primario quoque civium necessitudines, quibus ita te commendabit omnibus, ut sperem hominum natura hospitalium et amantium externorum te in oculis fore. Audies illic Sigonium doctum virum et in illo munere publice docendi diu cum laude versatum, et vestrae gentis ut audio perstudiosum. Ego ita censeo; vos quid constitueritis, fac me certiorem. De

Luca monacho quod quaeris, affirmare nihil possum; ipse mihi narravit iussum se in Poloniam redire. Scilicet Pontifici non placet, monachum ab suorum coetu dintius abesse; et homo disertus operam suam utilius in concionibus ad populum habendis erudiendaque plebe positurus videtur. Sed hac de re certiora omnia ad te scribam ubi Regis legatus Neapoli redierit, qui propediem expectatur.

Nova hace fere nunciabantur. Mille et quingenti Hugonotii ducibus Fonlentio et Tolesano prope Antuerpiam consederant, ac si qui tumultus in oppido orirentur expectabant, direptioni opulentissimae urbis inhiantes, atque omnia circum loca latrociniis infesta habebant. Ad hos opprimendos, missu magistratus, Beavoius cum decem cohortibus profectus ·V· id. mart. inita pugna Hugonotios in fugam dedit, octingentos eorum cum ducibus interfecit, paucis suorum amissis. Hessels est oppidum in Eburonibus episcopi leodiensis. Hoe Hugonotii occupaverant, ac populo in suam sectam perducto, episcopi praefectum sacerdotesque omnes oppido eiecerant, direptis corum domibus, templa auro atque veste detracta incenderant ac solo acquaverant, publicas tabulas ut omnis extingueretur antiquitatis et catholicae religionis memoria, in foro combusserant. Episcopus indignitate rei vehementer commotus, coactis celeriter quatuor milibus hominum ante ad Hessels pervenit, quam se Hugonotii communire potuissent; ac missis qui populum ad sanitatem revocarent, oppugnationem oppidi instituerat. Oppidani metu ac paenitentia ducti, episcopo se dediderunt his conditionibus ut templa restituerentur, templorum ac sacerdotum damna illorum sere resarcirentur, omni haeresi abiecta catholicam religionem reciperent retinerentque, sum-



cursus obiectis impedimentis remorari studeant. Hace, etsi nullo certo accepta auctore, tamen ignorare te nolui. Tu si quid ad te de his rebus scripsit pater, vel omnino quid odoratus es, fac me certiorem. De tua mansione istic quid sentiam, scripsi ad te proximis meis litteris, ac expecto quid statueritis.

Egi cum societatis Iesu magistris ut de suorum numero electos duos viros ad posnaniensem episcopum mitterent Posnaniam, quorum ille opera ad instituendam inventutem uti possit; quod quanto cum fructu catholicae religionis foret futurum, quae opportunitas urbis, quae episcopi, demonstravi. Responderant, se libenter morem tam piae episcopi cupiditati fuisse gesturos, praesertim in en dominicae vincae parte, abi in summa messis copia, operarum paucitate laboratur; sed non esse consuctudinis corum societatis, neque omnino licere per corum leges, singulos sodales quoquam dimittere. Praeterea duo esse in Polonia iam instituta collegia, alterum Brauspergae, alterum Pultoviae, quibus vix aut ne vix quidem idoneos homines suppeditare possunt; non tam quod inopia doctorum hominum apud ipsos sit, quam quod mirus est concursus postulantium eadem principum ac episcoporum, quorum tantum est hac in re studium, ut magistri societatis statuerint, ante quam instituta collegia suo quodque numero expleverint, a novis deducendis prorsus abstinere.

Seminariom Romae discentium puerorum constitutum est, ut in eo adolescentes qui sacris initiari, ac in templis sacerdotibus ministraturi sunt, instituantur, quo illa clericorum munera enste scienterque obeantflorum magnus quidem sed praefinitus est numerus, ac Pontificis maximi sumptibus aluntur. Ii cum templorum usui comparentur, plerumque romani sunt, pauci proximorum municipiorum; in litteris praeterea instituuntur crudianturque diligenter. Quo fit ut in eorum disciplinam multi extra ordinem tradantur nobiles et ingenui adolescentes, qui in contubernium recepti quatuor pro victu nummos aureos singulo quoque mense pendunt. Horum est omnium cadem vivendi conditio, cadem ratio quae servatur in contubernio Germanorum, de quo memini me ad te scripsisse. Eosdem domi magistros habent, iisdem utuntur foris praeceptoribus Iesuitis, cadem prorsus utrisque institutio, iidem mores. Habes de seminario, in quod dabitur a me opera ut recipiatur is de quo scribis.

De Regis Daniae morte puto vobis falso nunciatum, in recentibus enim ex Germania ad nos litteris nibil tale scribitur. Nex Scotorum Regis confirmatur tum rumore et nunciis, tum litteris multorum. In Livonia copias Regis Sveciae susas a Polonis caesasque scribunt; Regem vero vestrum artuum dolore laborantem Varsaviae restitisse, ac conventum regni in post id. aprilis reiecisse. In Russia nobilitatem esse in armis duce Alberto Laskio, et Valacho imminere dicitur, quo auctore in vestram provinciam Tartari irruêre. Moscorum legatos Lithuaniam attigisse, ac iter habere ad Regem, Crasinius scribit. Morte cuiaviensis episcopi valde afflictam esse scribunt Volscorum domum, ipsum tam grandem pecuniam debuisse, ut 'LXX' M. florenorum aeris alieni reliquerit. In cius locum suffectum iri putant Camnesnium, nam Vicecancellarius certam plocensis ecclesiae spem, et hoc ipsum munus quo nunc fungitur, commutare cum episcopatu cuiaviensi nolle videtur. Pragam venturus erat ad Caesarem Elector braudeburgensis: nam multa esse in Germania bellorum semina conspersa videntur, quibus occurrere Principes student. Qui enim Gothae a Saxone obsidentur, non modo Germaniae nobilitatem sollicitare ad arma dicuntur, sed cum gallorum principibus Hugonotiorum miscere consilia. Contra Saxo fretus Caesaris gratia damnatos poenis afficiendos contendit, ac variis artibus Principes in amicitia sua retinet: interim oppugnationi oppidi magno conatu instat, sed pari diligentia ab obsessis resistitur. Verum verentur homines ne hace magnorum motuum initia sint.

Ex Germania descende nunc in Belgas, ubi cuncta armis decernantur. Dum apud Antucrpiam proxime pugnaretur, Hugonotii qui in oppido erant, suorum strage animadversa, capiunt arma, ac subsidio suis venire parant. Aurangius portas claudi iubet, et omnibus locis custodias ponit. Hugonotii furere tota urbe, intentare necem, minari incendia, tormenta bellica producere, vi erupturi. His Catholici conglobati se obiiciunt, praetorio ac foro occupato. Catholicis se Lutherani adiungunt, neutris ardor animi ad puguam deerat. Sed cum Hugonotii numero se impares cernerent, Catholici Aurangii auctoritate moverentur, composita res est, ac tunc quidem discessum ab armis. Valentianenses omnium rerum inopia adducti, ad colloquium nostros vocaverunt, ut de deditione agerent. Sed cum interea accepissent Hugonotiorum augeri copias circum Antuerpiam, quibus a sociis in urbem intromissis fore sperabant ut oppido potirentur, dirempto colloquio ad arma redicrant. At paulo post acceptis de Hugonotiorum clade nunciis, desperata venia, omnes fortunas unum in locum congesserunt, cas subjectis flammis incensuri, ubi teneri a Catholicis

oppidam intellexissent; ipsi vero contraria porta fuga e se mandare, ac pedibus salutem quaerere statuerant. Postremo monentibus quibusdam non esse de Regis et Catholicorum clementia desperandum, repetito colloquio Regi se dediderunt, cique se ac sua omnia permiserunt. Norchermius regiarum copiarum praesectus confestim ingressus urbem praesidio firmavit. animadversionem ad Regis arbitrium rejecit. Hoe successu multa variis in locis oppida praesidium Regis accepisse scribunt. Bredarodam hugonoticae factionis principem Ambsterdamo, quo potissimum se receperat, nobili Hollandiae oppido excedere iussum a civibus. Rumores de Philippi regis Hispaniarum adventu, qui superioribus diebus prorsus refrixerant, calent iam, constanterque nunciatur venturum. Constat ducem Albanum convocata Regis familia pronunciasse Regem in Belgas profecturum, mandasseque ex auctoritate Regis ut omnes ad cal. innii parati instructique ad iter essent, cam enim diem discessui dictam. Ipsum vero Albanum antecessurum Regem. Animadversum vero esse cum in edicenda Regis profectione in Belgas, omisisse qua iter esset facturus. Si pedibus ex Italia an classe per oceanum, quo aut qua, brevi scietar, si, quod multi verentur, consilium non mutabitur. Vale. Id. aprilis 1567.

## 7. GRATIANUS THOMICIO.

Quid ais? Nihil a nobis litterarum? Scelus tabellariorum non ferendum! ego enim dedi singulis, et quidem longissimas. An vero baec tua malitia est, qui rescribendi laborem defugiens, non esse tibi redditas meas litteras causaris? Neque enim video quâ interire illae potuerint, et te artificem esse mirificam fallendi intelligo. Ac ut redditae nondum essent, quas non. aprilis
dedi, temporique non responderint tabellarii, certe
eas accepisse debueras, quae 'III- cal. sunt datae. Nollem eas periisse, quibus petieram abs te, ut libellum
Augustini legeres de utilitate credendi, quod eius me
libri lectio ita delectaverat, ut illius mecum cum voluptatis tum fructus participem te esse cupiverim. Ad
hane tu mihi epistolam rescribas velim, si acceperis;
sin minus, id ipsum significes.

Post captam in Belgis Valentianam, Regis praefectus copias ad Cameracum duxit, atque oppido multis hostium interfectis potitus est. Restant Boscoducenses et Antuerpiani, qui recipere in urbem praesidia recusant, in ceteris rebus facturos se pollicentur quod Rex imperaverit. Contra magistratus, nihil credendum Hugonotiis existimat, nullamque conditionem accipiendam, nisi praesidio militum imposito. Caesar Pragae contendere dicitur, ut Bohemi omnes, cum superiorum tum nostrorum temporum rejectis haeresibus ad archiepiscopi pragensis auctoritatem et catholicae ecclesiae fidem redigantur; ac de omnium ordinum sententia lex promulgetur, qua Calviniani qui ad sanitatem redire, atque illam acetam deserere recusaverint, excedere regno inbeantur. Svendium adventu Turcarum copiarum, quod impar adversariis esset, soluta obsidione ab Hustio recessisse scribunt. Constantinopoli item scribunt venisse illo Regis Poloniae legatum questum de Tartarorum et Valachorum iniuriis, qui contra ius foederis provinciam Russiae populati, magnam illis populis calamitatem intulissent. Itaque postulare Regem ut captivi reddantur, et ut poena in pacis violatores statuatur. Regem practerea, quod hungarico



bello Caesaris partibus favisse diceretur, purgavit. Addunt, interrogatum legatum quo animo Caesarem nunc esse existimaret, alienissimo a pace respondisse, atque omnia ab eo comparari ad bellum. In hanc poloni legati vocem incidisse nuncios cum litteris a Transilvano missos opem adversus Svendium implorantes; atque codem tempore litteras Buda allatas esse, Caesarianorum crebras excursiones in Turcarum fines nunciantes. Quibus rebus Turcam vehementer commotum confestim hungaris praesectis imperasse, ut omni copia auxilium Transilvano ferrent, ac suis mandasse ut bellum adversus Caesarem indiceretur. Sed hanc ab effeminati Regis, et omnia ad voluptates et ad vacuum curis vitae genus referentis, animo cito iracundiam abscessisse, repetitamque continuo de pace actionem, neque ullum extare maioris belli apparatum. Venisse tamen Constantinopolim paulo post a Transilvano legatos cum stipendio, quod is Turcis quotannis ex foedere pendit. Hos munera singulis Bassis afferre, adnitique ut Tyranno bellum adversum Caesarem persuadeaut.

#### '8. GRATIANUS TROMICIO.

Quid commendari te per has litteras Pendasio postulas? Num quis est humanior? num quis tui amantior? Unice te ab eo diligi fierique plurimi, et praesens intellexi et cognovi ex ipsius litteris. Cum enim ad eum fere nunquam scriberem sine-tui commendatione, respondit proxime, seque nihil tam cupere ostendit, quam tibi operam et studium navare suum; non solum amoris nostri, cuius ille testis est, causa, sed etiam tui. Igitur da te in hominis intimam familiaritatem; intelliges in eo viro cum admirabili doctrina parem conjunctam esse probitatem, morum vero incredibilem et integritatem et suavitatem. Ego potius tibi ut morem geram, quam quod necesse esset, dedi ad cum litteras, quibus tamen nostra et te non tam ei commendavi, ne iniuriam facerem officiosissimi viri humanitati, quam gratulatus sum quod in vicinam domum commigraveris, ut te secum quandia voluerit habiturus sit, volet autem quam liu per munus docendi suum lieuerit. Vide vero quain te me alterum esse iam putent. Vialis noster petiit super a me per litteras ut canem venaticum conquisitum optimum ad se mitterem: quod ut facilius quasi proposito praemio, bonus videlicet orator, a me impetraret, de venatione se mihi saepe missurum pollicitus est. Ac ne mireris, inquit, quod me tibi missurum diverim, qui tercenta ipsa passuum milia abes a nobis; cum enim te dico, Thomicium tuum dico: huic cum misero, tibi ipsi misisse mihi plane videbor. Quid quaeris? Hacc antiqui hominis, et amantis utriusque nostrum, de nobis opinio me mirum in modum delectavit.

De Pomorschio rumor a quibus emanaverit nescio, ac difficile esset auctorem invenire, de quò ne laborandum quidem est, sed lactandum non esse verum. Quamquam eius rei suspicionem auget, quod tu tibi in Poloniam redeundum suspiceris, ex litteris ne alicuius an ex coniectura? Mihi certe nihil posset accidere quod magis nolim. Rediit Ponietowschius, et cras ad te proficiscitur, vult enim nundinas Venetiis spectare, quarum instat dies. Huic perferenda ad te multa semina dedi Neapoli allata. Novi his diebus nihil magnopere est nunciatum. Pergit Hispaniarum rex suspensos habere omnes expectatione sui adventus, qui quanto studiosius apparatur, tanto magis simulari homines

d by Google

suspicantur. A Belgis quidem qui in side manserunt slagitatur. Etsi enim res in illis locis prospere gestae sunt, tamen nisi compressam slammam praesenti auctoritate extinxerit, paulo post ab universo incendio periculum suturum videtur. Tarnonium diem apud vos obiisse, ex Cromeri litteris cognitum est. Scribit agentem illum animam vehementer a familiaribus haereticis sollicitatum ad descrendum catholicam sidem, quorum ille impiam pietatem execratus, e catholicae ecclesiae gremio de vita se migrare prosessus est. Vale ·VI· calmaii 1567.

## 9. GRATIANUS THOMICIO.

Ut illa vera esse crederem, quae de patris animo atque consilio ferebantur, equidem non facile adducebar, quod aliena gravitate et prudentia illius viri mihi videbantur. Nunc cum neque tu litteras a tuis, neque omnino de eo iudicium ullum habeas, prorsus falsa esse mihi persuasi, et iactata ab iis qui te istis itineribus ad summam virtutis laudem contendentem deterrere aut remorari student. Verum ut ut est, amare tui satis non possum excellentis animi constantiam, qui religione et pictate nihil ducens antiquius, tibi Deo obtemperandum magis esse statuis quam hominibus. Et quemadmodum ex omnibus rebus humanis nihil esse in adolescente laudabilius intelligis reverentia et obsequio erga parentes, ita in his quae caelestia sunt, et salutem animae acternam continent, unum tibi illum parentem audiendum esse ducis, qui nos caelo extorres adoptavit sibi filios, et infinitam a nobis miseriam, infinitam calamitatem, summis suis aerumnis suppliciisque redemit. Nam, ut Paulus ait, si patres carnis nostrae cruditores reveremur, quid est quod

non multo magis obtemperemus patri spirituum ut 'vivamus? Et illi quidem in tempore paucorum dierum secundum voluntatem suam crudiunt nos, hi autem ad id quod utile est in recipiendo sanctificationem. Itaque te complexus cogitatione absentem, gratulor tibi tanto divini beneficii munere, meoque perpetuo de te indicio laetor in dies magis.

Ne autem ne commoveare, mi Thomici, quicquid tibi adversi vel struunt vel ominantur ii, qui te Deo partum restitutumque dolent, corum capiti crit. Patrem habens praestanti virum prudentia, ac si non optimi in ecclesia sensus, quod depravatus sit eius animus, et iisdem machinis quibus tu nunc appeteris, a recta salutis via deductus, tamen haerentem et quid potissimum in tota sidei ratione sequatur ambigentem, deprecatore te reducet ad ecclesiae auctoritatem Deus; a qua cum discessimus, quasi spoliata navis gubernatore impellimur huc illuc fluctibus, neque cursum tenere, neque omnino quo intendamus expertes rationis et consilii scire possumus. Una enim est ecclesia ab. illo capite Christo emanata, bonorum omnium fons, una norma , una regula salutis , qua hominum mentes ad caelestis iter patrice diriguntur. Hac aut odio abiecta, aut errore deserta, vagamur incerti in tenebris, et anxius animus ubi requiescat invenire non potest. At factum est quorumdam, ambitione ne dicam an seclere? an utroque? ut ea quae sit, non ignoretur quidem, nam id efficere adversarius generis humani nunquam poterit, quod portae inferi non praevalebunt adversus eam; sed certe aut decepti atque inducti permulti a sanctissima antiquissimaque parente desciverint, ac tot adeo ecclesias ex factiosissimi cuiusque libidine condiderint, ut quam quis vindicat, atque

ex Christi praeceptis institutam confirmatamque contendit, quantum in ipsis fuit, omnibus in dubio positis, christianae religionis vim auctoritatemque sustulerint.

Horum primus Lutherus tamquam perfrictis aggeribus, quibus pelagi vis excludebatur, irrumpentibus aquarum agminibus, hace in ecclesiam monstra intromisit, a quibus infinitam paene hominum multitudinem, atque ipsius quoque omnem scholam absumi quotidie cernimus. Et quidem constitutam a Deo et praescriptam fidei rationem evertere conantes, in sacrarum litterarum auctoritate omnes delitescunt, et miseri videntes non vident, et audientes nou intelligunt, has ipsas litteras al) ea se ecclesia accepisse, quam odio amentes tanto opere impugnant. Ut enim est apud Augustinum in eo libello quem scripsit de utilitate credendi, qui Iesu Christi acta dictaque et evangelia litteris mandaverint, plures extitere; nos tamen ceteris rejectis, solummodo illorum libros recepimus ac retinuimus, hisque fidem habemus, quos catholica comprobavit ecclesia. Igitur si quae sunt in sacris libris minus explicata, quae certe sunt, quem potius interpretem Christi voluntatis adhibebimus, quam ecclesiam ipsam, cuius auctoritate permoti Christum illa tradidisse credimus? Ab hac quid constantissime dicatur potins, quae fundamentum est et columna veritatis, animadvertere, quam aliorum pernicie, sua etiam peste, inanem sibi gloriam et famam doctrinae quaerere deberent ii, qui se evangelicos appellarunt, et nominis dignitate abutuntur ad imperitos alliciendos; quos captiosis argumentationibus ita circumscribunt decipiuntque, ut cum eas dissolvere ob inscitiam non possint, desciscant plerique a veritate. Fide, inquiunt, instificamur. Non quaero quam vere; illud dico, lubricum hoc esse genus orationis,

et homini non acriter intelligenti paene praeceps. Atqui eo iam deducta res est, ut (quod olim veteribus accidebat in deligenda quam quisque sectam philosophorum amplecteretur) plerique infirmissimo aetatis tempore aut obsecuti amico cuidam, aut una alicuius quem primum audierunt oratione capti, de rebus incognitis indicent, et ad quamcumque sint disciplinam quasi tempestate delati, ad eam tamquam ad saxum adhaerescant, neglecta atque adeo derisa catholicae ecclesiae longe alia docentis auctoritate.

Hoe apud antiquos cum nullo neque rei publicae neque eniusquam périculo fieret, tamen temeritatis nomine reprehendebatur, quod de rebus difficillimis non nisi considerate statui censebant oportere. A nobis fit in re maxima, et ex qua non animus modo, cuius salus omnibus rebus anteferenda est, supremum adit discrimen, verum etiam summae regnorum rerumque publicarum perturbationes eversionesque consequantur. Hi demum fructus sunt ecclesiam contemnentium et abeuntium in adinventiones suas, tantumque sibi tribuentium, ut se solos seire omnia, solos verum invenisse glorientur; qui post Christum natum aliter atque ipsi docent, senserunt, cos suppliciis apad inferos mactari sempiternis. Quo quid potest dici indignius? quid magis impium? quid etiam magis absurdum? Qui cum omnes ab uno fente profluxerint, tamen ita inter se dissident assidueque digladiantur, ut quam quisque sententiam velle innuerit ipse, vel ab alio inventam adamavit, eam pugnacissime desendat, et se solos beatos fore, solis sibi compertae veritatis gloriam vindicare audent. Nac ego horum impudenti impietate stomachari interdum ita soleo, ut errare malim quam cum ista dicentibus sentire. Sed benedictus Deus qui

nos in ecclesia sua continet, nec cum implis in circuitu ambulare permittit, eamque nobis mentem dedit, ut pro ecclesia quae omnes omnium charitates complectitur, ne mortem quidem oppetere si res ferat recusaturi simus. Unam igitur cum divino vate, mi Thomici optime, petamus a Domino, hanc requiramus, ut habitemus in domo Domini omnibus diebus vitac nostrae.

Sed ego quid ago? Paene disputationem in epistolam inclusi. Redeo ad illud. Tantum abest ut hoc timeam, ne te pater de optimae mentis sententia conetur dimovere, ut prorsus in ea spe sim, te patri olim auctorem redeundi ad salutarem fidei sensum futurum. Quid vero minus credibile, quam illa prudentia virum pati se co perduci, ut quo filio omnium fortunam superasse videri potest, ei irascatur quod monstratam a Deo salutis viam ita sit ingressus, ut veterem familiae laudem pietatis ac religionis paene intermissam restituturus atque etiam illustraturus esse videatur? Spargant licet ista invidi; tu, mi Thomici, quod facis, constanti fac sis animo ac bono, de patre optime et speres et sentias. Cardinalem certe habebis, cui aeque carus sis ac patri. Vale. Romae ·VI· idus maii 1567·

#### 10. GRATIANUS THOMICIO.

Liberalis Ponietowschins qui adhibiti erga illum nescio quid officii magnae humanitatis instar praedicat! Nos quidem eximia probitate et nobilitate virum sumusamicitia et benivolentia complexi eo libentius, quo nobis abs te studiosius commendabatur; ac si quid fuisset, in quo navare illi operam potuissemus, intellexisset quanta sit apud nos suavissimi Thomicii nostri com-

mendatio. Hane vero voluntatem nostram vir optimus pro facto accipiens, facile ostendit, enndem se animi habitum erga nos induisse. Igitur tu, qui huius amicitiae conglutinator extitisti, conservator quoque facat sis. Ei, si apud te est, salutem dic a nobis plurimam; sin discessit, adscribito. Ex Pomorschii litteris ad Albertum, annum tibi ad manendum in Italia prorogatum esse a parente intellexi, quod mihi accidit periucundum, non solum quia te diutius esse apud nos lactor. verum quia ex hac prorogatione deprehenditur rumorem de alienatione patris confictum dispersumque fuisse a malivolis atque iis qui te injectis terroribus minisque, ab ecclesiae studio, susceptoque verae laudis et gloriae itinere avertere cupiant; quorum inanes conatus utinam aliquando una ridere nobis liceat! Tu Patavii ne permanendum tibi proxima hieme, an alio transcundum sit, fac ut sciam. Istius te domus conductione delectari magnopere audio, quod et loco sita sit commodo et salubri, et quod hortulos habeat ubi te oblectare sine interpellatoribus possis. Quod si ita est, puto te Patavio non discessurum, praesertim quod te aiunt gladio accinetura (malo enim dicere quam alligatum) incedere, ut iam nihil sit quod a patavinis grassatorihus, qui infestam vobis superioribus diebus urbem ita reddiderant, ut discessionem facere cogitaretis, timeat Pomorschius noster, nefarias facinorosorum hominum impressiones pedibus eludere solitus.

Novi nihil magnopere affertur. Pacantur Belgae, et ad Regis imperium redituri videntur. Regis soror Antuerpiam ventura erat ad res eius urbis componendas. Diruta ab Hugonotiis templa ubique summo studio restituuntur. Gotham captam, venisseque hostes in Caesaris potestatem audivisse te arbitror; de Groma-

chio ciusque sociis supplicium sumptum; Vinariensem ducem in custodism traditum, ciusque omnem ditionem fratri accessisse. Valc. Romae «XII» cal. maii. 1567.

#### II. GRATIANUS THOMICIO.

Non amicitia modo Pendasii te, sed intima familiaritate, uti lactor. Perge cum docentem diligenter audiendo; tum, quod istam aetatem decet, adhaerendo cius lateri, stude fieri quotidianis viri optimi summique philosophi sermonibus doctiorem. Huic quod etiam scribis in morali nunc potissimum philosophia operam daturum, mirifice probo consilium tuum quod hanc sapientiac partem, in qua vitae sita est honestas omnis, ab eo maxime accepturus sis qui illius praecepta tam verbis apte explicat quam moribus, et vita cum virtute semper acta exprimit. Tu, mi Thomici, quamquam ca vis sit ingenii atque animi tui, nt nihil arduum tibi, nihil disticile volenti atque adnitenti arbitrer fore, tamen tanta scito te in expectatione esse, ut elaborandum tibi magnopere sit, ut summae cuidam bominum de te opinioni, ac nostrae mehercule in primis praedicationi indicioque, respondens. Suscepisti onus grave et Patavii et Pendasii, ad quos tamquam ad mercaturam bonarum artium profectum te quotidie debes cogitare. Itaque cum omnia tibi a natura suppeditata sint, quantum conniti animo potes, quantum labore contendere (si discendi labor est potius quam voluptas ) tantum fac ut virtute atque industria tua et urbis auctoritatem decores et magistri. Disces enim a principe huius aetatis philosophorum, et disces quamdiu voles, tamdiu autem velle debebis, quoad te quantum proficias non paenitebit. Licet enim verbis iisdem mihi

affari te, mi Thomici, quibus affatur filium ille noster, et ad baco ipsa studia haudquaquam tibi spe atque indole parem cohortatur. Atque eo quidem licet magis, quo et Ciceronem filium tu fama ingenii longe antecellis, et haec illi a patre charitate et studio maiori, quam tibi a me dicuntur, non tradebantur. Quis autem ille est Polonus, quem tu collegam in condiscipulata habiturus es? non enim eius nomen adscripsisti. Ledesmae tuas litteras reddidi, qui te vir sanctus assiduis precibus Deo commendat. Mi Thomici, ego studio tuae laudis provectus te ad studia litterarum hortor, ita tamen ut valetudinis curam antiquissimam tibi esse velim. Cave enim putes quicquam esse miserius iis qui imbecillo infirmoque corpore utuntur; quae quidem infirmitas studiis maxime accersitur, pisi his modus adhibeatur. Vale, et a Cardinali plurimum salve, salvereque Pomorschium nostrum inbe. Romae ·IX. cal. iunii. 1567.

# LIBER IV.

I. ANTONIUS MABIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Postridie idus codem, quo vos die Avernia profecti, «XIII» cal. Narniam venimus itiuere usi percommodo; nam ab turbido caelo, et paene assidue pluviam minante, hoc tulimus boni, quod caloris et pulveris molestiam non subivimus: quod quidem nobis eo accidebat incundius quod communem vobiscum esse cogitabamus difficiliori via iter habentibus. De adventu tuo Bononiam, deque confectis mandatis illic meis expecto abs te litteras. Patavinae urbis praetori praefectoque commendaberis Cardinalis verbis a torcellano



episcopo. Eos ubi conveneris, quam te acceperint humaniter, scribito ad me.

Quam Poloni cladem Moscis duce Romano breslaviensi palatino, intulero, sic scribitur: erat is regiis copiis in Moscorum finibus praepositus, atque eam partem Lithuaniae custodiendam acceperat, qua Duina fluvius labitur. Vir navandae operae cupidus, si qua sibi ex hostium negligentia occasio rei gerendae daretur, intentus observabat. Nec fefellit res ipsa hominis spem. Nam Moscorum duces, quod coeptam esse pacis tractationem intelligebant, securi communire arcem in illis locis instituerant. Consederat autem non longe ab eo loco ubi arx extruebatur Petrus Sebinius cum decem septem milibus hominum, nt praesidio munientibus esset. Is quod nullam firmiorem manum Polonorum esse in Lithuania cognoverat, dissolute admodum negligenterque copias habebat. Quo intellecto, Romanus delectis equitibus numero ad tria milia ad opprimendos hostes .VIII. cal. augusti profectus, non longe ab corum castris in sexcentos equites Tartarorum casanensium incidit, qui circum castra vagabantur. Ilis ad unum occisis aut captis, et quid apud hostes ageretur cognito, adhibita celeritate Moscos, ante quam eius adventum sentirent, inermes ac repentino metu trepidantes invadit. Primus omnium Petrus, qui cum paucis tumultuarie arreptis, ut ceteris capiendi arma tempus daret, sese Polonis obiccerat, interficitur. Reliqui, duce amisso, in fugam omnes se praecipites dant: eorum partim caesa partim capta septem milia feruntur: magnum praeterea numerum in vicinis paludibus, quo se fugientes coniecerant, periisse; ac praeter Petrum, Georgium Colicovium, ac Simonem Palezchium claros in illa gente duces cecidisse.

Romanum ab ea victoria Tocmacovium cum quattuor Moscorum milibus in ipsis arcis munitionihus obsidere. Huius cladis nuntio accepto, Moscorum legatus, qui de pace ad Poloniae Regem venerat, eins aequiores multo quam ante conditiones afferebat : sed quum compertum esset ipsum quae proponebat transigendi facultatem ab Rege suo non habere, infecta re dimissus est, ac utrimque bellum paratur. Vale. Narniae .XIIcal oct. 1567.

## 2. GRATIANUS TROMICIO.

Heros Radzwillus tuus, quos pater eius adulterinae religionis autistites ac ministros constituerat, hos ipse omnes tota ditione sua repulisse et exterminasse dicitur, et in corum locum revocatos catholicos sacerdotes substituisse: restitutis, quae pater eripuerat, bonis-Erat rumor in Polonia, Regem Sveciae domi suae a familiari confossum, sed auctor eius nuncii nullus. Illud quidem certe percrebrescit, ab hoc ipso Rege Magnum fratrem, sororis vestri Regis virum, veneno in custodia necatum, eiusque uxorem Mosco desponsam, quocum Svecus foedus icisse dicitur; ac putant illum ab terra ingenti exercitu, bune mari octoginta navium classe, Livoniam invasuros, et Rigam-maximo oppugnatum iri. Poloniae Regem Grodno ad exercitum lustrandum rheda profectum, prorsusque confirmant ipsum bello interfuturum, et omnem copiem recta ducturum in Moscoviam, ipsis paene Mosci legati, qui antecessit, vestigiis insistentem.

Habes res polonicas; accipe reliqua, nisi hoc etiam ad Poloniam pertinet, Reginam vestram Vienna non discessuram ante quam Caesar in Bohemiam proficisca-



tur; concedet deinde Lincium, quem locum sedem viduitatis elegit. Ex Polonia Viennam te, quae proxima est, ducam. Venatu rediens Caesar, in quo uxorem et majores natu filias aliquot dies habuerat, in levem morbum inciderat, ex gelida vini potione; sed facile paucorum dierum inedia morbum depulit. Agitur nunc apud ipsum maxime de Regina Britanniae matrimonio cum Carolo Austriae archiduce coniungenda; qua de re Reginam speciosam Caesari legationem misit. Sed callida mulier, quantum intersit inter Reginam et Regis uxorem probe intelligens, verba dare putatur, ut Britannis suis ipsam ad nuptias impellentibus, gratificari velle videatur: eius autem animum omnes alienum a nuptiis putant. Caesar legatum ad se a turca Hungariae praefecto missum perhoneste habitum, ac multis affectum muneribus laetum dimisit. Et nunc quidem a barbaris in Hungaria quies; quamquam utraque gens latrociniis gaudens, prohiberi ab excursionibus nequit-Qui Byzantium missi sunt Caesaris legati, pacem relaturi putantur.

Transilvaniae Regulus ex illo suo morbo ut relevaretur, spes nulla erat; quamobrem convenerant principes eius gentis de novo Rege creando, inter quos et
auctoritate et nobilitate excellere dicitur Stephanus Batorus, vir inignis, praestanti cum in adolescentem Regulum, tum vero in Deum fide: huius enim animus
neque ab eo, quem sibi Regem habendum semel decrevit, averti cuiusquam pollicitationibus potuit; neque de catholicae religionis fide, ullius unquam suasionibus dimoveri. Legationes obire pro puero, et omnibus
periculis se obiicere, nunquam est veritus; ab codem
tamen hoc uno magnopere semper dissensit, quod
cum Regulus medici cuiusdam, quem a puero reve-



reri assueverat, et cui plurimum tribuit semper, assidua consuctudine ac sermonibus depravatus ad trinitariam sectam ac disciplinam traductus esset, Batorus eximia constantia in catholicae vitae ac fidei ratione permansit, et omni conatu reliquias antiquae pietatis tutatus est. Idem desperata nunc adolescentis salute ne uberrima Pannonici regni pars in provinciae formam redacta Turcarum imperio adiiciatur, Caesari vehemen-. ter studere fertur. Quid et Regulo ipsi et regno siet, brevi scietur. Insectatur nunc gravibus edictis Calvinianos Caesar, ac non modo aulam familiamque suam illa labe purgare aggressus est, verum etiam magistratibus Hungariae, ubi latissime disseminatum hoc malum videtur, imperavit, ut huius impietatis magistros, qui iidem sunt seditionum ac civilium armorum tubac, omnibus oppidis ciiciant. In Belgis speratur otium, sed ab iis magis, qui provident minus: nam gentis aliena imperia detrectare solitae, et capitali in Hispanos odio, moti animi videntur adventu Albani ducis et exercitus; et collocati in praecipuis oppidis praesidii causa Hispani, neque ipsi ab insita militibus licentia contineri a maleficio poterunt, neque Belgae iniurias ferre magnopere didicerunt. Et hace quidem novi erant.

Nos post cal. octob. cogitabamus Romam. Tencini Comitem Neapolim concessisse videndi cius urbis causa intellexi. Rozrazewscius Tibure in Urbem rediit; a Iulio Pogiano, cui illum diligentissime commendaveram, ad Cardinalem alexandrinum adductus, et ab eo ad Pontificem; a quo scribit se summa humanitate acceptum, atque ultro mandatum ut aedes illi in palatio attribuantur, quod paucis, ac nonnisi percaris tribui solet. Ad hunc ipsum Pogianum litteras a te expecto:

cupio enim excellentem virum, et in omni potiori doctrina, humanitateque nostrae memoriae facile principem, tibi adiungere. Fac ut bellam aliquam ad eum epistolam mittas: nam ego, quod mibi cum illo usque ab incunte mea actate familiaris consuctudo intercedit, reddam hominem totum tuum. Est aliud quod tibi scribam? Est illud scilicet, cum Pendasio quid constitueris, fac ut sciam; et ubi Patavium redieris, ad me de tota studiorum tuorum ratione, et de omnibus rebus, longissimam epistolam mittas. Numquid aliud? Pomorschio nostro salutem, et vale. Narniae ·V· cal. octob-1567.

### 3. A. M. GRATIANUS IACOBO BRESNICIO S. P. D.

Non ego is sum, qui amicorum animum erga me pendam significatione litterarum. Itaque nec tua silentii excusatio necessaria, et amoris constantia mihi iucundissima fuit. Qui quidem amor tuus co mihi amandus est magis, quo non abs te solum amari me, sed ut ah amplissimo isto viro patrono tuo diligar, effici intelligo. Fac igitur ut utrumque mihi amorem conserves; neque enim est quo de me mereri possis amplius. Manutii amicitiam quod absens colis, facis ex ingenio tuo et humanitate, qui virum omnibus doctrinae ornamontis praestantem, non tui solum amantem habere, sed patrono etiam tuo adiungere studes. Ego cum Romam venero, eram enim in itinere cum haec scribebam, conveniam hominem tuo nomine, et de praeclara tua in illum voluntate edocebo, quam illi futuram arbitror gratissimam; neque dubito quin oblatam maximi viri benivolentiam, quae illi honori futura est, cupidissime sit amplexurus. Nemo enim illo facilior, nemo etiam amicitiarum principum ac excellentium virorum appetentior. Perseus Cataneus est apud Regis legatum; ei, ut iubes, salutem adscribam tuis verbis. Ipsos nunc arbitror Hispaniam petere. Nam Philippus rex, cum expetitus a bonis omnibus in Belgis iam iamque expectaretur, repente transmissionem suam in sequentem annum reiecit. Thomicius meus Patavii tantos ad laudem progressus facit, et in optimarum studiis doctrinarum, tamquam in campo eius ingenii proprio, sie excurrit industria ac diligentia, ut equidem nullum gloriae terminum eius virtuti statui posse existimem. Vita modo adolescenti suppetat, nihil dubito quin et iudicio multorum et meis optatis sit responsurus. Habes ad tnam epistolam. Reliquum est ut, sicuti instituisti, amare me pergas. Vale Narniae ·V·cal. oct. 1567.

# 4. GRATIANUS TEOMICIO.

Proxime eum ad te scriberem ita eram occupatus adventu ipso nostro ad Urbem, ut vix illi tantulac epistolae tempus habuerim, idque somno ereptum. Dederam autem ad te paulo ante plenissimas de polonicis rebus litteras neque cnim erat aliud quod scriberem, et te illa maxime tibi perscribi velle intelligo. Narnii dum fuinus, institutum nostrum vagandi, et vicina semper loca adeundi, non intermisimas. Vidimus Velinum lacum; uihil tam visendum; est in éditis montibus inter Reatinos et Interamnates, Velino fluvio et aquarum divortiis collectus, atque summis cacuminibus inclusus; latus ad sagittae iactum, circiter mille passuum in longitudinem patet. Tranatur piscatoriis lintribus, neque fere unquam accidit ut commoveatur, quod undique clausus iugis a ventis defen-



ditur; et quia arenoso sols aquam perlucidam ac fluentem habet, tructae in eo et alia piscium optimorum genera capiuntur; sed non hoc mirandum. Qua interciso monte emissus decidit, hoc te vidisse velim. Exiens alveo haud latis exceptus ripis, iam flumen ad locum praecipitem delabitur. Hine ex altissimo scopulo illa omnis aquarum moles praeceps in profundam vallem devolvitur, tauto fragore atque impetu, ut vel ex tuto spectantes terreat: ad ipsius vero loci latera accedere, et e margine extremo imum vallis despicere, pauci sustinent; fieri enim sine oculorum et animi vertigine vix potest. Visum horribile, atque hoc ipso maxime visendum! Pracruptis saxis ac cautibus incidens aqua illisa in altum resilit, et circum aërem aspergine replens, perpetuam efficit pluviam; et qua minus denso humore aër perfunditur, ietus solis radiis perbelle caelestis arcus speciem praebet. Terra circum assiduo rore muscosa. Vis autem aquae omnis in Nar amnem defluit, qui Fiscello monte decurrens, hoc ipso Velino vehementer auctus, in Tiberim citatus fertur, et eum maxime replet. Hoe totum adscripsi, quod quiequid nos voluptatis animo recreando captamus, id mihi tum demum fit iucundum, cum te per litteras participem habeo.

Quare ne hoc quidem ignorare te volo, advenientem Romam Cardinalem ultro abbatiae beneficio affectum a Pontifice maximo; cuius quidem honoris atque commodi fructus eo nobis accidit iucundior, quo magis testatum erga Cardinalem optimi Pontificis animum fecit, qui quod coram petentibus multis eius ordinis viris negavit, absenti nostro ac minime petenti sponte detulit. Rosdzrazonio in palatio penes vaticanos hortos attributae sunt aedes, tricli-

nium amplissimum, testudine pictisque fornicibus insigne, cui adiuncta est ambulatio pulcherrima maximeque illustris: cunctae vero aedes commodae admodum et magnificae te magnopere videntur desiderare. Cum eo assidue sum, capioque ex optimi iuvenis consuetudine magnam voluptatem; estque mihi eo quidem carior, quo tui amantiorem esse intelligo: de te enim et loquitur saepe, et sentit amplissime, et quae ipse praedicat, iucundiora mihi sunt, quod iuvenem apertissimum ac liberalissimum nihil fingere aut dare meis auribus suspicari possum. Nuper cum in curia, quae vocatur Regum, spatiaremur, ac forte Iulium Pogianum medium accepissemus, tribus vix confectis spatiis de te sermo est ortas, quo tuas laudes persecuti ita sumus, ut virum cum doctrinae gloria illustrem, tum vero ingeniis mirifice faventem, amore et studio tui incenderimus. Dabis igitur ad eum litteras, ex quibus ingenii tui praestantiam degustare possit (t). Expectabam abs te litteras, quibus quoniam Bononia nihil dedisti, de tuis rebus omnibus me facias certiorem. In primis scire cupio, quid cum Pendasio constitueris; illa enim prima nobis et antiquissima cura et est et esse debet.

Haec cum potissimum scriberem, reddita est mihi tua epistola, quam Bononiae scriptam, Patavio demum dedisti. Rixas tu quaeso fac devites, amant enim ' studia quietem et otium, turbas et lites litterae aspernantur: quamquam video te in tumultu fuisse sapientem, qui auxilia accersitum ieris. Lactor vestrum nemini quiequam accidisse adversi, ac in primis pro-

<sup>(1)</sup> Dedit reapse litteras ad Pogianum Thomicius, ut ipsemet testatur inter epistolas Pogiani a Lagomarsinio editas T. IV. p. 369in adn.

fecto Firlco, quem maxime insidiatores illi petiisse videntur. Quod quando ita contigit, qui Patavii Germanos humanitate ac suavitate tua victos in amicitiam cum Polonis redire compulisti, erit tuae cum gratiae apud utramque gentem tum industriae laborare atque adniti ut Poloni quoque inimicitias, praesertim quae nullam habeant iustam causam, deponant. Suscipe rem dignissimam moribus et ingenio tuo: spero id tibi, si studium adhibueris, haud dissicile fore. De Pendasio nihil scribis. Per spem perque indolem tuam, mi Thomici, excellentis viri tantam opportunitatem ne omittas. Crede mihi, si hanc neglexeris, nunquam tibi talis viri copia usquam crit. Mibi quidem de te deque studiis tuis assidue cogitanti, nihil quo magis laeter occurrit, quam te Patavium docente illic Pendasio venisse, ut olim Philippum macedonem laetatum scribunt Alexandrum filium sibi Aristotelis maxime temporibus natum esse. Urge, mi Thomici, istam cum viri tum temporis; tum etiam loci, facultatem. Hoc nunc aetas tua, hoc ingenii vis ista postulat. Praetereunt enim dies, qui revocari non possunt, succedunt aliae curae, alia consilia, aliae cogitationes. Te vero talem natura finxit, iis animi bonis instruxit, ut tibi sinc maximo tuo damno atque iniuria negligenti esse non liceat. Fac igitur veram illam et solidam gloriam semper spectes, ad eam per virtutem contendas. Sed ego amore efferor; quare sacpe nescio quo pacto, certe contra animi voluntatem, ad cohortandum te labor, sponte tua ad decus et ad omnem laudem currentem. Sed ea summa sit cohortationis meae, ut te totum ad Pendasium conseras, ci uni maxime des operam. Et si (quod pro viri humanitate et erga te nosque omnes benivoleutia spero) ab eo impetras, ut tibi domi suae Aristotelis libros de moribus interpretetur, nihil facias tanti. Cum Stanislao Warsovicio, quem mihi commendas, vetus mihi usus et amicitia est, viro profecto tantae pietatis, eruditionis, eloquentiae, ut cius similes multi utinam in eius ordine apud vos essent! Reddidi illi tuas litteras, atque eas item ostendi quas ad Cardinalem de ipso et ad me scripsisti : egit tibi summas apud me gratias, teque mihi visus est unice diligere. Quo consilio Romam venerit, quidve in animo habeat, scri-

bam tibi postea.

Novi haec fere sunt. A vestris in Moscoviae finibus octo milia hostium in fugam data, ac ubique regios victores apparere; Regem ad bellum proficisci, nec secum Polonorum ullas copias ducere, gesturum lithuano milite bellum adversus Lithuanorum hostes; id eius consilium plerisque senatorum non probari, qui Lithuanorum neque fidei, neque viribus satis sidere videntur. Scd hoc tu tecum habeto. Poloni Volhiniae et Podoliae fines defendendos susceperunt. Albertus Laschius Craviae delectum habebat, privato ne an publico consilio incertum, nam virum acrem et imperii cupidum Valachiam spectare dicunt (1), cuius Regem et sibi vehementer insensum intelligit, et ei genti maxime gravem atque invisum. Micolaiewscius vir nobilis castellanum Siradiensem hominem opulentissimum in via publica aggressus interfecit, quod antea esset ab eo per vim possessione bonorum, quae ad ipsum ex hereditate venicbant, pulsus. Is autem Castellanus liberis carens heredem superioribus annis Regem instituerat, quem testamento ducentorum milium aureorum nummum hereditatem

<sup>(1)</sup> Recole nostrum Gratianum de Despota Valachorum principe lib. II. et III.

crevisse dicunt, praeter honestas praefecturas tres. Plura non scribam, no posthac novas tantum res habere dicas meas epistolas. Valc. Romae V· cal. oct. 1567.

Obsignatis iam litteris, magnus est Hugonotiorum motus in Gallia nunciatus, maximas urbes Viennam, Valentiam, Maceronam, Romanum, ab his occupatas, Gratianopolim obsideri ac vehementer premi, conspirasse nefariae factionis principes ut Regem, Regis fratrem matremque interficerent, et cum his Sabaudiae quoque ducem, ne impedimento ad regnum occupandum postea foret. Diem 'III- cal. oct. dictum esse, quo tumultibus toto regno excitatis sceleratum consilium patrarent. Lugdunenses pro Rege stetisse, ac primo tumultu captis armis Hugonotios oppido ciecisse. Rex ubi ageret, ignorabatur; putant tamen salvum esse. Haec si vera nunciantur, magnae caedes impendere illi regno videntur.

#### 5. GRATIANUS GEORGIO POMORSCEIO.

Groditium, quem mihi commendas, nondum vidis Iussi illi nunciari per Albertum, quam tu mihi illum amanter commendaveris, quantique apud me ponderis sit auctoritas tua. Videbo ipse hominem, et amicitia et amore libenter complectar. De Pendasio nihil mihi scribitis. De luc deque ceteris rebus scripsi Thomicio. Cognosces omnia de illo ex ipsius litteris. Ta mihi cum tuum tum eius amorem conserva, ac utriusque valetudinem diligentissime fac cures. Vale. Romae Void. octobris 1567.

## 6. GRATIANUS THOMICIO.

Accepi a Pendasio epistolam, cuius hoc erat ini-

tium: Thomicio tuo Aristotelis philosophiam de moribus apud me interpretari institui. Quid quaeris? Sum vehementer lactatus: urgebis igitur istam opportunitatem. Appeto condiscipulatum tuum; quae mihi si facultas offerretur, nae ego hunc Urbis aspectum atque haec ambitionis irritamenta cupide relinquerem, meque in tuum contubernium, atque in istum portum, unde nuper egressus insolens tempestatum iactari me sane aegre fero, reciperem. Habes a Pogiano epistolam perbellam (t). Tibi hoc ego confirmo, te ei esse in oculis, fama ingenii tui mirifici est captus. Tuae litterae nihil habent praeter gratiarum actionem; et haec tamen ex amicitia nostra sublata pridem esse debuerunt, aut certe tollenda aliquando sunt; et quidem quod rescribam ad eas, nihil habeo.

Igitur gallicas res, quae horribiles nuntiantur, de Hugonotiorum coniuratione, deque hominum barbaro atque immani consilio Regem regiamque domum exscindendi, cognovisti ex ea epistola, quam obsignatis iam prioribus litteris, subito ad te dedi. Haec postea subsecuta sunt. Factio, ad perniciem humani generis ex scelere et impietate conflata, regna, imperia, dominatus, per seditiones et malas artes affectans, miscere omnia atque ex perturbatione rerum in omnium fortunas invadere cupiens, et quod ferendum iam non est, immani capiditati religionem praetendens, ab illa proximorum annorum necessaria fortasse, sed certe inutili atque indecora pace nihil quieverunt. Quod aperta vi minus potuerant, id arte occultisque consiliis efficere studebant. Hinc turbarum flammas pace compressas magis quam extinctas accendere, bonis caedem, omnibus, quos suis conatibus

(1) Extat hace Pogiani epistola ad Thomicium T. IV. p. 367.

resistere intelligebant, insidias moliri. Quibus cum identidem occurri, suasque frustra esse machinationes perspicerent, Regemque, cuius caput maxime petebatur, in se custodiendo diligentiorem quam ipsi sperassent, furentes audacia, rursus ad vim, ad bellum feruntur; cogunt milites, familias armant, clientes consciosque undique accersunt, in singulas urbes seditiosos idoneosque homines dimittunt, cives partim spe partim metu sollicitant, nec tamen interea dolos intermittunt.

Habebat Rex circum se custodiae causa Helyetiorum satis firmam manum, corumque integram legionem conductam pretio domi continebat, quorum si opus foret expedita fortique opera uteretur. Condeius illius causae ac totius coniurationis non tam auctor quam princeps, et cum eo Sciatilionus regiarum classium praesectus, quem Galli ammiralium vocant, qui unus horum omnium scelerum architectus existimatur, litteras suo chirographo Regi miserunt', iureiurando confirmantes, famam fidemque suam obligantes, se arma nunquam religionis causa moturos; idque ideo faciebant ut rex Helvetios dimittere, seque liberatus suspicione opportuniorem illorum insidiis praeberet. Ad hoc Lugniium virum nobilem, qui ex arelatensi archiepiscopatu ad corum partes superiori bello transierat submittunt, qui Regi selectos ad venandum canes accipitresque dono ferat, cumque et matrem, ea enim puerum Regem e conspectu nunquam dimittit, in proximum oppidum ditionis suae invitet. In huius domo collocati armati homines rem perfecturi erant. Fuissetque maximum et post hominum memoriam atrocissimum facinus admissum; sed et hoc et florentissimi regni excidium avertit felicitas pueri

Regis, qui hoc ipso tempore admonetur magnum equitum numerum convenire ad Condeium. Missus, qui quorsum illa pararentur, interrogaret, id responsi retulit, Condeium aditurum Regem, ut cum eo de levando a tributis regno ageret, quae quia publica causa erat, multos eum officii causa comitaturos. Hoc tegi suum consilium (neque enim erat iam aliud quo occultaretur) volebant, manifesta erat coniuratio, vis aperte parabatur. Rex tamen denuo et ad Condeium, et ad Sciatilionum misit, qui monerent at ne quid turbarum ex eo motu oriretur, diligenter caverent. Responsa paene eadem; atque hoc ferunt amplius, quod cum is qui ad Sciatilionum missus fuerat, fratrem quoque eius, nomine Andelotum, adiisset, hoc ab eo responsum Regi ferendum retulit: una salus victis nullam sperare salutem.

Eodem tempore ad Regem venit unus coniuratorum, index omnium quae struebautur. Is veniam precatus, fide accepta, cuncta Regi aperuit : dimissos in omnes Gallias homines, qui excitatis factionum studiis, oppida occuparent, sollicitatos externos populos, tria equitum milia descripta, atque hanc esse consiliorum summam uti Rex, frater Regis, Regina occidantur, regnum ad Condeium deseratur; immissos qui sabaudium quoque Regulum ex insidiis interficerent: atque his omnibus patrandis ·III · cal. oct. dietum esse, qui dies divo Michaeli tutelari Gallorum numini sacer, festus Gallis sollemnisque est: se sceleris immanitate commotum ea regi indicasse. Hoc indicio territam Reginam, filiosque, et continuo Parisios proficisci properantes, paene retinuit quidam, qui occulte favens haereticis, indici nihil temere credendum suadebat. Valuit tamen sententia ut Lutetiam iretur, ubi ex tuto explorari omnia et parari possent. Haud longe ab urbe

perventum crat, cum Regem octingenti equites hostium, qui reliquos antecurrerant, .III. cal. oct. die ab indice praedicta, assequentur. Erat cum eo praeter regium equitatum, iustum Helvetiorum praesidium. At Hugonotii rati, id quod res erat, regios equites et numero et armis impares suorum impetum non laturos, invasuri Regem videbantur; fuissetque periculosum certamen commissum, nisi Helvetii, recepto ad se Rege, facta phalange, hostes a proelio deteruissent. Atque ita Rex omnibus incolumibus Lutetiam se recepit; unde confestim a Regina Romam missus Hannibal Ruccllaius, qui Pontifici salvum esse Regem nunciaret, eum de tota conjuratione edoceret, et auxilium posceret adversus communem rei publicae christianae pestem. Is postridie cal. oct. Lutetia profectus, adhibita celeritate, 'IIIid. decimo die Romam venit. Narrat, Lutetiae decretum in consilio Regis fuisse, ut Condeius ceterique socii coniurationis, hostes indicarentur; sed Reginam, codem illo auctore, qui sidem indici non habendam suaserat, rem distulisse. Sabaudiae Ducem, post patefactam coniurationem, vanosque sceleratorum conatus, dixisse ferunt: quod nunc isti cogitata non persecerint, Deo acceptum esse referendum; posthac facultatem eis talia moliendi non futuram.

Pontifex, advocato heri senatu, ad patres de gallicis rebus deque subsidio mittendo retulit, huiuscemodique orationem habuit, ut in commemorandis delictis christiani populi, quibus infensum nobis Deum reddimus, ac totius rei publicae vulneribus et regni in primis Galliae calamitatibus deplorandis, commotus sanctissimi senis animus vix temperaverit lacrimis. Patres miro consensu omnes subsidium Regi Galliae decreverunt. Et quia pontificii aerarii magna inopia

est, itum in sententiam Cardinalis sancti Glementis ut Pontifex, qui conficiendae pecuniae rationes quaererent, quique de subsidio mittendo, deque pecunia e re publica distribuenda curarent, diceret. Dicti sunt Cardinales ·VII·, Moronus, sancti Vitalis, sancti Glementis, Sabellins, Commendonus, Gravellanus, Vitellius. Pontifex praeterea supplicationes decrevit trium dierum, in quas ipse pedibus, senatu atque omnibus ordinibus comitatus, iturus est. Indixit quoque totidem dierum iciunium; atque secundum hoc, qui delicta dolenter confessi divinam hostiam sumpserint, his ex Dei largitate indulgentias est elargitus; cuius caelestis muneris tu quoque, mi Thomici, fac ut particeps fias; et vale ·XV· cal. nov. 1567.

# 7. GRATIANUS THOMICIO.

Meas ego litteras in fasciculum Balthasaris Cauci conieceram, qui quia Venetiis aberat, ideo tibi serius redditas fuisse arbitror; periisse certe nec puto, nec sane velim, erant enim plenissimae. Pendent nunc omnium animi expectatione gallici tanti motus. Furunt enim Hugonotii, passim facinorosorum manus cogunt, nihil tutum, nihil quietum patiuntur, Regem Lutetiae paene obsessum habent, castra ad divi Dionysii vetustum et apud Gallos longe sanctissimum templum, quod tamen ipsis pro stabulo est, posuerunt. Hinc assiduis circum moenia urbis excursionibus commeatum prohibere, et quam maximis Regem difficultatibus afficere conantur. Huius templi (atque utinam eadem ceterorum sors fuisset, quae in illorum latronum potestatem venerunt!) multa et pretiosa vestis, sacrorum vasorum ex caclato auro et argento magnum pondus, decora



antiquae pictatis et priorum Regum monumenta, Umalii ducis religiosa diligentia et celeritate servata sunt; qui omnia paulo ante hostium adventum, haud ignarus illorum sacrilegi furoris, Lutetiam importaverat. In Avenionensem provinciam, quae Pontificis ditionis est, irruerunt; nonnullis occupatis oppidis, cuncta latrociniis infesta reddunt; incendiis, caedibus, vastitate repleta omnia. Ac ut arma in ipsum Deum movisse videantur, maxime in sacras aedes, Dei divorumque aras debacchantur; in sacerdotes beluarum rabie feruntur; monachorum, si quos intercipiunt, carnificinas faciunt, inauditae crudelitatis exempla.

Vides quo illi tendant libelli, quorum infinitus numerus ad imperitam multitudinem capiendam ab impietatis ministris quotidie dispergitur? quo fallacium hominum illae fucatae et artificio simulationis cruditae conciones? quo illa pestis parva initia, quae primo negligunt principes, ac prolatando, indulgendo, sustentando curari posse confidunt? Serpens vero malum et occulte irrepens, ac paulatim omnia inficiens, in has demum flammas, in hace incendia erumpit, quae nonnisi ruina restingui posse videntur. Cuius malitiosae negligentiae iustas a principibus poenas reposcit Deus, ut quem morbum nascentem depellere omiserunt, eo nunc ipsi ita laborent, ut verendum sit, eius vim superare aliquando ut possint. Sic errant ii qui divinis iussis hominum consilio moderari, ecclesiae sanctissimae et antiquissimae parentis praecepta et instituta ad arbitrium et iudicium suum revocare sibi putant licere. Sed hace ipsi viderint, qui admittunt. Regi certe et puero et optimo bene velle, et precari boni omnes debent.

In tanto rerum et tam repentino tumultu, cum

quibusdam agi placuisset de compositione, non accipere, ut par fuit, illi a Rege honestas conditiones, sed impudentissimas ipsi leges imponere sunt ausi. Haec enim est illorum summa postulatorum, uti Rex Helvetiorum praesidium dimittat, ac (ut populares videantur omniumque studia a Rege ad se ipsos convertant) uti tributa provinciis remittantur, sibi vero, ut totius paene regni maximae urbes tradantur, Bononia in oceani britannici littore firmissimis munitionibus Anglis obiecta; Caletum in Belgis unde brevissimus in Angliam traiectus; Metensium civitas in Mediomatricis, qui Lotharingi hodie sunt, in Belgarum et Trevirorum finibus; Lugdunum clarissimum Galliae emporium Helvetiis et Italiae finitimum. Ad hace, ut singularem hominum audaciam animadvertas, Regis fratrem obsidem sibi dedi postulant: si haec impetrant, scilicet discessoros ab armis. Hae a latronibus leges latae, summo omnium stomacho auditae, actionem concordiae valde retardarunt.

Edictum e Rege tum erat, ut quicumque domum infra triduum redissent, iis fraude ne esset. Post illud tempus, qui in illis castris conspecti fuissent, Regis hostes omnes censerentur, eorum bona publicarentur, ipsi infamia notarentur. Atque hace qui Condeio et ceteris coniurationis principibus denunciarent, magister equitum, qui conestable a Gallis dicitur, ac Namursii Dux missi erant: hi enim se in pacificationem interposuerant. Expectatur quid Hugonotii responderint, nam tempus sibi ad deliberandum sumpserant. Interea quod contumaces atque impii homines non placandi conditionibus, sed vi atque armis coërcendi videntur, in belli negotium summa cura incumbitur. Conducuntur a Rege, praeter eam quam habet servati Regis gloria

insignem, duae Helvetiorum legiones, scribuntur equites, peditum delectus toto regno magna diligentia habentur. Brevi Rex firmum exercitum habiturus videtur, in quo comparando a Pontifice et Italiae Regulis eximio christianae pietatis studio, pecunia iuvatur; putant etiam egregiam manum italici peditatus auxilio Regi a Pontifice missum iri.

In Belgis post traditos in custodiam factionis principes, et subtractos multitudini duces, otium nunciatur; quamquam novas res in finibus Germaniae moliri cos, qui vinculorum metu in exilium concesserunt, putant. Ex Polonia nihil novi. Byzantio rumores non boni, nihil nisi classes, exercitus, belli apparatus. Angliae quoque motus quidam afferuntur; cuius Reginam Archiduci Austriae nupturam multi sunt qui negaut, licet huius rei Vicunae magna spes ostendatur. Habes quae hic feruntur omnia. Nos hostiam caelestis panis ex optimi Pontificis hortatu cras sumpturi omnes de Cardinalis manu cramus: idem tu quoque si istic feceris, salutem inde tibi atque divini illius mysterii quam uberrimos fructus precor. Vale ·VIII· cal. nov. 1567.

#### 8. A. M. GRATIANUS NICOLAO SANDEBO S. P. D.

Ad duas epistolas tuas redditas mihi superioribus diebus, quod diu nusquam constitimus, non respondi; atque ca postea subsecuta sunt, ut ne respondendum quidem iis sit. Tuum certe amorem, mi Sandere, vehementer amo; atque codem animo ut perpetuo sis, vehementer te rogo: ego enim erga te idem semper cro-Nos hic gallici motus expectatio suspensos habet. Magnum illic versari malum pridem a multis intelligeba-

tur, sed tantum concipi scelus adversus puerum Regem, nemo unquam putavit. In Belgis vero quo loco res sint, post traditos in custodiam factionum principes, a te potissimum aveo scire: sed illud multo magis, quid ipse agas, atque ubi locorum sis; significant enim tuae litterae te non semper Lovanii manere. Vale. Romae •VIII• cal. nov. 1567.

## 9. GRATIANUS TROMICIO.

O salutares mihi tuas litteras! o suavitatem ingenii amandam! o amorem mirum (1)! Scis a nobis quam omnis assentatio absit, et quam ego, te certe adversum, minime blandus esse soleam, crede mihi hoc sancte assirmanti. Ita integra benevolentia et amore nostro frui nobis perpetuo liceat, ut hoc valetudinis statu, atque in huius assiduitatis operae molestia nihil est quo sustenter ac recreer magis, quam tuis litteris. Quare licet acute tu quidem, et vere de amicitiac legibus disputes, et cas interdum relaxandas, neque acerrima illa officii norma omnia perpendenda, et esse quamdam in hac tota epistolarum ratione non iniucundam negligentiam contendas in amicis minime reprehendendam, tamen sic habeto, tuas mihi litteras longissimas quasque gratissimas fore, atque his ipsis quas proxime accepi, neque copiosius, neque amantius, neque iucundius esse quicquam. Accuratum genus orationis et elaborate elegans in tuis epistolis non requiro; nam cuius id esset fastidii? Ubertatem desidero sermonis et copiam; ut et ego ex iis fructum capiam paene praesentis et familiaris nostrae collocutionis; et

(1) Hanc Gratiani admirationem modeste temperat Thomicius apud Pogianum T. IV. p. 369. in adn.

tu quemadmodum cum coram sumus et totos una dies ita consumimus, ut deesse tibi nunquam soleat, quo tenere meas aures possis, ita absens per litteras de omnibus rebus tamquam cum praesente loquaris. Religiosa illa et exquisita in scribendo industria valeat, quae et ingenii ostentationem putidam habet, et eloquentiae laudem aut nullam, aut certe huic generi nostro quotidiano et communi non necessariam: teneamus nos cursum, quem instituimus, et orationis et amoris, ut et commeantibus opportune septimo quoque die venetae rei publicae tabellariis litteras dare nunquam intermittamus, et in illis scribendis locutionis nimiam religionem vitemus; ne dum diligentius in nos inquirentes elaboratam concinnitatem sectamur, benivolentiae fructum, propter quem suscepta res est, deperdamus.

Tu igitur, inquis, barbariae mihi auctor es? Minime omnium; quid enim indignius facultate ista ingenii? Ciceronis ego te, et ut quisque Ciceronis est simillimus, studiosum et imitatorem esse maxime volo; et emendata ac polita oratione nihil esse dico pulchrius, nihil in tota dignitate praestantius, nihil vero tibi quod in tantis auimi bonis plus ornamenti in omni vita sit allaturum; sed, ut dixi, ab humili hoc et familiari genere scriptionis singulorum undique flosculorum fastidiosam consectationem reiicio, verborum delectum non aucupium probo, totius vero orationis integritatem, ct ornatum quemdam, qui mihi non fuco illitam, sed proprio sanguine suffusam efficiat venustatem. Hanc tu et adeptus es, et quotidie magis assidua ista optimorum et virorum et librorum consuctudine assequeris, sie ut in huiusce laudis principibus brevi te sperem faturum. A me quidem cui tu,

amori nostro semper aliquid indulgens, multum scilicet tribuis, non est quod ista expectes; neque enim meae vel facultatis vel omnino otii sunt. Pridem ego hastam abieci, et omnibus litteris multam salutem dixi; necessario quidem magis quam libenter, sed tamen dixi; et quas ego ad te do epistolas, eae a me diuturna vigilia et scriptione iam languenti, et urgente plerumque somno scribi solent: tantum abest ut ullus adhiberi cultus possit! Sed de his satis, et plus etiam

quam satis; studio enim tui provectus sum.

Novi e Gallia nihil erat allatum, quod ipsum plerique in pessimam partem interpretantur, viae enim ab Hugonotiis clausae atque obsessae putantur. E Belgis scribunt, Lutetiae Regem ita premi rerum omnium inopia, ut vel ad accipiendas intolerabiles concordiae leges, quae ab infensissimis hostibus afferuntur, coactum iri, vel periculoso sibi et universo regno exitioso proelio decertaturum existiment. Et haec tamen ipsa nullis auctoribus. Expectatur repentinum aliquod fulmen. Quicquid erit perscribam tibi. Pendasio scripsi, te illi apud nos per litteras et saepe et maximas gratias agere. Iohannis Cargae hominis ossiciosissimi et amantis nostri litteras tibi misi ad sodalem iesuitam, iuvenem, ut Carga praedicat, eximiae cum religionis et modestiae tum etiam eruditionis: eum tu convenies, et tibi a me de illo scriptum esse dices. Da te horum hominum consuetudini; solet enim esse non solum christianac pietatis studiis fructuosa, sed etiam commoditate doctrinae et humanitatis fructu iucunda. Vale-Pomorschio nostro ctiam non adscriptam salutem dicito tamen. Romae cal. novembris. 1567.

# IO. GRATIANUS THOMICIO.

Hugonotii ab impudenti impietate non discedunt fiuntque regiorum distidentia in dies audaciores. In eo perstant, ut in ipsorum potestatem Bononia, Metium, Caletum, Lugdunum, munitissima oppida, quibus diversis populis oppositis universum paene Gal-Iorum imperium ab externo hoste clauditur, tradantur; omnis a Rege copia, et cum primis Helvetii dimittantur, Regina a filii guhernatione amoveatur; et quod maxime populare, id est, ut omnes intelligunt seditiosum est, et tributa remittantur; harum rerum obses sibi Regis minor natu frater dedatur. Numquid potest his postulatis fingi aut excogitari impudentius? Arma, pecuniam, urbes, matrem, fratrem, Regi adimunt, cetera relinquunt: benigne! Quid legitimo bello victo essent acerbius imperaturi? Quid esset aliud Regem omni praesidio, omnibus rebus spoliatum, inermem, derelictum, inopem, obiicere parricidarum perfidiae et crudelitati? Quis non in scelere audaciam hominum singularem detestetur? Et crit qui dubitet, quin has pestes eradicaturus sit Deus? et innocentem adolescentem impiis suorum armis circumsessum e mediis periculis pigneraturus?

Hoc loco illa mihi in mentem veniunt a praestantissimo et vate et rege divinitus olim prodita: si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proelium, in hoc ego sperabo: unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. Hoc mihi sit animo Rex, neque vereatur, ne eius causam cum ecclesiae causa coniunctam non defensurus sit Deus, quem

ut iure optimo infensum ob nostra delicta habeamus, tamen non avertet misericordiam suam a nobis, ne forte superbiant eius hostes, et dicant: manus nostra excelsa, et non Dominus, fecit haec omnia. Augentur quotidie utrinque copiae, Rex peditatu erat superior, equitatu hostes, quo circum Lutetiae moenia, quibus se Rex adhuc continebat excurrentes, commeatus intercipere, et Regem ad relinquendam urbem compellere conantur; rem enim proelio committere ante quam auxilia ad Regem conveniant, et fortunam totius belli experiri, student. Rex contra, vel quorum ipse consilio regitur, concordiae rationes exquirunt, sive interponendi temporis causa, quo maiores copias comparent, sive quod nihil pace utilius, nihil civili bello exitiosius putent. Quamquam non videtur quae sit sutura pax cum iis, qui salutem in aliorum pernicie, potentiam in optimi cuiusque oppressione, et omnium rerum perturbatione, positam habent. Quae vero pacis conditio sit, in qua eis, cum quibus pacem Rex faciat, nihil concedere possit, quod si concesserit, non pax illa, sed aut servitutis pactio, aut belli non diturna dilatio futura sit? Bellum quidem atrox et sacvum paratur; atque utri vicerint, magnopere necesse est debilitari universi regni vires: sed tamen resecare aliquando praestat ferro vitiosum membrum, quam ut desperatae curationi dum insistitur; mortiferi morbi exedens virus, ad vitales partes manans, totum corpus interimat.

Haec tanta tamque exitialis coniuratio, quae contra omnium fortunas fieri aperte videtur, atque haec tota religionis calumnia, principum omnium, quorum capita maxime petuntur, si non religione at certe metu rerum suarum, animos strinxisse videtur. Pontifex

quidem maximus admirabili cum erga Deum, cuius causa agitur, pietate et studio, tum erga Regem charitate, in eam cogitationem incumbit, ut regno de christiana re publica praeclare merito, perditorum hominum scelere ruenti, subveniatur. Italiae principes ad conferenda auxilia vehementer est per litteras adhortatus, qui omnes egregiam voluntatem profitentur. Ipse propter aerarii tenuitatem, nemo enim unquam Pontisex pecuniae minus studuit, qui legitima etiam populis vectigalia remiserit, pecuniariae rei explicandae nunc maxime intentus est. Ut tibi me scripsisse memini, datum erat huiusce rei negotium •VII · Cardinalibus, inter quos erant variae quaesitae rationes. Postremo Pontifex convocatis in curiam patribus ad eos de pecunia retulit, deque ducentesima ex omnium bonis, qui in romanae ecclesiae ditione sunt, exigenda. Sententiae dici coeptae: qui principes interrogantur, ita locuti sunt, ut de industria, quod decernerent, in dubio reliquisse viderentur. Cardinalis sancti Clementis primus tributi collationem ex ducentesima aperte censuit, idque multis verbis. Contra Sabellius, non tam quam ipse rationem probaret, asserebat, quam totam sancti Clementis sententiam reiiciebat. Huic, quia Farnesius in senatum non venerat, quod sequenti die forte rem divinam in sollemnibus pontificiis sacris erat facturus, vehementer assentiebantur eius familiares, atque romani Cardinales omnes, qui quod eam rem rei publicae romanae gravem futuram intelligebant, suis sententiis consultisque suorum civium gratiam inire studebant. Inclinata res videbatur.

Interrogatus sententiam Commendonus, patres monuit non quid modo praesens necessitas posceret eis considerandum, sed etiam longius in posterum prospi-

ciendum; non minus esse gubernatoris magnas tempestates providere, quam perferre. Magnum vero hunc esse in tanta publici aerarii angustia pecuniarum nodum, qui sine dilatione esset explicandus. Pecuniam ita comparandam abunde, ut ea maxime necessariis rei publicae temporibus ne desit; ita mature, ut non frustra comparata sit. Multa praeterea de universo rei publicae statu, de singulorum membrorum, de totius corporis morbis medicinisque. Postremo sententiam Cardinalis sancti Clementis paucis adiectis comprobavit, quod id esset tributi genus, quod aequaliter omnes attingeret; quo quique essent abundantiores, co plus collaturos; quo tenuiores, co minus. Illud quoque censuit addendum, ut quorum bona minori quingentis aureis numis aestimarentur, ii tantum quadringentesimam solverent, quo capite pauperum egestati maxime consulitur. Hunc omnes, qui post ipsum sententiam dicunt, secuti sunt. Ac Pontifex in sententiam sancti Clementis et Commendoni Cardinalium senatusconsultum fieri iussit, edici tributum, quaestoribus exigendi negotium dari.

Quod tibi pollicitus sum de Stanislai Warsovicii consilio, quo Romam venit, scribere, id fuit huiusmodi. Vir theologus et divinarum rerum studiis deditus, inque iis non ambitiose ut plerique, sed pio maximeque demisso animo diu cum laude versatus, nimirum quam sit huius vitae volucris et fluxa conditio intellexit, et eum sibi salutariter consulere, cuius animus quam maxime se a corporis vinculis abstrahens foras eminet, atque alte ad caelestem illam, quae bonis a Deo tribuitur fidei et laborum merces nunquam interitura, spectat. Ergo ca nobilitate, honoribus, dignitate vir, tanta praeterea spe omnia amplissima apud suos consequendi, divinum secutus monitum ab ulti-

mis prope Sarmatiae finibus Romain tam longe venit ut se in Iesuitarum societatem conferret. Hanc mentem Cardinali primum nostro aperuit, a quo fuit ille quidem in co summopere collaudatus, quod omnes suas cogitationes, curas, actiones, seque ipsum pro catholica ecclesia proque sua ipsius acterna salute devovere Deo statuisset; verum quo id potissimum vitae genere atque instituto esset faciendum, quo cius hace esset christianae rei publicae et in primis patriae haud sane optime affectae fructuosior devotio, rem sibi consilii videri. Praecise respondit: sibi certum esse magistrorum societatis arbitrio, non suo, operam ecclesiae pro sua tenui parte navare sanctissimis illis innocentiae legibus: consultatione nihil amplius opus esse; triennium ipsum a se in huius consilii deliberatione consumptum. Monenti ac prope iam manu reprehendenti Deo obnitendum diutius non esse; probatum ab se spiritum, nec dubitare quin hace sibi salutis via divinitus demonstretur.

Facile tam acri tam salutari prudentis hominis studio assensus est Cardinalis. Quid ni faceret? Hominem humana despicientem, aeterni illius boni quo caelestes animae fruuntur cupiditate incensum, ad veram christianae pietatis gloriam currentem, retardaret? Retardaret dico? Non incitaret et inflammaret? Cardinalis vero oratione mirifice est in sententia confirmatus. Itaque •III• non. novembris cum apud Cardinalem, a quo mire diligitur, prandisset, ut ab co ad Pontificem maximum duceretur postulavit, quod cuperet summum sacrorum principem vicarium Iesu Christi venerari. Ut ci gereret morem Cardinalis, ad Pontificem adiit; cum quo ubi ex consuetudine variis de rebus esset collocutus, de Warsovicii studio deque praestanti

entre-Lindra

cius virtute et animi impetu ad christianam pietatem, facit certiorem. Incredibile est quam eos complectatur animo Pontifex qui terrena negligunt, ad caelum, in quo sunt omnia bonis, monstratis a Deo itineribus ire properant. Intromissus Warsovicius osculatus de more Pontificis pedem, pia admodum et rei accommodata oratione est usus, cuius summa fuit de suo consilio adiungendi ae Iesuitarum societati, suasque actiones Deo omnes consecrandi, ac de beneficiis ecclesiasticis, quibus esset ipse se abdicaturus, aliis spectatis viris tradendis. Postremo, ut sibi benedictionis munus impartiretur, postulavit.

Pontifex sua illa qua omnes vincit christiano digna principe humanitate atque comitate, accepto et audito, paucis verbis in hanc fere sententiam respondit : ista te mente, fili, ista praeditum doctrina et innocentia hortaturi essemus, ut in tanta bonorum et catholicae fidei amantium virorum apud tuam gentem inopia, in veteri tuo vitae instituto permaneres, nisi et nuper a Cardinali nostro Commendono, et modo a te ipso, tuum istue animi decretum totius triennii deliberatione probatum et confirmatum esse intelligeremus. Quapropter macte religione, macte pietate esto : nos quidem ecclesiastica beneficia tibi quibusvis dandi, tuo freti iudicio et integritate, potestatem facimus. Tu quo probior es, fili, quo sanctiori disciplinae tradendus, quo Deo futurus gratior, eo a te magis petimus ut pro nobis maximo huic et gravissimo oneri subicctis, divinam clementiam precere; ut in hoc famulatu nostro saluti nobis non exitio sit tanti muneris administratio. Sic Warsovicius noster elatus spe caelestium praemiorum, humanis rebus multam salutem dicens, optimam sibi partem elegit quae non auferetur ab eo. Ego, quantum

per meas et ipsius occupationes licebit, fru ar hominis iucunda et religiosa consuetudine.

Venio nunc ad tuas litteras, et amari a Pendasio praestantissimo philosopho et optimo viro, te, et delectori illius amore, mirifice laetor. Eius tibi summa doctrina, humanitas, probitas, quo perspectior est, eo te illi cariorem esse debes existimare: si enim tu ipsius excellentem virtutem, multo ipse melius eximiam tuam virtutis indolem cognitam habeat. Fruimini vestris utriusque tantis bonis. Ego ad eum nullas dedi litteras, quae insignem aliquem stimulum ad te complectendum non habuerint, sed mehercule currentem eum quidem et sponte omnia sua studia in te conferentem incitasse videor. Hic ego te apud Pogianum virum ea cruditione et eloquentia, cuius in ea epistola, quam proxime ad te dedit, aliquid degustare potnisti, in summam gratiam ponam, vel potius iam plane posui; est enim tui quam qui maxime amans et cupidus. Is erit tibi Romac Pendasius. Sed quando huc veneris?

Commodum haec scribebam, cum ad me venit Pogianus, an ad te scriberem aliquid interrogans. Multa,
inquam, atque utinam huius officii labore me levaret
aliquando eius in Urbem adventus! Quid plura? inambulans scriptori meo epistolam tibi dictavit, qua praeter cetera, te Romam invitat. Mireris tu licet in ea
singularem latini sermonis splendorem et integritatem,
ego dictandi celeritatem sum vehementer admiratus.
Habes ab co duas iam epistolas; et quamquam ex te
ipso magnus et clarus futurus es, tamen ut ea tibi
deessent gloriae ingenita semina, harum certe epistolarum monumentis te non esset ignoratura posteritas.
Salutat te Rosdzrazonius. Is heri ad me venit irruens in
amplexum. Quid, inquam, affers laeti? Ille nihil, sed

me arctius complecti? Quid, inquam, quid novi? Simul me ab eo explicavi; tum ille, ex Thomicii, inquit, tui litteris, qui ut suo te nomine amplecterer, mihi mandavit. Ego tum scilicet rursus in eius collum. Sed iam valebis. Nam vereor, ne dum ad te scribens, tecum loqui mihi videor, epistolae modum excedam. Vale. Medicum mihi scito decessisse virum bonum et amantem mei. Vale. Lugduno scribitur, Condeium regem se de suorum assensu et acclamatione appellasse, regium sibi vexillum praeferri, regium tabernaculum tendi iussisse, Ludovici ·XIII nomine assumpto. Sed hoc designatum magis animo ab illis, quam re patratum, puto. Romae ·VIII id. nov. 1567.

## II. GRATIANUS THONICIO.

Hodie modo tabellarii Romam venerunt, et mihi abs te epistolam reddiderunt totam aqua madidam, quo minus statuto tempori responderint, imbribus impediti; qui certe tanti et tam assidui fuerunt, ut ego plures dies pedem domo non extulerim. Accesserunt huc singulares quaedam occupationes, quibus confectus paene et consumptus sum; et lippitudo, cum qua pridem mihi induciae fuerant, refricare ac movere rursus bellum coepit, et tota paene valetudo concussa est, Quae per se molestissima, mihi fuerunt molestiora, quod cum Orliconibus nostris minus esse frequenter licuit. Ubi redierit serenitas, quae maxime visenda Romae sunt, ut videant omnia curabo; atque in omni officio ornatissimis adolescentibus praestando ero memor quana mihi abs te diligenter fuerint commendati. Stanislaus Cardinalem est festiva oratione allocutus; plane, inquam, belle dixit-

Acceptum nescio quid incommodi in Polonia a Moscis scribitur, cum quibus renovata pacis actio rursus in spem vestros adduxit, sed a superbo hoste nihil aequi affertur. Rex in castra nondum venerat; bellum seguiter geri, atque odio legis de regiis bonis, quam possessoribus regni imposuit, multorum studia retardari, ac prorsus illam insitam genti ad bellum alacritatem in indignationem verti scribunt. Alii praeterea sexcenti morbi. Nolim quicquam gravius illi regno ominari, in quo tu patriam, ego te habiturus sim; sed certe, magnum aliquod in eo videtur versari malum, et me Galliae monstra terrent. Uri posse flamma ligneam materiam necesse est, ait ille de rerum necessitudine disputans; et vos fere lignea habetis omnia aedificia, quo magis timendum est ab incendio, quod et facile fieri, et extingui disficillime poterit. At faces sunt iam multorum in manibus, et quidem quod miserandum est, ab iis praebitae a quibus opprimi maxime debuerunt. Spero extortas iri; neque defuturos praestantes viros, qui intempestivis, atque adeo malitiosis quorundam, qui nimium catholici videri volunt, consiliis se pro re publica obiicient. Uri si quid est vitii in corpore, quod reliquo corpori noceat, et secari salutariter sacpe solet. At sane ad hoc medici, nisi inviti et necessario non veniunt, nec nisi reliquis prius adhibitis medicinis. Plus enim interdum mali in his qui graviter aegrotant, essicitur ex dolore et acerbitate vulneris, quam periculi morbus, propter quem vulnus factum est, afferebat. Sunt in vestra re publica, qui ad gubernacula cum sedeaut, naufragium optare videntur, quod paratam tabulam se putent habere, qua delati ad littus, ceterorum calamitatis et interitus spectatores fiant. Nac isti non intelligunt quanta sit ventorum quanta maris commoti vis; de illa ipsa tabella, qua confidunt, aut deiicerentur fluctibus, aut appulsu prohiberentur, ab illis ipsis quos ante in littore ad excipiendum constituerunt, quorum nune consilio navis in scopulos agitur. Exemplo, per Deum, sit Gallia, cuius miserandis tempestatibus, quibus universa disiecta propemodum ac dissipata est, quis non commovetur? Quo magis miror, quorum exitus perhorrescitur, corum vestigia non declinari. Sed spero Deum deprecatoribus multis optimis et innocentibus viris, et maxime ab his opinionum novitatibus integris, hos a vobis turbines procellasque depulsurum.

Dudithius adhuc in uxorculae sinu Cracoviae delitescit. Quidam illum prae pudore, hominum conspectus non ferre, quidam pangere aliquid quo suum hoc factum defendat, putant. Me miserum, qui ornatissimum virum, quem in sinu ferebam, odisse cogor, indignum a quo tantum flagitium admitteretur (1)? Regina Poloniae Lincium ad infaustae viduitatis sedem ierat. Transilvaniae Regulus in Poloniam proficiscebatur, seu valetudinis recreandae causa, sive, ut quidam scribunt, ut se suorum insidiis eripiat, ipsum trinitarium factum iniquissime ferentium. Legati ad Turcam Caesari nunciarunt, se arctius Byzantii custodiri; quod Alberti, is est alter legatorum, dispensator ad hostes transfugerit, ac eis multa arcana prodiderit : in his duos Turcas, quorum ipsi opera clam utebantur ad hostium consilia cognoscenda. Plane hoc nuncio debilitata pacis spes. videtur: nimirum hoc unum ad rem christianam divexandam deest, ut barbarus hostis in Hungariam in-

<sup>(1)</sup> Andreac Dudithii apostasia, qui post episcopatum susceptum, ad nuptias atque ad lutheranam vel socimianam sectam transiit, nimis nota est ex illorum temporum historiis.

vadat. E Gallia nihil crat allatum. E Belgis quoque nihil, atque aliud novi item nihil. Cecidit vero perbelle, ut codem tempore et ego tibi de Warsovicio Romac iesuita facto, et mihi tu de Micleczkio pari nobilitate iuvene Viennae in eandem disciplinam tradito nunciares. Equidem augeri vestris hominibus illam familiam laetor. Vale, et Pendasio dic salutem et Pomorschio. Romae idibus novemb. 1567.

#### 12 GRATIANUS THOMICIO.

Cum statuissem nihil ad te scribere, vel potius cum tempus ad scribendum non haberem, et Vialem nostrum rogassem ut me tibi excusaret, ecce tibi litterae afferuntur Pontifici maximo a Duce Sabaudiae magna celeritate missae, in quibus erat epistola ad ipsum Ducem scripta Regis Galliae manu, Lutetiae ·III. id. novembris data, qua nunciabat, pridic cius diei ab suo exercitu, duce magistro equitum, Hugonotiorum copias ad divi Dionysii pulsas ac fugatas esse, capta illorum castra, et permultos interfectos; sed in cius victoriae laetitia inesse multum doloris, quod îpsum equitum magistrum in eo proclio graviter vulneratum acceperat, ex quo quanta contentione esset dimicatum intelligi posse; cetera se postea uti acta sunt scripturum; interea haec ipsa Pontifici maximo nunciaret. Quae ingenti omnium laetitia accepta, quin tibi perscriberem, facere non potui. Ex Polonia quae nunciabantur, scripsi ad te superioribus litteris. Nunc nihil erat allatum novi praeter illud, plocensem episcopum aetate confectum decessisse. Vale, Romae 'X' cal. decembris 1567.

#### 13. GRATIANUS THOMICIO.

Tu vero in tua, ut videri vis, infantia excusanda minime extitisti infans; et inopiam conquerens verborum, divitias effudisti orationis et suavissimi ingenii tui; atque tuam istam paupertatem eo cultu, eo vestitu adornasti, ut ipsa copia nunquam mihi visa sit suo plenior cornu. Itaque capio in dies maiorem voluptatem ex tuo ad virtutem, et ad hanc ipsam latine loquendi et scribendi laudem progressu; si hoc est progredi et non potius evolare. Perge, et quod facis, rerum scientiam cum sermonis dignitate coniunge; et cave putes quicquam esse hac coniunctione praestantius, aut ullum tibi ornamentum comparare illustrius posse. Ad eam epistolam, quam Cardinali scripsisti, rescriptum est tibi.

Ex Polonia, quod saepe quaeris, nihil novi. Pestilentia erat magna in Borussia, atque in vicina quoque Moscoviae oppida irrepserat, sed ea facile hiemis et frigoris vi opprimi et extingui solet. Elbingenses iesuitam concionem apud eos habentem lapidibus petiverunt. Miserat hunc eo Cardinalis warmiensis, vir non doctrinac gloria magis clarus, quam innocentiae et religionis studio excellens. Est autem Elbinga civitas suis legibus utens in ipsius Cardinalis provincia, subiecta Regi Poloniae; quam communi horum temporum procella obrutam Lutheranorum erroribus in pacatum sinum ecclesiae ut reduceret Cardinalis, cum alias saepe tum proxime elaboravit; atque ca de causa magistrum eius collegii Iesuitarum, quod ipse Branspergae institutum habet, eo miserat. In hunc paulo ante, populum et seditiosos quosdam invenes incitaverat accrrimis concionibus impiae factionis minister: itaque cum coepisset loqui, reclamatum est a lutheranis operis, atque insuper lapides coniecti; qua re iesuita nihil territus, peragere concionem institit; vicitque sua constantia emissariorum importunitatem. Sed cam rem, uti acta est, quo plenius cognoscas, exemplum tibi Warmiensis litterarum misi: item aliud exemplum Regis litterarum ad Elbingenses, ut divinarum rerum praecepta a warmiensi Cardinali petant; et quos ipse religionis sacerdotes ac fanorum antistites co miserit, accipiant imperat, mulcta centum milium aureorum nummum dieta, nisi paruerint.

Post Regis Galliae litteras ad Sabaudiae Ducem de victoria ad divi Dionysii parta, neque a Rege ipso, neque quod multo maiorem admirationem affert, a Nuncio apostolico, qui apud Regem est, quicquam nunciatur. Qui in meliorem partem interpretantur, interclusos ab hostibus aditus dicunt. Res tamen quo loco sint, quidve illa nobis victoria pepererit, ignorari din non poterit. Avinione quae scribuntur de Hugonotiorum crudelitate vererer, mi Thomici, ne humanissimum animum tuum iis commemorandis offenderem; nisi quorum bonorum spe pii homines supplicia a nefariis latronibus pertulere, eorum nos cogitatione dolorem, quem ex indignis innocentium cruciatibus capimus, lenire deberemus. Oppidum est Nemausium nomine in Tolosatibus non longe a Narbona. Hoc haeretici de improviso aggressi imparatum occuparunt, ac magna oppidanorum occisione facta, ad episcopi domum, templumque diruendum furiali impetu feruntur: obvium quemque sacerdotem obtruncant, spolia detrahunt templo, sacrarium in quo sacra vasa vestisque conduntur diripiunt, distrahunt, perfringunt, exscindunt omnia. Sex ipso in templo canonicos iugularunt, et cum his eius ecclesiae archidiaconum et episcopi vicarium: atque hunc quidem
uti se prius pecunia redimeret, spe vitae facta, coëgerunt, ac redemptione accepta, confestim necaverunt.
Et ut pari scelere filios quoque suos obstringerent, eos
in conspectum forte adolescentulum, de illo numero
qui sacerdotibus rem divinam facientibus ministrare
solent, immiserunt, a quibus innocens puer obrutus
lapidibus crudeliter est interfectus.

Ubi universe in omnes saevitum est, ad singulorum caedes discurrunt. Civitatis decuriones, magistratus insignibus ornatos per ludibrium circumduxerunt: demum in domus episcopi vestibulo, hunc cuim locum pro carnificina elegerant, interfecerunt, et in puteum qui in vestibulo erat praecipitaverunt. Pari supplicio civitatis principes, et in his quosdam regios consiliarios affecerunt, quorum praeses, vir ob excellentem probitatem catholicis omnibus carissimus, initio tumultus fide accepta apud haereticorum ducem asservatus est. At postquam reliquorum caede grassatum fuit, dux sacrilegae manus hune quoque et dignitate et aetate praestantem virum ad necem tradidit, qui ad eundem adductus locum, petiit ab impiis sicariis ut ante quam occideretur, sibi Deum precandi facerent potestatem: quod cum impetrasset, et ad Deum cum pro se, tum pro ipsis etiam percussoribus magna animi constantia pias preces funderet, eius orationem non ferentes teterrimae beluae irruunt in hominem, ac multis vulneribus concisum in cundem pateum proiece-

Ipse vero episcopus, ut eum boni omnes occultare conarentur, tamen captus a nefariis carnificibus summo ludibrio est habitus, annulo atque aurea cruce, quam collo

suspensam gestabat, et episcopali toga detracta, per contumeliam militari sago indutum ad spectaculum tota urbe duxerunt. Postremo pertractus ad puteum, invitus et mortem pro side appetens, militis voce servatus est, monentis huius commutatione duos ministros haereticos, qui captivi apud vicinam civitatem crant, redimi posse. Cum ad supplicium duceretur, unus familiarium. natione florentinus, miseratione amplissimi viri, et charitate domini incitatus, obiiciens sese gladiatoribus illis, rogabat ut pro episcopo se potius occiderent. Ipsi nihil propterea episcopo parcentes, deprecatorem pugionibus confoderunt. Alius episcopi sacellanus cum fugere conatus e fenestra in viam desiliens crus fregisset, impetrare non potuit ut codem in loco conficeretur, sed crus fractum trahere ad puteum coactus est, saepe pugionibus, pro stimulis, quo gressum maturaret, compunctus; denique iugulatum in puteum abiecerunt. Augustinianum quoque monachum, qui in concionibus magna eloquentiae vi et contentione animi haereticorum impietatem suerat assidue insectatus, prius in suas partes traducere conati sunt: negantem, excarnificatum, ac rescissa lingua, in puteum coniecerunt. Huic Quadrato cognomen erat, qui cum vix trigesimum annum excessisset, magni oratoris laudem ubertate ingenii fuerat assecutus. At quibus ctiam barbarae et immanes nationes saepe pepercerunt, sacratas virgines divae Clarac e penetralibus templi et monasterii extractas, virgis caesas et excruciatas, capitis supplicio omnes affecerunt. In omne denique genus, omnem actatem, ac sexum catholici nominis incredibili feritate saevitum est; eo quidem furore et amentia, ut canes ipsos, quos suisse catholici domini intellexissent, occiderent. Quae huiusmodi sunt, ut scribi profecto sine magno dolore

non possint. Praeter eos quos passim trucidarunt, quadringentos homines in funestum illum puteum coniecerunt. Atque eadem, quae Nemausenses, multae aliae urbes, quas sceleratorum dispersae manus occuparunt, pertulere. Idem in Montepessulano, idem iu Marna oppido factum, ubi superiori quoque bello ex arce, alta in rupe Rhodano imminenti sita, multi mortales quasi per iocum a truculentis hominibus in flumen devoluti sunt. Vale. Romae •III- cal. decembris 1567.

#### 14. GRATIANUS TROMICIO.

Nae tu, si isto animo es, ut quam maxime discendo, et excellentem naturam tuam optimis artibus ac disciplinis excolendo, gratiam mihi pro meis, ut tibi videntur, beneficiis relaturum te putes, et ego mea in te merita tum praedicari, tum magni aestimari abs te facile patiar, et tu meum erga te animum eo mihi gratiori quo tibi utiliori munere compensabis. Et quamquam te paratum tua sponte et pleno gradu ingressum ita videamus, ut cuiusquam cohortationem non desideres, tamen hoc quoque genere officii cumulare volumus tuam istam gratiae debitionem, ut te currentem ad laudem incitemus. Sic enim habeto; nunquam tibi tantum futurum istius quidem facultatis, quin ego si ab illis artibus mihi soluturus sis, a te multo sim plus exacturus. Fac igitur ut quam amplissimas tibi doctrinarum divitias compares, quibus nostram de te summam expectationem redimere possis. Vale. Romae VIII. id. decembris 1567.

## LIBER V.

1. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Lo ipso quod sunt oculi, ut scribis, rerum omnium carissimi, diligentiores nos in iis conservandis esse oportet. Equidem qui te habeam ipsis oculis cariorem, sum tentatione ista tua vehementer commotus; teque oro ut medicos consulere ne disseras. Tua quidem cautio temere te medicis non permittendi, probatur a nobis, dummodo ca suspiciosa nimis ne sit, ac medicorum operam dum fidelem vereris, necessariam ne omittas. Qua de re Cardinalis quoque verbis te moneo, qui expertus olim est quantum in oculorum morbo sit periculi, qui ista paene actate qua tu es, ista ipsa in urbe, iisdem in studiis pari animi contentione versans, quadriennium ipsum oculorum usu ita caruit, ut recuperandi luminis spem interdum nullam habuerit (1). Quamquam tu quidem longe ab co periculo abes; sed tamen morbi initiis obstandum censemus, quae neglecta primo, ubi invaluerunt, magni negocii est depellere. Et ego te, mi Thomici, susceptum tanta spe, tanta ingenii fama, doctrinarum et gloriae cursum perficere sine interpellationibus velim. Cura, amabo te, mi Thomici, ut valeas. Nam etsi absens a nobis ullum graviorem in morbum incideres, nihil me uno sollicitum esset magis. Hebescere interdum oculorum aciem quod scribis, vide ne id ex nocturna post caenam lectione fiat. Atque illud tibi fac perpetuum ac sollemne sit, ut cesses post cibum, et ab omni cum animi in-

<sup>(1)</sup> Scribit eadem haec ipsemet Gratianus in Card. Commendoni vita lib. I. cap. 5.

tentione tibi, tum etiam vehementiori corporis exercitatione temperes, et a sumpto cibo duas semper horas ludicra aliqua et iucunda aut actione aut sermone teras. Bellacatum medicorum istic principem habes tui studiosissimum; hunc consule Pendasio adhibito, cuius humanitati et amori erga te magnopere nos fidimus, et cui curam tui totius praecipue commendavimus. Fac denique ut, secundum Deum et virtutem, nihil tibi sit valetudine antiquius, in caque tuenda maxime diligentiam et temperantiam nobis probes tuam.

Vialis ad me scripsit, ita laetatum te nuntio novi ct perampli beneficii, quo Cardinalis a Pontifice maximo nuper est affectus, ut gaudio illacrimatus sis. Intelligo quantum hoc sit amoris tui argumentum, quod mihi periucundum fuit etsi minime novum. Pendasio carissimum esse te, ex ipsius et ex tuis litteris intelligo et laetor; cuius fontes quo tibi aperti sunt magis, eo te, quae tua sitis est, haurire avidius atque uberius audio. Ethicorum primum iam librum absorbuisti. At Pendasium scito mantuanam nobilem virginem civem suam sibi despondisse, quam rem optare me ei prospere et feliciter evenire, dicas velim meis verbis. Warsovicius probat nunc se Societatis magistris, eiusque familiae institutis initiatur summa animi et constantia et alacritate, ac suo consilio quotidie magis lactari videtur. Orlicones ad visendam Neapolim profecti sunt. Rosdzrazonius te salutat. Pogiano es in oculis. Haec ad tuam epistolam.

E Gallia mirum nihil certi nunciari, ac neque a Rege, neque ab apostolico Nuntio ullas post pulsum Condeium litteras afferri, hanc in promptu causam habent, quibus id excusare est curae, regni omnes egressus teneri ab Hugonotiis, obsideri itinera,

tabellarios suppliciorum metu, quibus in interceptos saevitur; deterreri; et ut accidere in tanta rerum perturbatione necesse est, infesta latrociniis esse omnia itinera Haec tamen ex lugdunensibus litteris nunciata sunt: proelium ad divi Dionysii templum, Sansachii maxime consilio et hortatu, commissum fuisse, cui se magistrum equitum opponere, ne favere sororis filiis, aut corum impium scelus minus detestari videretur, non ausum esse. Eo autem proelio, ut Regina uxori Ducis Sabaudiae scribit, finiri bellum potuisset, nisi nostri ad subveniendum laboranti magistro equitum, ab ipso partae victoriae cursu retracti fuissent. Ammiralium saucium evasisse. Fratrem eius, is qui a Pio IV. Pontifice maximo Cardinalium senatu ob haeresim amotus est, quique interfectus ferebatur, post proelium incolumem visum. Mortuos ex hostium ducibus Saium, Clermontium, Puchinium, Senerpotium, Telignium. Condeium ipsum perterritum cum omnibus copiis in eam belgicae Galliae partem, quae Picardia vocatur, cui provinciae antea Regis beneficio praecrat, castra movisse. Inexpiabile vero peccatum commissum iri bellorum periti disputant, si Rex hostibus victis, ac de illa, qua maxime valebant apud populos, bellici roboris et virtutis opinione deiectis, recolligendi ac sese confirmandi spatium dederit. Expectari in Regis castris, praeter auxilia Belgarum, priorem Arverniae, ducem Guisiae, et Tavanium; quorum adventu, duplicatum iri regium exercitum. Contra extenuari hostium copias, a quibus ad Regem multos quotidie, impunitate proposita, transire; multos etiam domum suam dilabi ; quamquam diligentissime ab iis retinentur, partim spe et pollicitationibus, partim terrore supplicii: summis enim cruciatibus, si quem intercipiunt, in conspectu omnium necant. Hoc tamen satis constat, amisisse illos populorum existimationem, quae et valere plurimum in omni bello solet, et ipsi hac una, quam studiosissime collegerant, hactenus stetere.

Magistrum equitum ex vulneribus mortuum esse confirmant omnes litterae, magnum virum, et quocum seliciter actum videri posset, qui sui temporis omnibus bellis, omnibus cladibus Gallorum superstes, postremam hanc vitae clausulam imposuisset, ut pro Rege, pro patria, pro ecclesia Dei, contra haereticorum impiam factionem dimicans occubisset, nisi eius nimia in Sciatilionos sororis filios indulgentia, suspectum sagacis senis animum reddidisset. Multa tamen in eo viro, quae posteritati prodant, habebunt rerum scriptores. Gallorum magnis exercitibus praesuit; ac re saepius impro-. spere gesta, nihil apud suos de pristina, sive auctoritate, sive opinione virtutis amisit. Ticinensi proelio, quo universa paene Gallia concidit, cum Rege ipso captus est. In Belgis a Sabaudiae Duce, qui Hispanorum exercitui imperabat, victus in hostium potestatem pervenit; et captivus, illius pacis interpres et perfector fuit, qua christiana res publica multorum annorum contineutibus bellis paene oppressa, respiravit. Solum ex illa Francisci regis militia ac disciplina superstitem, ad magnas opes Henricus Francisci filius evexit; ab eo magister equitum creatus, qui honos secundum Regem in Gallia maximus habetur. Ab eodem tanta rerum omnium sides habita, tanta potestas commissa, ut regium nomen penes Henricum, regni imperium penes ipsum putaretur. In eo minime felix quod Henrico, cuius mortem exitium Galliae secutum est, superfuit. Vale ·VIII idus decembris i 567. Romae.

)

## 2. GRATIANUS THOMICIO.

Ut illud verum sit, quod scribis, meo studio navandac operae, operae laborem molestia mque levari; tamen scito, mihi tuam cohortationem ad otium, otio . ipso incundiorem esse; atque mihi occupationum mearum ac laborum omne levamentum esse in tuis litteris, in quibus optatus mihi amor tuus sic eniteseit, ut in tua humanitate et animo erga me singulari acquiescam-Nam illud quidem quod amanter tu magis et acute quam vere mones de vitae terminis proferendis, quanti tandem est? Aut quid omnino interest, utrum paulo maturius finiatur, quod esse diuturnum non potest? Tu igitur, inquis, et Cardinalem a quo ut filius, et me a quo ut frater diligeris, libenter linquas? Si amoris ne pictatis vim, qua utrumque vestrum amplexum habeo, huius vitae finibus terminari putem, nae ego vitam ipsam minoris quam antea aestimem, quae brevissimis naturae spatiis circumscripta, tum plerumque amittitur, cum maxime iucunda esse coeperat, aut certe amicitiae fructus exignos habet: nam, ut omittam arctissimas necessitudines, propter mutabiles hominum voluntates, saepe dissolutas esse, quis est, qui eo, quem amore atque animo coniunctum habet, frui perpetuo possit, ac non saepius locis distractus interpelletur? Et quoties verissimi amoris cursus diuturna absentia intercisus est? Quoties maxima benivolentia tempore consenescens plane exaruit? Quantus vero in digressu amicorum sit dolor, tu tibi testis es optimus, cuius ego lacrimas discedentis interdum ut tenerem, durum me conabar praebere, qui puerilem sletum aegre comprimebam. Si vero voluntatum idem consensus post

discessum e vita manet (cum enim vis amoris omnis sit in animo, nihil amicitiae officiat interitus corporis) ac si non manet modo, verum etiam perficitur et expletur, quid est quod deseri existimemus ab amicis, qui migrant e vita? Equidem te non deseram, si decedere maturius, quam naturae legibus praefinitum est, contigerit; sed ut nunc tecum absente cogitatione sum, ita tum mente illis ipsis animi tui bonis, quibus nunc delector, fruar eo commodius, quo ero ab omni terrae contagione liberior; donec (nam illud quoque tempus futurum est ) in beatorum sedibus caritate iungamur sempiterna. At inquis ita tecum agis, qui nondum .XXV. annum excessisti, ut cum co, qui exacta aetate prope sit occasum. Maxime; quid enim interest utrum annorum numero quis, an corporis imbecillitate sit senex? Sed viderit ipse Deus. Nos modo operam demus, ut cum vocabimur, non imparati offendamur: quia, ut ipse nos sapientissime monuit, neque diem seimus neque horam. Philosophari me dices. Quid ni faciam? cum philosopho enim loquor.

Novi quod est allatum e Gallia, quia in hanc ipsam turbam litterarum et occupationum incidit, scribendi mihi tempus non erat: proximis tabellariis perscribam tibi omnia. Olicensium Ducem animum studiumque in catholicam fidem quotidie magis declarare
intelligo. Postquam rediit in Lituaniam, Vilnae nondum fuerat, quod prius paterna oppida obire voluit,
in quibus extinctam veram religionem ad vitam revocavit, et ut ad pristinum quoque cultum pietatemque
restituat enixe dat operam. Dixisse ferunt, sibi certum
esse nihil prius agere ubi venerit Vilnam, quam sacellum a patre profanum factum, expiare, restitutisque Dei divorumque simulacris, quae ille sustulerat,

denno consecrare. Miranti cuidam atque accusanti, quod cum Romae suisset, et romanae urbis (si Deo placet) foeditates oculis ipsis suis perspexisset, ab iis non abhorreret; respondit, fuisse tempus cum talia sibi persuaderi passus esset; quae cum falsa compererit, ac Romae nihil alienum a christianae disciplinae rationibus viderit, atque hic maxime extare veteris exempla et monumenta pietatis, horum se sidem quae cum antiquitate consentiat cupide amplexum esse. Iuvenis bono ingenio in optima mente videtur perseverare. Sed quia parati adsunt corruptores, confirmari interdum illum abs te per litteras velim, ne impiorum consiliis de verae non solum gloriae, sed salutis cursu deducatur. Cracoviae Volschium, interpretem illic ac doctorem philosophiae, quod cum Blessinschii summi haeretici funus duceretur, provocatus a quodam, qui funeri operam dabat, verbum iniecisset, quo mortui religio perstringebatur, Miscovii praefecti urbis iussu captum et raptum ad supplicium scribunt: erat enim is multo ante Miscovio hacreticorum principi invisus propter egregium in catholicam fidem studium. Huius indigna morte consternatam iuventutem, quae studiorum causa Cracoviae est; ac verendum esse, nequa seditio periculosior inde existat. Vale. Idibus decembris 1567. Romae.

## 3. GRATIANUS THOMICIO.

Ardet Gallia eo bello, quod nisi brevi insigni Regis victoria extinguitur, verendum est ne non ipsa modo universa incendio pereat, verum etiam ad vicinas quoque nationes funestae illae flammac adhaerescant. Nunc quidem res videntur ita esse comparatae, ut tam dif-

sicile sit futuri quid indicare, quam facile intelligere magnum ac pestiferum id esse bellum, et quo res Galliae atterantur necesse sit. Re ad divi Dionysii templum prospere gesta, plus existimationis hostibus quam. virium est ademptum. Cessere enim illi quidem, sed integra copiarum summa, quae et genere et numero et animis instructa ad dimicandum videtur. Aureliam petebant, sive ut eo totius belli sedem transferant, sive ut Germanorum auxiliis obviam proficiscantur, quae transisse Rhenum, et Galliae fines ingressa dicuntur, ducibus acerrimis iuvenibus Palatini, Landgragravii, et Virtembergii regulorum filiis, quorum singuli duo equitum milia ducunt. Horum motu omnes Germaniae principes liberaeque civitates esse in armis feruntur; sed non tam, ut quidem putatur, iniuriam cuiquam inferendi, aut se ullam in partem huic bello immiscendi, quam sui defendendi, si quid hostiliter quisquam moliretur, gratia. Constat enim illa gens variis, atque ita inter se cohaerentibus multorum regulorum et civitatum imperiis, ut dum pro sua quique vel potentia vel libertate intentis animis excubant, nullus armorum strepitus existere in iis possit, quin omnes codem sonitu excitati arma expediant, seque ad sua tuenda paratos ostendant. Qui Germanos transitu arceant, et ne se cum hostibus coniungant, prohibeant, Guisius et Tavanius cum iusto peditum numero a Rege missi sunt. In cuius castra nuper Arembergius cum Belgarum auxiliis venerat, in quibus esse scribunt nobilium iuvenum egregiam manum, qui extra ordinem duce Beavoio Arembergium secuti sunt, ut prima militiae tirocinia maxime pio et legitimo adversus communes omnium hostes bello susciperent. Rex ipse Condeium firmo exercitu insequitur, in quo totius

Galliae nobilitatem habet, praeter cos qui cum Condeio et ceteris impiorum ducibus consenserunt: et quidem regii omnes proelii cupidissimi, quo uno aut patriam, liberos, templa, aras, Dei religionem, fortunas omnium, atque ipsum Regem ab importunis parricidarum armis in perpetuum vindicent, aut pro his omnibus non honestam modo sed etiam salutarem mortem oppetant. Huius animi indices saepe in Regis castris audiri voces nunciant, qui inde venerunt; et nihil pacis mentione, quam nullam cum latronibus et fidei ac sacramenti desertoribus esse posse intelligunt, gravius aut odiosius esse omnibus.

In hoc ardore exercitus et tanto victoriae omine, non desunt tamen Regi puero domestici hostes, qui pactionum consilia clam misceant, ad quas Reginam. Regis matrem his dissidiis regiam sibi potentiam munientem descensuram facile sperant. Et haeretici non aspernaturi conditiones putantur; tum quia spoliatos se existimatione superiori proelio sentiunt, et ne ab se Germanorum auxilia excludantur timent; tum quia nova pactione interposita universam nobilitatem ab extremis regni finibus evocatam, et decernendi cupidam, alienatum iri a Rege putant, quod se contemptam ct delusam arbitrabitur, neque cam posthae si usus ferat dicto audientem futuram: sibi vero renovandi belli, et patrandi consilia, hoc rerum statu, neque occasiones alias, neque facultates defuturas. Haec disputant, quibus res Galliae et ingenia Gallorum cognita sunt. Itaque timere magnopere videmur posse, nequa confletur exitiosa et plena insidiarum pax. Verum moderabitur haec ipse Deus, cuius tanta causa agitur.

Regem Poloniae lustrato exercitu, qui constat innumerabili equitatu, Moscoviae fines ingressum esse, et

perenni vestri nominis hosti magna vi bellum inferre scribunt; sed, quo nihil in bello perniciosius, dissidere duces, milites nulla disciplina contineri. Tantos Regi conatus fortunet Deus! In Polonia pestilentia multa loca occupavit, atque eadem morbi contagio per Germaniam quoque oppido magnum mortalium numerum consumens pervadit, in qua prohibenda utriusque gentis mira est negligentia. Miscovio, quod quaeris, non solum qui successurus sit, sed an successurus omnino quisquam sit, ignoratur. Equidem quod coniectura provideri possit, Casinium puto: sunt qui przemisliensem episcopum arbitrantur, virum bonum et utilem rei publicae; alii alios; certus nemo. Cracoviae Volschium iuventatis doctorem ob dietum indigno supplicio innocentem periisse intellexisti. Multa indigna locis omnibus. Sed hoc nihil iniquius, haereticos non incessere modo verbis optimum quemque impune, sed etiam multos ab iis vi possessione ecclesiarum expelli, ecclesias ipsas non pro templis in quibus sacrorum mysteria siant, et iustis precibus placetur Deus, sed pro scholis impietatis, pro perditorum ac seditiosorum hominum receptaculis haberi, catholico ob dictum capitis ilico poenam luendam esse. Sie oves, ut aiunt, lupis committuntur. In conventu, quem Caesar Austriae habuit, magno studio a provincialibus efflagitata est sacrorum libertas; quod cum Caesar paucorum sactiosorum potentia sieri intelligeret, iis obiurgatis, illorum postulata reiecit. Orlicones Neapoli redicrunt. Conabor cos Romae ad iciunia retinere, quo tempore huius urbis religio et pietatis studia maxime cernuntur.

Haec scripseram mane, cum allatum est nobis venisse Romam Theodorum Sangiorgium nobilem iuvenem, qui narrat Ferrariae dixisse sibi Ducem, redditas tum sibi a Rege Galliae litteras, quibus rursum se cum hostibus secundo proelio conflixisse nunciat. Id Theodorus Romam veniens cum amicos an verum esset percunctaretur (huc prius nunciatum existimans) mirantibus iis, quod sibi dixerat Dux retulit. Confestim totam urbem rei sama pervagatur, atque omnes ingenti lactitia effecit; quae deciderunt, cum intellectum est, nullas neque Pontifici, neque cuiquam litteras ea de re esse allatas, et Theodorum nihil assirmare, sed tantum dicere se a Duce audivisse. Eodem tempore ex genuensibus lítteris ad mercatores scriptis confirmatum est commissam pugnam, hostium magnum numerum caesum, permultos captos, omnes dissipatos esse. Verum de re tanta, rumoribus et auditionibus fides non habetur. Solent enim haec interdum ab otiosis hominibus confingi et pro veris disseminari. Quamquam spem aliquam facit Theodorus auctor ex ferrarieusis Ducis verbis. Itaque suspensis animis expectantur in singulas horas certiores nuncii. Deum precor ut in falsum gaudium coniecti non simus. Vale. Romae •XII• cal. ianuarii 1568.

# 4. GRATIANUS THOMICIO.

Omnis amoris tui et curae, qua de mea salute sollicitus angeris, imaginem quandam et simulacrum penicillo atque coloribus expressum spectavi in tua epistola. Simili pictura ingenii tui Pogianum quoque huius artificii principem delectatum esse, ex eius litteris, quas proxime ad te dedit, cognovisti. An sua quemquam gloria tam putas lactari, quam ego, mi Thomici, tua hac laude et facultate triumpho? Ma-

cte virtute! te enim ad summa et natura finxit, et vocat Deus. Venit hisce diebus Romam ex Polonia Metellus Venturellus patris tui familiaris, qui sermones de te deque nobis cum eo habitos retulit. Mirum narrat eius in me studium, summum et maximum in Cardinalem, sic ut maius esse non possit. Laetor, quorum alter natura, alter voluntate, pari uterque amore tibi est pater, eorum quoque extare inter se benivolentiam. Nam hic quidem noster illum ita animo complectitur, ut pro eius salute saepe supplicet Deo.

Itali cuiusdam ex Brixia urbe, hominis nequissimi, levitate et perfidia paene magnum incommodum in Lithuania est acceptum, quod tamen Dei beneficio in ipsius et hostium caput omne vertit. Venerat is Vienna in Lithuaniam, ductus belli, quod geri a Rege cum Moscis acceperat fama, et spe, quod esset urbium municadarum peritus, militaris alicuius praefecturae: quae cum illum spes fefellisset, adscriptus tamen militiae Lieplovium in praesidium cum N. praefecto est missus. Id est oppidum in finibus' Moscoviae, a quo circiter viginti milia passuum Szucza Moscorum castellum distat, ubi hostium satis magna multitudo stationem habebat. Brixianus sive dolore iniuriae, quod se contemptum arbitrabatur, sive pravitate ingenii incitatus, nactus occasionem, quod palus, qua oppidum circumfunditur, et cuius aquis repletur fossa, hieme durnerat, et quod accidere illis locis saevitia frigoris solet, repente non solum hominibus pervia, sed etiam plaustris erat : moenium vitiis diligenter animadversis noctu ad hostes profugit. Hie qua parte infirmior sit munitio, et quam facili negotio capi oppidum possit demonstrat. Probatur res : confestim quatuor milia hominum ad Lieplovium oppugnandum ducuntur. At

qui Polonorum praesidio praecrat, ca die forte consilium habuit, in quo cum non adesset Brixianus, quaesitus, nusquam inventus est. Praefectus id quod res erat suspicatus, glaciem perfringi, milites in muro disponi iubet; quingentos ipse selectos equites totidemque selopetarios in proximam silvam ex oppido deducit atque ibi in insidiis collocat.

Hostes post mediam noctem silentio ad oppidum. accedunt, ac primo impetu ignem corum more sagittis et iaculis alligatum in aedificia gentis consuctudine lignea coniiciunt, ac multis locis incendunt. Miscetur acre initio certamen. Verum intentos oppugnationi hostes, poloni equites adiunctis sclopetariis repente a tergo sublato clamore adoriuntur, atque eodem tempore ex oppido signo accepto fit eruptio. Mosci circumventi, protinus in fugam dantur. Nostri caedendo terga usque ad Szuczam persequuntur, sie ut ex omni illo numero •XV• modo Moscorum evaserint. Reliqui aut interfecti aut capti omnes. Ex quibus electi sexaginta nobiliores ad Regem missi, ceteri per oppida distributi. Septimum iam hoc anno cum illis hostibus seliciter pugnatum est. In huius nuncii lactitia dolorem cocpi ex improbo nostri hominis conata, quod illius turpitudine facinoris, aspersa macula videtur italico nomini apud vestram gentem. Rex meta hostibus iniecto, Vilnam se cum regio comitatu recipiebat, exercitu legatis tradito, qui tripartito ad devastandam Moscoviam discedant, dentque operam ut superbissimi hostis contumaces spiritus refringant. Ipse de adiungenda Polonorum imperio Lithuania conventum principum Lublini habiturus ante cal. aprilis putatur.

1

ŧ

Caesar principibus Germaniae primum pro imperio interdixit, ut Regis Galliae hostes nulla re invarent.

Deinde cum equites scribi a Palatino, Virtembergio, et Landgravio intellexisset, quos Condeio auxilio mitterent, eos commonuit quam alienam ab eorum dignitate rem facturi essent, quantumque turpitudinis et invidiae apud omnes christianos Reges subituri, si seditiosos homines, et suo ipsorum Regi nefaria conspiratione caedem molitos, suis tuendos atque defendendos copiis suscepissent. Postremo denunciari illis iussit, contra imperii romani maiestatem esse facturos, si adversus Gallorum Regem milites in Galliam traducerent. Caesaris dicto obtemperaturi non putantur.

Rumor, quem tibi perscripsi de novo proelio a Rege Galliae cum hostibus facto, plane estluxit atque extinctus est. Res nunc verti illic in eo videtur ut se Germani, qui Rhenum transierunt, cum Hugonotiis non coniungant, quos regii sperare dicuntur excludi posse, et rem aute ad proelium deduci. Si hoc fiat, explorata victoria: si hostium copiis Germani accesserint, anceps bellum. Regii interdicti, quo haeretici omnium magistratuum administratione privantur, latinum e gallico factum huic epistolae subscripsi. Matiscona in Heduis, quam initio belli propter loci opportunitatem haeretici occuparant, a Niverni duce ad deditionem compulsa est. Is oppugnatione instituta, ubi crebris maximorum tormentorum ictibus concutere moenia coepisset, atque ea disiici hostes animadverterent, catholicos homines, quorum intus magnum numerum habebant, in moenihus collocant, atque ipsos ingentium globorum petitionibus sic exponunt, ut sine illorum omnium miserabili caede peti tormentis muri non possent. Motus misericordia optimorum civium dux oppugnationem intermittit. Hostes ad eum de deditione mittunt. Qui sive negotii dissicultate deterritus, sive quod ad Regem

properans detineri ca oppugnatione diutius nolebat, indignantibus militibus oppidum in deditionem accepit, pactus ut praefectos militum numero «XVII» cum equis atque armis, ceteros cum singulis gladiis abire salvos pateretur, side ab iis atque iureiurando accepto contra Regem eo bello arma non laturos. At Genevam petentes ab agrestibus hominibus, qui se ab his male acceptos meminerant, passim iniquis locis circumventi, ipso connivente Nivernensi, ad unum omnes direpti atque intersecti sunt.

### INTERDICTUM REGIS GALLIAE.

Carolus Galliae rex omnibus qui haec legent S. D. Cum regni nostri totius status maxime duabus quasi columnis innixus fulciatur omnis et sustineatur, religione et iustitia, iisque ita inter se connexis atque coniunctis; ut dividi aut separari nullo modo possint; et cum Galliae universae unus sit Rex, veluti in caelo divino consilio unus est sol constitutus, pari quoque ratione divinae religionis unam complecti sententiam, iisdem legibus, eadem iustitiae regula ab eodem ducta fonte, regi atque contineri omnes debent, ut Deo cultum, Regi honorem tribuentes, pravis opinionum dissensionibus sublatis, uno omnes sensu, una mente iustitiam colant. Itaque cum intelligeremus, quantum confusionis omnibus rebus in regno nostro, quantumque detrimenti attulerit religionis et sacrorum novitas ista et discordiarum plena disceptatio; et cum plerosque dolose ad magistratus consequendos, et publica munera administranda trusos, qui non modo catholicae sidei non cultores, sed etiam eius quam ipsi tuemur religionis inimicissimi extiterint, ex caque re infini-

tum malum invectum in regnum, innumeras coortas seditiones, et ius propterea magno dolore nostro, et nostrorum incommodo populorum, inaequabiliter dictum, animadverteremus; quae certe non accidissent, si ii qui potestatem gerebant, catholicae pietatis amatores fuissent, nostraeque colentes religionis sanctitatem, a catholica se ecclesia non seiunxissent; huic malo occurrendum esse censuimus. Et quia optamus maxime, ut aeque ius et integre unicuique tribuatur, quod est alterum fundamentorum, quibus nostrum niti imperium diximus, idque fieri non posse videamus, nisi magistratibus et iuri dicendo viri praeficiantur, quorum spectata sit fides et pietas, qui Deum revereantur, nobis pro co dignitatis gradu, in quo nos Deus beneficio suo constituit, honorem habeant; statutum et decretum habemus, atque decernimus et statuimus, ita ut antiquari aut infirmari posthac interdictum hoc nostrum nunquam velimns, ut quicumque sive a nobis renunciatus, sive in mortui locum suffectus, sive ab alio substitutus provinciae aut alii publico muneri iurisdictionem habenti praeficietur, is ante quam magistratum ineat, suam de tota religione sententiam profiteatur apud procuratorem nostrum, qui diligenter de cuiusque vita, moribus, disciplina perquiret: et qui vel confessione sua vel inquisitione, alterius quam catholicae et romanae religionis, quam ipsi colimus, sectator inventus fuerit, ei potestas nulla committetur, sed protinus alio subrogato, reiicietur. Quod si quis post acceptum honorem in prayas opiniones diversum abduci se patietur, huic abrogabitur imperium, loco ipse amovebitur, eiusque munus alteri mandabitur nostrae religionis cultori. Atque haec mens est et voluntas nostra. Volumus autem et

mandamus omnibus praesectis, decurionibus, magistratibus regni nostri, ut decretum hoc cunctis edicant, perscribant, et ut ei obtemperetur, diligenter curent.

## 5. GRATIANUS TROMICIO.

Accepi tuam epistolam vulgari sermone nostro scriptam (1) sane eleganter, et verbis et sententiis sic aptam, ut si in media Italia natus institutusque esses, perfectius atque omnino accommodatius loqui non potuisse videaris. Singularis hace est tua laus, quascumque adieris gentes, illarum linguas admirabili ingenii felicitate, tam percipere celeriter, quam scienter imitari. Huius quidem linguae cognitio tibi spernenda non est, tum quia versanti in Italia usui, et ubique ornamento crit; cum omnes prope iam artes libéralesque doctrinae, nostro sermone et absolute comprehensae, et copiose explicatae sint, sie ut summorum ingeniorum industria locupletata et exculta oratio cum illarum linguarum facultate conferri posse videatur, a quibus ipsa tota emanavit. Itaque nostra legens, utiliter operam posuisse te senties. Attamen quia is vivit sermo, et quotidiana nostrorum hominum consuetudine facile addiscitur, multum ut in co studii pouas, non necesse est. Omnis tibi labor in latina oratione exornanda consumatur, cui et nobilitate et ubertate nulla antecellit; et ipsa certe in co reliquis praestat, quod communis nobis sit cum omnibus paene nationibus; ut a quibus moribus, legibus, institutis, locis, longissime distamus, cum his huius communitate sermonis, quodam modo

<sup>(1)</sup> Extat hace italica Thomicii epistola inter'illas Pogiani T. IV. p. 369, ubi Lagomarsinius in adn. profert e suo codice hace ipsa Gratiani nostri. verba.

consociemur, iis nostra communicemus; illorum ipsi res cognoscamus. Huc tu intendere animum debes, et omne studium ad eloquentiae studia conferre. Nam sicut ceteris artibus ingenium, ita ingenio ipsi hace decus et lumen affert: et in ea tu gente, atque eo loco natus es, ut tibi hace facultas magno futura sit ad ea consequenda, ad quae nobis factus esse videris, praesidio: neque enim dicendi exercitatio tam necessaria est iis, qui unius dominatione devincti, quemadmodum ea honeste utantur non habent, quam iis quibus libertas sit, quae velint quaeque sentiant de re publica dicendi.

Te, praeter cetera naturae muncra, hoc quoque beneficio cumulavit benignitas Dei, ut in eo regno nascereris, in quo est regia potestas circumscripta legibus, ut ea nihil officere communi libertati possit; et Regi in administranda re publica plus concessum auctoritatis, quam potestatis permissum sit. Est vobis praeses et custos publicae libertatis senatus, a cuius consentiente voluntate ne Regi quidem discedere licet: in hunc ex omni nobilitate ii leguntur, quorum est probata et cognita virtus : horum liberac sunt de re publica sententiae: in hoc et rerum pondere prudens, et verborum ornatu splendida regnat oratio; et tantum quisque inter ceteros eminet existimatione, quantum dicendi laude excellit. Sunt praeterea illae singularum provinciarum ad concilia regni, quae frequenter haberi solent, missae legationes, quae maxime cloquentia enitent; quamquam hae quidem sapienter institutac co immoderata licentia progressae iam sunt, ut quos vindices libertatis maiores vestri esse voluerunt, verendum sit ne ab turbidis corum consiliis, scrvitutis aliquando initium oriatur.

At ut ad illud revertar, ad hanc te artem, in qua cum summa gloria summa voluptas est, totum censeo conferas, reliquarum rerum scientias adiungas tibi tamquam huius comites atque administras virtutis. Mihi enim in te, mi Thomici, intuenti, quod tibi saepe iam scripsi, et scribere nunquam desinam, hoc esse curriculum singularis et ingenii et industriae tuae videtur; teque in ea tempora incidisse intelligo, ut si ad dignitatem generis, et ad cetera tum fortunae tum animi subsidia, quibus instructissimus es, haec accedat dominatrix animorum vis et facultas eruditae et copiosae orationis, magnum praesidium in te collocaturi omnes honi, magna ipse patriae adiumenta ad sanandos, quibus conflictatur, morbos, et veterem disciplinam restituendam, importaturus esse videaris. Ad hanc laudem, nt Pogiani summi viri litteris adiuveris, tibique ab eo ratio et via tradatur qua progredi debeas, mibi erit curae ; quamvis a rogando homine deterrent me eius maximae occupationes; et est sane ipse in hoc toto genere fastidiosior, quam ut cuiusquam rogatu scribere soleat ; extorquere me tamen aliquid posse confido ; nam illius capiendae voluntatis ego auceps sum optimus: tu modo ad cum in cam sententiam, de qua te superioribus meis litteris monui, scribito. Vale •IIInon. ianuarii 1568.

Rerum novarum neque, erat quiequam magnopere tibi quod scriberem, et augustia temporis (nam haec hora noctis sexta dictabam) plane iam excludebar. Quae in Gallia gerantur, incerta huc sine auctore rumoribus nunciis perferuntur. Incubuisse diligenter in hoc negotium Hugonotii videntur, ut omnes obsideant regni egressus, ne quis penetrare in Italiam possit, quo Pontificis et reliquorum principum consilia, ob

incertos illarum rerum nuncios, suspensa habeant. Ex antuerpiensibus tamen litteris haec feruntur: Condeium ad Regem legatos de pace misisse co consilio, ut interposita mora, tempus Germanorum auxiliis, in quibus spem omnem haeretici collocatam habent, ad se veniendi detur. Ob hanc causam modo veniam poscunt, modo dissicultates interiiciunt. Quam persidiam Rex animadvertens, unam esse concordiae conditionem Condeio respondit, si positis armis supplex ipse ad se veniat, exercitumque dimittat; ad haec ut seditiosorum conciones, quarum licentia concidit Gallia, toto reguo tollantur: Condeius ipse, et qui eum secuti sunt, a re publica atque omni magistratu in perpetuum amoyeantur. Denunciari praeterea Rex Condeio iussit, ut populandis agris vastandisque regionibus abstineat; si non fecerit, se de uxore eins et liberis, quos in Germaniam obsides cuntes, interceptos habet in custodia, iustum supplicium sumpturum. Scribunt peditum tria milia et quingentos equites Sequanorum ad Condeium proficiscentes, ab regiis fusos ac dissipatos esse. Sed hace omnia certius nunciari brevi necesse est.

In Belgis Dax Albae, qui illis provinciis cum imperio praeest, in praecipua quaque urbe aedificare et communire arces aggressus est, ut in iis singulis Hispanorum praesidio collocato, atque his tamquam frenis turbidae genti iniectis, populi in fide et officio contineantur. Quid illis nova suscepta hacresis pepererit, nac brevi sensuri sunt, atque intellecturi, illa arma adversus catholicam religionem sumpta, iusto Dei indicio, in corum cervices recidisse.

## 6. GRATIANUS THOMICIO.

Qui factum sit quod mihi nullas abs te litteras attalerint proximi tabellariii, nulla coniectura assequor; quidvis enim potius suspicari possum, quam te nihil scripsisse. Quod si ita est, et datac a te litterae casa aliquo interierunt, cas ego periisse mihi nolo; et tibi plane mando, ut illud quicquid fuit, quod postridie idus ianuarii scripsisti, mihi reddas. Hic summa est gallicarum rerum expectatio, in quas nunc maxime omnium mentes conversae sunt, quod in eius belli eventu, ceterorum quoque regnorum salus et incolumitas verti videtur. Quod tibi proxime scripsi, Condeiani simulatione pacis, quo tempus Germanis adventantibus daretur, octo dierum inducias a Rege impetrarunt; atque permoveri se patriae periculo, quae externis et infensis gallico nomini nationibus obiiceretur; et civilis sanguinis effusione, ita belle simulant, ut fidem facerent sceleris eos paenitere, ac redituros ad sanitatem: nam et admissorum veniam petebant, et velle se ipsos et suas fortunas in Regis fidem et clementiam tradere prae se ferebant; ad camque rem Rotellini Ducissa aliisque nobilibus feminis interpretibus utebantur, quae sexus privilegio tutae, ultro citroque libere commeabant. Quae omnia eo videlicet pertinebant, ut octo dierum mora interposita, Germani appropinquarent, ipsi interea decertare proclio non cogerentur. Erant enim paene collata castra, cum inter utrumque exercitum flumen modo illaberetur, cuius pontem Condeiani tenebant.

Hoc igitur interiecto induciarum spatio, ac regiis concordiae spe turpiter clusis, Hugonotii noctu rescis-

so ponte silentio castra moverunt, et Germanis obviam profecti sunt, quorum discessus ante quam a nostris animadverteretur, pous reficeretur, copiae traducerentur, ipsi magno intervallo antecesserunt; et quacumque iter faciunt, calamitatis instar et turbinis vastant et exinaniunt omnia; pecora, frumenta, et reliquos commeatus aut secum avehunt, aut corrumpunt, ne nostris insequentibus sint usui. Regii duces praemissis equitibus qui hostium iter morarentur, reliquim exercitum traiecerunt, et abeuntes persequebantur. Sed Hugonotii summa adhibita contentione et labore, cum in eo positam salutis spem. habcant, si ad se Germanos recipiant, antevertisse putantur, et se cum Germanis equitibus numero ad sex milia coniunxisse. Id si ita crit, metuo quem finem hoc bellum habiturum sit. De illorum crudelitate in bonos, quae inde scribuntur, referre dispudet. Ad summam, sine discrimine omnes homines catholici nominis singularibus cruciatibus necant; non sexui, non actati parcunt, occisorum pecuniis fortunisque se suosque alunt. Atque haec simul instituto et more suo, simul ut multitudinem his contaminatam facinoribus, et a Rege et a religione magis aversam, et ex desperatione veniae et societate scelerum, sibi magis obnoxiam faciant. Qui illam concitent incendantque, iisdem illis utuntur praeclaris evangelii doctoribus, quos habent magistros et antistites totius impietatis. Horum lingua tamquam seditionis flabello illae ventilantur sacrilegae latronum copiae, et ad haec scelera impelluntur.

Ex Polonia id modo scribunt, habuisse Regem Lithuaniae conventum, ex coque in spem venisse illam nationem regno Poloniae in perpetuum adiungendi commodis conditionibus; caque de re in Poloniam venturum brevi, et principum utriusque gentis concilium Lublini habiturum. Sed hace fortasse tu melius. Orlicones Tiburim concesserunt, ut villae Hadriani immanes ruinas et cetera antiquitatis monumenta, quae illic iacent plura, inspiciant. Patavium post paucos dies cogitant. Vale, et Pendasium et Pomorschium salute impartire meis verbis, atque ipse a Pogiano et Rosdzrazonio salve 'IIII' id. ian. 1568.

Romae his diebus migravit e vita Cardinalis Araecaeli Franciscanorum sodalis, illorum qui ligneis crepidis utuntur, vir ob excellentem probitatem, et eius disciplinae cultum, in quam se ab adolescentia tradiderat, a Paulo quarto pontifice maximo in amplissimum Collegium lectus; quem honorem magna humanitatis et innocentiae laude ita gessit per decem annos, ut superioribus comitiis parum abfuerit, quin Pontifex maximus crearetur. Vitam inter sodales suos, a quorum consuctudine et contubernio ne Cardinalis quidem discesserat, reliquit, annum agens sexagesimum octavum. Elatus est magna frequentia bonorum, et in aede divac Mariac Araccaeli, vulgari sepulchro, sicut ipse antea pracceperat, conditus. Testamento hercdem instituit hospitalem domum divi Iacobi, practeritis suis omnibus, quos paulo supra cam fortunam reliquit, qua nati sunt, humili atque infima.

## 7. GRATIANUS THOMICIO.

Tu quidem aptis et multis, verbis, et sanc subtilius et sapientius quam in istam actatem cadere posse videatur, philosophatus es in tua epistola, et ex intima socraticorum scientia mirificam mihi disputationem deprompsisti; in qua singulare acumen tuum cum pari amore erga me enituit : utrumque ex ingenio et humanitate tua, utrumque mihi gratissimum. Quo magis doleo, non esse nunc mihi tempus arbitratu meo rescribendi: prorsus distinebar. Vide quantum absim ab eo portu, in quem tu me crebra hortatione, et luculentissima modo epistola, quasi secunda anra invehere studuisti: qua propellis tu quidem me in pacatum interdum sinum, ubi paulum requiescere possim; at quamdiu illa uti trauquillitate licet? Resorbeor iisdem continuo acstibus, et in altum referor, sie ut evolure e conspectu fere fugiens terra videatur. Tu vero non desistis, et qua vales arte navim ad portum dirigis semper, et adversis niteris fluctibus: nihil tamen adhuc agis, et ut tuo verbo utar non proficis hilum: vehementiores enim venti reslant, quam ut'eis resisti aut contra tendi possit. Itaque ille mihi spectandus est portus, quem cum cepero, verendum non erit ne me inde ulla vis, ulla tempestas exigat. Biennium, mi Thomici, et tempori et studiis tuis, et fructui nostro, quem ex hac commoditate litterarum percipimus accessisse, quid laetari me dicam? qui tristibus assidue et curis et molestiis occupatus, ad huius nuncii lactitiam paene revixi. In summa gaudeo immortaliter, co quidem magis, quo spero fore, ut buius totius temporis maiorem partem una agamus. Tu modo quantum de mea salute laboras, tantum fac diligentiae in tua valetudine conservanda ac tuenda adhibeas. Vale. Romae «XVI» cal. febr. 1568.

## 8. GRATIANUS POMORSCHIO s. D.

Biennii ista prorogatione, atque hoc toto patroni

tui consilio equidem triumpho. Nec sane scio, quid milii gratius accidere potuisset, tum quod nobis fruendi amore et consuetudine nostra, cuius rei avidissimi utrique sumus, facultatem spero futuram; tum etiam multo magis, quod Thomicii mei tempori studiisque mirifice prospectum intelligo, de quibus equidem non minus laboro, quam de ipsa salute et valetudine mea, qua nihil mihi debet esse in vita carius. De nostro adventu ad vos certi nunc quidem tibi nihil audeo affirmare: lis nobis et controversia est cum Farnesio Cardinali summo summaeque potentiae viro (1): huius nos causae indicium relinquere nullo modo possumus. Statutum certe habemus, ea finita, et ut speramus secundum nos iudicata causa, Veronam proficisci, quod futurum arbitror ante cal. iunii: quamquam harum rerum definitum tempus statuere quam disticile sit non ignoras. Verum de hoc scriham tibi postea. Tuas litteras ad Scalovium misi Neapolim, ubi ipsum agere intellexi. Semina conquiri mandavi; ea dabo Orliconibus vestris, qui Patavium perendie proficiscuntur. Vale. Romae •XVI• cal. ianuarii 1568.

## 9. GRATIANUS THOMICIO.

Ex superioribus meis litteris, quae nunciabantur e Gallia cognovisti; haec postea subsecuta sunt. Condeius postquam simulata paenitentia regios duces spe concordiae per inducias elusisset, et Matronam relinquere difficultatibus rerum compulsus ad recipiendos ad se Germanos profectus esset, quamquam multum antecesserat regios, ita tamen contendere, quin nostri celeriter insecuti novissimum eius agmen assequeren-

(1) De hac lite Gratianus in Card, Commendoni vita lib. IV. 15.

tur, nequivit; a quibus diu male habitus, multis suorum interfectis, et parte impedimentorum amissa, cum ubique instarent atque urgerent regii, in Mediomatrices extra regni fines se recipere coactus est: ibi se se cum Germanis coniunxit. Regius exercitus quindecim milia passuum louge ab hostibus consederat, cum ab omnibus rebus paratissimus, tum robore et numero militum paene invictus: sic enim Rex ipse Birragae Lugduni praesecto scribit, eas se habere in armis copias coactas unum in locum, ut instructiorem et firmiorem exercitum nemo unquam superiorum Galliae regum habuerit: quem quotidie scribunt augere fortissimorum equitum turmis, cum ad tantum communis salutis periculum excita toto regno nobilitas Regi difficillimo eius tempore certatim opem afferre contendat. Ad haec venisse in castra Ludovicum Gonzagam Niverni ducem cum Helvetiis et italico equitatu. Et non contemnendas praeterea manus Guisium, Aumalium, Vellievillium ducere, queis regni aditus sic, ut ingressu hostes prohibeant, tuentur. Mirum vero esse ardorem omnium ad pugnam militum; pacis mentione nihil odiosius, nihil molestius omnibus. Nec tamen cius actionem a quibusdam intermitti, subortumque propterea aliquid inter exercitus principes contentionis, ad quam sedandam, explicandumque de totius belli ratione consilium, ut aiunt quidam, ut alii suspicantur, ad pacis conditiones conflandas Reginam regis matrem, Lutetiae relicto filio, dispositis ad celeritatem equis, rheda vectam ad exercitum excurrisse.

Res in magna expectatione sunt; etiam in spe bona, nisi Reginae animum nomen ipsum inane pacis mollierit. Illud certe omnes intelligunt, rei christianae publicae paene universae fortunam in unum hoc bel-

lum coniectam esse. A Condeio Claramontium cum suo equitatu domum discessisse; idem Genleium fecisse, atque utrumque hoc facto sperare se a Rege impunitatem consecuturum. Prope Catalaunum oppidum deprehensae in vico quodam Condeianorum sex turmae equitum a Brisachio veteri et strenuo duce vapularunt sic, ut perpauci evaserint. Hoc ipso ex oppido cum adventu regiarum copiarum Hugonotii omnes aufugissent, uxoribus, quas domi reliquerant, ut post intromissos milites, signo accepto uno omnes tempore urbem incenderent, praeceperant. Sed ceterae impeditae metu mandatum perficere non sunt ausae, una suas ipsa aedes subjecto igne inflammavit, qui, quia ligneis fere aedificiis oppidum constat, celeriter dilatus prius integram oppidi regionem absumpsit, quam succurri a militibus atque extingui incendium potuerit. Lansachii filius a Rege cum litteris et mandatis ad Palatinum Rheni cum Palatini ipsius legato missus, ab adversariis interceptus est, fraude legati, qui eos de suo et Lansachii itinere clam monuit. Mandatorum commentarii et litterarum fasciculi, servi side et industria, in hostium potestatem non pervenerunt.

Litterae cal. ianuarii datae ex castris Germanorum, illos nunciant non militum sed latronum more loca omnia quae incurrerint diripuisse; Wolfangi Nimburgensis, e familia Palatinorum, agro magnam depopulationem intulisse; qua de iniuria cum ipse questum ad Casimirum ducem misisset, responsum est dolere se Wolfangi gentilis sui incommodis, suam vero non esse apud milites tantam auctoritatem ut cos a maleficio coërcere possit: turpis quidem confessio iu imperatore, sed tamen vera; sic enim scribunt, in illis castris nullam disciplinam, infinitam esse omnium rerum licen-

tiam; milites Casimirum ducem potius ad bellum sequi, quam imperatore uti, ipsi pro libidine cuncta administrant. Potuisse magnam partem eius equitatus a Casimiro abduci, si, qui conduceret uberioribus stipendiis, inventus esset. Philibertum marchionem Badensem, qui duo milia equitum, ut Condeio militaret confecerat, indignatum quod stipendia a Condeianis differrentur, frigideque res pecuniaria explicaretur, in Regis partes traductum esse, litteris Spira allatis confirmatur; ac pridie cal. ianuarii, stipendio accepto, Regi se militari more sacramento obligavisse. Philippum quoque Hessum cum mille quingentis equitibus conductum se cum Guisio coniunxisse, expectarique in dies Iohannem Willelmum Vinariae ducem cum quatuor milibus equitum a Rege magnis praemiis e Saxonia evocatum. Haec novi. Ad tuam epistolam vix est quod rescribam, aut ne vix quidem; nihil enim habet praeter ipsius excusationem brevitatis. Valc. •IX• cal. ian. 1568.

### 10. GRATIANUS THOMICIO.

Scito nos incuntibus iciuniis Roma discessuros. Quid gestis? Me ctiam antecursurum recta Patavium, dum Cardinalis in Ferrariensi subsistet, nosque una annum ipsum acturos. Rem omnibus partibus iucundam, mihi etiam salutarem, qui hisce curis occupationibusque paene confectus discessu primum ipso relaxabor; caelo deinde isto, et tua consuetudine, qua nihil mihi est optatius, recreabor atque reficiar. Cura ut te valentem offendamus. Illa quae inter Commendonum et Farnesium Cardinales de veronensi divite sacerdotio erat controversia, iudice ac disceptatore Poncerdotio

tifice dirempta est, Farnesio causam, qua inferiorem se intelligebat tradente; quae res consilium profectionis nostrum maturavit.

Cum Pogiano longus mihi hodie de te sermo. Et te diligit magnopere, et tua causa iam omnia cupit; et magnae curae illi est, ut laudis et gloriae cursum quem instituisti tencas atque perficias; quam ad rem omnem tibi operam, si Romam veneris, pollicetur. Paulo quoque Manutio mirifice te venditavi, item aliis multis. Itaque, cum quanta de te sit omnium expectatio inintelligas, sac te ita compares, itaque instructus venias aliquando in hanc urbem, ut hominum de te summae opinioni respondeas. Sed ego tecum de adventu tuo ridicule nunc ago, qui ipse ad te propediem sim profecturus. Bononiae Lesniovolscius ab insidiatoribus, qui se in cius domo condiderant, in cubiculo ad ignem sedens in capite secundum aurem grave vulnus accepit; id ego ex praeceptoris ipsius litteris cognovi, curavique ut ca de re et alexandrinus Cardinalis ex auctoritate Pontificis ad bononiensem practorem, et noster quoque Cardinalis vehementer scriberent, quo tam nesarium ausum severe vindicetur: vitae periculum nullum erat. Post exactum Galliae finibus Condeium nihil est magnopere nunciatum. Rumores modo et susurrationes ingratae omnibus veniunt, de concordia et pactione aliqua conflanda agi, venisseque a Condeio Reginae permissu, Lutetiam ad Regem hac de re Sciatilionum, illum quem Pius quartus ob haeresim senatu movuit. Deus bone, caccitatem animi et stultitiam non ferendam! Quod enim bellum hac erit pace exitiosius? aut quae pax esse potest cum iis hostibus, qui pictate, fide, religione incolumi, se salvos fore non

In Germania convenire Fuldam a Caesare et ab electoribus missi legati, specie quidem ut de sumptibus gothensis belli quod nuper ab Augusto saxone adversus Iohannem Federicum Vinariensem ex Caesaris auctoritate gestum est , agatur, re autem ipsa, ut tot Germaniae motus componendi ratio exquiratur, atque eorum licentiam coërcendi, qui privato consilio contra leges proximo augustano conventu sancitas, milites scripserunt, exercitumque confecerunt. Ac praeterea ut serpenti ac dimananti quotidie latius Hugonotiorum malo occurratur; quod nisi fiat, imminere perturbationem ac conversionum omnium rerum intelligunt : ad plures enim quam quisquam putat huius sceleris contagio pertinet; et quid in hac venditata et pietatis fuco praeclare illita religionis causa delitescat, patere etiam iis coepit, qui contra catholicam ecclesiam hanc pestem diu aluerunt. Venenatos Hugonotii libellos germanico sermone scripserunt, religionis causam immanibus suis cupiditatibus praetendunt fallacissimeque ostentant, pro ea tuenda multitudinem ad arma vocant: regum ac principum iniquam dominationem seditiosissime insectantur; alios potentiae, licentiae alios, omnes praedarum spe, sollicitant. Horum librorum infinitum numerum tota Germania passim dividi, pervulgari, atque edi populis curant: itaque ii non leguntur modo, sed etiam ediscuntur, ac mirifice deprayant imperitorum animos. Quamobrem Lutherani, qui hos ante protegebant, iisque quasi emissariis uti in catholicos consueverant, nunc sero sentiunt quantam perniciem foverint. Horum malorum multa semina in Polonia quoque dispersa feruntur, miscereque polonos quosdam viros nobiles cum Gallis consilia. Res prorsus omnes spectare ad interitum videntur.

Tu cura ut valcas, et Pomorschium saluta, et ipse a Cardinali et a Pogiano salve «VIII» idus febr. 1568.

#### II. GRATIANUS THOMICIO.

Vide quam mihi omnia ad voluntatem minime cadant. Multos Pontifex Cardinales ex Urbe in suam quemque ecclesiam dimisit, nonnullos ctiam invitos; Commendono discedendi veniam sponte et quidem studiose petenti et multas causas sibi ad proficiscendum necessarias afferenti, praecise negavit, quod eius praesenti opera et consilio incommode se carere diceret. Honestum id quidem nobis, sed haud scio an etiam invidiosum. Quid quaeris? Tuli molestissime: omnem enim exoptati congressus atque adeo convictus nostri anteceperam animo iam fructum, et cum plenis in portum velis ferri mihi viderer, repente ab ipso ingressu atque aditu portus sic reiectus sum in altum, ut metnam qui navigationis huius finis futurus sit. Reliqua est una spes, qua me ipse consolor, transactis ieiuniis, Pontisicem, ut excurrat istô Cardinalis, permissurum. Quod si ne id quidem impetretur, ego certe mihi consilium capiam, et me quovis modo ad te, quem unum suavitate, amore, consuctudine mederi affecto animo, et afflictae valetudini posse reor, eripiam. Hoc tibi polliceor, planeque confirmo. De litterarum brevitate sine causa abs te accusor, praesertim cum mihi gravibus oneribus presso, in tanto otio par ipse non sis. Equidem et cetera argumenta paene omnia consumpsi, et nihil praetermisi quod novi huc afferretur, quin tibi perscripserim. Nunc quidem sum brevior, quia nihil erat aliud quod scriberem. Iulio

Savorgnano reddidi tuam epistolam, cuius fratri et patruo peto abs te ut salutem dicas meis verbis. Vale.

#### 12. GRATIANUS TROMICIO.

Et eram ipse occupatus, et habebam tibi quod scriberem nihil, et brevem admodum epistolam a te acceperam. Quum quo abundas ipse otio, ego caream, vide ne tibi turpe sit, me in scripto uberiorem esse quam te. De nostri discessus dilatione cognovisti iam ex superioribus meis litteris. Perferendi sunt duo nobis menses, quibus scio nihil futurum nostrum utrique longius; sed obdurentur tamen. Pogiani rationem imitandi Ciceronis quod probas, tenesque atque imitaris, excellentiam in co ingenii tui declaras. Incumbe in hanc laudem, sine qua ceterarum artium scientia, ut multum habeat utilitatis, illo certe splendore et gloria caret, in qua plurimum est admirationis et fructus. Sed ne tibi haec ab aliqua re nova inanis veniat epistola, Regis Sveciae acerbitas illa et crudelitas, cuius tantam suo nomini notam inusserat, in manifestam demum iusaniam discessumque a mente erupisse narratur; ipsumque propterea a suis captum in publica custodia haberi, et gubernationem regni Finlandiae Duci, carceribus educto, quibus eum Rex frater dia torserat, traditam. Vide quam sit humanarum rerum fluxa commutabilisque conditio! Epistolam ad te mitto mihi e Gallia allatam, scriptam tibi ab Erasmo Dzialinio. Resignata est, quod eam in arculam, quam Rosdzrazonius a fratre accepit, coniecerant, in qua argenteae fibulae, torques, et serramenta erant nonnulla, quibus omnium paene epistolarum, quae multae in ca arcula erant, signa rescissa sunt. Valc. Romae. Cal. martii 1568.

### 13. GRATIANUS THOMICIO.

Non tanti est Romae Cardinalem sieri, ut consuetudini nostrae sexaginta ipsi dies cripiantur. Qui quidem mihi dies omnibus annis longiores suturi sunt: credo item tibi, qui acceptis prioribus meis litteris, quibus te de prosectionis nostrae consilio seceram certiorem, quibus gaudiis exultaveris, sacile tua epistola declarat, quae prosecto ipsa gestire laetitia mihi visa est. De Gallia institueram tibi omnia scribere, quae quidem huc nunciabantur; sed scito dierum plurium intervallo nihil esse ex iis locis certi allatum. Rumoris modo nescio quid assunt, eius concordiae consilia iniri, quae brevi eo acerbius et exitiosius paritura bellum videatur hoc ipso quod nunc geritur, quo concussa et iam labesactata Regis legumque auctoritas novis motibus sacilius deiici atque everti poterit.

E Svecia tragica quaedam nunciata sunt. Ericus rex furens scelere atque amentia Catharinam Regis vestri sororem feminam summae innocentiae et probitatis, quam cum eius viro Finlandiae Duce in arctissima custodia aliquot annos habuerat, Mosco hosti decreverat tradere, et ea de re ad barbarum legatos miserat. Qui nihil sibi optatius, nihil suis consiliis opportunius offerri posse intelligens, cum ipsis legatis egregiam nobilium equitum manum proficisci iusserat ad suscipiendam ad seque perducendam Catharinam. Hos cum Sveciae fines ingressos, atque adventare, Erico regi esset nunciatum, confestim qui fratrem et fratris infantem filium in carcere occiderent misit, eiusque uxorem Moscis dederent. Asservabantur ii in oppido circiter quindecim milia passuum a regia distante.

His imperatis, horarum vix trium intervallo tanta subito commutatio voluntatis insecuta est, et ex cogitatione concepti facinoris tantus repente dolor Regis animum invasit, ut protinus minorem natu fratrem ad se accersiverit; rem ei aperuerit, et celeriter revocari percussores iusserit; ipse eodem paene tempore exierit cum fratre et proceribus regni, qui tum aderant, et ad captivum Ducem contenderit, praemissis qui eum et uxorem custodia eductos Regem expectare imperarent. Ubi in conspectum ventum est, ignaro adhue Duce quid sibi et coniugi esset futurum, devolvitur ad genua fratris Rex, et slens et supplex magnis precibus ipsum et Catharinam coniugem obtestatur ut sibi ignoscant et veniam dent. Crudelem se in ipsos non tam sua sponte quam quorumdam artificiis impulsum fuisse: hanc tamen acerbitatem suam qua posset maxima humanitate compensaturum: regnum, cuius ipse libidine eis infestior fuerat, et pro aemulis duxerat quos imperii consortes habere debuerat, acciperent; se ea fortuna contentum fore, quam ipsi dedissent. His dictis, sese regno abdicat, et fratrem regnare iubet. Qui subita re attonitus, Regi summisse respondit, praeteritorum culpam in parum utrique fideles consiliarios conferens; demum gubernatione regni suscepta, Regis appellationem in praesentia repudiavit. Quid multa? Qui modo in vinculis vitae incertus, miser habebatur, Rex; qui felix ante sibi visus fuerat, et impotenti dominatu cunctos exercuerat, privatus ab eo congressu discessit. Hand scio an quid actate nostra memorabilius acciderit. Sunt qui scribant, Evicum non paenitentia neque sponte regno cessisse fratri, sed conspiratione principum coactum. Habes tragoediam Erici. Aliud quod scriberem nihil erat.

Pomorschio igitur salutem. Et vale. Romac. Pridic eal. martii 1568.

# 14. GRATIANUS BRESNICIO.

Non tam occupationibus meis, quibus sane distineor, impeditus pridem ad te nihil dedi litterarum, quam ductus expectatione reditus ad Urbem illius qui nobis superioribus mensibus litteras abs te et posnaniensi episcopo attulit. Sic enim et tu mihi significaras, et saepe confirmavit Ticinius, ipsum paucos Neapoli dies commoratum Romam rediturum, atque hine recta in Poloniam profecturum. Huius ego spe distuli ad te scribere; quamquam, ut vere dicam, in hoc officii genere, nisi subsit necessaria scribendi causa, soleo esse negligentior. Ut ut est, quidvis potius tibi in mentem veniat suspicari, quant de animi nostri constantia erga vos; quam non officio litterarum, in quo fuçosi quoque amici diligentes esse possunt, sed voluntatis studio spectare debetis. Hoc contendere vos nobiscum laetamur, vinci a vobis nunquam patiemur-Thomicium admonebo ego libenter vestris verbis, ut vos saepius litteris appellet; nam ci et in summo otio negligenti esse non licet, et in iis nunc studiis versatur, quae crebra atque accurata scriptione maxime excoluntur; in quibus it sane maximis itineribus; it dico, qui eos cursus confecit paucis mensibus, ut evolasse videatur.

Nos ineunte maio Patavium atque in illa loca cogitamus, ubi una agemus proximam aestatem: neque enim feret Cardinalis ipsum non esse nobiscum, qui eius ingenio atque moribus ita delectatur, ut aeque carum habeat ac si ei esset pater. Cum una erimus,

studiorum exercitationes instituemus cas, in quibus se acuat, et ad hoc virtutis decus arbitratu suo excurrat eius industria. Warsovicius in societatis Iesu disciplina praeclare sibi viam ad caelum munit; mirifice in optimorum virorum institutis proficit, atque ita incensus pietatis et caelestis vitae studio fertur, ut nihil eo dici possit ardentius, nihil religiosius, nihil castius, et in illa humilitate animi, quae in christianis hominibus ex humanarum rerum contemptione essicitur, nihil demissius. Est propterea in oculis patrum Societatis, et ab omnibus valde diligitur. A me saepe visitur; nam et illius consuetudine delector, et ad pietatis cultum eius sermonibus studeo erudiri; et quia polonus est, videor me illi quodam amoris vinculo coniunctus esse debere, propter meum in vestram gentem animum singularem. Quod ideo tibi scribo, ut laeteris egregium virum a vobis in hanc sanctissimam disciplinam esse traditum. Vale. Romae. Pridie cal. martii 1568.

### LIBER VI.

I. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Ecce autem Hispaniae Rex Carolum filium et unicum et tantae fortunae heredem tradidit in custodiam. Quid causae patrem ad tam severum de filio decretum perduxerit, aut ignoratur aut siletur. Multa quidem, ut in huiusmodi rebus accidere solet, iactantur a multis de affectato regno, de conspiratione in patris necem, de foedere cum Condeio cumque exulibus Belgis clam inito: comperti tamen nemo quicquam habet. Peritiores id totum infirmo adolescentis ingenio adscribunt; in quo multa saepe perturbatac nec sanae mentis indicia sunt animadversa, quae quamquam diligentissime ocultata, erant tamen nota permultis: quo facilius cius animus ab Hugonotiis, qui nullum scelus intentatum relinquant, sollicitatus in patrem creditur. Illud constat Regem, antequam id consilii ceperit, multorum dierum sacrificiis supplicationibusque Iesu Christi veniam pacemque implorasse, neque praetermisisse quicquam quod in tantae rei deliberatione christianum maximeque catholicum Regem decebat. Postremo ·XIIII cal. februarii intempesta nocte quatuor principibus aulicorum comitatus venit ad filium, atque ingressus cubiculum, primum omnium gladium, qui propter lectum erat appensus, manu sua abstulit. Excitatus Regulus, ac viso patre, insolita re exterritus exiluit strato, atque ubi auferri arma, captumque se animadvertit, praecipitare sese tentavit e fenestra; a qua prohibitus ab his, qui cum Rege venerant, in ignem quem famuli subito accenderant Regis adventu, coniicere se conatus est: cum ne id quidem successisset, devolutus ad patris genua, ecquid, inquit, mihi vitam cripi non imperas? Ad quem Rex sine, inquit, fili, nec perturberis; nam hace quoque salutis tuae causa suscepta sunt. Denique armariis, arculis, epistolis, scriptis omnibus ablatis, Reguloque in proximum cubiculum cui fenestrae a pavimento remotae, angustae, ac ferreis cancellis munitae crant, inducto; illis ipsis quatuor principibus, quos Rex secum adduxerat, eius custodiam commisit, Ruygomio in primis cui plurimum sidit, quem etiam migrare in cubicula iuxta Caroli carcerem iussit. Quaecumque illae fuerint causae, quae Regem huc impulerunt, res certe ipsa magna est, et magni in re publica momenti.

At vides ne quae tempora? qui motus rerum? quae conversiones? Quaeso percurre dum animo omnes rei publicae partes; singula regna circumspice, nihil enim, nihil non ruere ad exitium dices. Incipe a Gallis. Quam paucis annis quam multas plagas acceperunt! Regem clarissimum tot bellis, tot rebus gestis, parta iam pace, in filiae nuptiis, festis ipsis ludorum diebus, hastae ictu miserabiliter interemptum. Qui ei successit, filium immatura morte subtractum. Horum ex casibus exarsisse illas flammas, quibus regnum ipsum deflagravit, atque ita nunc ardet, ut eins incendium nisi ruina restingui posse non videatur. Hinc accensae faces, in vicinam Belgarum materiam coniectae adhaeserunt, quarum ardor, etsi divino beneficio resedisse videatur, atque minori sonitu, quam erat hominum opinio, illarum rerum orbis conversus suerit, et ad pristinam rationem retortus; tamen et manent impressae orbitae, et clades, vastitates, direptiones quas illa gens pertulit. Illis omnibus acerbior servitus insecuta est, cuius deiicere iugum vix est ullius iam virium. Transmitte modo in Britanniam. Ut proximorum annorum vulnera, bonorum caedes, expulsiones, proscriptiones, supplicia omittamus, quam illud miserum est servire impotenti feminae atque ipsi suis cupiditatibus servienti? Scotia quae scelerum monstra peperit? quot coniurationes, quot proelia, quot seditiones? Postremo Regi ipsi necem, Reginae vincula intulit. Non illic ius aut ratio ulla, vis atque audacia dominantur.

Germaniae is status nunc est, is motus animorum, ea nobilitatis alienatio a principibus, ea principum inter se dissensio, ac tanta in populos ab iisdem Hugonotiis semina bellorum ac seditionum iacta, atque

res omnes ita turbidae, ut ingens aliqua tempestas impendere illi videatur. De Hungaria nihil dico, quae pridem in barbarorum servitutem concessit. Svccorum regis tragicum exitum tibi proxime scripsi. Restat Polonia nostra. Nunquid ea horum malorum expers? Illi quidem nihil libet gravius ominari, sed certe veneni multum in ea sparsum est, atque Regis hoc a Regina dissidium; haec coningis aut expulsio, aut dimissio, timere me nimium cogunt. Quantum illud est, non esse qui Regi succedat heres! Quantum in unius hominis saepe aegrotantis anima vobis periculi! Quid multa? Sumus in magno temporum motu, neque res ita stare possunt. Sed ego haec tibi, dum tamquam cum praesente loquor, scripsi fortasse temere, nec necessario. Sermonum hace nostrorum sunt, non litterarum. Quare hanc tu epistolam conscindes. Vale. Pridie non. martii 1568. Romac.

#### 2. GRATIANUS TROMICIO.

Narro tibi: cum Pogiani ad te litteras mitto, ipse a scribendo deterreor. Et qui doctissimi viri erudito atque incorrupto genere sermonis, acui tuam industriam teque ad hanc laudem incendi, et ingressum tua sponte praesenti exemplo veteris eloquentiae incitari cupio, nescio quomodo tardari ipse meum studium sentio admiratione praestantis eius facultatis. Obtineat antiquitas suam dignitatem, tribuatur Ciceroni omnium qui latine scripserunt principatus; sit in manibus Caesar; legatur Terentius, Sallustius, Livius, iis qui hoc ingenii decus sibi compare student; ego Pogianum aut cum his confero, aut ab his cum discessi, qui illam locutionis integritatem cum lacte suxerunt, hunc ha-

beo proximum. Is mihi antiquam illam scribendi raionem retulisse: huius non rerum ac verborum .M. Tullii putida atque inepta conquisitione constructa et tamquam tempestivis flosculis conspersa, sed suo innixa pondere, suo illustris nitore, non deducta quasi plaviis aguis, sed proprio fonte fluvius, videtur oratio. Et cum latissima sit ac varia latinae linguae cognitio. Pogianus eius omnes partes sie complexus est, ut quantum pauci in singulis excelluerunt, tantum ipse in universis omnes praestitisse videatur, et acutissime inveniendo, et ornatissime explicando: eo verae laudis gloria dignior, quo ab ostentatione alienior: quippe doctus, eloquens, eruditus esse, quam dici, mavult; et doctrinas, ipsarum fructu, non praedicatione vulgi, metitur. Quae scribit, ut absolutissima sint, tamen comprimere nec nisi necessario proferre solet. impotentem quorundam ambitionem saepe ridens et stomachans, qui ut quidque fuerint elucubrati, ita properant edere; et posteritatis spe decepti, cuius memoriam aucupantur, non tam spectant quid asserant, quam quod attulisse sibi videntur ut foras dent.

At istos errore suo frui patiamur. Pogiani virtutem et temperantiam colamus, cuius praeclara scripta vel ipso. negligente, omnis memoria immortalitatis memoria prosequetur. Quocirca magnam ego capio voluptatem ex illius eximio in te animo, tuoque item in illum studio singulari; maxime (libet enim hoc apud te gloriari) cum fuerim ipse praeclarae huius benivolentiae conglutinator. Mitto igitur tibi ab eo epistolam similem ceterarum scriptam elegantissime; et Deum precor, ut pulcherrimae istius tabulae, cui parem artificem desiderat, pictor ipse aliquando evistat, inque ea exornanda artificii sui quam habet reconditam

scientiam promat. Nac co nihil singi aut excogitari posset opere admirabilius! Discessus nostri hanc dilationem laturum te molestissime uon dubitabam, qui ex maturi adventus expectatione, quam.tibi prope certam seceram, qua lactitia sueris assectus, ex prioribus tuis litteris intellexeram. Essluent hi quoque dies; et nos interea dabimus operam ut desiderium nostrum, quod nova illa spe totum emerserat, crebris et longis epistolis leniatur.

Gesta quae essent in Gallia, dum certi aliquid afferretur scribere tibi non intermisi. Sed mirum quam nihil diu nunciatum sit; quod silentium de re tanta verentur multi, nequod repente monstrum pariat. De concordia scilicet agitur, id est de Regis et bonorum servitute, de religionis interitu, de regni et totius gentis excidio, quibus rebus concordiae nomen imponitur. Qui aperte favent Condeio, qui litteras quotidie mittunt, accipiunt, tuentur perditam causam, iidem adhibentur in regium consilium, sententias interrogantur, fiunt participes publici negotii. Regis pueri divina mens foris impiorum armis oppugnatur, domi infidelibus consiliis. Quod ipse intelligens, neque quos consulat, neque quos audiat sibi statuere potest, neque ipse per actatem tantarum rerum consilia explicare: timet omnia, atque ipso metu proditionis, maxime se prodendum praebet. Lugdunenses tamen postremae litterae habebant decretum fuisse in consilio, magno studio contendente Rege (ingemiscere enim puerum ad pacis mentionem dicunt) ut ubi Germanorum equitatus, qui ex ultima Saxonia magnis stipendiis conductus adventare nunciabatur, in castra venisset, decertaretur proclio, ut bellum cum nefariis hostibus, non pactione seductoria finiretur. Sed huius nuncii neque auctor quisquam, et transigi res a pracclaris pacificatoribus ante poterit, quam se Germani cum Rege coniungant. Venit nuper inde Romam Christophorus Rosdzrazonius, Hieronymi huius nostri frater. Deus bone! quae loquitur! quae facinora, quae exempla narrat! Is in regio equitatu interfuit ei pugnae quae ad divi Dionysii templum commissa est, in qua cum essent exercitus in conspectu, animadvertere tum licuisse dicit genus civilis belli, cum Galli ex acie suos aut coloro vestium, aut galearum cristis, aut aliis signis agnoscerent in hostium ordinibus, atque ostentarent digitis alii fratrem, alii parentem, alii filium ferentes contra se arma. Eu evangelium!

Haec scripseram ante tabellariorum adventum 'XV' cal. martii, natali ipso die Cardinalis. Heri reddita mihi est Pomorschii epistola, ex qua cognovi, in sebriculam te incidisse: tuli scilicet molestissime; et quamquam temperantia tua, humanitate Pomorschii, et Bellacati nobilissimi medici erga te studio confisus, brevi depulsum iri morbum sperem, tamen angar animi, dum mihi litterae abs te ipso asserantur, quae valere te significent. Me quidem hacc valetudinis tuae crebra tentatio excruciat. Ac te oro, mi Thomici, quantum nos amas, aut quantum te amari a nobis putas, tantum sac diligentiae in recuperanda prius, deinde in confirmanda ac tuenda valetudine adhibeas. Ego ad Pendasium scripsi, et ad Vialem, utrumque amautissimum tui, ut in omni opera atque oslicio tibi praestando praesentis mei vices sustineant. Tu modo cura ut valeas. Etiam atque etiam vale. Romae .XIII. cal. aprilis 1568.

## 3. GRATIANUS THOMICIO.

Etsi anxium de tua valetudine, Pomorschii epistola levavit, quae relictum te a febri significabat, tamen sollicitus esse ante non desinam, quam ex tuis ipsius litteris esse tibi recte cognovero. Te autem, mi Thomici, per amicitiam oro atque obsecro ut valetudini tuae diligenter servias, eiusque conservandae rationem sic instituas, ut neque religiose temperans neque intemperanter essus sis in iis rebus, quae obesse corporibus solent; et adolescentiae viribus haud ita considas, ut non memineris te deditum litterarum studiis, quibus sirmissima saepe corpora frangi ac debilitari videmus. Quod ut facias, cum una erimus mihi crit curae; interim, si me valere vis, da operam ut ipse recte valeas.

A Turcis octo annorum inducias terra marique impetratas, heri nunciatum est litteris Vienna allatis. Quae res nostrorum animos tot rei publicae malis afflictos paululum relevavit: tanta cuim et tam execrabili Christianorum discordia opportunius accidere nihil potuit, quam quietem esse ab illo hoste, cui ad occupandam terrarum orbis tyrannidem quotidie magis a nostris aperitur ac munitur aditus; ut magna sit habenda Deo gratia, quod barbarus luxui et vo-Inptatibus deditus suas ipse ignorat vires, et a maioribus accepto imperio frui, quam in eius terminis proferendis gloriam quaerere mayult. Scribit Crassinius Tartarorum magnam multitudinem ab Taurica Chersoneso in Moscoviam irrupisse, et vastatis late populatisque agris onustos praeda ad suos se recipere, atque insequi ingenti equitum exercitu Moscum. Conflicturi putantur: quod si fiet, utri vicerint, vestrorum hostium vires minui necesse est.

·IX cal. aprilis Pontifex, cum id nemo suspicaretur, quatuor Cardinales creavit excellentes sane viros; abbatem Claravallensem gallum, et Spinosam praesidem in Hispania regii consilii, utrumque absentem atque ignarum huius animi atque consilii Pontificis: hispanum magno usu rerum magna prudentia dignitate integritate praeditum; gallum singulari doctrina et scientia sacrarum litterarum atque admirabili innocentia et religione in Tridentino concilio cognitum, in quo cum warmiensi Cardinali et sententiis et animo coniunctissimus semper suit. Tertium Iohannem Paulum ab ecclesia mediolanensi nobilem iurisconsultum. His adiecit Antonium Caraffam iuvenem perillustri familia natum, cui Pontifex accepti honoris a Paulo quarto gratiam referre voluit, quod et gentilis illius Pontificis, et ei in primis gratus fuit. Dicitur cum nemine communicato consilio, paucos ante dies supplicari in omnibus templis ac monasteriis Deo iussisse, ut eius mentem in magnae rei deliberatione regeret. Est enim hoc sanctissimi viri sollemne institutum, ut nihil, nisi pacato prius per piorum et religiosorum hominum preces divino numine, aggrediatur. Vale. Romae ·VI· cal. aprilis 1568.

# 4. GRATIANUS POMORSCHIO S. D.

Thomicio hace scribere visum non est, non quidem quod meam illi aut iniucundam curam, aut non gratum consilium existimem; (quid enim ei a me non iucundum?) sed quia sum veritus ne illi acciderent molesta, quod qui aegrotant accusari se omnes indigne ferunt. Sollicitum me de illius valetudine vehementer, mi Pomorschi, angit eius in curatione fastidium; et quaedam corum quae praecipiuntur a medicis negligentia: ita enim mihi scribitur perdifficilem eum morosumque se praebere, ac minime patientem in iis quae aliquam modo molestiam habeant, ac ne medicos quidem ipsos ferentem. Quae etsi communia sunt aegrotantium vitia, tamen ipsum velim moderatiorem esse, cuius et a natura ad omnem humanitatem informatus est animus, et in iis artibus doctrinisque versatur, quae aspera quoque ingenia mollire, et traducere ad mansuetudinem benignitatemque morum solent. Audio praeterea graviter solere irasci, idque medicum dicere valde illi nocere.

Quid ego te horter, ut haec cures? cuius in ipsum tantam perspexi benivolentiam, sollicitudinem, diligentiam, ut in amore erga eum, si cuiquam ego concederem, tibi certe concederem. Monendus est diligentissimeque rogandus, ut hace quae et rationis nihil habent, et sunt sane subodiosa deponat. Temperantiam colat conservatricem bonae valetudinis, lucem ingenii, vitae cum laude institutae magistram. Hortandus, ut illam humanitatem qua est omnibus carissimus, illas litteras quibus est supra aetatem instructus suscitet; earum praesidio ad expellendos animi incommodos motus utatur. Corpore nec est sirmissimo, nec etiam si sit, tucri satis eius integritatem possit, continentia et moderatione non adhibita. Quam si ad cetera bona, quibus cum cumulatissime Deus auxit, adiunget, nihil iam erit amplius quod in ipso desideremus: contra ca neglecta, ne ipsae quidem illae virtutes maturos fructus edere poterunt, valetudine saepius interpellata atque impedita. Cui per Deum essice ut deserviat, atque

meo ipsius periculo terreatur, qui crebris morbis confectus acgre me misereque sustento. Vellem intueri nostrum posset animum haec scribentis. Eodem si, ut spero, accipiet Thomicius noster, et nos magna cura liberabit, et ipse quando carior esse non potest, erit certe nobis iucundior. Valete et salvete uterque. Romae •III• non• aprilis 1568.

#### 5. GRATIANUS THOMICIO.

Pomorschius quidem noster me sine cura esse iubet : te et febri carere, et tussim minus iam molestam esse, et brevi confirmatum fore. Sed tamen quia abs te ipso nihil litterarum accepi, quod mihi argumento est te non potuisse scribere, non possum omnem sollicitudinem deponere. Mi Thomici, prudentiam tuam qua actatem antecellis, confer ad tuendam valetudinem; et quantum tibi molestiae ac stomachi curationes afferre solent, tantum in vitandis offensionibus adhibe diligentiae. At iam certe puto valebis; si quid enim reliquum est morbi, depellet is nuncius, quem mihi hace scribenti detulit Cardinalis, Pontificem sibi discedendi Roma atque in ista loca veniendi potestatem fecisse; cuius rei ut vere dicam spem perexiguam habebam. Quid multa? Harum rerum fastidio paene consumptum atque horum molestia onerum oppressum extuli caput; et plane ita sum recreatus, ut ad summam laetitiam tuae modo mihi litterae desint, ex quibus tibi esse optime intelligam, quas a provimis tabellariis avidissime expectabo. In profectione comparanda hic nobis mensis consumetur; hinc circiter cal. maii movebimus. Sed et discessum, et iter nostram tibi tum perscribam. Tu interim etiam atque ctiam cura ut valeas, daque

operam, ut advenientibus te nobis quam bellissimum offeras. Mi Thomici vale, vale et salve.

Signum tuum quinto iam resiciendum curavi, aliquid semper omittente fictore: eius tibi impressam imaginem mitto, quae ipsa haud scio quam tibi probabitur. Mihi quidem in co satis facit, quod in cera impressa belle eminet. Factam in Gallia cum hostibus pacem, et lugdunensibus litteris nunciatur, et rumore ita constanti percrebuit, ut prorsus sides habeatur, quamquam neque a Rege ipso neque ah apostolico Nuncio, qui apud Regem est, ea de re litterae sint ullae allatae. Conditiones adhue ignorabantur, sed ex eo satis intelliguntur, quod Regem scribunt et ad concordiam ipsam invitum ac repugnantem esse perductum a suis, et ad eius mentionem sletum non tenere, quod insidiosae pacis nomine captum se ac circumventum esse sentit, et salutem suam coactum iis credere a quibus saepe petitum suum caput, saepe suae vitae insidiatum, tantum adversum se bellum excitatum, suum regnum externis nationibus pervastandum obiectum, quos denique ab se hostes iudicatos, decretis gravissimis conscissos, corumque bona publicata esse meminit. Itaque mire sunt omnium animi non solum dolore instantis Galliae periculi, sed commiseratione adolescentis Regis commoti. Contra nunciant laetos hac pactione inter se impios parricidas tamquam si vicissent gratulari. Atqui praeclaros quoque titulos appetitae et confectac pacis, et liberatae belli metu patriae sibi audent vindicare; atque eo impudentiae procedunt, ut se vindices regiae dignitatis dictitent, et venditent populis, qui Regis necem, legum interitum, bonorum caedes, omnium regum exitium moliti sunt, atque adeo moliuntur: quae scelera inulta Deus et impunita non dimittet.

Vienna scribitur Mariam Caesaris uxorem, qua die nunciatum illi est de pactis ad annos octo cum Turca induciis, egentibus epulum domi suae praebuisse, in coque ipsam et maiores natu filias ministrasse, aquam dedisse manibus, struxisse mensas, posuisse pocula, et cetera ministrantium munera praestitisse; ac postremo pauperes omnibus rebus, queis convivium apparatum fuerat, donasse. Signum hoc est christianae humanitatis atque animi omnia Deo accepta referentis. Romae IIII id. aprilis 1568.

### 6. GRATIANUS THOMICIO.

Quam te vis importunae febris concusserit, indicat epistola tua vacillantibus scripta litterulis; quae tamen epistola me recreavit, et quod esse tibi recte intelligo, et quod cautior in posterum sis futurus. Confirma nunc te, mi Thomici, ut cum venerimus valentissimum offendamus; venturos autem, Deo adiuvante, non est quod dubites. Cardinali certum est discedere, et iam per Pontificem licet. Tenuitate tua, modo valetudo integra sit, non est quod commovearis. Baiulorum est et athletarum firmitas illa et robur corporis, praestantia ingenia id certe non desiderant. Cum te confirmaris, ad Pogianum scribito, a quo et a Cardinali salve et vale. Romae •XV• cal. maii, pridic paschatis.

#### 7. GRATIANUS TROMICIO.

De medicorum side postea videbimus: tu modo id cura, ut ne ope neve opera eorum indigeas. De nostro adventu cave dubites. Ego, etsi valetudine nunc utor adversissima, tamen vel lectica, si equo uti non licebit,

deferri me istue ad te volo. Tu cubiculum illud meum fac paratum mihi ut sit. Gallicae pacis, ad quam paciscendam impulsus Rex puer atque inductus est, Lugdunenses caput illud reiiciunt, quo conciones habendi potestas haereticorum magistris permittitur. Negant se intromissuros amplius in urbem cos homines, quorum lingua tamquam certis civilium dissensionum turbinibus, omnes pacis et otii tempestates commoventur, atque illae seditionum procellae concitantur quibus toties civitatis salus periclitata est: frustra sedari discordias, si discordiarum instrumenta non tolluntur. His de causis postulant, ut eodem iure sibi esse liceat quo Parisii, de quibus nominatim exceptum est in pactione, in qua regia dignitas et auctoritas ita prosternitur, ut disticile sit constituere, utrum ea turpior au pestilentior sit. Vale. Romae VIII cal. maii 1568.

### LIBER VII.

#### 1. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Utrum italice scriptas meas litteras aspernaris, an ipse negligens es? An meam expectationem antevertere celeritate adventus tui cogitas? Nec enim satis constituo, quid horum te, quominus mihi ad quaternas meas litteras vulgari sermone nostro scriptas responderis, tenuerit. Illud quidem minime veri simile mihi fit, latinis te tantum meis delectari, respuere vernacula; qua enim lingua ipse ad alios et ad me ipsum saepe et quidem pure admodum et eleganter scripsisti, quin ca tibi interdum a me quoque scribatur, recusare non debes. Si vero tua negligentia est, habeo quo ulciscar; sin necessariae, de qua mihi per Renal-

dum significasti, morae simulatione subitus mihi atque insperatus advenire paras, vereor ut habeam quo tibi pro merito satisfaciam; ita mihi incundus, atque adeo et animo et corpore languenti salutaris erit adventus tuus! Videbis igitur utrum eligas, me ne praesentia aspectuque tuo accurrens leves, an meam spem cludens, silentiumque et moram iniiciens, desiderio affligas. Vale. Veronae •III• id. iunii 1568.

#### 2. A. M. GRATIANUS VALENTINO CURBOSCIO S. D.

Postquam Roma circiter nonas maii discessimus, nihil ad te scripsi; quod in his locis fuimus ubi scribendi nullam invenio fere sententiam, et abs te nonaginta ipsis diebus nihil acceperam litterarum. Magnopere autem cupiebamus de statu vestrarum rerum valetudinisque tum tuae, tum warmiensis Cardinalis aliquid intelligere. Hanc igitur tibi epistolam exaravi, quo tuas eliciam rerum plenas aliquas litteras. Audivimus his diebus de morte Ostrorogii posnaniensis capitanei, qua dicunt afflictam eius urbis ac paene oppressam religiouem paulum sustulisse caput. Nunciant etiam Thomicium castellanum gnesnensem placatiorem quotidie sieri in catholicos, et ab haereticis alieniorem. Est nunc apud nos ipsius filius, futurusque est donec in his locis crimus, adolescens non indolis modo, sed plane virtutis tantae, ut nihil dici possit admirabilius, summo ingenio et bono, probissimis moribus, et mira suavitate, et quod caput est singulari religione. A Cardinali et curatur, et profecto diligitur ut filius. Hunc ego futurum aliquando spero, qui reducti ad salutem patris gloriam ferat, atque hanc ci landem a Deo reservari. Narravit mihi se litteras superioribus diebus dedisse ad Warmiensem. Si rescripserit cohortatusque fuerit adolescentem, erit operae pretium. Vale, et salutem a nobis die vestris omnibus, atque ipse a Cardinali salve. Veronae.

Narraverunt mihi Thomicius et Pomorschius quos hac aestate, dum seriae sunt Patavii, apud nos habuimus, graves in ea urbe exortas inimicitias esse inter Polonos et Belgas, et illata utrinque vulnera magnopere iuvenum animos concitasse. Consilii mihi visa res est: quamquam enim abfuere hi, cum ea acciderunt, tamen quia inimicitiae non cum uno aliquo, sed cum natione ipsa geruntur, et Thomicius Patavii in praecipuo honore ab omni inventute habetur, non sum arbitratus illum esse Patavii sine periculo posse, dum illae non sedentur turbae. Itaque cum mihi discedendum nunc esset in Germaniam, quo Cardinalis legatus ad Caesarem proficisci magna de re repente iussus est, placuit nobis Patavium non redire eum hoc tempore, ne adolescens erudiendi causa huc missus, et ad omnem eruditionem ac doctrinam natus, effrenatorum iuvenum temeritati temere obiiciatur; atque illud tempus quod in litteris consumere, imbuendoque integris moribus animo debet, id contentionibus atque adeo rixis tam inutiliter quam periculose perdat. Decrevimus igitur ut apud nobilem virum, veterem amicum atque hospitem meum, atque ipsum eximiae humanitatis hominem, et Nicolai peramantem, tamdiu maneat, donce aut res componantur Patavii, aut patris voluntatem cognoscant, ad quem Pomorschio dixi ut do tota re diligentissime scribat. Si Patavii esse sine periculo liccat, aptiorem nullam urbem esse censeo, in qua inchoata studia Nicolaus persequi possit, cum propter caeli et loci commoditatem, et rerum omnium copiam,

tum propter doctorum praestantiam. Verum si illi maneant tumultus, praestare videtur alio aliquo demigrare cum, ubi sine cura tenere institutum litterarum iter possit, quam Patavii cum periculo permanere. Quo autem se potissimum transferat, statuet pater: ego hac quoque de re meum consilium exposui. Equidem cum Nicolaum ob singularem spem atque adeo virtutem, qua Dei et naturae munere praeditus est, singulariter diligam, quamdiu in Italia crit, tantae mihi curae futurus est, quantae cum in Poloniam redierit vobis esse debebit. Vale. Veronae pridic cal. oct. 1568.

### 3. GRATIANUS THOMICIO.

Ut nudius tertius facturum me tibi scripsi, ad visendum Benacum proficiscor, Veronam ante diem quartum reversurus. Nam de obeundo lacu sine te neque cogito, neque sane me ulla amoenitas loci delectaret. Litteras tuas festinationis plenas heri mihi ad vesperum reddidit Veronensium tabellarius. Comiter te Vicetiae acceptum ab eius urbis praesecto dicis Lippomano. Est omnino haec in te suavitas morum, ut neminem adeas alloquarisque, quin tui cupidissimum relinquas. Ain vero in illa se castra coniecit noster? O hominem sui semper similem! Crederem, si fortunae aliquo vitio, non suo, decoxisset. Scribe quaeso ad me rem sicuti acta est, aut si vis ctiam nostro. congressui reserva; digna enim mihi videtur tuis et Piotroschii cachinnis. Haec tibi scribebam ante solis ortum, dum se comites parant, equique educuntur: nec te tamen gravissimi nuncii, qui nobis heri allatus est expertem habebo. Bruxellis apud Belgas nonis iun. de Agamontio et Hornio, gentis illius principibus, quos

initio tumultus Albae dux in custodiam tradiderat, publice supplicium sumptum. Triste Belgis spectaculum! Agamontium cervicem carnifici praebentem cernere, quem nuper beatum opibus, regum affinitatibus, clientelis, praefecturis validum, gestarum rerum gloria et Philippi gratia florentem, omnes suspexerant. Scribunt convictos indiciis, litteris, et confessione sua, poenam quae in damnatos maiestatis est constituta subiisse. Habes singulare exemplum humanae fragilitatis. Ego ad rem divinam evocor, qua facta discedemus. Valebis igitur et salvere Pomorschium iubebis. Vale. Veronae ·IX· cal. iul. 1568.

# 4. GRATIANUS TROMICIO.

Veniens Veronam Torcellanus episcopus salutem mihi abs te dixit, litterarum nihil attulit; scilicet valde dolui. An cum tui desiderium non feram, plane inquam non feram, cumque tamen prope nunc absimus, te mihi aeque carendum est, ac cum Romae sum? Hoc vero non ferendum. Ecquid (malum!) igitur, inquis, cunctaris ipse ad me venire, ut mihi discedenti nuper a te, non promisisti modo sed etiam recepisti? Tamen non ignoras quam non facile mihi sit obsequi voluntati meac. Et Torcellanus quidem, et qui cum eo venerunt obliti omnes caeno, tantam ex continentibus tot dierum imbribus aquarum vim obruisse omnia itinera narrant, ut evadi difficillime possit, atque ipsi impositis equis vias navigiis tranare quibusdam in locis coacti fuerint. Quid quaeris? Paene nos deterruissent, nostrum certe discessum in nescio quod tempus reiecissent, nisi exclamassem ego, et me negassem dilaturum: aquas iisdem navigiis transiturum me, quibus ipsi essent traducti. Itaque obtinui ut praemittantur hodie Patavium, qui Cardinali domum Corneliorum ad divi Antonii apparent. Ea, et quae praeterea opus sunt, comparatis, nos hinc discedemus. Pomorschio dices, ut cubiculum quod mihi apud te est, ornet libellis tuis, et suo quidque loco ita collocet, ut advenientem ipse me nitor et concinnitas delectet. De prandiis nihil moneo, nostis cuim ipsi quam edacem hospitem habituri sitis. Tu quaeso nobis Vicetiae occurrito: qua enim illuc die venturi simus, cognosces de nostris. Vale ·III· iul. 1568. Veronae.

# 5. GRATIANUS TROMICIO.

Quamdiu in digressu fuimus, cum repetitis amplexibus distrahi non possemus, ne tuum sletum meo dolore augerem, compressi lacrimas vi quanta potui." Ast ubi e conspectu abivimus, et progredi qui me expectabant iussis, solum me relictum esse sensi, laxandae sucrunt desiderio habenae, quod sic erupit, ut cum illud ferre nequirem, subsistere in via coactus fuerim, ut hanc tibi epistolam exararem, quam cuicumque qui mihi obviam siet Tridentum eunti darem, sperans me in ipso sermone litterarum, levationem aliquam inventurum. Quod contra accidit; quo enim magis te mihi praesentem cogitatione constituo, co dum abesse intelligo, gravius angor, sic ut scribere iam plura dolore prohibear. Vale igitur vale et salve, mi Thomici optatissime, a quo peterem, ut huic meae imbecillitati ignosceres, nisi te imbecilliorem, quam me, intelligerem. Sed vale. Renaldo utroque, viris profecto humanissimis, fruere; atque in repetendis studiis, ne te aviditas provehat, cave; saepe enim morbus inde tibi

conciliatus est. Sed progressi comites multum viae sunt. Vale iterum, et Pomorschio et Renaldis die salutem. Vale. Ex itinere prope Tridentum codem die quo a te digressi sumus.

### 6. GRATIANUS THOMICIO.

Venimus Oenipontem ad ·III · idus oct. cadem caeli commoditate usi, qua abs te discessimus, usque Brixinonem. Hic primos hiemis nuntios ab Alpium iugis obviam habuimus, ipsa vero hiems continuis tribus diebus frigida sane imparatos omnes oppressit, praeter me, qui hoc providens, ante profectionem egregie me ad hunc casum communieram. Erat nix crebra et constricta frigore, ventus vehemens adversus nivem omnem in oculos inferebat; cui malo maxime ambulaudo occursum est ab iis, qui proficiscentes praesentis modo temporis rationem duxerant. Hic vidimus Bavariae ducem, qui apud Ferdinandum erat cum uxorc, et liberis, et nova nuru, praeter Ernestum quem pater domi reliquit; quo tuum mandatum exequi nequivi, sed ei abs te salutem ut diceret, Echium scribarum Ducis praesectum rogavi. Cardinalem is princeps omnibus amoris significationibus accepit. De re publica longos habuere sermones: est et sensu optimo, et prudentia profecto non mediocri; quae duo perpauci sunt qui coniunxerint.

Haec potissimum scribente me, nunciari Cardinali Dux iussit litteras allatas sibi ex Belgis, Aurangium in conspectu catholici exercitus castra posuisse, et quotidie certari levioribus proeliis, dum Mosam haud ignobile slumen ut superet Aurangius, Albanus ut prohibeat, enixe contendunt. Si Albanus hoest haud dubia victoriae. Qui enim cum Aurangio sunt milites, non tam ipsum quam praedae spem sequentur, qua praeclusa, instante praesertim hieme, brevi dilabantur necesse est. Quod ipse intelligens dat operam ut hostem ad universi certaminis fortunam cliciat; quam Albanus putatur tum consilio, tum etiam insita eius ingenio cunctatione non subiturus, neque discessurus a fabianis illis consiliis, quibus olim Hannibal a victoria victus est. Transitiones quoque crebras fieri scribunt ab Aurangianis, et quia rerum omnium inopia premuntur, et quia certa stipendia, quae ab Albano proposita sunt, ostentatae rapinarum spei multi praeferunt. Brevis expectatio est: neque enim esse in ea contentione diu possunt.

Gallia scilicet flagrat bello, non alio sed plane codem quo superiori anno: neque enim pax illa fuit, sed belli ad ipsum tempus dilatio. In Germania quoque magni armorum terrores. Sed nihil mihi nunc scito minus esse, quam otium ad haec scribenda. Hinc nos triduo proficiscimur, decretumque est nobis iter navigiis facere secundo Oeno. Nostri pueri germanice iam perbelle loquuntur, in quo mihi periucunda fuit Antonii garrulitas, cui abs te suavium, ut mihi praeceperas, dedi: uterque te amat, et a Cardinali unice diligi intelligit, quo magis ad te imitandum accenduntur. Meum desiderium, mi Thomici, aut potius nostrum, fac ut quam creberrimis litteris leniatur. Equidem in meis maximis laboribus respirare mihi videor ad te scribeus, plane vero recreor tua legens: amabo, fac tuam tuam diligentiam in hoc genere ne desiderem. Cura ut valeas. Oeniponte pridie id. oct. 1568.

### 7. GRATIANUS TROMICIO.

Discessimus Oeniponte 'XVII cal. novembris, triduum retenti nautarum et remigum inopia, quos Bavariae dux, qui nos antecesserat, secum omnes abduxerat. XV cal. Halae pransi conscendimus, et non flumine magis secundo quam caelo, quinto die Pataviam venimus ad Oeni et Danubii confluentem, •VIII• cal. ante meridiem Lintium. Hie tantisper descendimus, dum Poloniae Reginam Cardinalis salutaret ac viscret. Eodem die, quamvis humanissime et accepti a Regina et invitati ad manendum, quindecim milia passuum progressi sumus ·VI· cal. mane coortus adversus ventus non cursum modo nostrum tardavit, sed plane sic impedivit, et aegre Crempsium applicuerimus: ubi dum resistimus, haec ad te hypocausto inclusus, et quasi cum praesente loquens scribebam. Interea magna vis et stridor venti; et vereri nautae dicuntur ne plures hic dies reslatu hoc teneamur. Vienna iter unius diei absumus, quo ego cras dispositis equis, si ventus manet. Inde ad te plura scribam.

Dum hic moramur, ex viennensibus litteris intelleximus, Aurangium cum omnibus copiis Mosam traiecisse, et ignobilibus quibusdam oppidis occupatis, magno frumenti numero, atque omni genere commeatus reperto, exercitum fame et desperatione confectum, affatim refecisse. Mirum quod aiunt, haud longius sex milibus passuum a Catholicorum castris nemine impediente, ac ne sentiente quidem, pacate tantam equitum ac peditum multitudinem traductam esse, idque non ante a catholicis ducibus intellectum, quam eis sacerdos quidam, dum eius diripitur domus, inter hostium manus astu elapsus sidem primo non habentibus, mox rei magnitudine stupentibus nunciavit. In ea re magnopere fertur desiderata imperatoris vigilantia. Quid enim? Hostium discessu cognito, nonne missum oportuit exploratum illorum iter? Vicerat si transitu prohibuisset, nunc negligentia videtur admissum, ut acquata sit belli fortuna, in qua profecto magnum ad universam rem publicam momentum vertitur. Ingens omnes expectatio tenet et metus ne aut populorum motus aliquis et defectio ab Hispanis existat, aut ne qua nobilior urbs amittatur, ubi stativam belli sedem habere, atque hibernare sub tectis hostes possint; aut proelio certare Albanus cogatur, quod ei omni ratione videbatur evitandum, cum multo plus ex adverso periculi, quam commodi ex prospero pugnae eventu propositum sit. Crudele atque omni imbutum odio bellum geritur: non captis, non deditis parcitur: quicumque in potestatem veniunt, Aurangius exemptis praecordiis flammis exuri, Albanus suspendi iubet. Rem atrocem! Utinam auctoribus modo calamitosam! Sed haec ipsi viderint.

Ego cum tamdiu requiescam, quamdiu ad te scribo, egere mihi nunc videor epistolae argumento: nam nostro more quicquid in buccam, non libet; ita sum animo minime ad garriendum parato. Et mehercule angor desiderio tui, cuius mihi ante oculos assidue obversantur discedentis lacrimae. Utinam mihi advenienti Viennam, quod spero, praesto sint tuae litterae, in quorum sermone omnes deponam molestias quibus afficior! Sed haec quoque missa sint. Scribenti, aut potius quid aliud ad te scriberem animo quaerenti, concidisse repente ventum mihi nunciatur, et Cardinalem vocare ad navem. Valebis igitur. Crempsii ·VII· cal. novembris 1568.

### 8. GEATIANUS THOMICIO.

Nuuc ad eam epistolam respondebo quam mihi •XIII. cal. scripsisti, brevem sed suavissimi amoris tui plenam, sed hoc prius. Hodic forte epistolam legens divi Pauli ad Timotheum, cum ad eum locum venissem, ubi divinus vir suam erga sanctissimum iuvenem pietatem verbis amplissimis testatur; continuo mecum: quam haec apte usurparem ego in meum Thomicium! Saepius deinde legi; et plane tam belle quadrare mihi visa sunt, ut libuerit adscribere, saltem quo plenior haec tibi veniat epistola. "Gratias ago Deo meo in con-", scientia pura, quod sine intermissione habeam tui me-" moriam in orationibus meis, nocte et die desiderans ", te videre, memor lacrimarum tuarum; ut gaudio im-", plear, recordationem accipiens eius fidei, quae est "in te non ficta ". Quid potuit ad amorem nostrum, aptius? Tu vero, ut redeam ad tuam epistolam, me etiam rogas, ut in hisce laboribus interdum me respiciam, mihi parcam, atque in tuenda valetudine mea sim tua causa diligention, et me tibi conservem. Quod cum facis, quam refricas, mi Thomici, desiderium meum! quantos excitas amoris ignes! Sed haec iam nimis saepe. Cum patre ante quam quid incipiamus, expectandum censeo, ut ad eas litteras rescribat, quas ei Verona misisti circiter cal. oct. Spero illum facilem se tibi pracbiturum, planeque suturum in nostra potestate, praesertim cum Cardinalis consilium paterni officii plenum accesserit. Festivum puerum tibi e Polonia missum, iucundumque eum esse tibi laetor: curabis ut non solum crudiatur iis artibus, ad quas illum tam longe evocasti, sed ut moribus probis modestiaque sic imbuatur, ut apud te institutus agnosci possit. Martinum in Poloniam dimisi, habuique quamdiu mecum fuit tua causa humaniter.

Renaldus uterque in suis litteris, quas ad me scripserunt, exultant praesentia tua, et mihi mirificas agunt gratias qui tibi auctor fuerim istuc secedendi. Paternum sac quaeso visas: de institutione vinearum, de arborum ordinibus, de delectu, de lacu quem prope villam in convalle facere instituimus, et quod oculus illius loci, futurum est de aquaeductu videto; ipsum fontem inspicias velim, unde ducenda est aqua; atque, amabo, surculos etiam ex selectis arboribus tua manu. aliquot inserito, quorum tibi postea fructus vel in Po-Ioniam mittam; mihi certe crunt hoc ipso, quod a te sati, multo suaviores. Quam vero velim videre te ibi villicum agentem, et imperantem operis : heus tu hanc adminiculo fulci, illius caput religa, hoc amputa, illud propaga, hic arborem istam, illic aliam sere, istum huc ordinem dirige, ut illi recte respondeat, et efficiatur quincunx. O mirificum agricolam! Tibi, mi Thomici, illud praedium vere Paternum puta. Nisi una tecum ambulatio mihi pluris esset, quam vel cum Caesare conspici, dicerem non invidere me aucupiis ct venationibus vestris; nam Caesar occisarum ferarum luculentam nobis copiam suppeditat. Proxime venatu rediens, venire recta in domum nostram iussit onusta plaustra cervis et apris certe maximis, piscibus praeterea lectissimis, in quibus erat sturio (1) admirandae magnitudinis, cuius ingentia frusta misimus omnibus principum legatis mirantibus tam immane beluae corpus.

<sup>(1)</sup> Ob notam nominis controversiam, ponit italicum vocabulum Gratianus. Videsis Forcell. lex. voc. acipenser.

De patavinis turbis nihil mihi scribis. Pomorschius quidem spem afferebat sedatas iri, et videbatur Patavium tecum cogitare; cuius rei mentionem nescio quam istic intulit: nam exclamans scribit ad me Hieronymus, et meam fidem, meum promissum appellat: spopondisse me sibi ait, non ante iciunia te abs se discessurum. Equidem in medio desiderio tui te cum nemine malim quam cum illo esse, qui me haud minus diligit quam te, paene dixi quam tu; sed mihi antiquissimus est reditus ad studia tuus, et tu fortasse Patavii eris cum haec leges; quod si ita est, nec te tuorum importunae inimicitiae impediunt, scilicet Pendasio omnem operam. De nostro reditu in Italiam quid ad te scribam nunc quidem nescio, incerta enim adhuc sunt omnia: vereri tamen cogor, ne paulo diuturnior hace nostra mansio sit, quam cum a te discessimus arbitrabamur. Venimus in negotium, mi Thomici, molestissimum, planeque praeceps, atque huiusmodi quod cadere sine omnium prope rerum ruina non posse videatur.

Caesaris quidem praeclara mens, sed ea miris quorumdam artificiis oppugnatur. Non voluntatis, sed opinionis vitio lapsus ab optimo sensu ad exitiosum consilium deflexit. Itaque laboratur vehementer ut hic error, qui falsa spe obiecta maioris commodi, haesit in eius animo, evellatur. Spissum opus, sed hoc nobis fatale iam esse videtur. Ecquis enim nodus his decem annis extitit in re publica difficilior, quin huic nostro traditus fuerit explicandus? Mihi omnis spes est in Deo, qui nos reget eius causam agentes. Filiola Caesarem auctum seito, non solum sine periculo, sed paene etiam sine dolore Mariae uxoris. Nec mirum, quae hunc sextum decimum ediderit partum, quo Annae

reginae socrus suae foecunditatem felicissime superavit. At regina Hispaniarum, in cuius capite duorum maximorum christianae rei publicae populorum par et societas nitebatur, optima ipsa et sanctissima femina, enixa immaturum foetum ex dolore parturiendi mortua est, in summo et aetatis flore et inopia filiorum, et regiam domum unico nuper filio orbatam, quem quod multo miserius est, susceptum nunquam vellet, funere suo acerbissimo cumulavit. Mi Thomici, pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. Scribunt ipsam, quum omnibus sacramentis ecclesiae rite magna cum religione adhibitis, animam ageret, Regem ad se vocari iussisse, et magno dolore animi perturbatum slentemque, cum lacrimis ipsam obtestatam esse, ut quando rei publicae salutarem illum propinquitatis nodum, qui ei cum fratre Rege Galliae erat, et sua vita constringebatur, laxare suo interitu Deo visum esset, eum et benivolentiae vinculo revincire, et conservare ipse vellet, et sibi eius rei fidem dextera morienti obstringere. Atque inter hace, et lacrimantis Regis complexum, extremum vitae spiritum edidisse, tristissimo desiderio sui universis Hispanis, a quibus studiosissime colebatur, relicto. Huius morte novae hic nuptiarum cogitationes suscipiuntur. Nemo enim dubitat quin aliam Rex ducturus sit, cum marem ex ea nullum susceperit. Itaque maior natu Caesaris filiarum virgo plenis annis nubilis paene desponsa Galliae Regi, huic iudicio et sermone omnium destinatur; neptis avunculo; altera, quae Regi Lusitaniae petebatur, iungetur Gallo, aetate illi propior.

Belgica sic nunciantur litteris ·IX· cal. novemb. datis ex castris. 'Fraiecta Mosa Aurangius Lovanium iter habere coepit spe illius urbis haudquaquam pro mag-

nitudine munitae potiundae. Secutus cum exercitu Albanus: codem die in conspectu castra sunt posita: idem sequenti factum; et cum nostri ad occupandum collem, qui hostibus imminebat, misissent, atque id animadvertisset Aurangius, quo nostros deterreret, eduxit omnes copias; et Albanus, ne detrectare videretur, in acie idoneo loco structa constitit, paratus proclium excipere, si hostes invasissent; inter quos sententiis certatum scribunt, cum Hostratius committendam pugnam censeret, Aurangius pernegaret se fortunae periculum facturum ante quam auxilia Gallorum in castra venissent, quibus magnopere fidit; atque ita reducti milites, levioribus proeliis aliquot locis commissis, in quihus nostri apparuere superiores, et aurangianos villa quadam cum caede eieccrunt. Postridie hostes, quamquam dimicandi cupidi videri voluerant, praemissis ante lucem impedimentis, mane summo castra silentio moverunt: neque id a nostris ante est animadversum, propter locorum ingenium, quo longior conspectus adimebatur, quam ipse Albanus ad explorandum progressus, abire hostes intellexit. Tum praemissis aliquot equitum turmis, quae ipsum fuerant secutae, iussisque morari hostium iter, ipse ad recipiendum exercitum revertitur. Continuoque cum omni equitatu, et expeditis tribus milibus sclopetariorum, reliquis copiis subsequi iussis, ad hostes proficiscitur. Erat eis, ante quam ad locum quo intendebant pervenirent, transcundus fluvius: hunc traiicientes consecuti nostri ita egerunt in fluvium, ut plus duobus milibus corum interfecerint: et debellatum eo die vel confessione adversariorum fuisset, si omnes nostrorum copiae supervenissent: grave tamen incommodum est illatum; nam praeter occisos claros aliquot viros et captum Loyenium

nnum de Belgarum principibus, ipse Hostratius graviter plumbeae glandis ictu vulneratus e proelio elatus est, et putatur ex vulnere periturus. Hanc quidem pugnam, quamquam ad minuendas vires hostium non multum, ad victoriae certe praeiudicium, et existimationem, continendosque in officio populos, non parum profecisse disputant ii qui belli rationes tenent. Pendemus singularum horarum expectatione magni alicuius proelii, in quo de rei publicae salute decernatur. Vale. Viennae •III• id. novemb. 1568.

#### 9. GRATIANUS THOMICIO.

Quam essem occupatus cum haec scribebam, etiam tacente me, ex litterarum brevitate facile intelliges. Id tu non solum mihi ignosces, sed pro tua humanitate etiam dolebis vicem meam, cui hoc quoque solatium, quod mihi reliquum est, tecum per litteras colloquendi eripitur: et in quo uno tamquam diversorio huius molestissimae operae soleo languens animo requiescere, eo excludor. Eram autem distentissimus qua opera, qua mente, et vehementer sane sollicitus de publica re, quam hic gerimus. Molestum omnino negotium et maximum! Iacenti ac paene movibundae in his locis religioni pro medicina venenum paratur; et quam ruinam fulciri volunt, eam prorsus impellunt his adminiculis, si adminicula baec sunt, et non potius arietes ad ipsum disturbandum culmen acti. Inductus Caesar in eum se locum commisisse videtur, unde vereor ut referendi pedem habeat facultatem. Ipse quidem labitur opinione, et suum hoc consilium utile fore religioni persuasum habet, quo nullum his quadraginta annis susceptum est exitiosius. Hanc opinionem, quam mente insixam habet, nisi ratio convulserit, in quo omnes cogitationes, omnes Cardinalis curae consumuntur, slammam video: et sax accensa est, ex cuius agitatione quantum incendium excitari potest!

Sed apertius hace et pluribus quam huic epistolae committendum fuit, quae tu tecum habebis, aut cum archiepiscopo Cypri communicabis, praeterea cum nemine, cuius viri egregium erga te studium tibi, mi Thomici, gratulor: et quando Patavii iam es, quod te hortari coram non destiti, fovebis illud, et quibuscumque poteris rebus augebis: capies ex eius viri benivolentia atque usu iucundissimos et uberrimos fructus. Iam quanta in co sit doctrina, quanta optimarum cognitio et exercitatio rerum, profecto intelligis, qui saepe mecum admirari solitus es in homine veneto, ut tu ais, atque eius dignitatis et amplitudinis viro tantam et tam reconditam philosophiae scientiam. Hoc ego praeterea tibi plane assirmo, has ingenii et industriae laudes, facile superare innocentiam viri et integritatem, quae omnia ita condit humanitas, ita ornat domesticus splendor, ut nihil supra. Sed ego ineptus, qui virum omnibus et animi et vitae ornamentis clarissimum laudare instituerim. Tu certe non ex ipsius solum, sed etiam ex doctissimorum hominum, quorum frequentia eius quotidie celebratur domus, sermonibus et consuetudine, magnum usum et utilitatem capies. Quae tecum ipse de me cum mea laude locutus est, fecit ex veteri sua erga me benivolentia, et fortasse dare etiam aliquid auribus tuis voluit, quod ipsum est mihi gratissimum.

Sed ego fui longior, quam mihi meum tempus concedit, et quam fore me putabam cum scribere coepi, et te video adhuc expectare res belgicas. Accipe igitur

brevissime. Mosam Aurangius repetebat, sive provincia cedens compulsus inopia pecuniae et commeatus, sive ut Gallorum auxiliis occurrat, quorum auctus viribus bellum instauret: nam neutrum pro comperto scribunt. Hoc quidem omnium litterae confirmant, ipsum assici summis rerum disticultatibus, et quod cum ipsius, tum suorum spes et opinionem valde fescllit, nusquam recipi; qui simul ac armatum se ostendisset, et intra Regis fines castra habuisset, magnos motus totis Belgis, magnas ab Hispanis defectiones futuras rebantur. Nunc omnibus locis exclusum, omni auctoritate amissa, ipsum deiecisse animum. Igitur spem aliorum defectionis secuta est magna eius animi defectio; itaque friget eius fama iam, aut plane refrixit. Boni rursus in expectationem victoriae crecti, eo magis quod recipienti se ad Mosam ita institisse Albanum scribunt, ut quingentos equites, peditum maiorem numerum amiserit. Si Gallis adiunctis penetrare denuo in provinciam conabitur, spes est posse ex occasione in itinere opprimi: nostri quidem et ducibus et numero et genere militum, et, quod caput est, causa sunt superiores. Haec de Belgis.

Ad tuas litteras, quas eodem die datas tribus epistolis accepi, tempus nunc quidem rescribendi non habeo. Hoc tamen scito, fuisse mihi iucundissimas, maxime quas scripsisti postea quam cum archiepiscopo fueras locutus. Quid enim potuit amantius? O mi Thomici, cur nobis nostro arbitratu, nostro amore frui non licet? De domestico familiae nostrae incommodo, quo ego sane excrucior, scribam tibi quid sentiam cum erit plus otii, nunc enim neque animi nequo temporis satis habeo. Pendasio velim dicas, quod ipsum de te semper rogem, ut mihi ignoscat; non enim

possum practermittere ad illum scribens, quin te ci commendem: quod si aegre feret, ego quoque illi ignoscam, cum quam te amet sua sponte me non practereat: tu vero affixus illi fac ut sis. Fabio fratri meo mandavi ut secundum archiepiscopum te maxime colat, domum ventitet, obsequio et quotidiana assiduitate absentis mei studio respondeat. Tu habito eum in tuis. Nunquid aliud? Etiam. Podoschium Regis tui legatum, amplum et praestantem virum et mei peramantem, totum reddidi tuum. Sed heus tu! videsne procedere alteram paginam? Valebis igitur.

Nondum obsignata hac epistola, rediit a Caesare Cardinalis, quocum duas paene horas fuit: egit magna contentione. Quid multa? Rem obtinuit: sic enim ab eo discessit, ut totum hoc consilium concedendae suis augustanae confessionis Caesar abiecerit, inque Pontificis romani auctoritate futurum se promiserit; cuius rei emanato iam rumore mirifice laetantur omnes boni. Tu, quod nos facimus, id totum Deo acceptum referto. Qui nuncium huiusce rei perferat Pontifici, certum hominem dispositis equis Romam celeriter mittimus. Itaque plura ad te non possum. Tu huius laetissimi nuncii archiepiscopum, Pendasium; et ceteros amicos quam primum participes habeto. Vale. Viennae XIV: cal. decembris 1568.

### 10. GRATIANUS THOMICIO.

Si mihi esset otium, aut nisi essem assidue in negotio, non solum nullam partem tuarum litterarum praetermitterem ad quam accurate non rescriberem, sed multis te rebus ad scribendum ultro lacesserem; neque enim libentius quicquam facio. Verum plerumque premor angustia temporis, quod etsi non ignorari abs te intelligo, tamen hac utor saepe excusatione, cum ut in litteris raptim scriptis maiorem diligentiam ne requiras, tum quod laboris mei molestias perscribens tibi, levari quodammodo videor. At mihi, mi Thomici, scito in summa voluptate quam ex plenissimis amore, benivolentia, fide, suavitate, litteris tuis cepi, magnum dolorem attulisse quod de patre nuper ad me scripsisti. Ego vero, quod quaeris, plane censeo, ut te indices patri, et totius facti et consilii tui rationem aperias. Nisi esses eius litteris admonitus, liceret fortasse tibi silentio rem dissimulare: nunc vero neque licet, neque omnino expedit. Equidem mibi persuadere non possum aegre laturum patrem, ecclesiae tibi auctoritatem et fuisse et futuram antiquissimam, et pluris quam ipsius etiam patris. Sic enim admonemur divino praecepto, obedire nos oportere Deo magis quam hominibus: et ita observandos et colendos nobis esse parentes, ut corum causa nihil ab ecclesia id est a Dei iussis recedamus. Qui enim, inquit Dominus, amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus. Itaque omni adhibito verborum honore, ea modestia qua ornare omnia et dicta tua et facta soles, perscribe audacter patri, te in catholica esse ecclesia, atque in ca in qua et pro qua tot sanctissimi et Deo dilecti viri mortem oppetierint, inque ea quam maiores tui viri clavissimi augustissime semper colucrint.

Esse enim (contra quam hi nostri evangelii doctores docent) ecclesiam Dei, ac non solum esse, sed notam quoque, et urbi supra montem positae comparatam esse. Cum enim praeceperit nobis divina vox, ut in ecclesiae potestate et eius imperio audientes simus, qui id fieri a nobis posset, si eam ignoraremus? Esse igitur, et

quidem ita esse, ut perpetuo futura sit, ut caelesti vi et potestate regatur, ut portàe inferi non sint praevaliturae adversus eam. Hanc autem esse unam, quia vera; et a falsis sacile dignosci posse, si quis non ex praciudicata quadam opinione de iis, qui cius partes administrant, sed ipsam ex ipsius proprietatibus et natura consideret. Quarum prima illa est, quod non ab ullo homine, sed ab ipso Deo originem ducit, et ab apostolis perpetua successionum serie ad nostrum tempus continuata sit. Deinde ecclesiae doctrinam, ut ab ipsis olim tradita suit apostolis, ita servatam esse; non temporibus, non re ulla variatam: atque hunc uniusmodi et perpetuum sidei teuorem proprium esse catholicae ecclesiae; et hoc maxime privatos quorumdam coetus ab ecclesia dissidere. Patere cunctis innumerabiles de maximis rebus controversias, quibus inter se concertant, qui suum sensum pluris quam ecclesiae universae consensum superbe faciunt. Nec id mirum; permissa enim unicuique licentia interpretandi pro libidine sacras litteras, et laxatis ecclesiae habenis, quibus reguntur nostrae mentes, ne de recta rationis via deflectant, tum unicuiusque sensus tamquam effrenatus equus rapiatur praeceps necesse est; et de Deo, de religione sententiae tam multae sint, quam sint varia et multiplicia hominum ingenia. Quod accidere quotidie videmus, dum alios libido, alios avaritia, alios vindictae cupido stimulat; alios ambitio rapit, ut novae alienius sectae auctores ferantur, aut ad immoderatam potentiam collectis vulgi studiis aspirent, ita deteriora quotidie excogitare.

Iam geminas illas rei publicae furias Lutherum a Calvino, tamquam tetram a teterrima belua dilaniatum ac paene consumptum esse. Ab his ortos Tri-

nitarios maius atque immanius monstrum utrisque imminere. Hos in ipsam Dei naturam notionemque invadere non dubitasse: quos quidem a Calvini fontibus profluxisse, ne ipsi quidem Calviniani inficiantur, qui in libro quem contra Gregorium quendam huius sceleris principem scripscrunt, hoc eis iracunde exprobrarunt: nisi vitula nostra arassetis, non invenissetis. Hac nefaria licentia nihil iam esse in christiana fide, quod non in dubium vocatum sit, neque finem huius mali ullum videri: ut enim probiberi non possunt aquae, ne in imum quemque locum emissae defluant; ita hominum audaciam nihil intactum relicturam, et in profundum impietatis torrentis instar ruituram esse, nisi ecclesiae auctoritate, tamquam aggere et munitione, coërceatur. Hanc esse columnam et firmamentum veritatis: huic adesse semper divinum numen: hanc qui non audiunt, totam ignorare salutis viam: ea qui non continentur, illa spe excludi qua aeternae et beatae vitae fruendae alimur et sustentamur. Quocirca miserabiles tibi videri, qui posthabita ecclesiae auctoritate vagantur semper in tenebris, et proprii sensus fluctibus assidue iactantur sic ut neque portum nullum videre, neque omnino quo nando exeant constitutum habere possint: atque ita aut Lutheri saxis, aut Calvini scopulis adhacreant, quibus demum illisi miseri percant.

Te, cum diu Argentinae, diutius Tubingae sueris, cum Lutheranis cum Calvinianis hominibus, ut loci et temporis ratio serebat, samiliarissimi versatum, permulta, illa etiam puerili aetate, animadvertisse in illorum disciplina, quibus magnopere ab corum communione et societate sueris deterritus. Illi enim oum assidue verbum Dei, et sacrarum litterarum auctoritatem iac-

tent, si quis diligentius rem expendat, id illis esse verbum Dei, quod aut Calvinus, aut Lutherus, aut Zuinglius, aut horum similes hominum quisquiliae suis effutierint, intelliget. Ab his sacra ipsa volumina conversa e graecis latina quotannis edi, immutari, depra-. vari, ad suam a quoque sententiam accommodari. Quae ecclesia, sanctissimis viris interpretibus, summa et doctrina et side reddita accepit, et nobis tradidit, ea tamquam nimis antiqua reiici. Et cum veteres illi patres (qua sapientia! qua sanctitate homines!) ex tam diversis et tam longinquis terrarum orbis locis, divinae doctrinae mysteria mandantes litteris, nunquam in fidei et morum disciplina discreparint; hos praeclaros evangelii doctores in eadem civitate, contraria et dissidentia quotidie concionibus proferre. Calvini ab Oecolampadio, huius a Luthero, illius ab utroque, scripta de summis rebus dissentire. Denique illud omnibus provinciis usu evenisse, quaecumque horum horum hominum partes factionesque sunt secutae, ut nulla ab iis neque externi belli, neque domesticarum discordiarum calamitas abfuerit.

His te atque multis aliis gravissimis de causis, quae unica epistola comprehendi non possunt, tecum feliciter actum existimare, quod in tanta temporum tempestate, tantis dissidentium opinionum procellis, quibus diversae aguntur hominum mentes, receperis te in ecclesiae navim, atque in illam Noae arcam, cuius figura et similitudine ecclesia nobis tanto ante designata et demonstrata est; extra quam qui deprehensi sunt, errorum undis omnes obruuntur. Id autem abs te non temere, neque inconsulte factum, sed postea quam diligentissime summaque religione et contentione animi, te ipsum et tuam adolescentiam Deo com-

mendayeris, atque omnibus precibus obtestatus fueris, ut quam salutis viam ingredereris, tibi monstraret, non hominum consilio sed plane divino monitu fecisse, inque huius tete sinum tamquam sanctissimae parentis totum rejecisse; in hac summam invenisse pacem, summam tranquillitatem, eundem cultum in Deum, eundem omnium sensum. Et ut multa a multis quotidie et scribantur et doceantur, tamen omnia ad unius auctoritatem ecclesiae referri; cui cum pollicitus sit Dominus, se eam non deserturum usque ad consummationem saeculi, quem locum dubitandi relinqui, quin ecclesiae iussa cum Dei praeceptis et voluntate consentiant? Itaque hac tamquam certa fidei regula nostros animos ad caelestem dirigi sedem, in qua cum clarissimo illo et felicissimo beatarum mentium coetu aeterna beatitudine perfruantur.

Hic patrem appella: tuum obsequium, tuam fidem, tuam observantiam, denique illum tuum singularem amorem ac pictatem qua utrumque parentem (ipse tibi sum testis) colis, nec defuisse illi unquam, nec defuturam : eius te imperio, eius nutui subiectum semper fore: spem tibi in Deo esse, ut qua clementia aditum tibi in suam ecclesiam aperuit, eadem placaratum et benignum tibi redditurus sit patrem, qualem hactenus expertus es. Postremo illum obtestare, ut sine illius ossensione manere sibi in ecclesiae side liceat, in qua tuas preces, tua vota pro eius salute auditurus aliquando sit Deus. Quod si tibi irasci propterea voluerit, non te recusaturum quominus quae libuerit de te supplicia sumat: eaque tibi iucunda, quod sidei et religionis causa; acerba fore hoc uno, quod ab carissimo tibi patre perferes. Sed vide, amabo, quo me provexerit amor. Ignoscito mihi; vix enim ad te

scribens moderari sermoni possum, quod fere tecum tamquam cum praesente loquor. Itaque ne illud quidem praetermittam, de quo coram cum utroque vestrum egi, ut memineris aliquid operae augustiniano illi theologo amico tuo impartiri, quo te compares ad il-Ind tempus, cum in patriam a qua puer discessisti, iuvenis redieris. Ubi non te fugit, quae turbae sint hominum ab ecclesia alienissimorum, et quidem tui etiam ordinis, a quibus continuo tua petetur fides. Quorum ut multitudinem facile reiicias, agent certe tecum proximi quique, orabunt, suadebunt, ipse pater etiam suo iure contendet: quibus tu quomodo resistas ante tibi providendi est (1). At vero cave te his angas; et mihi crede, ipse te Deus ex mediis hisce dissicultatibus pignerabitur. Non te pater a catholica fide deterrebit, sed patrem tu in gratiam cum catholica ecclesia reduces. Et profecto cum te intueor, tuam probitatem, religionem, totius vitae innocentiam considero, in prope certam spem venio, tibi hanc palmam a Deo reservari. Ego certe si illum diem videro, satis me vixisse putabo.

De Amaltheo, probo; nam bonum, et doctum adolescentem esse mihi dixit Pendasius cum essem Patavii. Videbis etiam de Gallo, nam magni refert: poteris per Pendasium, cuius Pinellus (2) est amicissimus, et

(2) Vincentius Pinellus vir doctissimus, qui tunc Patavii bi-

<sup>(1)</sup> Commode igitur Augustinus Yalerius Cardinalis scripsit libellum, editum postea inter epistolas Cardinalis Quirini, cuius hic est titulus: quatenus cum iis qui a sanctae matris Ecclesiae gremio recesserunt sit versandum; sive de vitae ratione inter haereticos recte instituenda, ad Nicolaum Thomicium polonum. Eum ego libellum, quod doleo, nondum conspexi; sed ibi magnopere commendatam suisse Thomicii virtutem, testis mihi est Lagomarsinius in adnot. ad Pogiani epistolas T. IV. p. 377.

huic debet Gallus maxime. Res, de qua missi luc cramus, quem finem habuerit, scripsi tibi eodem die quo perfecta est. Bonis eo accidit gratior, quo minus spei ostendebatur. Equidem eo progressam videbam, ut plane coeperam desperare! Sed respexit rem publicam Deus: maior enim res in motu erat, quam quanta videbatur. Eram plura scripturus, sed ecce tibi Franciscus magnum litterarum fasciculum ex Italia allatum et redditum Cardinali mihi significat. Videbo si quid abs te, deinde pergam si quid erit reliquum. Interea vale. Viennae «VII» cal. decemb. 1568.

Mi Thomici, quem accepi nuncium? Pogianum nostrum diem suum obisse. Nihil mihi scito neque minus expectatum neque magis acerbum accidere potuisse: plane sum dolore ita conturbatus, vix ut mei sim compos. Hei mihi, in florenti aetate, in medio. cursu gloriae, ereptus es nobis Pogiane! Quanta. Thomicio meo facultas excolendi ad veram eloquentiae laudem praestantis ingenii adempta! quantum in te lumen omnis liberalis doctrinae extinctum est! Heu nos miseros, quid sumus? quae nostrae spes? Expectanti mihi quotidie, ut scribendis pontificiis litteris in Florebelli locum succederet, atque cius rei animo iam gaudium praecipienti, mortuus reperte affertur. Quantus ad eam gloriam ad quam eniteris tibi dux decessit! Quam ego gravi teste mei amoris erga te privatus sum! Quam vero te ipse diligebat, quem nunquam viderat! Quam favebat ingenio tuo! Quam te sibi dari cupiebat, in quem divitias singularis doctrinae suae omnes essunderet! Non sero, mi Thomici, hunc dolorem. Cur tu non ades, in cuius me amplexum reiicerem, in

bliothecam illam ingentem codicum congerchat, quae postea in mediolanensem ambrosianam migravit.

cuius sinum has lacrimas profunderem, qui meum luctum aut consolando, aut aeque dolendo levares! O Pogiane, ex illa beatorum sede, in quam certe ex hac misera et calamitosa vita commigrasti, respice has lacrimas, et qui meus fuerit in te vivum animus ex dolore mortis tuae cognosce. Mi Thomici, vale: non enim possum plura: ita occupor dolore et lacrimis. Erant adhuc multa, de quibus ad te scriberem, sed fletu intercludor. Tuas litteras expecto. Te oro ut valeas; nam ego concidi hoc nuncio.

### II. GEATIANUS THOMICIO.

Pogiani mors me afflixit, sic inquam ut relevari posse non sperem ante quam te videro, et in tuo complexu, sermone, benivolentia, hunc dolorem animi, quem incredibilem sustineo, deposuero, atque lacrimas quas tenere non possum, quotiens milii illius venit in mentem, omnes simul effudero. Quotiens venit in mentem dico? Cuius mihi ita observatur assidue ante oculos imago, ut ne aberrare quidem animum ab eius cogitatione patiatur. Haeret infixus mente sermo, quem illis ipsis diebus, quibus ego Roma profectus sum, cum in vaticani horti ambulatione, quod fere facere consueveramus, spatiaremur, mecum habuit de morte; cuius initium erat ortum ab ipso discessu meo, cum ille mortis quoddam simulacrum esse degressum ab amicis diceret; in quo accurate admodum de discessu animi a corpore, de contemptione vitae, quam eius brevis usura, quam fluxa conditio; de spe futurae et aeternac felicitatis, quae manet bonos et qui caste innocenterque vixerunt, Christum Deum secuti, nihil ab eius side et praeceptis declinantes; de pernicie quam christiaune

rei publicae intulissent nostri temporis hacreses; de vanitate, de lubrica et periculosa illorum tractatione (fuit enim in illo viro cum singulare lumen ingenii, tum mirificum pietatis studium): praeterea quam illa ipsa gloria, ut nostri nominis fama tradatur posteris et monumentis litterarum ab interitu vindicetur, non magni facienda sit, cum eius omnis fructus, quantum ad nos attinet, ipso vitae spatio terminetur: postremo quam christiano homini, spretis humanis rebus, in unam illam beatorum sedem coniiciendi sint oculi, illam spectandam, illo contendendum, illo fide et recte factis iter aperiendum disseruit : inque omni illa disputatione ita diligens, itaque multus praeter eius consuetudinem fuit, ut mihi nunc videatur se ipsum, quasi instans praesagiens satum, consirmari illa oratione voluisse.

At quae commotio in digressu nostro! quae adhortatio ad parentis huius mei, sic enim libet potius dicere quam domini, vitam custodiendam! quae de ipso laudes! quae praedicationes! Quid multa! Ita me ab se dimisit (nam domi conveneram) quemadmodum si nunquam postea visurus esset. Et quidem postremum cius mandatum suit, quod mihi nunquam excidet, ut tibi ab se salutem dicerem, quem unice diligi a me probe norat. Hacc tum ego tantum amoris significationem putavi, quae nunc caclesti quadam mente percitus vicinum vitae occasum praesentiens dixisse mihi divinus vir videtur. Qualem ego, Thomici, in hoc viro amicum amisi! In cius mihi amicitia ornamentum, consuctudine fructus, coniunctione praesidium fuit. Eumne in ipso flore aetatis repentina vi morbi absumtum in tanto gloriae cursu? Sed quid ego? Non resisto huic dolori; ita enim insedit, ut tempus ipsum, quod mollire omnes acerbitates et abstergere paulatim recordationes solet, quid mihi subsidii allaturum sit nesciam: adhuc quidem nihil proficit non solum minuendo, sed ne mitigando quidem dolore. Mihi illius memoria non perpetuo vigeat? Eius ego morte in luctu non sim? At cuius viri? Omnium, quos aspicit sol, dignissimi; qui quoniam mortis necessitas nobis imposita est, nonnisi exacta aetate moreretur. Mei certe ita amantis, ut ego in illius admiratione virtutum, non admirari singularem eius erga me animum non potuerim.

Quid igitur, inquis, aut tibi aut illi proderit conflictatio tua? Quid? Habet dolor, qui iuste percipitur, executione ipsa officii, quoddam levamen. Me quidem nunc magis quam gemitus, recreat nihil. Tum amicus, tum vir bonus, tam gratus mihi in illum mortuum esse videor, cum lacrimis cum extinctum prosequor. Hoc quoque fero commodi, quod disco hace despicere quae stabilitatem nullam habent. Quid mihi nunc Pogiani morte inopinatius poterat accidere, de illius honore nuntios quotidie expectanti? Cum enim Florebellus episcopus, Pontificis ab epistolis, iam gravis senio ab Urbe in patriam, atque otium secessisset, ei Pontifex Pogianum substituehat. Quem locum si adeptus fuisset, quantum ei muneri gravissimo dignitatis et splendoris sua virtute attulisset! Quanta ex illo loco eius illuxisset laus! At tam praeclaram facultatem singulari illius industriae invidit fortuna, mors praeripuit. Et nos quid spei in vita collocamus? Eius cupiditate duci nos patiemur? In hisce rebus defigimus nostras cogitationes? Quam imbecillitatem nostram ignoramus! quibus interitus quotidie ita imminet propter incertos casus, ut abesse longe propter vitae brevitatem nunquam possit.

Mi Thomici, quis tibi meum ad te reditum pracstat? Propone dum tibi animo eundem de me casum; hunc de me nuncium tibi afferri cogita, quo quid facilius, in tanta tenuitate valetudinis evenire potest? Tum ex tuo sensu, qui mens sit de illius acerbo interitu dolor intelliges. At ego ctiam eo mirifice crucior, quod tibi illum incommodissime ereptum esse video, in quo tantam spem inchoatae tuae laudis perficiendae collocaveramus: qui quidem te ita diligebat, ut mihi hoc ipso esset eius in me amor multo incundior. Si eius itineribus, mi Thomici, ipso maxime ducente, ire potuisses, mihi crede, quae tua est ingenii vis, non eodem solum pervenisses, sed si ulterius progredi quisquam hominum potuit, tu esses progressus. Nunc tibi per te conandum atque enitendum crit, quod certe facies; neque ego tibi volenti dissicile quicquam puto. Sed tamen Pogiano meo, illo inquam, quem tibi cantare tantopere solebam, carebis. Quos ego, cum tu Romam venisses studiorum, quos consuetudinis, quos domestici usus, fructus mihi cum illo fingebam! O fallaces cogitationes nostras! Sed vale, mi Thomici, neque enim te tam tristi sermone detinere dintius volo. Vale. Viennae, postridie cal. decemb. 1568.

Tuas 'XIII- cal. decembris datas accepi litteras, quibus institutam abs te cum Pendasio, cum Amaltheo, cum Gallo studiorum rationem perspexi. Perge, mi Thomici, atque perfice ut laetitia tuae laudis desiderium nostrum quam maxime leniatur.

#### 12. GRATIANUS THOMICIO.

Me adhuc nihil praeter maerorem ipsum, cui me dedidi, et quamdam spem nondum tamen satis expli-

catam tui brevi videndi iuvat; animum ab illius cogitatione abducere non possum, in quo si tibi, fractior aut intemperantior videbor, crit humanitatis tuae mihi ignoscere. Multum enim amabam, nec amabar minus, et scio quantum virum. Sed non committam, ut te diutius meis questibus molestum habeam: deploratum sit, quod deplorari satis nunquam potest. Epistola tua qua te in Asulanum ad Renaldum cogitare significas, magnopere meum desiderium, quo utriusque vestrum incredibilem in modum afficior, refricavit; atque ita emersit amor, ut alas cupiverim ad evolandum. Me quidem certe, si capere nunc delectationem ullam possem, illius maxime loci recordatio delectaret. Atque utinam nobis illucescat aliquando ille dies, cum rediens ego vos ab ipso villae ingressu desilientes gradibus, et ferentes obviam amplexus conspiciam! Sed guando id erit? Alia enim impendent. Interea me vel in hac frequentia et celebritate hominum totum abstrudam in solitudinem, qua profecto mihi secundum te nihil est hoc tempore amicius.

Quod scribis pueros nobis a patre tuo cum litteris venturos, cos expectabo, et ad litteras ita rescribam quemadmodum te maxime velle intelligo. Tu quid ei responderis, de quo te interpellavit, aveo scire. Quamquam hos quidem pueros ego venturos non arbitror; aut si venerint, quam recipiendi sint nescio: magna enim pestilentia dicitur esse in Polonia, praesertim maiori, atque adeo circum ea loca ubi habitat pater: et Silesia quoque, qua pueris iter futurum erit, valde infesta cadem est lue. Sed et patrem credibile est diligentissime curare, ne qua pestis contagio suam ditionem attingat, et pueros, si venient, iter caute facturos. At aliud pestilentia ipsa multo gravius multoque

pestilentius malum, Poloniam nostram, mi Thomici, invasit; quod quale sit, si coram essemus, aperirem tibi, et tecum perversitatem cum temporum, tum quorumdam hominum conquererer. Huic epistolae committere non est consilium, praesertim vulgo datae. Tantum habeto, ingens parturiri monstrum, quod si edetur aliquando, Thas magna malorum. Si ad unum medo sermonem tuarum mihi aurium facultas esset, incredibilia intelligeres; tu tamen hoc ipsum retice.

Cum Podoschio Regis legato saepe de te sum locutus; item cum aliis. Es mi, Thomici, in summa omnium expectatione. Quare etsi supervacaneum sit te sponte tua currentem hortari, tamen quia me quaedam tenet propter singularem amorem infinita in te cupiditas gloriae, hortor ut quoniam in istis studiis optimarum disciplinarum tanta spe, tauta ingenii fama versaris, ut nihil a te vulgare, nihil quotidianum expectetur, sed summa et singularia omnia. Fac cogites assidue quo pacto in omnibus rebus tantis hominum opinionibus, tantis de te indiciis, respondeas. A Cardinali warmiensi (1) nuper accepimus litteras, in quibus erat de te honorifica, et plena amoris mentio, coniuncta tamen cum illa querela de patris tui, quocum ei multa et pervetus benivolentia intercedit, abducto potius quam averso ab ecclesia animo. Qui quidem Cardinalis, si pestis ex Polonia abierit, Lublinum ad regni conventum cogitabat: ubi utinam ci faciat sui copiam pater! cum doctrina etsermonibus, tum admirabili illius viri sanctitate permoveri poterit, ut aut ecclesiae reconcilietur, aut sese prorsus det in perditorum cau-

<sup>(1)</sup> Stanislao Hosio, qui tunc erat catholicse religionis in Polonia sulcrum, et romanae purpurae lumen; cuius res gestae litterarum monumentis commendatae sunt.

sam, et tibi opportunior ad sanandum eius animum postea tradatur. Quod ego sperare nunquam desinam cum propter ipsius eximiam prudentiam, tum propter eorum vanitatem, a quibus ille abduci se passus est; qui cupiditatem hominibus novitate rerum iniicientes quasi verborum quibusdam praestigiis in errorem inducunt; quorum licentia mirum quanta in Poloniam religionum confusio illata sit, quae tamen ipsa permultos ad ecclesiam concordiae matrem et magistram convertit.

Proxime Cracoviae concilium haereticorum theologorum Miscovius Palatinus habuit, homo ut scis Calvini cultor, in quo conatus est omnes coniungere in unam aliquam de tota religione sententiam. Acta res est plures dies summo et Palatini studio, et illorum contentione. Demum non opinionibus magis quam odiis dissidentes discesserunt: tantum abest ut de re, quae maxime consensione nititur, convenire potucrint! Huic concilio atque horum concertationibus Palatini vicarius interfuit, homo et ipse calvinianus, sed qui Palatini potius quam suo staret iudicio. Is accensum sermonem medium abrumpens, consessu exsurgit, et indignabundus ad Papistas, inquit, abeo. (hoc enim ab iis nomen Catholicis inditum est ) apud quos consentiens est de religione sententia; vos Deus perdat, qui vestra ambitione et pertinacia unam Christi sidem confunditis, et nesarie discerpitis: tu videris, Palatine, qui nebulonibus istis sidem habes. Atque hacc dicens, e concilio sese fremens proripuit. Quod factum ubi rescitum, risu et approbatione celebratum est. Ad cas disputationes Dudithius fuit adhibitus, quibus prorsus narrant a Calvinianis alienatum esse. Gracoviae tribus locis in privatorum aedibus, trium diversarum disciplinarum hacreticos docere sua quosque doquara, Galvinianos, Trinitarios, Anabaptistas. Lutheranae familiae doctorem nullum esse; cam desertam iam obsolevisse: maximum numerum esse Trinitariorum, quorum est doctrina proxima impietati illi, inquam, summae. Hac labe valde conspersam esse nobilitatem, plebem catholicam fidem colere, neque a maiorum institutis discedere.

Sed tu mirabere unde mihi otium ad hace scribenda. Mihi vero vacui temporis nihil conceditur; sed si quid conceditur, aut potius quicquid eripere assiduitati meae operae possum, id totum consumo tecum, et te res polonicas minimas quoque scire velle intelligo. De Radzwillo tuo fama sane praeclara: in catholica religione mirifice constans sic, ut omnibus artibus cum a gentilibus suis summis viris, tum a paternis amicis oppugnatus, deiici de suscepta sententia manendi in ecclesia Dei non potuerit. Sororem is Buczaczchio, illius Buczaczchii fratri, qui proxime Patavii suit, despondit, catholico iuveni, ut audio, et cum praecipuae in Russia nobilitatis, tum magnis copiis praedito. Lublini si pestis discesserit frequentissimum senatum futurum scribunt. Rex eo Warsovia profectus erat: divertet tamen paulum de via, quod sibi Lithuanos principes in itinere occurrere iussit. De Mosco silentium est. In Borussia triginta magnas naves apud Dantiscum aedificari Rex imperavit, quibus Baltici maris oram tueatur: has naves deductas iam esse et instructas serunt, atque omnibus Iohannem Kostkam Dantisci castellanum praesectum esse, et ei datum maxime negotium curandi ut ex maritimis Saxoniae civitatibus arma et bellica tormenta in Livoniam atque inde in Moscoviam ad hostes non importentur, quod

frequenter sieri a Saxonibus ductis spe uberrimi quaestus consuevit. Classe ante hoc tempus Poloni nunquam usi sunt, cuius consiciendae auctor sertur ipse praesectus, egregiae vir industriae, et magnae virtutis; atque valde hoc eius consilium utile regno Poloniae suturum putatur; ad multa enim pertinet. De Polonia satis.

De Galliis nunc omnis expectatio est, quo totius belli impetus conversus videtur. Nam Aurangius, contra quam sibi ac suis persuaserat, nusquam receptus a Belgis, et undique ab Albano actus, ad Condeium iter habere dicitur, ut coniunctis consceleratorum manibus impium bellum utrique Regi, communi consilio, inferant. Sed eius magnopere extenuatum esse exercitum narrant, parte suorum aut domum dilapsa, aut variis proeliis consumpta. Decedens minacia et speciosa in singulis paene oppidis Belgarum edicta affigi curavit. Patriam se Hispanorum tyrannide oppressam, si per cos licuisset liberaturum advenisse, summis suis laboribus amicorum opibus comparatum exercitum non finibus modo admovisse, sed in interiorem provinciam induxisse; neminem corum memorem libertatis fuisse: itaque brevi se maioribus copiis rediturum, nec patriam illam, sed hostium terram ducturum, ferro atque igni vastatum iri omnia. Irrisa haec sunt. Sed cum Condeio coniungi, ancipitem curam facit. Quod tu genus calamitatis abfuturum a Galliis censes? Quid illic Anglos, quid Belgas Aurangium secutos, quid Saxones totamque illam colluviem perditorum hominum sceleris praetermissuram putas? Quid in sacerdotes, si quos deprehenderint, effecturos? Quas caedes, Deus bone, quae exempla! Profecto, mi Thomici, in misera tempora et difficillima incidimus.

Hic rumor est ex litteris Spira allatis, Wolfangum Palatinum illum nimburgensem cum mille quingentis equitibus ad Condeium cuntem profligatum esse ab Umalio, strenuo Gallorum duce, quem etiam scrib unt egressum Galliac finibus cum tribus milibus equitum et viginti cohortibus, Bipontem Wolfangi oppidum in Germania obsidere; et sunt qui putent progressurum, et in ipsius Palatini provinciam impetum facturum, ut intelligant Germani, Regem vires non solum ad propulsandum, sed etiam ad inferendum bellum haberc. Quod quidem de Umalio subiti atque expediti consilii duce credi facile potest, vel si violari propterea pax quae Gallis universe est cum Germanis atque Imperio deberet. Vale •V• idus decembris 1568. Viennae.

## LIBER VIII.

I. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Me vero nihil fefellit, qui irritatos vulneribus iuvevenes nunquam quieturos, et quo dissimulantius agebant, eo vobis observandos et cavendos esse diligentius, praedicebam. Nos quidem dici non potest quam commoti simus tuam epistolam legentes, in qua primum erat de cura et sollicitudine, qua te perturbatum narrabas, vix ut quid scriberes intelligeres. An me hoc initium putas non pupugisse? Deinde de Piotrowschii reditu. Hic ego suspicatus, id quod res erat, reliqua magno animi timore legi, ne quid tibi aut tuis adversi accidisset. Hinc de pacis simulatione qua Belgae usi essent, post de impetu ab iis in Polonos facto, et de Polonorum virtute, qui pauci plures non sustinuerunt modo, sed etiam illatis vulneribus repule-

runt. Et haec quidem grata virtus, nisi caedes Belgae intervenisset, quae profecto me perstrinxit, cum illius misericordia qui cecidit, tum corum causa qui patrarunt, qui se gravissimi delicti culpa obstrinxerunt. Postremo insanum Adami facinus (quid enim audacter eum fecisse dicam?) qui veritus non sit ministris et satellitibus publicae potestatis manus afferre, et quidem unus tam multis. Ego hominis audaciam paene magis admiror, quam eius facti successu laetor. Grave crimen; itaque aliquo amandandus est, dum videatur ista quorsum evadant.

Vide modo: quid si cum illis quatuor tum fuisses? quod ego profecto vel potuisse fieri horreo. Per Deum ,hac me sollicitudine libera, et te nunc a turbis istis protinus subtrahe. Antiquissima cura sit salutis, proxima studiorum, quorum hanc iacturam, quam facere in nationis tuae tempestate necesse habes, in Asulano cum suavissimo et humanissimo Renaldo nostro facile resarcies industria et diligentia tua; quo nisi cogitare te propediem significasses, equidem angerer animo, neque possem quiescere, donec te in aliquem locum periculo vacuum secessisse intelligerem. Nunc expecto hac spe tuas litteras, quae ad ·XIIII calendas ianuarii asserentur. De pace, cum caedes intercesserit, video difficilem esse rationem; et manentibus inimicitiis nullum invenio consilium, quod probem: nam quidvis potius, quam ut Patavii sis cum periculo; et ut absis din, aut te alio conferas, et Pendasium et tantas praeterea opportunitates relinquas, adduci non possum ut feram. Quamquam spem facit archiepiscopi aptissima persona, qui se tua causa in istam pacificationem interposuit; eius enim et magna prudentia est, et singularis auctoritas, et commodissime praetori ipsi sanguine coniunctus. Expectabimus si quid ipse essiciet. Tu te interea in Asulano cum libellis tuis, et pacem per litteras urgebis: nihil enim interpellatione hac tuo tempori importunius.

A patre nihil dum litterarum : pestilentia iter clausum esse arbitror; quam tamen extinctum iri hac vi frigoris in spe sumus. Quod si tibi propterea pecunia in sumptum non mittitur, sume de Cauco-(1) quantum opus erit, illi enim scripsimus ut tibi suppeditet. Curabis autem ut non solum tibi nihil desit, sed etiam ne Conieczpolscii contubernales tui indigeant, si forte cadem ipsi dissicultate assiciuntur, quos velim meo nomine iubeas salvere. Et ne multis, cave putes quicquam te nobis gratius facere posse, quam si te nostra: omnia, maxime tua ducere intelligamus. Quod in extrema epistola scribis de archiepiscopo, id est huiusmodi ut non tam ego monendus abs te fuerim (etenim ne ipsi quidem cupiditati concedo qui te rogavit, cuius tamen tu retices nomen) quam ipse amandus a me es, qui mihi tam diligenter et tam studiose scripscris. Atque utinam huius voti compotes efficeremur! quod mihi esset mille nominibus gratissimum; esset hoc ipso gratius, quod de eo tu tanto studio laborasses. Vale. Viennae •XVII• cal. ian, 1568.

#### 2. GRATIANUS POMORSCHIO. S. D.

Ego vero, mi Pomorschi, quod scripsi nuper Nicolao, nihil explico consilii; ita omnes nostras rationes importunae istae inimicitiae perturbarunt: quo magis affligor dolore, paucorum temeritate nos impediri,
et illius studia saepe interrupta, aliquando, ut mihi

(1) Erat hie Cardinalis Commendoni ex sorore nepos.

ipse scripserat, constituta, denuo interpellari. Patavii vos esse sine gravi periculo non video posse, cui certo Nicolaus non est committendus; neque quo vos potissimum transferatis, locum ullum eius studiis aptum invenio, et si maxime invenirem, tamen relinquendum Pendasium, et sexcentas praeterea, quae Patavii sunt opportunitates, non censerem. Quid igitur, inquis, suades? Quidvis potius quam ut Pendasium deseratis; in huius enim summa doctrina, et mirifico in Nicolaum animo, omnem spem illius erudiendi repositam habeo. Cardinalis quidem, ut ex litteris quas Nicolao scripsi, intelliges, in Asulano vos reditum suum expectare iubet. Ille est locus omni periculo vacuus, et ipsa solitudine et salubritate aptissimus studiis: amant enim recessum litterae, in quibus sine ulla interpellatione Nicolao arbitratu suo abdere se licebit, atque eodem tempore valetudini operam dare.

Interca aut pacabuntur res Patavii, quod illorum quatuor discessu fortasse fiet, adnitente maxime archiepiscopo et novo praesecto urbis, ceterisque Cardinalis amicis; aut quid aliud, cum nos redierimus, consilii de Cardinalis sententia capiemus. Nihil potuit nobis accidere incommodius; itaque irascor etiam strenuis istis vestris. Ecquid (malum!) illos in Poloniam non compulistis? Quod certe nisi feceritis, quod ante monere non destiti, etiam praedico vobis, quocumque se conferant in Italia, periculo non carebuut; ubique illis insidiae, et vis parabitur. Hac enim caede plane incitati sunt Belgae, nec eam inultam unquam ferent-Extrudite homines; neque Tarvisii, neque circum ista loca labitare tuto possunt. Sed illud teneto maxime, ut ubicumque illi sint, eo tu Nicolaum ire ne permittas: satis enim participem eum harum inimicitiarum fecit

Adami audacia. Quod si etiam cum illis videretur, omnis ira Belgarum, omnis impetus in ipsum converteretur, ipsum unum maxime peterent, qui insignem fore suam vindictam in adolescente cum praecipua nobilitate, tum excellenti gratia clarissimo, existimarent. Sed haec omnia uberius scripsi Nicolao. Et quid praeterea de Conieczpolsciis consilii attulerim, cognosces de illius litteris. Vale. Viennae «X» tal. ian. 1568.

### 3. GRATIANUS THOMICIO.

Petrum Scargam canonicum leopoliensem cum Romam iens, Viennam ex Polonia venisset, plures dies apud nos habuimus, spe maturioris discessus nostri, ut una veniret nobiscum. Sed hunc discessum disserri quotidie cum intelligeret, expectare noluit, quod incuntibus iciuniis Romae esse vult, quo non alia quam religionis causa profectus est ex usque Russia. Quare hominis piam cupiditatem remorari diutius non placuit: ita tamen dimisimus, ut ad te salutatum divertat, quod facturum non dubito; recepit enim, neque est devium, et te videre incensus sama praestantis ingenii et virtutis tuae, magnopere cupit. Cum Sacilum venerit, qua illi rectum est iter, paulum de via decedet ad Altanum comitem, ad quem litteras a nobis afferet: inde eum ad vos in Asulanum qui ducat, Altanus dabit. Hic est Scarga, qui me superioribus annis in Russia gravissimo ac paene desperato morbo affectum, et cum ipsa morte luctantem, et visere saepissime, et consolari solebat, vir innocentiae et probitatis singularis, quod facile ex ipso vultu hominis et sermone intelliges: quo minus necesse habeo abs te petere, ut optimum et religiosissimum virum, et studio

tui flagrantem, humanitate et benivolentia tua complectaris. Retine aliquot tecum dies: eius te et consuetudo delectabit, et res polonicas cognosces ab eo omnes; est enim inde recens. Vale, nam de ceteris rebus dabo publicis tabellariis litteras, quae fortasse hanc epistolam antecedent. Quae hic frigora nos experti simus, ipse tibi Scarga probe narrabit, sentiet enim ante quam in Italiam veniat. Vale •VII• cal. ian. 1568.

# 4. GRATIANUS THOMICIO.

Cum din tuas litteras desiderassem, accepi tandem uberrimas et amoris plenas, quas Tarvisio ipso Christi natali die dedisti. Video te diligentissime omnia collegisse ad minuendum dolorem meum, quem ex viri omnium praestantissimi mihique amicissimi nostri cepi. Atque effecisti tu quidem quod cupiebas, ut me consolareris, sed, mihi crede, non tam iis rationibus, quae sunt a te accurate conquisitae, quam ipsa voluntate et studio tuo. Equidem mihi non desum, et eas recordationes quae acres quosdam doloris morsus habent, quoad possum refugio. Verum magna vis est amoris. Cum me ex dolore ac tristitia exemi, et ad constantiam, et ad illa de quibus me tuac litterac monent, revocavi animum, tum denuo peccare hoc faciens mihi videor, et nescio quomodo moerore ipso magis delector: nihil tamen gratius tuis litteris, nihil salutarius. Quare te rogo, ut scribere non intermittas; hoc enim ipso mirifice levas dolorem meum, quod de eo levando tantopere laboras. O mi Thomici, quae unquam aetas reseret talem virum? Ac tu, quod me penitus augit, hoc amisso, ad quem te conferes? Sed ecce tibi subito se lacrimae profuderunt. Hactenus igitur.

Discessus nostri dies dicta erat ad ·XIII · cal. februarii, quo tempore Caesar Possonium ad habendum Hungariae concilium cogitabat. Sed profectio dilata fuit ad tempus incertum propter nunciatos ex Hungaria nescio quos principum motus, quorum nobilissimi quidam ad Transilvaniae Regulum transfugisse dicuntur. Nobis quid futurum sit nescio. Tu tamen hoc scito, nihil esse quod magis verear, quam ne ab hac spe, quam tenere videmur, repente in novum aliquem rerum oceanum reiiciamur. Paratum video nimbum, a quo hunc reflatum timeam : quocumque feremur, danda nimirum vela erunt. Adhuc quidem nos tenuit hic opinione nostra diutius, quod Pontifex huius urbis templa, sacraria, resque omnes sacras Cardinalem invisere atque inspicere voluit: quem etiam corrigendis sacerdotum moribus, et veteri disciplinae restituendae totà Germania ita praesecit, ut imperium in ipsos etiam episcopos dederit. Obire ipsum provincias, quae quidem illi videbantur, iussit, lustrare omnes ecclesias, singularum vitia, depravatasque consuetudines, quae irrepserunt, subiicere oculis, emendare, corrigere; revocare pristinos res sacras tractandi ritus; in civitatibus seminaria puerorum, qui ad ecclesiasticum usum erudiantur, instituere; in monasteriis quos abbates, aut monachos inquinatae vitae aut sui muneris negligentes esse compererit, potestate abrogare, novos substituere, alios aliis poenis coercere; dare denique operam ut et antiquentur ea, quae paulatim ab antiquis ecclesiae moribus institutisque degenerarunt, et studia atque artes, quae sunt veterum sanctissimorum virorum monumentis disciplinaque tradita, colantur; atque omnia, quoad cius sieri potest, ad pristinam integritatem splendoremque restituantur. Magnum, in)

quis, negotium narras: maximum. Sed, ne commovearis, decretum est Cardinali hinc discedenti nihil de via, quae in Italiam ducit, huius rei causa deflectere.

Ex itinere Bavariam, et Saltzburgensem provinciam ipse obibit, in alias Germaniae partes, quae quidem medicinam ferre posse videntur, huius potestatis suae vicarios, spectatae integritatis et ecclesiasticae institutionis intelligentes viros dimittet; totam enim rem Pontisex eius arbitrio voluntatique permisit. Morabitur hoc quidem nostrum in Italiam cursum, tamen in ipso navigabimus portu. Alius vero ventus est, qui si flare coeperit, in altum nos reiiciat. Verum hoc quicquid futurum sit, gubernabit Deus: ego paratus nihil laboris, nihil defugere incommodi. Unum, ita me Deus adiuvet, desiderium tui ferre mihi vix videor posse. Si te haberem, cum quo tamquam cum me altero omnia et laeta et tristia communicarem, quem facerem omnium rerum et quae accidunt et quae timentur participem, in hoc acquiescerem: cetera sic acciperem ut se darent. Sed hoc quoque Deus gubernabit. Ex archiepiscopi litteris in spe sum, brevi te Patavium rediturum. Etiam atque etiam videbitis, ut tuto illic esse possitis: nobis quid videretur, et ad te et ad Pomorschium perscripsi. Si redibitis, mementote ita Belgarum sidei vos committere, ut nihil cautionis ad vos custodiendos muniendosque praetermittatis. Quantum enim credendum eis sit, iam profecto intellexistis: ego non possum hac de re non vehementer esse sollicitus.

De rebus novis et maxime de gallico et aurangiano bello, quibus bellis de omnium prope rerum salute decernitur, avere te certo scio scire quid agatur; neque ego cupiditati tuae deessem; sed incredibile est

quanta in iis varietas et dissensio sit, qui ea aut scribunt aut nunciant, quae geruntur; ita sunt infecti partibus omnium animi! Quo in genere mira est sedulitas adversariorum: cum veris multa assingunt, tum confingunt ipsi falsa et concinne pro veris venditant. Itaque quotidie nobis novae sunt clades audiendae, ut si tot accepta incommoda, tot proeliis superati nostri essent, quot tribus hisce mensibus iactata sunt, nihil iam abesset quin internicione deleti catholici exercitus omnes essent. Vide impudentiam! Dux (sed reticebo nomen ) magna certe dignitate, magna etiam gravitate vir, superioribus diebus litteras Caesari misit, in quihus erat, Regem Galliae acie victum a Condeio, caesas, profligatas, dissipatas eius copias, ipsum fugere Regem, et iustare victis Condeium. Quid quaeris? Terruerat is nuncius bonos. Eas litteras germanice scriptas ipse Caesar Cardinali legit, et interpretatus est, cum tamen constaret, neque tum Regem ad exercitum fuisse, et aliquot secunda proclia illis ipsis diebus a regiis ducibus esse facta. Quid hos censes multitudinis auribus inculcare, qui tantam rem Caesari ementiri non sunt veriti? Atqui hos nuncios perscribunt suis per omnes provincias, nunciant in concionibus populo, iubent ire, agere gratias Deo, qui illorum rem respiciat. Nosti genus. Atque his irretitum mendaciis vulgus tenent. Nostri non tam quidem impudenter, nec tam gloriose, sed tamen suorum res quoque efferunt verbis. Ita certatur studiis, et disficile est, ut . quaeque res gesta sit, cognoscere.

Id nunc maxime caeditur omnium sermonibus, Regi Galliae Albanum ducem nihil satis fecisse; primum quod Aurangium prohibens a Belgis, in Gallias potissimum compulerit; potuisse enim in Germaniam agi,

unde venerat; deinde quod protinus secutus ipse hostem non fuerit. Contra queri Albanum, se relictis Belgis in Galliam exercitum induxisse, neque ex regiis ducibus praesto sibi quemquam fuisse; atque Aurangio, cum undique teneretur, et opprimi posset, commeatum tutumque in Germaniam regressum a Gallis prachitum esse; regios amicos non tam ut vincat Rex, quam ut ne vincatur, laborare; id quantum peccatum sit, sero intellecturos. Has querelas, sive hae verae sint sive falsae; huic certe tempori non utiles, non desunt qui studiose serant. De receptu Aurangii in Germaniam, magnus fuerat rumor, et nunciabant omnium litterae. Verum cognitum est, ipsum in Gallia adhuc esse; et castra ad Catalaunum habere, atque ibi putatur moram ducturus, tum ut in hostium terra exercitum alat, et simul Condeio et reliquis regiis hostibus ex propinquo animos addat. Tum sperat, si, quod timeri non desinitur, nova aliqua turpi pactione adolescenti Regi arma de manibus extorta fuerint, meliori loco fore suas res, hoc saltem ipso, quod suum discessum Galli redimere pecunia cogentur, cuius in summa ipse difficultate versatur.

Haec quidem hic de Aurangio intelligebamus; qui si bellum in sequentem aestatem perduxerit, multo maiores motus futuri videntur: miscentur enim passim in Germania belli consilia, et erexit animos in expectationem magni alicuius conflati foederis nova Palatini cum Saxone inita affinitas. Palatini enim filio Augusti filia nupsit, inter quos cum tantae et tam acres gestae inimicitiae sint, et tot odii et inimicitiarum causae intercesserint, iure suspicantur homines, huic conglutinatae concordiae magnum aliquod subesse mysterium. Nam Condeium Palatini omnes opes confirmant, Aurangium

Saxonis. Illud quoque huc pertinet, quod eodem tempore pax inter reges Sveciae et Daniae, de regnorum possessione paulo ante omnibus viribus decernentes, confecta sit. Huius autem soror in Augusti matrimonio est. Aliquid certe monstri conceptum est. Huius totius coitionis auctor et architectus, qui putabatur, Christophorus virtembergensis dux, re nondum perfecta, de vita migravit, magni vir consilii, atque eo acrior hostis catholicae sidei.

De rebus polonicis nihil erat magnopere nunciatum. Rex Lublinum 'X' cal. ianuar. cum splendido Lithuanorum principum comitatu ingressus est. Multi iisdem diebus. senatores, quos admodum frequentes convenisse scribunt. Prima erit actio de adiungenda Poloniae Lithuania, quae res quotannis agitata, perfecta iri tandem aliquando putatur. Quod si fict, regni vestri fines latissime proferentur, et fortasse frenum importuno hosti iniicietur; qui quidem hostis moverc dicebatur, et innumeris illis suis equitum gregibus potius quam turmis, Lithuaniae finibus appropinquare. Alii emissos dicunt a Lithuanorum principibus hos rumores, quo maturius Lublino dimittantur, et res de adiunctione in sequentem annum differatur. Sed incubuisse Rex in hanc voluntatem videtur, ut perficiatur. Ad hunc conventum duos legatos amplissimos viros Caesar decrevit; quorum princeps est Guilellmus Prosinoschi episcopus olomucensis, de cuius excellentibus animi atque ingenii ornamentis scio me tecum esse saepe locutum: est enim mihi probe cognitus, quippe una Patavii viximus, qui cum Cardinalem mandato Caesaris convenisset, ut ab eo idoneis consiliis (sic enim praefatus est ) ad hanc ipsam legationem instrue-

retur, postea quam variis essent de rebus collocuti, in commonesaciendo episcopo de quibusdam Poloniae principibus ad amicitiam partesque Caesaris adiungendis, de patre tuo multa, qua prudentia, qua auctoritate, qua gratia, quibus in maiori Polonia clientelis sit praeditus. Sed haec omnia cum illa exceptione, alienatum eum a Catholicis esse: et ab episcopo vehementer petiit, daret operam ut eum ecclesiae restitueret. Narravit etiam, amore communem sibi cum illo te esse filium. Itaque episcopus me de co diligentissime postea et de te percunctatus est. Ego vero materiam nactus, accendi hominem studio tui, qui etiam mihi litteras ad te dedisset nisi fuisset summis occupationibus impeditus. Quibus autem de rebus missa haec legatio in Poloniam sit, huic epistolae non committo, omnia coram intelliges. Hunc tu virum, prorsus volo ut ames; est enim omnibus vitae et humanitatis laudibus cumulatissimus, et in episcopalibus muneribus, praeter consuetudinem horum et temporum et locorum, ita diligens, ut solus in hac gente episcopus esse videatur.

Quod scribis de Borussis, nihil equidem audivi; quamvis cum illis quoque negotii non nihil futurum videtur. Longe est aliud, quod ego tibi parturiri periculum scripsi; qui nisi partus, quod sperare iam coepi, maturis medicamentis abigatur, nullum est, quod non impendat malum. Sed hoc quoque coram, utinam mea spe et opinione celerius! Vale. Idibas ianuarii 1568. Viennae.

# 5. GRATIANUS THOMICIO.

Ex Pendasii litteris, quae tranquilla esse Patavii omnia significabant, co vos rediisse putabam, cum

haec scribebam. Quod si ita est, et tua te iam in sede collocasti, primum illud etiam atque etiam moneo, ut omnino caute nec sine comitibus per urbem incedas, ante quam indagaris Belgis quid animi sit; quod dabis operam per Pendasium et reliquos amicos penitus ut odorere; corum enim gratiae reconciliationi fidendum magnopere non esse, intelleximus tum cum vulneribus modo essent irritati. Quid nune credemus incitatis caede? Deinde ut litteris ac studiis te tuis totum involvas, ita tamen ut valetudinis rationem ducas, et memineris tibi sacpe ex lectionis intemperantia malum accersitum; praesertim siquod tempus intermiseris, tum enim soles tamquam diuturnam sitim explere cupiens, avidius te in litterarum uberrimos illos fontes ingurgitare. Fac tibi moderere, et tamen Pendasii opportunitatem etiam atque etiam urgeto. De Tarvisinae iuventutis studio et observantia erga te scripsit ad me Renaldus: id mihi gratissimum fuit, novum non accidit. Practori, ut te velle intellexi, significabimus te nobis de co scripsisse, grataque Cardinali officia humanitatis, quae tibi praestitit esse.

Lactari te fama, quae de Cardinali ad vos perfertur, certo scio; sed multo lactabere magis cum coram a me omnia cognosces. Scis me ita parce solere loqui de eo, ut ctiam extenuare verbis eius res tibi saepe visus sim; tantum abest ut gloriari, praesertim apud te, velim. Sed tamen sic habeto, plus multo in re esse, quam in sermone. Illa, quae tu suspicere et admirari soles, maxime in hoc toto negotio atque itinere enituerunt. Et quod fortunae fuit (neque enim ratio hoc praestare poterat) mirifice est 'ab hac tota comitum cohorte nostrae famae et existimationi servitum: summa in omnibus modestia et abstinentia. Plane est illud verum οῖα τὰν οἰσποινα.

De Petro sugerat me ad te scribere, ita nunc elatus, ita inflatus est, ut se ipse non capiat. Eum Caesar se primum, deinde ctiam filias pingere voluit. Fecit perbelle. Caesari certe suam scientiam mirifice probavit cius artificii intelligenti existimatori: et cum uno Caesare nihil comius, nihil inveniri possit commodius, non solum loquitur iam cum co Petrus, sed etiam familiariter garrit. Hui cum Caesare Petrus! Si videres hominem, risum non teneres; ita subnixus et se circumspiciens ambulat. Quid multa? Vel cum veteri illo Apelle se confert, a quo uno pingi se rex Alexander volebat. Hic autem noster Apelles, praeter Caesarem, pingere vult neminem. Itaque cum ego illum monerem, ut aliquando receptum ac promissum, quod tibi discedens, me sponsore fecerat, exsolveret; non habeo quid, inquit. Novi, inquam, tuam gloriam: depinge dum mihi Caesarem, cuius imaginem habes domi. Ille excusare se, credo quod vulgare Caesares nefas putaret. Apprehendi hominem, convicium ei mirificum feci; et scis quam cum illo soleam pro imperio, et quam me ipse revereatur. Ne multa; praeclaram Caesaris effigiem atramento una nocte sic effecit, ut ne illa quidem sit similior, quam coloribus depictam habet. Eam cum mihi attulisset, hoc quidem, inquam, extortum est: fac tua sponte Caesaris filias reddas, si vis sidem tuam solvere. Pollicitus est; ego urgebo hominem; sed cessator est maximas. Eam imaginem in harum litterarum fasciculum addidi.

De discessa, nisi quis novus casus nos impedierit, constitutum est nobis proficisci Vienna ante cal, seb. de quo ipso certius tibi scribam aliquid iis litteris quas polonicis tabellariis ad sextum calend. daturus sum, et saciam te de tota ratione itineris nostri certiorem.

E Polonia nunciant ita frequentes convenisse Lublinum non Poloniae modo sed etiam Lithuaniae principes, ut capere urbs tantam hominum multitudinem non possit, ac permultos in tabernaculis, quae sibi in campo collocarunt, manere. Pater tuus eo nondum venerat. Ut opinio est omnium, coibitur tandem illa in perpetuum cum Lithuanis societas, sic ut idem sit utriusque gentis Rex, atque cam dirimere in posterum societatem neutri populo fas potestasve sit. A Mosco venerant illis ipsis diebus cum litteris ad Regem nuncii: quid sibi velint, nondam erat cognitum. Si in partem regni Lithuani recipiuntur, pacem fortasse volet Barbarus. Indicio est, quod Regis legatum, quem superiori anno ad se cuntem in vincula coniccerat, dimisit, et tum ipsi tum mercatoribus, qui eum ut mos genti est, secuti fuerant, omnia ablata restituit. Crassinius certus putatur vicecancellarius. Hace ex Polonia.

Ex Gallia pridem nihil certi, quod ipsum non placet. De Auraugio quotidie percrebrescit rumor, sed nullo auctore, excessisse Galliis a magua militum parte desertum; ipsum cum reliquis ab Umalio, in quem incidit, vapulasse. Sed hoc totum, ut dixi, ferebatur sine auctore. Novi et magni belli initium hodie allatum est. Hispanica magna navis, quae Antuerpiam petebat, quadringenta milia nummum aureorum in belli usum Albano duci ferens, cum in Britanniae portum delata esset, cam Regina suam praedam duxit; atque intercepta navi pecuniam omnem cripuit; ad quam repetendam, et questum de ea iniuria cum Albanus misisset, ita responsum est a Regina, ut Albanus britannos homines, qui in Belgis negotiantur, custodiae omnes tradiderit, eorumque res in publicum retulerit,

idem Regina belgis negotiatoribus in Britannia fecerit. Turbulentus initur annus. Sed nos nostra praestemus, reliqua committamus Deo. Has ego litteras Patavium Fabio fratri misi, ut si Patavii es, tibi reddat; sin adhue abes, ad te mittat. Domus nostra te tota salutat. Vale. 'XIII- cal feb. 1568. Viennae.

# 6. GRATIANUS TROMICIO.

Cardinali epistolam misisti sane perbellam, tum pure loquentem, tum multis ingenii conspersam luminibus. Cum te paulum incitasti, nihil est quod non assequaris. Perge, et cave putes nos ex ulla re plus lactitiae capere, quam ex hoc genere tuae laudis. De profectione nostra nihil iam dubito; dicta dies est ad pridie cal. febr. Haec autem scribebam ad te ·VI· cal. et eram sane occupatus. Cogitabamus parva itinera facere propter nostrum quorumdam imbecillitatem, et laborum insolentiam, et profecto etiam quod intempestivo hoc caeli tempore solutis nivibus omnes vias teneri aquis narrant qui veniunt, et nos curruum et plaustrorum impedimenta trahimus. Nostrum erit iter primum Lintium ubi Reginam Poloniae videbimus, - deinde Pataviam, qua Oenus in Danubium influit. Hic Cardinalis urbis templis inspiciendis et sacris ordinandis rebus aliquot necessario dies dabit. Inde Saltzburgum incuntibus iciuniis; et incidet adventus noster in concilium, quod ad eam diem indictum est illius provinciae episcoporum, cui concilio vult Pontifex ut Cardinalis praesideat. Ea res plures nobis detrahet dies. Saltzburgo cogitamus Monachium, quo Cardinalis crebris litteris a duce Bavariae invitatur.

Sed hace tibi deinceps ex illis ipsis locis, in quibus

consistemus, perscribam; et curabo ut itinerum nostrorum tempora scias, ut statuere possis quando et quo nobis obviam cum Renaldo nostro progrediaris. Cum quo quidem Renaldo communes te meas litteras habere arbitrabar, et eo eram in ipsum negligentior. Sed questus nuper mecum est per litteras, quod ei de Cardinalis valetudine nihil significassem, de qua se dicit multis post diebus a te casu intellexisse. Velim me hoc labore leves, et eum participem habeas omnium rerum quas ad te scribo. De vestro reditu Patavium statuctis, ut ex incolumitate, studiis, rationibusque vestris vobis et archiepiscopo et Pendasio videbitur. Expecto quid Pomorschius egerit Patavii. Equidem ex litteris Pendasii, quas mihi misisti, rediisse vos putabam. Quod quaeris, ita credendum censeo Belgis, ut eis facultatem tui nullam facias, teque ita compares, ita munias, ut etiam si velint, nocere tibi non possint. Qui cum Pomorschio locutus est, saue liberaliter; sed ut non simulate, quod assirmare est dissicile, tamen ei tam debes pari humanitate respondere, quam nihil de custodia tui remittere. Omnino toto isto negotio vohis opus non fuit. Bolderius triumphat tua epistola, mirificus mehercule iuvenis et plane liberalis naturae, ita certe probus, ita iucundus ut commodiorem hominem non viderim; itaque nobis est in amoribus, atque ego huius maxime suavitate tui desiderium sustento.

Scargam tantopere properasse nollem; suisset enim tibi gratus illius de polonicis rebus sermo, et vir ipse est summa religione et innocentia: vidisse te tamen illum et allocutum esse, laetor. Cupivissem hanc epistolam longiorem sacere, sed me res iam et tempus desiciunt. Pomorschio salutem. De puello tuo nihil nuncias: scire velim ecquid discat, et quando tam bono

ingenio est, cura, obsecro, eum diligenter. Vale, et valere per litteras Conieczpolschios tuos iube, atque ipse a Cardinali salve, et a domo nostra tota; rogant enim id me certatim omnes quotiens ad te scribo. Vale •VIcal. febr. 1569. Viennac.

# LIBER IX.

#### 1. ANTONIUS MARIA GRATIANUS NICOLAO THOMICIO S. P. D.

Dicut ad te scripseram nos esse facturos, pridie calfebr. pransi Vienna discessimus, et ad 'XV' miliare Maurbachii substitimus, cum ut comites qui alius alia de causa ad biduum Viennac restiterunt expectaremus, tum ut litteras Romam publice mitteremus: qua in recum essem sane occupatus, et itineris nostri rationem omnem perscripsissem tibi proximis meis litteris, non erat magnopere quid scriberem; tamen huic tabellario nihil dare ad te, religio fuit. Heri mihi profisciscenti litterae ex Polonia redditae sunt in quibus hoc potissimum crat, Lithuanos postulasse a Rege ut si adiungendi ipsi et corum regio Poloniae forcut, ante sanciretur, ut ne quis Polonorum in Lithuania magistratum gerere, neve ulli publico muneri sive id sacrum sive profanum fuerit praesici, neque omnino bona ulla possidere possit. Hoc vero impudens senatui visum, et Polonis omnibus adeo movit stomachum, ut conviciis temperatum non sit. Regem certe habuit molestissimum, qui interposita haec postulata, quo tota res renciatur intelligit a paucis lithuanae nobilitatis principibus, subdi se Polonis (id enim ipsi coniunctionem appellari suis persuadere student) non ferentibus. Increpati a Rege sunt, et iussi aequiora postulare; sed

in incerto res est, quam paene confectam putabamus: et equitum legati, quos appellatis, potestate illa sua plane iam tribunitia, quam ipsam sibi a paucis annis assumpscrunt, negant se passuros ulla de re agi ante quam de coniunctione transactum sit: ita pendent ad-·huc reliqua omnia. Publicum regni signum a Plocensium episcopo praeter multorum expectationem sponte in senatu depositum, et Crassinio continuo datum a Rege audivisti; id tu Grassinio gratulabere. Caesar Regi militares octo equos dono misit; item duos Olicae duci, cum ipsos pulcherrimos, tum ephippiis et ornatu insignes. Quem ego Ducem ad conventum, frequentia maxime Lithuanorum clarum, non venisse miratus sum. Ne pater quidem tuus venerat dum Lublinum, et venturus ne esset ignorabatur. Sed valebis, nam urgeor temporis angustia. Vale. Cal. feb. 1569. Maurbachii.

#### 2. GRATIANUS THOMICIO.

Novae, quod me cruciat, res quotidic existunt, quae nostrum iter morentur, ut nec quando in Italia futuri simus, nec quam diu peregrinaturi, scire possimo Verum id quidem fors viderito Illud ego tibi confirmo, valde me negotii taedere: agitur iam duodecimus annus ex quo sine ulla certa sede Scytharum ritu domum vehentes plaustris vagamur; in quo quanta miseria sit, credere te mihi malo quam re unquam experirio At praeclarum est alienas regiones multas peragrasse; ego vero in illo meo lectulo, quem Patavii mihi librorum tuorum in conspectu, straverat Pomorchius, requiescere multo malim; aut in Asulano nostro tecum vel lacertas captare, quam illius omnem laudem ferre, qui mores hominum etc. Quin illud mihi saepe

cano: quid brevi sortes iaculamur aevo multa? Quid terras alio calentes sole mutamus? etc. Otio mihi opus est, cuius tanta cupiditate teneor, ut semel nactus ita complectar, nae ut abstrahi me ab co ulla causa non sim passurus. Sed hoc tum agemus cum licebit.

Novi hace habebamus. Non discedere Galliis Aurangium; et quod maioribus quibusdam subsidiis hominem fulciri argumento est, consumptis omnibus facultatibus, tamen unius mensis stipendium militibus solvisse, coque alienatos ac prope aversos corum animos adhuc retinere. Wolfangum quoque nimburgensem sex milia equitum germanorum scripta habere: ne hunc quidem sua pecunia, utrumque britannico auro sustentari. Ad hoc Daniae regis equitum ac peditum hand negligendas copias, quas contra Svecum habuit, post illam conglutinatam pacem transire ad Aurangium. Atque co scilicet spectare hunc totum conatum ut Galliae regi adolescenti, et a sidelibus amicis admodum inopi, novae pactionis compedes iniiciantur; ac deinde totius belli moles in Philippum regem avertatur. Fovent illorum hanc spem mutuae Gallorum et Albani ducis querelae, quibus nihil poterat rei publicae causae intervenire incommodius. Coniuncti enim hi duo Reges non solum quod timeant non habent, sed ultro terrori hostibus ipsi essent futuri: disiuncti, verendum est, ut pares multorum principum conspirationi esse possint. Magni enim armorum strepitus exaudiuntur. Hoc mihi certius, ingens vere ineunte bellum forc. Quot hominum milia innocentissimorum, quot urbes excidio et vastitati paucorum scelere addictas putas? Quot templa diruta, quot sacras res direptas et pollutas iri? O rem miseram! dimicare nefarios homines de sua potentia christianae sidei totius peri-

riculo, neque huic pesti tam apertae tam manisestac occurri a nostris principibus, qui mihi profecto prudentes et scientes ruere ad perniciem videntur : qui non intelligant, dum spectator quisque alterius calamitatis esse vult, se mox ipsos spectaculo futuros. Quot enim tu Condeios et Aurangios latere nunc censes? qui cum tempus feret, nisi ante provideatur, validissimi reurgent. An vero his scopum hunc esse existimas ut beati populi, ut liberi sint, et quod assidue iactant, ut suo iudicio de religionis cultu et fide utantur? An ut ex dissidio et confusione religionum ipsi adversus reges convalescant, et populorum licentiam instrumentum habeaut perturbandi et miscendi arbitratu suo omnia, et ad amplissimas opes et ad regnum ipsum viam affectandi? Magnum, mi Thomici, in christiana re versatur malum.

Haec tibi scribebam in Cartusianorum monasterio, ipsis sane invidens monachis harum rerum ignaris omnium. Hinc autem cras cogitabamus, et Lintii brevi nos sperabam futuros, ubi non dubito quin tuas litteras accepturus sim; eo enim italicas omnes litteras conferri iussimus. Inde ad te plura scribam; neque sane ullum locum praetermittam, in quo paulum modo consederimus, quin aliquid ad te dem. Hacc scribente me, litteras Vienna accepimus, excessisse Galliis Aurangium veritum Regis adventum, quem maguo exercitu evocatis undique ducibus ad se opprimendum iter habere cognovit, simul ca spe deiectum, quam Catalaunum per proditionem occupandi alebat. Nam eius cohortes, quae noctu cum scalis ad moenia accesserant, cum magno detrimento a regiis repulsae sunt in castra; et intus re patefacta, de auctoribus sumptum publice supplicium. Reliqui omnes Hugonotii ab oppidanis aut trucidati, aut eiecti sunt. Ipse traiecit Mosam Aurangius: alii ad Nassavium fratrem in Hessos, alii ad Wolfangum eum se recipere scribunt; et Wolfango quidem et Palatinis omnibus Umalium ducem eum iusto exercitu imminere, quem eorum finibus admovit. Vale ex Gimnich id. feb. 1569.

# 3. GRATIANUS THOMICIO.

Non dubitavit Umalius acer et hene sibi sidens dux, Aurangio exacto, in Palatinorum provinciam irrumpere; ut qui totiens nulla provocati iniuria milites in Gallias contra Regem traduxerint, Regis hostes omnibus rebus inverint, non semper id eis impune fore intelligant; et quas belli calamitates aliis intulere, cas ipsi aliquando perferant. Late incensis ac depopulatis agris Umalius tantum terrorem iniecit, ut Palatinus timens rebus suis, Svevorum concilium convocaverit, ut quae propria ipsius est, communem omnium esticiat causam. Contra Umalius et edictis et litteris denunciavit Germanis, se Palatinis tantum hostem venisse, qui priores Regi bellum intulere; ceterum pacem colere. Ipse Rex magnis refertus copiis, ut Umalio ex propinquo praesidio sit, et Germanorum transitiones in regnum probibeat, Metas venerat.

De Aurangio, si vera sunt quae scribuntur, nae ille magno conatu magnam sibi infamiam pepererit. Fertur enim post eius in Germaniam receptum, cum flagitantibus stipendium militibus et minas inter flagitandum iacientibus, solvendi neque facultatem neque spem ullam explicaret, metuens ne ab iis vinciretur, deseruisse exercitum, atque Argentinam ingressus, se urbis moenibus a militum suorum vi tutabatur. Verum

cum Argentinenses, ne quid periculi corum civitati ex illa re crearetur, ci praecepissent ut urbe excederet, ille se Manhemium in Palatini oppidum ad uxorem recepit. Constat duos cius equitum praefectos ad Gallos transivisse, adiunctosque Philiberto badensi germanorum equitum in regiis castris praefecto. Francofordiae legatorum cum Caesaris tum principum conventus habetur, in quo tot tumnltibus qua ratione occurri possit consultatur. Atque hunc conventum publicum Germaniae concilium pariturum putant; magni enim motus nunciantur. Haec nobis Saltzburgum venientibus narrata sunt, quae tibi subito cum descendissem equo, et proficisci celeriter in Italiam Caesaris tabellarium mihi nunciassent, penulatus exaravi. Reliqua scribam postea. Vale. Saltzburgi, nonis martii 1569.

# 4. GRATIANUS THOMICIO.

Litteras tuas 'XIII- calendas mar. datas, Saltzburgo proficiscens accepi in ipsa via, quibus resignatis primum me delectavit ipsa ubertas, erant enim longissimae. Quid quaeris? Earum lectione me illum diem commodissime refeci. Nam de Piotrowschio, mi Thomici, quam mihi gratum acciderit, facilius est tibi existimare quam mihi scribere, qui meam curam de illius salute sacpe perspexisti. Et factum vehementer lactor, et tua potissimum auctoritate, diligentia, consilio, industria factum, mi Thomici. Quando illud, Dei in cum beniguitate et studio ac virtute tua, sublatum est quod quasi muro interiecto coire voluntates nostras non patiebatur, nihil est quod me retinere iam possit, quin me tecum dem penitus in illius amorem. Tu vero macte pietate esto. Ego de eo quoque te amo, quod mihi

sermonem omnem disputationemque accurate plenissimeque perscripseris. Orselchium doleo me non vidisse. Eum ut diligam, quid opus fuit tam diligenti cohortatione? An me tui in illum animi et amoris significatio non impelleret? Tu vero effice ut ego ab ipso diligar, quod sane videris perfecisse; humanissimas enim ad me litteras et benivolentia plenas scripsit, ut facile venditatum me illi abs te intellexerim. Ad ipsum et ad Piotrowschium quid ego rescripscrim, cognosces ex litterarum exemplis quae tibi misi. Nunc quidem Patavii certe es, ubi non dubito quin istam plurium dierum moram tuis studiis illatam, cursu sis correcturus: quem ego ne interrumpam, ne audeo quidem a te petere ut nobis obviam cum Renaldo ad Alpes procedas. Verum de hoc, quid statuerimus, scribam tibi Oeniponte.

Nunc Saltzburgum redeo unde discesseram. Ibi Ernestum Bayariae ducis filium invenimus, et quidem quamdiu Saltzburgi fuimus cum illo totos dies. Non te salvus videam, mi Thomici, si aliter scribo ac sentio: nihil illo puero vidi humanius, nihil amabilius, ita se apte in omni genere ossicii adhibet. Atque in illo canonicatu ac munere suo ita vivit et princeps et puer, ut pudoris, innocentiae, religionis, assiduitatis exemplum sit collegis suis: prorsus magna est indole, persuasumque habere videtur, non omnem laudem esse in generis claritate, nisi propriis animi ornamentis cumuletur; idque agit strenue; itaque maximis honoribus non solum commendatione maiorum, ct dignitate et studio patris, summi viri ac principis, sed etiam bonorum optatis destinatur. Cardinalem nosque convivio accepit splendido illo quidem et magnifice ornato, verum nihil in co conditius, nihil suavius ipsius familiaritate et humanitate pueri. Quid ego tibi sermones de te cum illo habitos a nobis scribam? Eins in te conceptum aute amoris igniculum non excitavimus modo, sed plane accendimus. Quare licet tibi plane persuadeas, amari te ab co, sicrique plurimi. Incredibili cupiditate Italiae visendae tenetur, de qua cum mecum loqueretur, velim, inquam, ut ante Thomicii discessum. O utinam, inquit! Quin tu mihi, ut hoc Cardinalis a patre impetret, curato. Daho, inquam, operam. Proficiscentem Cardinalem honoris causa ipse et archiepiscopus prosecuti sunt ad quintum miliare. Haud alia profecto de re quam de te sermo; nosti enim meam, cum de te coepi, intemperantiam. In ipso vero digressu nostro post dictam ut sit omnibus salutem, postulanti milii sua mandata, suavissime Dux Thomicium, inquit, nostrum cum videris, salute a me plurima. Simul dexteram germanico ritu constrinxit; qua quidem salute, quod cam tibi dulcissimam fore certo scio, claudam epistolam. Vale •XV. cal. aprilis 1569, ipso Cardinalis natali die; cuius causa ut rem divinam ipse faceret, constitimus hodie Pamburgi. Vale.

# 5. GRATIANUS THOMICIO.

Hodic accepimus, Wolfangum Lotharingia atque illo in Gallias aditu ab Umalio prohibitum, quocum
congredi ausus non est, iter per Helvetios in Sequanos convertisse (Burgundi hi sunt) ubi Condeius illi
occurret. Ducit septem milia optimorum equitum, et
viginti peditum cohortes, iustum exercitum et pertimescendum, si se cum illa manu sceleratissimorum
latronum coniunxerit. Quid a nostris, contra hoc eius

Aurangius in infamiae suae sordibus iacet, vel sua confessione perditus ac miser. Si in militum manus incideret, iam non vincirctur, non, sed discerperetur: ita exarsere in ipsum odia! Locutus ipse sum cum quibusdam, qui eius fugae interfuerunt; omnia maledicta, quae in nequissimum proditorem ac perfugam dici possunt, in ipsum coniiciunt.

Evasisse ita narrant. Cum se intra moenia Argentinae urbis coniecisset, specie conquirendae in stipendium pecuniae, et iam illius consilium de fuga cognitum militibus esset, saepe postularunt a civitatis consulibus milites ut imperatorem suum sibi dederent; quod cum ipsi recusarent, sed eum secedere urbe coacturi pollicerentur; milites eludi se existimantes, et vim frustra futuram in oppidum egregio opere munitum et iusto praesidio firmatum intelligentes, aliquot illorum variis portis bini ternive urbem ingrediuntur, et ad Aurangii domum eodem tempore conveniunt, tacitique se in aedes inferunt; atque ipsum Aurangium cum urbis praesecto, quod ei saluti fuit, caenantem imperatorio apparatu offendunt: tum arma ei intentantes cooperiunt hominem omnibus probris, desertorem, persidum appellant. Cum ille metu simul ac pudore conturbatus, se in conclave proripuisset, milites vasa argentea totamque suppellectilem diripuerunt. Ipsum quidem appetiverunt, sed ab urbis praesecto desensus est, cuius sidei cum se slens et assectam ac perditam suam fortunam conquerens commendasset, ab co eductus clam domo atque in parvum navigium cum tribus servis illatus effugit. En vindicem germanicae libertatis! en patriac liberatorem! His enim illum ante titulis efferebant.

#### 6. GRATIANUS THOMICIO.

Ad ·III · cal. aprilis cum venissem Oenipontem, binas abs te litteras accepi, quas mihi Alexander reddidit .XVII. et .VIII. cal. datas. Ad eas nihil equidem rescribam cum te propediem visurus sim. Tu cuim Patavio ·III. id., nos pridie Brixinone ubi festos dies agere decrevimus. Igitur ad constitutum Lavisii, et omnia ad nostros sermones, quorum ego incredibili cupiditate teneor. Unum praeterire non possum. Quid, quaeso, quid est, mi Thomici, quod in postremam epistolam obscure iniecisti, expectare te certum hominem a patre, qui tibi et litteras et mandata afferat, qualia uterque nostrum desiderat? Hoc primum mihi cum veneris aperito; in magnam enim spein me conieci. Mihi quidem de patre scribitur, ipsum Lublinum non venire decrevisse, ubi non rei publicae consulitur, sed omne tempus tempestivis conviciis conteritur. Illa certe societatis spes cum Lithuanis cocundae penitus recisa videtur: eo enim contentionibus progressum est, ut principes illius gentis, ne salutato quidem Rege, Lublino discesserint. Est omnino difficile negotium, et in magnum aliquando malum erupturum, nisi provideatur. Contemni se Lithuani a Polonis iniquissime ferunt; atque hinc illorum in vos odium acerbissimum accenditur. Roysius Regis inrisconsultus duobus versiculis non bellissimis illis quidem, sed tamen veris, rem explicavit.

Vis gens iungatur genti lithuana polonae?

Fac hine contemptum dempseris, unde odium.

Sed ne ipsi quidem inter se Lithuani consentiunt.

Volhinii enim et Podolii ab aliis secessisse, et se Po-

lonis adiunxisse dicuntur, Polonorum iure et legibus acceptis; quo ne tota res penitus reiceta sit, effectum esse scribunt.

Sed quando res novas coepi, nos Oenipontem venientes maximum de Condeii caede et Hugonotiorum clade nuncium accepimus, de quo cognovisse te ante existimo. Ferdinando quidem archiduci quaternis hodie litteris sie allatus est. Ad ·III id. martias cum regis frater Castianum ab hostibus cepisset, ante quam Condeius opem ferre suis posset, atque ipse postera die cum omni exercitu Condeius supervenisset; ne frustra susceptus labor, neve illo incommodo quicquam sibi aut virium aut animi detractum videretur, quem prorsus Wolfangi spes, ad quem recipiendum vadebat, extulerat, aciem struxisse et nostris pugnae potestatem ostendisse, non eo quidem consilio ut proelii fortunam subiret, quam in Wolfangi adventum disserebat, sed tantum ut se superbe adversariis ostentaret. Ne regios quidem tum de pugna cogitasse, quamquam et ipsi copias instructas haberent. Condeium, ubi paulum in acie constitisset, movisse suos, et transire fluvium coepisse, quo iter institutum persequeretur. In illius transitu fluminis accensis aliquot levioribus certaminibus, dum subinde novae utrinque cohortes submittuntur, rem ad universam pugnam delapsam esse.

Cuius initium ab Guisio fortissimo puero, et paternae virtutis probe memore, ortum esse, quem in hostes invectum secuti ceteri, Condeianos terga dare coëgerunt, strage maxima totius exercitus. Ammiralium duobus vulneribus acceptis, aegre Sontagium evasisse: codem se Landelotium fratrem, et puerum Navarrae principem ex fuga recepisse. Rupefucaldium et nonnullos praeterea nobiles duces vivos in potestatem pervenisse, in quibus Mongumerium, illum Henrici regis interfectorem esse; idque magnopere victoriae laetitiam auxisse. Is enim cum veniam illius funestae caedis et ab ipso Rege ante quam exanimaretur, et a regiis filiis impetrasset, tantum abest ut facti dolorem quem debuit ceperit, ut accrrimum se regiae domui hostem praestiterit, et saepe dexteram extollens, illam esse quae Henricum sustulisset, nesarie gloriatus sit; cuius nunc gloriae digna praemia feret. At Condeius amisso equo, qui ictu glandis traicctus conciderat, accurrentibus subsidio suis tamdiu se tutatum esse, dum in ambiguo quis esset suit : ex insigni enim ornatu et suorum in ipso defendendo conatu, aut imperatorem eum aut imperatori proximum esse omnes intelligebant, coque instabant acrius. Demum ubi circumvento extracta galea est, et impii belli dux atque auctor omnium calamitatis apparuit, nibil valuere preces vitam sibi concedi suppliciter obtestantis, et praemium ducenta milia nummum aurcorum, si vivus servaretur, militibus proponeutis, quin reiectus conviciis, multis vulneribus obtruncatus sit, einsque corpus ad Regis fratrem ab exultantibus gloria et gaudio militibus relatum.

Regi vero ipsi optatae magis quam expectatae tum tantae victoriae nuncium Lossium pertulisse. Hunc Metas post mediam noctem pervenisse, ac Regi e somno excitato fasciculum litterarum a fratre reddidisse recenti adhue cruore conspersum, quo Rex territus, cum salvus ne frater interrogasset; Lossius, salvus inquit, ac victor, a quo tibi has litteras Condeii sanguine tinetas attuli, quem ego multis vulneribus caesum in fratris tabernaculo stratum hisce oculis aspexis. Tum Regem lectis fratris litteris et victoria cognita,

ingenti lactitia essum se lecto eiecisse, et confestim ducum ac militum concursu in regiam facto, laetissimi nuncii participes omnes habuisse, et totam continuo urbem clamore et gratulatione repletam esse. Ast ubi illuxit, cum Rex ad agendas Deo gratias, lacrimans processisset, primum omnium templum Hugonotiorum, quod peramplum sibi in illa urbe extruxerant, ipsis inspectantibus civibus hugonotiis fere omnibus exscindi funditus, et aequari solo imperasse, idque incredibili militum alacritate factum suisse. Divinum adolescontem, qui nulla re magis pias persolvi Deo grates posse putavit, quam si eum demoliri locum iuberet, in quo maxime Dei ipsius iussa sacraque violari quotidie intelligebat! Regium facinus iam diu nullum praeclarius! Potitus est maxima et insperata victoria, sed perinde futura ac uti Rex sciet, aut Regem qui regunt. Sed ego nimis sui longus, qui te visurus iam iamque sim. Fac, mi Thomici, ut valentem te hilaremque videam. Vale. Postridie cal. april. 1569. Ocniponte.

# 7. A. M. GRATIANUS IOHANNI PIOTROWSCHIO S. P. D.

Neque sera gratiarum actio reprehendi potest, quae nulla eius, qui debet, culpa praetermissa sit; neque ista, mi Piotrowschi, liberalitas animi, qua nescio quid officii a me in te profectum, instar magni beneficii commemoras, non amari magnopere non potest. Sed tu tarditatem scribendi tuam excusans, meumque in te (ut tu quidem interpretaris) promeritum praedicans, et cum eximia praeclarae tuae erga me voluntatis significatione coniungens, subtiliter in me omnem gratiae debitionem retorsisti. Qui et quam me diligeres, et

quam ipse isto animo diligendus amandusque sis, declarasti. Ego vero et amore tuo ita delector ut a nemine diligi malim, et voluntati tuae ita studio et benivolentia responderi mea intelliges, si usus feret, ut ne eos quidem mihi ante laturus sis, quos tibi coniunctissimos habes. Referre praesertim apud te non libet, quae me tuae et quot laudes adiunxerint tibi, quae sunt certe ingenii et humanitatis maximae.

Sed ut eas mittam, quantum illud est vinculum amoris qui tibi cum Thomicio meo intercedit? Quo quidem vel uno vinculo ita astringimur, ut laxari coniunctio nostra nulla iam temporis longinquitate possit. Nam etsi charitate in Thomicium nec te mecum nec alium quempiam confero, etenim mihi in amando sic primas concedi volo, ut proximum longe ponam, tamen et tuum esse singularem in illum amorem perspexi, et ego benivolentia erga te vel cum ipso Thomicio, cui te carissimum esse scio, libenter sum certaturus. Qua prosecto consensione nostra nectetur nodus amicitiae pulcherrimus: cuius fructum praesentis consuctudinis eripi nobis discessu in Poloniam tuo sane doleo, eo magis quo non voluntarium nunc quidem istum in patriam reditum esse intellexi ex tuis litteris, sed cius tibi necessitatem impositam ab illis ipsis perturbatoribus studiorum vestrorum, qui Thomicium abesse plures Patavio dies magno suo nostroque cum dolore coëgerunt; quibus ego propterea irasci non desino. Importuni! qui neque pacem pati propter inconstantiam animi potuerunt, et lacessentes ultro novasque cientes turbas gravius semper multati discesserunt, ignaviae ipsi multo magis quam vos iniuriae rei.

Verum quoniam sic accidit, et tu immaturi discessus tui incommodum mitigabis rerum tibi carissima-

rum aspectu, et Thomicius amissum aliena culpa tempus facile recuperabit celevitate ingenii sui; cuius tanta vis est, ut nisi is cursus doctrinae et optimarum disciplinarum, in quo est, intercidatur praepropera ad suos revocatione, hoc tibi, mi Piotrowschi, consirmo non temere, nec benivolentia inductus qua faveo eius laudi, sed iudicia praestantissimorum virorum secutus, uberrimos amoris nostri ex illius summa virtute fructus capiemus. Non is graditur, mihi crede, ad gloriam, sed plane sic evolat, nt defuturum illi spatium videatur. Vos modo videte, ne quid festinetis, et maturari hanc virtutem sinatis. Mihi si coram agere cum clarissimo viro patre eius liceret, essent sane permulta de quibus non iniucundam sperarem ei fore meam sententiam. Quamquam vereor ne provehar studio, et faciam parum pudenter, qui consilium afferre me posse putem et patri de filio, et viro illa prudentia atque illo usu. Sed amoris mei in Nicolaum vis tanta est, ut parum admodum abfuerit, quin nuper Vienna in Polouiam hac una de causa colloquendi cum patre excurrerim: fecissemque, nisi me pestilentia, quae illis in locis ingens esse ferebatur, multo magis quam aut meac imbecillitas valetudinis, aut longitudo itineris, deterruisset. Cupio enim mirum in modum ipsi patri patefacere me ipsum, et susceptum erga totam illam familiam huius causa animum, cum re minus liceat, et litteris assequi non possim, saltim congressu ipso, atque vultu, qui praeclarus est index animi, aperire. Sed huius quidem rei ereptam tum mihi facultatem, in perpetuum praecisam esse non statuo. Te tamen rogo, ut suscipias meas partes, si Nicolai patrem fratresque videris, et mihi eorum benivolentiam concilies ; quo uno cave putes te mihi gratius facere quicquam posseVides me uti coniunctione iam nostra, qui tibi huius officii vicem mandare et onus imponere non dubitarim. Ex quo scilicet intelliges, et quam verus sit amor in te meus, et quam mihi tua in Nicolaum fides, itemque illius in te voluntas, perspecta sit. Restat ut tu de me tibi omnia pollicearis, quae ab amicissimo homine expectari possunt, et eum mihi amorem conserves quem humanissime detulisti. Valc.

# 8. A. M. GRATIANUS ANDREAE FABRICIO LEODIENSI. S. P. D.

Ad litteras tuas respondebo brevius quam velim, quod haec scribebam Monachio proficiscens, quo ad •XI·cal. aprilis venimus. De Frisingensibus rebus actum est diligenter a Cardinali et cum duce Bayariae et cum cancellario; demonstratumque est quam conveniat, Ducem prospicere illius ecclesiae rationibus, cum ipsius maxime virtute ac fide fretus Pontifex maximus puero filio illam administrationem commendarit: id autem maxime factum iri conservanda ac restituenda ecclesiae disciplina, corrigendis cleri illius inquinatis moribus, coërcendaque turpi quorumdam licentia: ad haec de consiliariis Ernesto adhibendis non solum catholicae fidei cultoribus, sed moribus, studiis, et totius vitae genere ad cius institutionem accommodatis; item de seminario, deque aliis rebus. Ut est summae pietatis atque optimi sensus princeps, videtur suscepturus hanc curam, ut illius ecclesiae vulnera sanentur, idque prorsus se facturum recepit, ad quam rem magno adiumento erunt ea, quae vos istic in synodo sanciveritis. Vestris enim decretis stare omnes necesse erit. De missione Ernesti in Italiam, nihil quidem nunc statuit Dux; sed magnam spem secit se brevi missurum, et

magnopere probare consilium visus est: si accesserit adhortatio quoque tua, facile a cancellario, qui rem valde probat, impelli poterit, ut brevi vos mittat. Quod faxit Deus! nihil enim ego ad principem istum puerum, qui tantam de se spem bonis facit, recte institaendum sieri posse puto commodius. Haec de re. De mea voluntate erga te, cum me tibi coram patefecerim nihil arbitror necesse esse ut ad te scribam amplius. Toum in me studium et benivolentiam cum ex praescuti sermone tum ex tuis litteris ita perspexi, ut dubitare non possim quin ea perpetua futura sit : restat ut hac voluntatum conjunctione utamur quotiens usus feret. Nos prosequimur iter nostrum nivosa et incommoda sane via. Ernesti, qui nos sibi omnes humanitate et modestia sua certe singulari devinxit, gratiam mihi ut conserves, a te maiorem in modum peto. Hoc milii facere gratius nihil potes. Valetudinem tuam cura, et perge me amare ut coepisti. Vale. Monachii. .VII cal. aprilis 1569.

### 9. SINE EPIGRAPHE.

Cum singularem voluptatem cepissem ex ea epistola, quam mihi superioribus mensibus misisti, cum ipsam elegantem et plane latinam, tum mirificum erga me animum ac studium tuum significantem, quo mihi accidere optatius nihil nec potuit nec debuit, prope nunc pari dolore afficior quod parum tibi diligens ac paene negligens officii videri potuerim, qui humanissimis abs te litteris ad benivolentiam amicitiamque provocatus, ad cas quarto iam mense responderim. Quod quidem ego peccatum tantum duco, ut cruciarer animo, nisi me aequitatis et humanitatis tuae spes

consolarctur', qua confido fore ut cum silentii mei causam cognoveris, sic accipies excusationem meam, ut ego de tua voluntate erga me nihil detractum intelligam, planeque mihi te cundem constare, quem tuae litterae declarant.

In itinere rediens ex Germania accepi tuas litteras, ct cum affecto viarum molestiis, multisque praeterea curis animo, illarum responsum in meum reditum et quictius tempus reiccissem; simul ac Italiam attigi, ex insirma valetudine, qua sere ego utor, in lentum et periculosum morbum incidi, quo ita sum conflictatus per hosce menses, ut saepe in salutis desperationem venerim. Eo emersi nunc quidem aliquantum; convalescendi, tam prostratis omnibus viribus, ne spem quidem video ullam. In illa morbi conflictatione, ut me tibi excusaret, saepe rogavi Thomicium meum, tuumque, cuius mihi amor, assiduitas, curaque et sollicitudo meae salutis paene saluti fuit. Ita iucundus accidit fructus nostrae benivolentiae! Is mihi de te prorsus ea dixit, ita ingenium, humanitatem, mores, eruditionem praedicavit tuam, ut et quanti te ipsc faceret ostenderit, et me currentem ad te amandum complectendumque incitarit. Itaque qui diligendus mihi fuisses, vel hoc ipso, quod Thomicio carissimus esses, accedentibus practerea tot tui animi ornamentis, tantaque in me benivolentia, statuere debes, nihil esse me uno in te amando iam ardentius. Quod cum tibi persuasum esse magnopere cupio, tum illud abs te peto, ut qua benignitate me diligendum suscepisti, eadem amorem et benivolentiam mihi tuam perpetuo conserves. Hacc scripsi ad te cum essem apud Thomicium nostrum, et adessent Woinowichii, quorum ego sermonibus studio tui sum incensus. Vale.

#### 10. GRATIANUS NICOLAO SANDERO.

Ante quam ad duas epistolas tuas rescribam, quarum alteram 'X' cal. augusti datam a Gibbone, alteram •XVI• cal. decemb. a Butlero paulo ante cal. ian. accepi, peto abs te ut minime aut oblivioni nostrac benivolentiae, aut meac negligentiae tribuas, quod annum paene ipsum nihil ad te litterarum dederim. Nam non solum ab urbe abfui, sed partim itineribus (in Germania enim fuimus hoc anno) partim morbis ita exercitus sum hoc totum tempus, ut amicos qui longissime ut ipse aberant tacita potius recordatione quam ullis litterarum officiis coluerim. Huc accessit, quod ignorabam tu ubi esses: dictum erat enim mihi in Hispanias profectum esse te ad Franciscum tuum illum, cuius humanitate, diligentia, facultatibus, omnes qui patria carere quam ecclesiam deserere mavultis, sustentamini (1).

Habes excusationem silentii meam, quam veram praesertim non dubito quin accepturus sis. Et quando Romae iam ipse sum, quo ad idus decemb. venimus, nec tu Lovanio discessisti, praeteriti temporis silentium facile, ut spero, sarciemus frequentia litterarum. Gibbonus libellum mihi tuum de sacrificio missae cum epistola reddidit. Quid mihi eum gratum dicam fuisse, qui me ipsum paene pluris quam antea faciam hoc ingenii tui et doctrinae monumento memoriae posteritatique commendatum? Et cum hac mea laude delector, tum vero mirifice laetor extare hoc perpetuum amoris nostri indicium. Atque ego quid hac sive com-

<sup>(1)</sup> Nicolai Sanderi angli satis nota sunt et constantia in side catholica, et ob sam exilium, et edita opera.

mendatione mei nominis, sive testimonio tui animi erga me, sive utroque, ita fruor, ut me tibi plus multo hoc benivolentiae tuae munere debere intelligam, quam quantum agendis gratiis assequi videar posse. Ago tamen maximas, habeoque eo maiores, quo librum ipsum doctissimi cuiusque iudicio maxime probari intelligo. Quem quoniam a me multi petiverunt, curabis ut cius plura huc exemplaria mittantur, et ad me aliquot publicis tabellariis perferenda dabis. Butlerus et Gibbonus eo amicitiae loco apud me erunt, quo sunt apud te; ipsum; cum quibus minus adhuc fui frequens, quod hosce adventus nostri dies salutationibus amicorum officiisque omnes consumpsimus, fuimusque in iis occupatiores quam quanti ipsa res tota est.

De Anglia tua ad nos quidem nihil certi afferebatur; crat tamen rumor satis ille quidem constans, et esse in armis aliquot insulae civitates, et plures, si modo firmos duces viderint, ad eandem defectionem spectare: taedere omnes impotentis iam quorumdam dominatus. Tu quaeso ad nos certi aliquid scribe, cum vestra omnium, qui exulatis, atque in primis tua, tum publicae rei causa, vehementer expectantes ut slorentissimae olim christianae ecclesiae parti antiquum fidei et religionis decus recuperandi spes aliqua affulgeat. Tum, quod modo dicebam, fac ut amissus taciturnitate litterarum fructus, crebritate compensetur; et mihi quae ratio mittendarum litterarum dehine sequenda sit, quo tuto ad te perferantur, scribe. Has quidem ego Antuer piam Taxo, qui publicis tabellariis dispositisque equis praeest, misi. A Cardinali meo, qui te merito tuae virtutis et diligit et facit plurimi, ctiam atque etiam salve; et salvere iube ipsius verbis Anglos qui istic sunt omnes. Vale. Romac.

# LIBER X.

#### I. ANTONIUS MABIA GRATIANUS NICOLAO SANDERO S. P. D.

mnem conditionem corum, qui in Anglia pro christiana religione, et pro communi libertate, utraque que impotenti feminae dominatu oppressa, arma ceperunt, statumque Auglici regni mihi demonstrarunt litterae tuae, quas ad me 'XV' cal. martii longissimas dedisti; in quibus ex omnibus partibus cum prudentia tum singularis pictas in patriam tua sese ostendit; quae profecto me, tanta praesertim amoris erga me significatione adiuncta, vel in medio dolore, quem ex istarum rerum perturbatione cepi, mirifice delectavit. Sic enim, Sandere, velim existimes, probitatem, religionem, excellentem doctrinam tuam, tanti a me fieri, ut ex omnibus amicis, ad quos diligendos ipsorum me virtus adduxit, te uno milii neque cariorem esse quemquam, neque ullius benivolentiam iucundiorem: cui certe benivolentiae tantum tribuo, ut tuam de patriae salute sollicitudinem curamque, communem mihi ducam, planeque ea sic assiciar, ut ne vobis quidem ipsis, quibus tanti fuit catholicae fidei professio, ut pro ca extorres patria, iis rebus omnibus careatis, quae sunt hominibus carissimae, studio et voluntate in praestantissimi regni salute; concedam. Quod si par animo mihi facultas suppeteret, nac tu ex rebus ipsis intel-. ligeres, quam amanti tui, quam cupido rei publicae patriam tuam commendasses.

Sed redeo ad tuam epistolam. Ea mihi reddita est ad 'XII- cal. aprilis, quam cum legissem, continuo ad Gardinalem qui, ut seis, singulari est in vestram gentem animo, detuli. Is codem die, quod conveniendi tum Pontificem propter eius incommodam valetudinem potestas nemini erat, Pontificis ipsius intimo consiliorum ministro ostendit, et apud eum reliquit, quo Pontisicem de omnibus rebus, quae scripsisti, edocere posset. Quod et factum est ab eo diligenter, et plane est quod speremus currentem Pontificis animum ad vos complectendos suscipiensdosque iis litteris incitatum iri. Sed incredibile est, sanctissimus senex quam multis curis occupationibusque distineatur; ut nisi Dei singulari in ecclesiam benignitate, quae tot temporum procellis sic cuncta miscente adversario humani generis haud alio gubernatore eget, conservaretur, fieri non posse videatur, ut illa aetate, illa etiam tennitate valetudinis, tantis rerum fluctibus tempestatibusque sustinendis sufficeret. Quo minus mirum tibi videri debet, si non ut quaeque provincia fluctuare coepit, continuo ad opem ferendam praesto sumus.

Quae enim nunc rei publicae pars non periculose iactatur? Qua Hugonotii amentes scelere atque audacia omnia conturbant; qua Turcae perennes hostes christiani nominis cunctorum exitio imminent, et modo Venetos ingenti bello terra marique aggressi, in reliquorum quoque fortunas sua spicula intendere videntur. Et christiani cum principes tum populi, aut religionis discordia; aut privatis simultatibus inter se perniciosissime dissidentes, dum quisque spectator esse vult alterius periculi, omnes se opportunos barbarorum esfrenatae violentiae praebent. In tantarum rerum curis cogitationibusque, quae Pontisicem maximum maxime tangunt, ne vos quidem expertes opis suac princeps paterna plane in omnes charitate, quicumque ecclesiae Dei amantes sunt, relinquet. Nam et de iis ip-

sis remediis, quae tu commemoras, cogitatum ante est, et adhibebuntur cum exploratum crit salutaria fore; adhuc quidem habere videntur deliberationem; de qua re cum clarissimo viro priore Augliae, qui eximia pietate omnem suam industriam, curas, labores in patriae salute consumit, multumque apud optimum quemque Cardinalium et gratia et opinione virtutis pollet, locuti sumus. Ipse, ut arbitror, omnia Francisco Inghefildio tuo, a quo mihi longam et prudenter scriptam epistolam nuper ostendit, perscribet. Tu de Francisco ipso cognosces: ego certe agendo, rogando, monendo ubi opus fuerit, meam vobis et tibi in primis diligentiam ac fidem praestabo.

Warmiensi Cardinali legendam epistolam tuam dedi, deque ea ipse et Cardinalis meus acturi sunt cum Pontifice. Qui quidem Cardinales tibi salutem ut adscriberem, suis verbis uterque mihi mandavit. Ego abs te peto ut crebras ad nos, et ut instituisti facere, plenas de omnibus rebus litteras mittas. Gratius facere mihi nihil potes. Illud etiam a te quaero, ecquod te Italiae atque huius urbis desiderium teneat? Nihil enim causae est, cur non te utilem patriae tuae operam praestaturum confideres, si Romae esses. Valc. Romae ellile cal. apr. 1570.

#### 2. GRATIANUS THOMICIO.

In meas huiusmodi occupationes inciderunt litterae tuac, ut si maxime velim rescribere, tamen tibi ad eas minime possim. Distineor enim, ut aegre huic tantulae epistolae raptim exarandae tempus necessariae operae cripuerim. Omisissem profecto ad te scribere, quod tibi visum esset monstri simile, nisi metuissem ne, quod

minaris, omitteres posthac ipse italice ut instituisti ad me scribere. Quod institutum obsecro te ut tencas; neque enim ego aut possum aut libenter facio ut latine scribam, sed multo possum minus voluntati tuae non obsequi. De pecunia tu tamen a gratiarum actione non discedis. Quousque haec manere in amicitia nostra vis, quae pridem sublata esse oportuit? Piotrowschio rescribam postea; interea scito, mihi gratissimam eius fuisse epistolam. Perbellam tu ad iocandum per litteras materiam praetermisisti qui mihi de Voronicizchio, si modo vera sunt quae feruntur, nihil scripsisti. Mirifica vero transitio a germanico contubernio! Os hominis speciemque per fora volitantis videre mihi videor, nec teneo risum. Sed plura quam putaram. Vale, et tibi me et Carolo Sanbonifacio comiti excusato, quod ad eius epistolam non rescribam. Rosdzrazonius nudius quartus Roma in Gallias missu Pontisices profectus est per dispositos equos : defert sacratum ensem ad Regis fratrem. Proficiscens a me petiit ut tibi salutem a se dicerem. Vale, et salve ab utroque Cardinale. Romae, idibus aprilis 1570.

### 3. GRATIANUS IOBANNI PIOTROWSCHIO.

Cum essem in magno desiderio de te aliquid cognoscendi, et scripsissem Thomicio si quid ipse accepisset, mibi ut significaret, commodissime mihi tua allata est epistola pridie id. februarii data, quae humanitatis, benivolentiae, diligentiae tuae plena, fuit mihi ut quidem debuit iucundissima. Nam et vivere tibi
memoriam nostri, conservarique nobis optatissimum
amorem tuum intellexi; et qua una re efferri ego laetitia soleo, praeclaram istic de Thomicii mei laudibus

famam esse, ex te libentissime cognovi. Nam etsi haec quae scribis, nova mihi minime acciderunt, cui et egregii cius conatus ad solidam virtutis gloriam, summaque illa spes, quam de se divinus adolescens commovit notissima sunt, et cadem ab aliis item multis saepe accepi; tamen vel in magna de co praedicationis constantia, cogebat me illustris meus in illum amor et singularis animus, subvereri interdum ne aliquid laudis eius capidissimis meis auribus etiam darent ii, qui isthuc aut veniunt, aut ad me scribunt: quae in te suspicio non cadit, tanta fide, tanta in utrumque nostrum benivolentia.

Itaque sie habeto: magnam me ex tua epistola cepisse voluptatem; quam praeterea mirifice cumulavit, quod scribis de patris eius animo et amore erga me, quem quidem ego amorem facio certe maximi, et quid ni faciam? Si enim ab illa amplitudine, dignitate, nobilitate viro diligi magnum est, quanti tandem mihi esse putes et a tali viro, et a Nicolai patre diligi? Quem Nicolaum ego quid amicum appellem? in quem ita essus sum, ita me cum illo coniunxit quaedam animi et naturae similitudo, ita vero cepit summum cius ingenium, suavissimi mores, singularis probitas, ut ne ipsum quidem carissimum et sanctissimum nomen amicitiae posse mihi videatur assequi vim pietatis atque animi in illum mei. Tum quod in amicitia ipsa primum et maximum et summae selicitatis est, sie mihi ab eo par voluntas et gratia refertur, ut diiudicari non facile possit, utrum amabilior ipse, an mei amantior sit. Hace mutuae caritatis vinculis conjuncta et constituta summa et singularis inter nos benivolentia, non unis tamen in nobis consistit, sed diffunditur et propagatur in nostros, ut utrique aeque cari sint qui ab altero diliguntur. Quod ideo a me commemoratum est, ut cum diligendi summi istius viri tot tantasque et ipsius diguitatis et Nicolai necessitudinis causas habeam, quam grata mihi acciderit tua de illius eximia voluntate erga me testificatio, intelligas. Ego vero abs te peto, de me ei ut id prorsus confirmes vel ctiam recipias, cum a Nicolai et domestica pietate discesserit, me habiturum

esse proximum.

Utinam, mi Piotrowschi, nos illum diem videamus cum Dei benignitate ruptis et reiectis illis laqueis, quibus irretitum cum callidi quidam homines tenent, aliquando se vir prudens colligat; et eum errorem, in quem novitate rei, quae plerosque decipit, inductus, et salsa religionis specie non animi vitio delapsus est, ratione et prudentia sua depellat! et cum illa, quae columna est et firmamentum veritatis et salutis nostrae, communi piorum parente ecclesia, a qua hominum ambulantium in circuita et in adinventionibus suis abeuntium artificiis alienatus est, in gratiam redeat! Tum eius praeclara virtus, tot animi et ingenii dotes, illa civilis et senatoriae prudentiae laus, qua excellit, sine exceptione praedicabuntur a nobis; tum meum studium amorque in eum liber sine ulla impeditione feretur, ct vel cum Nicolai mei pietate, qua est in patrem singulari, contendet. Quod certe ego cum viri ipsius sapienti et subtili iudicio, tum corum quos sententiac suae auctores habet vanitate fretus, sperare nou desinam, tum maxime confisus clementia et misericordia Dei qui assiduas Nicolai et meas, et multorum praeterea preces pro-illius salute rogantium, non aspernabitur. O illum diem faustum Thomicio meo! Huc enim optatorum adolescentis votorumque summa omnium refertur, in hoc eius curae cogitationesque consumuntur. Sed ego pluribus haec ad te scripsi, quam debui ad eum cui notissima sunt Nicolai omnia. Quod tamen tu mihi facile iguosces: nosti enim quam mihi ea cordi-sint.

Ad postremam epistolae tuae partem, qua de tua ratione accedendi ad rem publicam scribis, unum est quod rescribam, ac ne id quidem necessarium, ut te horter coeptis ut instes tuis, teneasque institutum iter, neque ut quidque tibi ad progrediendum obstiterit, continuo resistas, multo minus pedem referendum tibi, ant de suscepta ratione decedendum ut putes. Sed contra, quo plures ad superandum obiectas videris rerum asperitates, eo tibi adnitendum et contendendum statuas magis. Animadverti enim in tuis litteris insolens adhuc aulicarum artium, liberum et simplex ingenium tuum deterreri, ac detrectare istud molestiarum iugum, quod tamen necessario subeundum est omnibus qui ad istuc se vitae genus applicaverunt. Neque enim, mi Piotrowschi, ad magna sine magnis laboribus pervenitur. Tibi ad enitendum praesidia et naturac praeclara suppetunt, et fortunae non desunt. Nactus praeterea es, quod non omnibus contigit, virum cui te adiunxisti sane egregium, apud quem dum sis innocentiae, religionis, officii, virtutis, exemplum quod tibi ad imitandum proponas aliunde petendum non crit-Huius auctoritate, gratia, studiis, opibus, adiuta tua industria nihil est, quod non assequi posse videatur. Thomicius quidem et, ego quibus aeque carus es et es profecto carissimus, in magna de te expectatione sumus; quam tu, si tua noris bona, si huc ea omnia contuleris, non sustinebis modo, sed etiam vinces. Tuis certe commodis et ornamentis qui magis lactetur quam nos habiturus es prorsus neminem. Vale. Romae "X" cal. maii 1570.

# 4. GRATIANUS THOMICIO.

Heri cum venissem ad Cardinalem augustanum (1) scis quem virum, qua amplitudine, sed mitto amplitudinem, qua humanitate, qua bonitate praeditum; cum ad se ingredientem me vidisset, primis tribus verhis sane amanter et comiter, ut solet, 'Thomicius, inquit, tuus ut valet? Nihil ad meas litteras rescripsit. Hie ortus de te sermo continuatus nobis est, planeque multus fuit, cum ego quam dignus esses in quem vir summus omni se benivolentia effunderet, ostenderem, ipse cadem se a Cardinali quoque nostro de tua praestanti virtute audisse diceret. Postremo, at vos, inquit ille, insignem fecistis vestram benivolentiam; sic enim audivi a multis, nihil iam esse amicitia vestra coniunctius.

Hoc quidem ego sermone optimi et amplissimi viri incensus sum non amore tui, quid enim me uno esse potest ardentius? sed studio coniunctionem illustrandi nostram. Quis enim prohibet aspirare nos ad illam laudem, ut cum tria admodum aut summum quatuor amicorum paria universa vetustas numeret, amicitiae nostrae vim sanctitatemque et in praesentia claram et prosteritati notam efficiamus? Ego vero si vita suppetet nobis, confido sic fore tua fretus virtute, tuo ingenio. Ad epistolam quod non rescripseris, dixi non ulla negligentia tua factum, sed quod inanibus litteris hominem summis semper in rebus occupationibusque versantem interpellare sis veritus. Hanc ipse excusationem non accepit: itaque meditandum aliquid est, quod ad cum scribas. Exemplum litterarum, quas Caro

<sup>(</sup>t) Intellige Otthonem Trusches, inter celebriores eius temporis Cardinales.

dinalis warmiensis ad Firleium scripsit, quas scito bellissimas esse, petii ab ipso Cardinale apud quem hodie eius invitatu sum pransus cum protonotario Spinola, ut mihi describendum daret : quia tum non est inventum, promisit se perquisiturum missurumque mihi; id cum accepero, ad te continuo mittam. In istis cuercitationibus, quas domi tuae instituisti docendi alios quae ipse aut legeris aut commentatus fueris, laetor nactum esse te discipulos ex animi tui sententia, qui ingenio et diligentia sua etiam acuere tuam industriam possint, cum intelligas tibi cum intelligentibus et teretes aures habentibus rem esse. Ad patrem si quid pangis, fac opus appareat; videor enim mihi odorasse aliquid ex tua epistola. Vialis quod officiosus in te sit, mihi est gratissimum : id ego mandatum ei proficiscenti maximum dedi-

Expectas tu res novas tibi ut scribam; sed scito nihil esse, a quo magis avocare cogitationem velim; tantum abest ut contrectare commemorando nostra vulnera possim! Ruere omnia videntur ad interitum, et quod miserrimum est, ita decipiuntur quidam in tota ratione tot malis incommodisque medendi, ut timendum sit ne perniciosiora remedia sint quam morbi. Plena sunt discordiis tumultibus et seditionibus omnia: qua oppressus Hugonotiorum impetu et scelere Gallus; qua Hispanum impediunt atque occupant Mauri; qua omnium exitio imminet Turca ingenti bello terra marique nos aggressus. Nostri vero principes novis honorum titulis delectantur, quos aut intempestive appetunt aut delatos aliis ambitiose invident. Huiusce rei alienissimo sane tempore coepta contentio nunc maxime nos exercet: quae quorsum eruptura sit, equidem horreo. Audienda est hac de re nobis Caesaris legatio, quae superioribus

diebus ad Urbem venit. Haec quid attulerit, faciam ut scias.

Libellum de Despota (1) meum, quem triennio ante dum rusticamur in Asulano rogatu atque impulsu tuo scripsi, legit warmiensis Cardinalis ei datam ab Cardinali Commendono, me ipso nescio. Nisi sanctitatem gravissimi viri perspectam haberem, dicerem mihi assentatum esse. Sic enim extulit illud opusculum, ut cum edendi eius mihi magnopere esset auctor, moleste videatur tulisse, quod id ego negaverim. Tuo, inquit, Thomicio iniuriam facis, cuius verissimis laudibus ornasti nomen. Ne id quidem, inquam, impetrare a me potest, ut librum divulgare velim. Quid quaeris? Tulit aegre. Libellum, quando ita vis, ad te mitto cum ca obtestatione ne a quoquam describi patiare; vulgari enim plane nolo. Vale. Romae 22. apr. 1570.

# 5. GRATIANUS BRESNICIO.

Rem vero belle tenes, qui me ex harum rerum molestiis solere intelligis in tuis litteris acquiescere: neque enim est profecto aliud in quo fessus curis et laboribus tamquam reclinet animus. At cum omnes mihi
litterae tuae incundissimae et suavissimae sunt, tum
me quas proxime accepi mirifice delectarunt. Erant
enim pulcherrimae, et verbis scriptae amantissimis,
et hoc ipso mihi maxime voluptati fuerunt, quod futuras ipse putaris. Petri fratris adventum miror quidem quid moretur, nec tamen dubito hanc esse causam
cur tibi tam diu nihil a patre litterarum, quod et
mandata et litteras de omnibus rebus fratrer sit allatu-

<sup>(1)</sup> Notemus testimonium de libello, quem nos in hoc volumine edidimus, scripto an. 1567.

rus. Itaque de ea re sollicitus, quaeso, amplius ne sis. Crucifixi churneam imaginem utramque habeto apud te, dum tibi quo alteram missurus sis significem: interea memento mihi, ex his mittendam esse eam quam ipse delegeris tibi: utramque gaudeo pari opere et pulchro artificio subtilique effectam.

Bolderium vidisti: scripsit, enim mihi Patavii apud te suisse cum Veronam curreret. Sed heus tu, qui ardes desiderio nostri, ecquid vides instare tempus quo hine discedamus? Quo? inquis. Satis tibi scire, quod non ad te: nam quo aut qua, quid tua? Exire nobis constitutum est ante quam maius exeat, et cogitamus Tudertum: id est municipium, quod bidui iter ah Urbe distat, et caelo, et loco, et copia rerum quieti et otio, quo nos egemus, aptissimum maximeque salubre. Experiar uter nostrum magnetis aut serri plus habeat; aut enim tu me Patavium hac aestate, aut ego te traham Tudertum. At in quo plus erit serri, is certe minus erit serreus. Sed hoc tum viderimns.

Caesaris legatio audità est. Ad 'X' cal. maii Pontisex vocatis ad se in curiam 'XXII- Cardinalibus, quorum tamen tres impediti morbo non adsuerunt, legatos introduci iussit, qui adorato de more Pontisice eam orationem habuerunt, ut dicerent, salvis imperii romani iuribus, Florentiae duci novam magni ducis Etruriae appellationem tribui non potuisse, quod Florentini in imperii ditione et societate sint: ob quam causam coactum Caesarem suisse appellationem eam abrogare. Hace summa orationis corum suit, quam tamen habuerunt tanto honore verborum, tanta et in pontisiciam potestatem et in Pontisicem ipsum reverentia, ut cum tangentes genu terram dum dicerent, Pontisex surgere et stare inssisset, non nisi saepe moniti, et

crebra manus significatione paene coacti a Pontifice surrexerint, stantesque perorarint, saepe repetentes Caesarem observantem et obsequentem Pontificis filium vehementer rogare, ut hoc eius necessarium factum Pontifex patresque in malam partem ne acciperent, neque propterea quicquam de sua pristina voluntate detractum existimarent. Nam sicut summam et duces et reges appellandi et quoscumque vellet honorum titulos tribuendi potestatem Pontifici maximo concederet, ita iis qui sine dubitatione romano imperio pareant, ea non ab alio quam ab Imperatore tribui oportere. Haec Caesaris in re ancipiti minimeque facili ad explicandum modestia et moderatio magnopere quorumdam ardorem lenivit: nihil certe huic toti actioni poterat accidere salutarius. Itaque in spe sumus aversa iri quae timebamus. Legati . VIII. cal. discesserunt sine responso, quod Pontifex per suum legatum daturus esse dicitur (1). Tu valetudinem tuam cura, et Pendasio, Carolo comiti, Pomorschio, Conieczpolsciis tuis plurimam salutem. Vale ·III · cal. maii 1570. Romae.

<sup>(1)</sup> Extat de hoc collato magni ducis Etruriae titulo constitutio S. Pii V. data an. 1569, in magno bullario T. IV. part. III. p. 74. Res autem gesta describitur accurate abs I. B. Cino in vita M-D-Cosmi lib. VII. p. 482. seqq. Controversia denique cum Maximiliano Caesare exponitur in vita S. Pii per A. Masseium lib. III. cap. 18.

# ANTONII MARIAE GRATIANI

### EPISCOPI AMERINI

EPISTOLARUM APPENDIX SIVE LIBER XI.

ex alio codice vaticano

I. HIERONYMO COMITI A ROSTAZOFFA EPISCOPO VLADISLAVIENSI.

P. Lambardinus theologus societatis Iesu nudiustersius mihi litteras tuas reddidit, mense usque septembri scriptas, quibus binarum exempla litterarum, quas antea ad me dedisse te scribis, adiuncta erant, quam ego litterarum neutram accepi; neque enim commissisissem, ut ad eas non rescriberem, praesertim tantam ac tam optatam veteris nostrae benivolentiae commemorationem habentes, tuaeque constantiae atque humanitatis tam insignes notas. Et fero sane aegerrime, quod desideratum nulla quidem mea culpa, sed desideratum tamen abs te suspicer officium meum. Equidem in tam diuturno multorum iam aunorum utriusque nostrum silentio, meisque variis ac plerumque difsicilibus et nunquam non exercitis temporibus, non solum interire amoris ac sollicitudinis nostrae memoriam in animo meo passus non sum, sed mansit plane idem meum erga te studium, cadem observantia, idem desiderium non ipsa longinquitate imminutum, non bonis non malis rebus immutatum. Nec quia silucrim, propterea tuus me secundus famae, dignitatis, cursus minus delectavit, minusque ex tua fortuna atque amplitudine voluptatis atque fructus cepi: quin co haec mihi lactiora iucundioraque acciderunt, quo meis de te deque tua probitate, religione, virtute, iudiciis egregie responderunt.

Me post mortem illius praestantissimi viri, quem ut scis parentis loco summa semper fide ac pietate colui (1), cum secedere domum ab Urbe aulaque, atque in otium litterulasque nostras abdere me decretum constitutumque haberem, Sixti primum pontificatus invitum plane ac repugnantem retraxit Romam, romanisque iterum gestibus involvit, iterumque molestissimo atque inviso scribendarum epistolarum muneri alligavit. Deinde Clemente hoc octavo, viro omnium quos aetas nostra tulit optimo atque sanctissimo, ad summum humanarum rerum fastigium una suffragante virtute evecto, idem otium eundemque spectans recessum, Amerinae ecclesiae procurationem episcopatumque suscipere iussus sum; quam procurationem, quando detrectandi locus non fuit, cum suscepissem, moram mihi uullam feci , protinusque relicta Urbe ac urbanis rebus, illecebrisque multa salute dicta, Ameriam abii, atque in tradita mihi statione vigiliaque tamdiu fui, donec ciusdem Pontificis maximi imperio evocatus legationis huius (2) subire praegrave onus coactus sum, quo biennium ipsum iam premor; ac pridem labore ac taedio fessus, aliquot menses de missione agentem, atque adeo flagitantem, ferrariensis haec belli expectatio, et additum mihi ex ca re arduum ac salebrosum sane negotium interpellavit. Ex secuta nunc eximio Dei munere pace, et recepta sine armis Ferraria, magna mihi spes rediit fore, ut bona cum Pontificis venia decedere hac legatione, et ad caululas

<sup>(1)</sup> Intelligit Cardinalem Commendonum, qui anno obiit

<sup>(2)</sup> Intelligit legationem venetam, qua per triennium functus est Gratianus. Huius non postremus fructus tria volumina italicarum epistolarum fuerunt de gravibus negotiis scriptarum, quas ego in vaticanis codicibus legi ineditas.

meas me recipere liceat, ubi quod reliquum est vitac sacris et officiis et curis quiete ac tranquille transigere est animus. Incumbit enim gravis in sexagenario senectus, et mors aurem vellens, vivite, ait, venio; et sarcinulas colligere, et reliqua ad supremum quod instat iter comparare monet.

Verum ego ubicumque et quacumque fortuna sim, et meam veterem observantiam benivolentiamque erga te retinebo semper; et meum tibi obsequium, opera, studium, si co uti aliquando volueris, promptum paratumque crit. Ac si hoc litterarum officio defungi interdum nos placuerit, quo et ego de tua salute cognoscam, et tibi significem de mea, ego quidem non solum provocanti respondebo, sed ultro te summa voluntate lacessam. Vale. Venetiis •XV· cal. martii 1598.

# 2. GRATIANUS EPISCOPO CUIAVIENSI. (1)

Cum apud ecclesiam meam agerem, quo protinus ab veneta legatione me recepi, reliquarum iam rerum, et maxime romanarum incuriosus, et tantum ad episcopalis huius officii munera animum curasque intendens, divertit forte ad me Patavio Romam rediens vetus hospes atque amicus meus, a quo cum multa percunctarer, atque ille item multa, ut fit de suo itinere, deque Patavii rebus narraret, polonum episcopum magnae amplitudinis virum Patavii esse, et curandae valetudini, et quartanae febri depellendae operam dare, mihi exposuit, Cuiaviensemque a suis appellari. Vix habenti fidem; quid? inquit, si ego ipse

(1) Guiaviensem sive vladislaviensem, unum eundemque episcopatum esse, omaes sciunt. Itaque cunctae huius libri epistolae eidem scribuntur homini.

non vidi solum eum, sed etiam allocutus sum, hominem procero corpore, statura egregia, et ipso quoque aspectu, atque oris specie magnam gravitatem morum, ac dignitatem praeserentem. His auditis non dubitavi quin tu Patavii esses. Quando autem in Italiam veneris, et qua de causa, etsi ignorem, tamen sive publice iussu Regis, sive privatim ad recuperandam confirmandamque valetudinem, sive ad urbem Romam, quod malim, longo intervallo revisendam, instante pracsertim iubileo, tam longum iter susceperis, faciendum mihi putavi, et ut appellarem te litteris, et vivere me, et pristinum erga te studium, amorem; observantiam vigere mihi adhuc, nec tam longinqua tam diuturna absentia silentioque nostro immutatam imminutamve esse, non temporum utriusque nostrum varietate, non ulla fortunae vicissitudine convulsam, te facerem certiorem, tibique operam, officium, ac singularem volantatem meam deserrem, caque, si uti volueris, scires tibi praesto fore. Quin ipsemet Patavium accurrerem cupidine videndi atque amplectendi tui, nisi me non tam iter, et aetas, et graves iam anni, quam domesticum impedimentum moraretur. Decumbit enim apud me duplici correptus febri, et plures iam dies male habetur Carolus unicus fratris mei filius, puer aut adeo adolescens et indolis probae, et mihi unice carus. Quem ego utroque parente paucis mensibus orbatum paterno animo complexus, periculose laborantem desercre pie non videor posse. Verum et diligentia summa in eo curando adhibetur a nobis, et Deum pro sua benignitate confido incolumem mihi praestaturum. De te, de statu valetudinis tuae, et quamdiu, et ubi in Italia futurus sis, sane avco scire, ut, si qua erit, inire aliquam conveniendi tui rationem possim. Vale-Ameriae ·IIII idus septembris 1599.

### 3. GRATIANUS EPISCOPO CUIAVIENSI.

Ex tuis litteris, quas ad me 'XI' cal. oct. Patavio proficiscens dedisti, susceptum abs te ad Urbem iter, itinerisque consilium cognovi, et spem revisendi aliquando tui toto sum animo atque cogitatione amplexus. Cum et Bononiae quatriduum, et totidem Laureti dies subsistere, quietis capiendae causa, et sustentandae valetudinis, qua non optima utebaris, in animo haberes, VI circiter idus Narniam te esse venturum, ex viae atque itineris tui ratione coniecturaque existimabam. Narnia milia quinque Ameria abest. Huc ut divertas, quando non sane est devium, et veteris amici humile hospitium subeas, primum quidem te rogo, quod ea res, et voluptati magnae mihi, et honori crit, deinde etiam suadeo. Hic enim splendorem fortasse cultumque illum, qui personam atque amplitudinem istam decet, desiderabis, ceterum tamquam domi tuae ages; nostraque erga te osficia, non illa fucata atque ambitiosa, quae speciem modo gratiae atque studii habent, sed veri amoris, verae benivolentiae atque observantiae plena erunt; remotoque inani ac supervacaneo luxu, more institutoque antiquo simpliciter, atque intima cum hilaritate accipieris, habeberisque a nobis; omniaque tibi lautiora conditioraque et iucundiora vultus ipse animusque a vultu non discrepans, sed ad omne obsequium promptus paratusque hospitis, efficiet. Hinc tu pracmittere Romam tuorum aliquos, qui domum tibi, aliaque quae necessaria videbuntur, in adventum tuum comparent praeparentque, poteris. Atque hic ubi dies aliquot resederis, sessumque de via, nec dum satis validum a superiori morbo corpus, requiete ipsa ac laxamento refeceris, tum demum in Urbem bidui iti-

nere perges.

Invenies praeterea Ameriae Federicum Borromaeum Cardinalem archiepiscopum mediolanensem, qui his diebus ab Urbe, salubritatem nostri caeli, secessumque ab omni interpellatione liberum secutus, hue venit, moraturusque est nobiscum ad calendas usque novembris; iuvenem non nomen magis, munusque ac dignitatem superioris Borromaci Cardinalis, quam modestiae innocentiae, religionis, doctrinae, morum, ac totius vitae laudes omnes referentem. Cuius tibi congressum sermonemque, propter ingeniorum studiorumque vestrorum similitudinem, optatum iucundumque fore non dubito. Igitur abs te peto etiam atque etiam, ut me de tuo itinere, et ad quam diem adventurum te putes, facias certiorem. Ego tibi Narniae occurram, deducamque Ameriam. In quo unum modo est quod me nonnihil molestum habeat, quod ineptam curribus sis amerinam viam habiturus, non illam quidem arduam nimis, aut tumulis ascensuque difficilem, sed salebris saxisque paulo asperiorem, non inviam tamen, siquidem Borromaeus Cardinalis nuper germanica huc rheda sexinga pervectus est. Deum precor, ut te quam primum quam valentissimum videam. Vale. Ameriae postridie cal. oct. 1599.

### 4. GRATIANUS EPISCOPO CUIAVIENSI.

Post tuum a nobis discessum nihil ad te', ut pollicitus fueram scripsi, quod aliquot et ipse dies abfui domo, Balneoregium ad visendum Montaltum Cardinalem profectus. Cum rediissem Ameriam, partim ex publicis actibus corum qui res urbanas colligere, et absentibus perscribere et omnia persequi, quae aut geruntur aut seruntur, consueverunt, partim ex Sinibaldi mei litteris de tuo in Urbem adventu cognovi, ipsumque Sinibaldum commodum certe hominem, et cum ingenio eruditum, tum romanarum rerum diuturno usu apprime gnarum praesentem fuisse tibi, teque congressu ac sermone cius delectatum esse, mihi saue iucundum accidit. Ego quidem ad eum scripsi, ut nullum observantiae officium erga te praetermittat, ventitet domum, te saepe adeat, an quid eum velis roget; denique et tibi et tuis ut operam navet; qua si uteris, confido fore, ut non studium solum eius, sed consilium etiam atque industriam probes. Me illud scilicet primum et maxime delectavit, quod tibi ex ipsa quiete et tepore urbani caeli melius aliquanto esse, et aliquid remisisse de molestia sua quartanam, in ciusque accessu minus iam te quati frigore, minusque obrui somno solere, accepi.

Laetum deinde optatumque suit, quod scribunt, Pontisicem simul ac advenisse te Romam intellexit, misisse domum tuam, qui te viseret, ac suis verbis salutaret, fructuum quoque ac vinorum vario genere, et medicis ac citreis malis odoris et magnitudinis eximiae muneratum te esse, ac praeterea aditum tibi ad se, quotiens et quando velles, patere iussisse, velleque ut ex domo, quam conductam habes, in pontificios quirinales hortos aedesque in hortis longe magnisicentissimas demigres: medicis quoque suis recreandae valetudinis tuae ac depellendae quartanae curam mandasse. Postremo cum ad ipsum adiisses, tanta te humanitate accepisse serunt, ut repetitis saepe amplexibus, saepe collo inhaeserit. Quae etsi a Pontisicis natura nihil abhorreaut, faci-

le ad omnia comitatis et benignitatis officia prolabentis, tamen quia ferri singulari in te animo videtur, est sane quod tibi de co magnopere gratulemur. Hace quamquam a Sinibaldo non vano nec dubio auctore accepta, et rumore etiam, ac sermone vulgi delata, si certiora ex tuis litteris cognovero, tam erit mihi gratum, quam quod gratissimum. Vale. Ameriae «XVI» cal. decemb. 1599.

Ferre aequo animo non possum, esse non solum in Italia D. V. illimam sed ctiam Romae, et praesens studium, operam, assiduitatemque meam desiderare. Etsi multa me nunc quidem impediant, retineantque domi, tamen de conducenda comparandaque mihi domo Sinibaldo iam scripsi: neque enim antiquius quicquam mihi, aut longius est, quam ut tecum sim hoc tempore, et amore nostro tuaque singulari erga me benivolentia perfruar coram.

### 5. GRATIANUS EPISCOPO CUIAVIENSI.

Uterque nostrum alterum studio ac benivolentia antevertit. Nam quo die tu ad me de tuo adventu in Urbem, de tua valetudine, de aditu, primoque cum Pontifice maximo congressu scripsisti, eodem ego hacc ipsa audisse me de aliis, et de te ipso scire avere scripseram tibi. Factum utrinque bene; mihi certe tune litterae fuerunt iucundissimae, spero item meas tibi. Quirinalis habitatio ista hoc anni tempore, hoc statu valetudinis tuae mihi de te, deque tua salute assidue cogitanti suspicionem incussit minus salubris consilii, quod eo in colle, etsi summa sit amoenitas, summa serenitas, atque laxitas, magnificentia, nitor pontificiarum aedium, adiunctique aedibus horti tam laeti,

tam culti, tum viridantes, et directae in tam longa spatia ambulationes, non visu solum, sed aspectu quoque ipso exhilarent ac recreent animum, tamen pro quartanae ac morbi ratione, quocum ipse nunc luctaris, videtur caelum eo loci, adventante adeo praesente iam hieme algentius esse, et affectum tertio quoque die febri non levissima corpus, modico ac temperato aëris calore fovendum, domique habendum potius, quam his oblectandum, et caelo licet puriori ac tenuiori, frigidiori tamen exponendum. Sed haec tu cum medicis melius. Ego Deum tibi, consiliis, rebusque tuis omnibus summe propitium opto. Vale. Ameriae Vecal. decemb. 1599.

### 6. GRATIANUS EPISCOPO CUIAVIENSI.

Carolo fratris mei filio has litteras tibi reddendas dedi, cique mandavi, ut te conveniret, viseretque meis verbis, seque istic in tua fide atque auctoritate forc tibi profiteretur, et quid agas, ut valeas, ut diuturnam molestiam tam lentae quartanae feras, ut cura ac temperantia tua lenias, ad me scriberet. Eum ego Romam crudiendi gratia misi, et in contubernium convictumque corum tradidi, qui ex Iesuitarum disciplina atque in ipsorum maxime scholis instituuntur. Istis enim praeceptoribus nunc valde plauditur, ac sub iis potissimum magistris videntur adolescentes, et in litteris optimarumque doctrinarum studiis proficere, et quod omni doctrina praestantius est, castis et probis moribus ad religionem et pictatem, sine qua probitas ipsa castitasque nulla est, imbui atque instrui. Cupio autem in co, vel ob id cum actate bonas quoque adolescere artes, ut quem heredem perpetui atque singularis mei erga te amoris atque observantiae relicturus sum, ne te quidem susceptae iam nunc erga illum henivolentiae unquam paeniteat. Vale, pridie idus decemb. 1599.

### CLEMENS PAPA ·VIII· (1)

ANTONIO MARIAE GRATIANO EPISCOPO AMERINO.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Facit vetus noster in te amor, ut tua omnia praecipuo quodam affectu sentiamus. Itaque cum ex dilecto filio nestro, et secundum carnem nepote, Cardinale sancti Georgii, et ex litteris quas ad eum scripsisti, cognovissemus de obitu Aloysii germani atque unici fratris tui, cuius animae Deus aeterna gaudia largiatur! sane commoti non mediocriter sumus, et iustum dolorem tuum doluimus. Homo enim est humanitate praeditus; tum ille id a te promeritus erat, ut scribis, ut eum natu maiorem, sed obsequiis erga te minorem, toto ex animo diligeres. Accedunt domestica onera, quae narras, tot nubilium filiarum, quas reliquit, et unius maris impuberis. Sed quid agas, frater? Ex hac lacrimarum valle hos fructus colligimus. Nos quoque quot carissimorum fratrum funera extulimus, et ante nos praemisimus! qui ex tot fra-

<sup>(1)</sup> Inter italicas Ant. Gratiani mss. epistolas una extat, qua fratris sui obitum Venetiis 'IX' calendas februarii an. 1798. significat ipsiusmet fratris uxori. Domesticum hunc dolorem Clemens 'VIII' tunc pontifex lenire voluit hac epistola, quae cum sit Gratiano nostro perhonorifica, et latinitate Silvii Antoniani commendetur, non incongruam epistolaris huius collectionis clausulam existimavimus.

tribus, quorum complures meministi, soli relicti sumus. In Dei voluntate acquiescendum est. Hoc unicum perfugium, hic portus in huius vitae tempestatibus tutissimus. Quare fraternitatem tuam hortamur, ut excites virtutem tuam, et qui alios multos consolatus es, te ipsum consoleris in eo qui consolatur nos in omni tribulatione nostra; quod te facere pro tua prudentia ct pictate non dubitamus. Fratri vero mortuo gratulemur, quod tam pie et christiane, ut scribis, in Domino et in tuo complexu obdormivit. Deus autem, qui tui sollicitus semper fuit, te et res tuas gubernabit. Tibi vero quam humiliter petisti apostolicam benedictionem nostram paterne impartimur. Datum Romae apud sauctum Petrum sub annulo Piscatoris pridie cal. februarias .M.D.XCVIII. pontificatus nostri anno sexto.

Silvius Antonianus.

### DE CARMINIBUS ALIQUOT

# IOHANNIS FRANCISCI CARDINALIS COMMENDONI

Idem codex, qui A. M. Gratiani epistolarum libros nobis exhibuit, Cardinalis quoque Commendoni, qui Gratiani perpetuus patronus fuit, complura continet latina poëmata, quorum nonnisi quinque brevissima, in laudem operis Hippolyti Salviani, quod aquatilium animalium historia inscribitur, edita fuerunt in praedicto libro an. 1554. Reliqua latent hactenus, quorum nos partem aliquam nunc sumus vulgaturi. A. M. Gratianus in Commendoni vita lib. I. cap. 3. ubi de studiis cius iuvenilibus loquitur, haec habet: "captus primo " poëtarum suavitate, ita se poëtices studiis, legendisque " ac scribendis carminibus dedidit, ut inde praecipuam sibi "famam comparaverit, ita ut cum claris viris conferretur, " qui poétices laude praestare tum existimabantur., Deinde cap. 8. idem Gratianus pergit dicere, poëticam facultatem fuisse Commendono iuveni primam apud Iulium III. pontificem commendationem. "Hortos Iulius extra portam Fla-,, miniam sumptu alque opere sane magno aedificabat. In eos nobilis ac vetusti fontis aquam virginem duxerat. Antiqui operis statua eam virginis sopilae somno ac super urnam recumbentis effundebat. Hanc celebrari carminibus varii generis, prout spatia lapidum erant, quibus incidenda essent, et Iulius iussit, el certatim non Romae solum, ,, sed per Italiam quoque arrepta materia est decoris ingcniis. Commendonus illud studium suum, quo a pueritia fuerat incensus, deque animi ad cam rem impetu plurimum remiserat. Sed tum incitatus studio Pontificis, et " contentione cruditissimorum hominum, et ipse epigram-,, mula aliquot et argumento et intervallis apta composuit.

P

,, Quae cum Iulius legisset, (et habebatur talium peracutus ,, aestimator) non probavit modo, sed omnibus praelata in-, sculpi protinus iussit., Quod autem mox Gratianus addit, post id tempus desivisse prorsus in Commendono rei poëticae studium, id parum accurate dictum videtur; quandoquidem Commendoni versus et ad Paulum IV. PP. et in obitu Pii V. habemus in codice vaticano, quo tempore quadragesimum octavum aetatis annum Commendonus agebat: is enim anno 1524. natus est, Pius autem anno 1572. caelum cum terra commutavit.

Age vero quum in sexto Spicilegii volumine prosae orationis specimen ex Commendono attulerimus, nunc aliquot ciusdem carmina, atque in primis fortunata illa de aqua virgine in hortis Iulii pontificis, et de pulcherrimo virginis simulacro, aquam illam ab urna fundente, libenter heic proseram ex dicto codice, quoniam lapides cui insculpta sucrant nusquam hodie iam apparent. Antea tamen audiamus virum cl. Hieronymum Lagomarsinium, qui in ms. dissertatione italica, codici adnexa, sic loquitur. "Supersunt ad-,, huc extra portam Flaminiam, in dextra parte cuntibus ,, ad pontem Milvium, apud palatium, quod vulgo dicitur ,, Iulii papae, horti illi, haud tamen ut olim ad delicias " culti, sed vitibus plerumque et oleribus consiti. Et virgo ,, quidem aqua abundanter ibi non uno in loco scaturit, ve-,, rumtamen neque virginis statua, neque urna, neque ulla marmora aut incisa epigrammata uspiam visuntur. Sed duo tamen fortuito superfuerunt lapides, muris infixi qui aquae virginis scatebras circumstant, cum his egregiis in-, scriptionibus, quas a me hoc anno 1768. (inquit Lago-,, marsinius ) non sine labore exscriptas heie expono.,,

T.

### IULII HI. PONT. MAX. AUSPICIO

Dalduinus eius frater praediolum suburbanum prope Flaminiam, ab Antonio patruo Cardinale olim animi causa comparatum, silva, hortis, villis, vinetisque contiguis, et cuiusvis plantarum generis numero paene infinito a se auctum, novoque ac politiore cultu nullo non loco directum atque illustratum, aqua virgine et fontibus saluberrimis e latebris terrae inaccessis, non minus ad commune omnium quam ad privatum commodum in lucem eductis, undique irriguum factum, salientibus, piscina, aviario, atque hoc quasi theatro admirabilis picturae, statuarum, emblematum splendore constructis, temploque in primis Deo opt. max., ac divo Andreae ab ipso Iulio pontifice crecto atque dicato, sibi, Innocentio Cardinali, et Fabiano comiti filiis, et eorum posteris, in ampliorem et augustiorem formam redegit. Praedium autem hoc ipsum, ac quicquid uspiam in eo ortum, cultum, structum, ampliatum, ornatum, vel in praesenti est, vel erit in posterum, sive totum sive aliqua ex parte, cuiusque modi et quantula ea cumque faerit, praeter ipsos fructus, uti nullo prorsus precio, nullo pacto, nullo iure, cuiquam unquam alicubi vendi, obligari, donari, aliove quovis modo alienari possit, testamento in perpetuum ab codem Balduino omnibus est interdictum, ne de nomine excat familiae suae.

H.

Deo et loci dominis volentibus, hoc in suburbano, omnium si non quot in orbis, at quot in urbis sunt ambitu, pulcherrimo, ad honestam potissime voluptatem facto, honeste voluptarier cunctis fas honestis esto. Sed ne forte quis gratis ingratus siet, iussa haec ante omnia omnes capessunto.

Quovis quisque ambulanto, ubivis quiescunto, verum hoc citra somnum. Circum septa passim quidlibet lustranto, ast nec hilum quidem usquam attingunto. Qui secus faxint, quidquamve clepserint aut rapserint, non iam ut honesti moribus, sed ut furtis onusti in crucem pessumam arcentor.

Ollis vero qui florum, frondium, pomorum, olerum aliquid petierint, villici pro anni tempore, pro rerum copia et inopia, proque merito cuiusque, largiuntor.

Aquam hano, quod virgo est, ne temeranto; sitimque fistulis non flumine, poculis non osculo aut volis extinguunto.

Piscium lusu oblectantor, cantu avium mulcentor; at, ne quem interturbent interim, cavento.

Signa, statuas, lapides, picturas, et cetera totius operis miracula, quamdiu lubet, obtuentor, dum ne nimio stupore in ea vertantur.

Si cui quid haud mirum videbitur, corum caussa, quae nemo mirari sat quivit, aequo potius silentio, quam sermonibus iniquis, praeterito.

Dehinc proxumo in templo Deo ac divo Andreae gratias agunto, vitamque et salutem Iulio ·III · pont. max, Balduino cius fratri, et corum familiae universae plurimam et aeviternam precantor.

Huic autem suburbano speciem atque amplitudinem pulchriorem in dies maioremque, ac in eo quidquid inest, selix, saustum, perpetuum optanto.

Hisce actis valento, et salvi abcunto-

Hactenus iulianae villae inscriptiones in Lagomarsinii schedis: quam ego villam quum hoc anno 1842. forte inviserem, mirabar potentiam temporis omnia transformantis; vacuum nempe palatium, atque uni commissum seni custodi; picturas quidem parietum partim certe superstites et adhuc floridas, sed statuas plerasque ablatas, aquaeductus magnam partem effractos, cavaedia silentia et herbida, inculta nemora, vineas ad dominos varios translatas: ubi vero in stabulis aurati currus et bullata ephippia olim nitebant, atque equi regii alebantur, ante hos postremos annos boum nosocomium collocatum fuit; et nunc demum, hoc quoque amoto, tristes ibi custodiuntur sandapilae, quae cadaveribus efferendis cholerico morbo, heu quam graviter saeviente! fuerunt adhibitae.

Nunc Commendoni de aqua VIRGINE, et de VIRGINIS simulacro ibi recubantis, venusta epigrammata, si non omnia, partim saltem recitemus. Quibus postremo pauca alia carminum Cardinalis eiusdem specimina subiungemus.

## IOH. CARD. COMMENDONI

TARRESTA.

I.

Nympha loci niveosque sinus pectusque pudicum
Tecta iacet, crines fusa, supina caput.
Virginei flos oris hiat, patulisque labellis
Halat inossenso blanda sopore quies.
Dextra iniecta humero tereti labentia tergo
Colligit in parvos lintea pressa sinus.
Laeva comes lateri pronae superincubat urnae,
Qua nitidis virgo desilit unda vadis.
Et fovet algentes latices levis halitus almi
Pectoris; haud alio mitior aura loco est.

Ede diu molles animas, genialia fontis Flumina! Sic felix irriget ora sopor! Sic et nympharum princeps celebrere choreis! Sic tibi perpetua defluat amnis aqua! Rexque paterque hominum totum qui temperat orbem Saepe suam dicat, semper Iulus amet!

н.

Tibure ducta, patris sub Iuli montibus aureis, Foeta undis virgo delicias pario.

ш.

Casta verecundis oculis pete virginis hospes Limina, virgineas et pete purus aquas. Labitur una vadis virgo, cubat altera virgo, Sacra vides geminis marmora virginibus. Labilis in blandos dum murmurat unda susurros, Sub Iuli dormit munere nympha loci. Et somnum et violare sacrae vada virginis, hospes, Parce, bibe, et domino laeta precatus abi-

Quisquis ab aurorae populis et luminis ortu, Quisquis ab occasu pelagoque, ruente quadriga, Sive aestu nimio, sive ustis frigore ab oris, Cernis inexpletis oculis haeresque tuendo Eximia forma recubantis virginis ora, Compositosque in somnum artus, propriumque quieti Obrepens per membra decus, placidisque labellis Molliter halanțes tranquilli flaminis auras; Hoc volo te monitum pancis, ignarus Iuli Ne forte in legem commisso, principis iram Offendas, graviter teneros violare sopores, Virgineosque manu latices temerare profana Ausis, Oreadum cum sit castissima princeps. Virgo est quam spectas essantem pectore somnum,

Virginis ad blandae crepitantia murmura lymphae. Scilicet haec olli pater ocia fecit Iulus.

V.

Sum fons virgineus, fluenta pura, Aqua virginea virginis puellae, Nitori sacer, et sacer pudori. Immundi procul este et impudici.

VI.

Virgo puella, virgo aqua est. Aut purus hospes adi, aut abi.

VII.

AD CARDINALEM SIRLETUM.

Quemnam ego te appellem? vel quo te nomine signem? Divitiis sapientis aquae pleno ore fluentem, .... Vasta animae memoris vi omnia circumplexum Oceanum, velque ipsa oblivia capta trahentem Sirletum, Lethes iterum submersa palude Victorem? Qui cuncta unus monumenta virorum Sive Syris Latiisque olim seu scripta Pelasgis Praesens mente tenes, collectasque undique condens Semper inexhausto depromis pectore gemmas. Anne tuos potius castae pietatis amores.? Utque licet nimis et contempto forsitan auro Fortunam superante manu mirer te animo amplo -Aurea facundae manantia flumina linguae Aequantem? Innocuos an nullo crimine mores Exemplo promptuque pari sermone loquentes, Allicientem homines in caecae oblivia vitae, Perque salutares divinitus aetheris auras Monstrantem certi cursus compendia caelo? Salve, oh! Hesperiae, et nostri decus ordinis ingens! Thesauro rerum et verborum fonte perenni,

Congestisque opibus tantis, locupletior heres Scriptorum, quos prisca tulit foecundior actas. Viribus aucte novis, o terque quaterque beate Salve, nosque diu donis caelestibus orna, Temporaque heroum monitis expressa repone.

### VIII.

AD PAULUM IV. PONT. MAX.

Sancte heros, mundi columen labentis Averno, Quem veterum exemplar morum, quem relligionis Pervigilem excubiis custodem, et pectore sirmo, Casto assertorem eloquio pietatis avitae, Admirata diu, demum dedit oscula plantis Roma, inbente Deo et nostros miserante labores; Quam nos in tanta rerum caligine, et Orci Praestigiisque dolisque ruentes erigis in spem! Salve heros atavis, heros heroibus orte, Quasque tibi proprias superi fecisse dederunt Caelestes curas, et relligionis amore Esserventem animum factis ingentibus exple, Immensique laboris opus (res postulat) urgens Aggredere, excelsae menti datur aequa potestas. Solis inextincti sublimis regia, solis Acternum geniti, quam tu, Pater optime, terris In genus humanum summi pietate parentis Structam opere immenso, et pretium superante labore, Caclesti eloquio radiisque salubribus orbi, Virtutisque tuae exemplo et pietate serena Exprimis incolumem propriisque coloribus ornans, Pandis inexhaustos puri candoris honores etc.

IX.

DE VICTORIA CHRISTIANORUM AD ECHINADAS. Ut crucis elatum sublimi e vertice classis Terris et caelo semper venerabile lignum
Fulsit etc.
Procubuere, omnes pretiosa in vulnera fixo
Eminus obtutu, gemebundi et pectoris ictu
Dux procerumque cohors pugnaeque accincta iuventus.

(etc.

#### IN OBITU PH V.

· X.

Ergo ne tanta ruunt flammato fulmina caelo? Ergo ne caelitibus tantae clementibus irae? Orbis Atlas, caelestis Atlas, quo publica firmo Cardine nixa salus, et quo stetit ardua virtus, Cana sides, populi cultus, reverentia regum, Et castae incolumis maiestas relligionis; Concipiens caelos, terrarum margine maior, Par Superis pietate Pius, sublatus olympo est? Ergo ne in infensas astris, Hecatesque triformis Lunatas acies, et vero sole carentes, Perpetuumque piorum hostem immanemque tyrannum Collatis signis rerum discrimine tanto Commissa est Europa Asiac felicibus armis, Sospes ut in cassum cedat victoria retro? O pietas, o prisca fides! decussa magistro Classis iter repetat victrix? Quis publica curet Commoda? ne primis studiis dilapsa fatiscant Foedera, quae nixu nimio et duro edita partu Vix tanto studio, tanto aegre iuncta labore Et probitate sua, et vi invicta relligionis Fortiter una Pii dextra indefessa tenebat. (1) etc.

<sup>(1)</sup> Postrema hace tria poemata sunt satis prolica.

# DE PETRI BEMBI ET ACTII SYNCERI SANNAZARII CARMINIBUS ALIQUOT.

Poético Cardinalis Commendoni specimini, maioris multo famae ac suavitatis poétam subtexere placet Petrum Bembum, qui fuit aeque romana purpura ornatus. Ab hoc enim plurimos iuvenili praesertim aetate dictatos versus scimus, qui non omnes ad typographorum manus venerunt; veluti poématium heroicum de Sarca fluvio, quod in vindobonensi codice contineri nunciavit Apostolus Zenus Epist. ed. sec. T. III. p. 30. Ego vero exemplar huius in Italia nactus, novum hoc bembinae elegantiae documentum divulgare non detrectavi. Est autem ingeniosissimae fabulae argumentum hoc.

Sarca fluvius (is qui e tridentinis alpibus in Benacum influit) filiam Gardam (quod est nunc oppidum ad eius lacus ripam) legitimam sibi coniugem a Benaco patre impetravit. Connubii conditiones fuerunt, ut Sarca aquas suas cum Benaco, qui tune tantum rivulus crat, misceret; ita ut inde lacus essiceretur qualis quantusqué nunc cernitur, eique Garda nomen imponeretur. Parantur igitur nuptiae, ad quas finitimi celebrandas tum terrestres tum fluviatiles Dii concurrunt. In his fatidica Manto, futura fata ad thalamum praecinit, nempe quod e Garda naturus sit filius, id est fluvius Mincius, is qui Mantuam a filio vatis Mantus aedificatam stagnantibus aguis cingit. Porro ex hoc Mincio et Maia nympha andina (nempe oriunda pago dicto Andes) oriturum poëtam maximum Virgilium, cuius poemata summatim recensentur. Hunc autem in Calabris extinctum et Neapoli in colle Paupilypo sepultum imitaturos fore postremis saeculis Iovianum praesertim Pontanum, et Actium Syncerum Sannazarium, quorum magnifiis laudibus carmen suum Bembus concludit.

Bembi poëmati subieci inedita aliquot Sannazarii praedicti carmina, quae in cius autographo vindobonensi (cuius ego italum vidi exemplar) adhuc latebant.

### PETRI BEMBI

### PATRICII VENETI ET POSTEA CARDINALIS

### POEMA HEROICUM CUI TITULUS

### SARCA.

Pierides magno genus ab Iove, queis labor alto Asserere interitu clarorum gesta virorum, Longaque consulere involvant ne saecla tenebrae, Neu subeant animos priscarum oblivia rerum; Linquere si gelidas Permessi fluminis undas, Murmuraque Aonii fontis rupemque potestis, Alato quam excussus equo sacer abluit amnis; Huc, precor, huc non sit grave concessisse: fluenta Hic quoque sunt virides inter labentia ripas, 10 Hic quoque perspicui fontes et amoena vireta-Nec procul umbrosae valles, tacitique recessus, Prataque nec pictis distincta coloribus absunt. Benaci ad ripam dulces captabimus umbras, Antiqui donec referam connubia Sarcae, Et Gardae liquidas translatum nomen ad undas. Sunt ignota quidem, et multis haec obsita saeclis; Vos meminisse tamen, vos et memorare potestis. Eia agite, ipse lacus sternit cantantibus undam, Nec fremita assurgens, nec flucta concitus ullo-Sarca (1) erat alpinos inter clarissimus amnes, 20 Qui montana ruens inter fragmenta sonanti Gurgite praecipiti spumans delabitur unda.

(1) De Sarca fluvio, qui superne in lacum Benacum influit, Cluverius Ital. antiq. T. I. p. 414.

Hic dum forte Arci per vallem et pinguia culta

Mitior allapsu leni rigat arva, suasque

Attenuans vires per prata virentia fundit,
Tectus harundinea madidum caput extulit umbra
Gurgite de medio, circumspectansque subinde
Hinc atque hinc lacvae deflexit lumina ripae.
Atque hic umbrosam prope morum visa fluentes

- Pectere nympha comas ad solem, quas modo fontis
  Egelidi intingens secreta laverat unda.
  Benaco hanc olim rapta de Balbide nympha
  Progenitam, dici Gardam voluere parentes,
  Cedentem nulli vultus formaeque nitore
  Quae nemora alta colunt fontesque aut stagna Dearum.
  Sed tunc non magno saliens Benacus ab ortu
  Rivus erat (1), modico qui stagnans gurgite laevam
  Vallis ad apricae partem secesserat, alta
  Dum timet ad dextram labentis flumina Sarcae.
  - Huius ut ad roscos defixit lumina vultus,
    Si me, virgo, tuis non dedignabere taedis,
    Ne me aliquem credas, inquit, de plebe creatum.
    Ille ego sum aëreis qui nascor in alpibus, in quem
    Innumeri exonerant nivium sua pondera montes;
    Qui convulsa trahens non uno ex vertice saxa
    Vorticibus vallem rapidis hanc Sarca pererro.
    Omnia cum libuit sterno sata, votaque spemque
    Agricolarum cludo; at cum libet, arva remisso
    Flumine perlustro, et slorentia rura peragro,
  - Jo Humorem glebis tacitum atque alimenta ministrans, Ut poma evincant ramos, atque horrea messes, Efficio; sic finitimis dominamur in agris.

    Dicere plura parabat, at illa rubore decentes Interfusa genas, veluti perfuderit ostro

    Siquis chur, roseis vel candida lilia sertis,
    - (1) De hoc Fracastorius in epigrammate quod incipit : laurum et citrum.

Effugit, et medio haerentem sermone relinquit. Tum Sarca in vitreas Benaci proruit undas, Atque illum his audens compellat vocibus ultro. Ex aequo tecum est animus, Benace, pacisei.

60 Legitimos Gardae, Divos quod tu ipse precari
Nunquam ausus, nunquam tibi quod contingere posset
Sperasses, thalamos peto: pacem aeternaque tecum
Foedera percutiam: inter nos satis hactenus esto
Ira certatum atque odio. Quam ferre maritis
Consuevere nurus dotem, non ferre recuso
Ipse meae spousae. Mansuri pignus amoris
Confundam mea regna tuis, discrimen aquarum
Sit nullum inter nos, nomen cedamus uterque,
Tu natae ut dotem exsolvas, ego munera nuptae.

70 Garda tui simul et nostri sit gurgitis heres.
Atque hic praecipue nostro qui flumine cretus
Hanc vallem implebit magni lacus acquoris instar,
Ventura ut posthac connubia nostra loquantur
Saecula, et acternum nostros testeutur amores,
Signetur placet egregio de nomine Gardae,
Garda sit ut nullo per me non nobilis acvo.

His pater auditis, fugat omnem mente timorem Atque odium; bene consultum nataeque sibique Esse putat vel coniugio vel munere tanto.

80 Moxque manum iuveni intendens, hace insuper addit:
Non hace, Sarca, Deûm veniunt sine numine; mentem
Caelicolûm pater hanc tibi summo inspirat olympo,
Qui statuens odiis ut res utrinsque sepultis
Lactius assurgant, paribus communia regna hace
Auspiciis iubet et sceptris moderemur iisdem.
Nulla tuis per me fuerit contentio dictis.
Cuncta probo, gener ipse places ante omnia; natam
Unica quae nostrae spes est iucunda senectae,

1000

Quod tibi quodque illi sit faustum, spondeo; dextra
go Polliciti et veri posthac sit pignus amoris. (haec
Inde manum pallentis adhuc multumque timentis
Attollit natae, generoque innectit, et esto
Hic, inquit, tuus auspicibus Dis, Garda, maritus;
Cum quo mox pulchra videam te prole parentem.
Illa verecundo niveum os perfusa rubore
Sidereos terrae vultus et lumina figit,
Insperata premens occulta gaudia mente.

Ergo diem placuit certam statuisse, iugales
Qua thalamos ineant, qua sollemnes hymenaeos
100 Concelebrent: it finitimas vaga fama per urbes,
Perque agros, montes, vicinaque flumina, perque
Silvicolas Dryades et amantes rura Napaeas.
Antrum ingens fuit excelsa sub rupe cavati
Montis, ab ingressu patulo quod protinus ore
Panditur introrsum, mox in spatia ampla recedens,
Humida per varios partitur tecta recessus.
Desuper irriguo dependent pumice saxa,
Et circum viridi stant pieta sedilia musco.
Vestibuli ad dextram ramis florentibus hortos

Tempestas viridem foliorum excussit honorem.

Non annus variare vices, non tempora norunt.

Semper odoratis pendet vindemia citris
Aurea, surgenti semper subit altera foetu;

Quaeque super gravibus pomis nova poma recumbunt,

Prospectu vario tabulata per alta renident.

Ilis, quae massylio quondam servata draconi

Herculeae carpsere manus, his naufragus heros

Dulichius quae Corcyrae miratus in hortis,

Tunc suit; huc sessum se se reserbat ab undis

Cum libuit longo vires reparare labori.

Hic ergo in mediis thalamus penetralibus ingens
Erigitur pedibus pariter sublimis eburnis
Et gradibus variis; tum sponda illusa figuris
Utraque, nunc auro nunc dente intexitur indo.
Conclavi thorus in medio velatur amictu
Purpureo, spinis horrens quem cardaus ambit
Aureus, et foliis et lento vimine limbum

Parte alia priscis pendent variata figuris
Aulaea, intextis quae non Atrabata Gallis
Miscre, aut Morinum extremae gens ultima terrae,
Sed quae parmensi doctae de vellere nymphae
Texuerant vario pariter distincta colore.
Nam procul hine agmen ramosis cornibus errat
Cervorum, incessu gestans capita alta superbo.
Illic auriti lepores, capreaeque fugaces,
Demissis aliae longis cervicibus herbas

140 Attondent, aliae per mollia prata recumbunt, Nonnullae arrectis pavitantes auribus adstant.

Ergo dies optata aderat; montana relinquit
Proxima quisque; ruunt Baldi de vertice nymphae
Grandia vimineis portantes dona canistris.
Quaeque Nagum educto positum sub vertice, quaeque
Torbilis ima colunt oleis bene consita saxa.
Tum Melsemninae vallis quae rura frequentant,
Quaeque his Lenaee pater clarissima donis
Praedia non procul hine, mensas queis nulla secundas
150 Uberius decorant pomis aut dulcibus uvis.

Quatuor ante alias forma venere sorores Egregia, fidibus doctae et cantare peritae, Nobilis antiquo Nogarolum a sanguine proles. Harum si ingenii cultum respexeris, ipsae Vicino cupiens Athesi placuisse roganti Nympharum commissa viris longa agmina mittit. Nymphis compressae corpusque et bracchia vestes Substringunt, gremium crispo sinuatur amictu,

Pectora nectentes et caudida guttura nexu
Aurato, tum serta premunt his florea crines,
His flava incingunt gemmantes tempora cycli.
Intactis facies nivibus certare, capilli
Flaventi possunt auro, tum lumine partim
Caeruleo, partim glaucis variantur ocellis.
At iuvenes tunicas pertusi in mille fenestras,
Et patrio pictas gestantes more lacernas,
Virgatosque sagos, incedunt ordine longo.

Exhilarant, gressumque sono moderantur codem.

Arma illis humero ferratae cuspidis hasta;

Et lateri fidus qui numquam ponitur ensis.

Ast Athesis magno Sarcae devinctus amore;
Nec minus antiqua consanguinitate propinquus
Eligit ex omni numero turbaque clientum
Bis denos, quibus assueto compescere in alveo
Mandat aquas se absente, aliis hunc praesicit undis,
Hunc aliis, varient solitos ne sumina cursus.

Praecipit his curare sinus, tortosque reflexus
Undarum, ast illis rectos intendere cursus
Per valles campi spatiosa per aequora molles.
Ipse his compositis, centum praemittit ab omni
Lectas natarum numero, totidemque ministris
Stipatus, veteris petit alta palatia Baldi;
Atque ad neptis avum thalamos comitatur cuntem,
Grandaevumque senem grandi comitatur honore.
Illum mille viri lactantes, mille sequuntur

Matres atque nurus, pueri, intactaeque puellac.

220 Illa patrem blando compellat Hamadryas ore,
Illa salutat avum, tendentes brachia parvos
Protendunt aliae poscentis ad oscula natos.
Omnibus his tenues capitum velamina vittae
Exertis immissae humeris, virgataque multis
Palla modis late niveos circumtegit artus.
Tu quoque barbarico nimium Verona furori
Obvia, et alpinae infelix male proxima genti,
Posterior nulli officiis donisque fuisses,
Ni tua cinxissent fulgentes aere cohortes

330 Moenia, et horrisonis quateret tunc ictibus urben

230 Moenia, et horrisonis quateret tunc ictibus urbem Plurima contorqueus ferri grave machina pondus.

His super advenit Phoebi thebana sacerdos
Interpres Manto, quae post tibi, Mantua; nomen
Indidit, auspiciis postquam felicibus urbem
Filius, et Musis dilectas condidit arces.
Venerat Hesperiam paucis haec ante diebus
Crudeles fugiens direaea ex urbe tyrannos,
Cui pater ipse (1) suas primis monstrarat ab annis
Solamen rapti quondam sibi luminis artes

Haec ut coniugium Dis hoc auctoribus esse
Decretum, atque huius venturum a stirpe nepotem
Inferat, ingenio qui se sublatus olympo,
Praescia fatorum cernebat, laeta penates
Confertos hominum turba matrumque subibat,
Gratatura novis, quibus haec ignota, propinquis.
Decedunt omnes vati, mirantur et omnes
Illam incedentem, et longa se veste ferentem,
Tum lauro et niveis redimitam tempora vittis
250 Insigni ante alias venerati sede locarunt.

(1) Scilicet Tiresias.

Interea positis omnes longo ordine mensis
Discumbunt, epulas cumulatis lancibus alte
Praecincti apponunt famuli; tum pocula cuique
Stant sua creteo primum spumantia Baccho;
Inde mero nigrum simulanti plena falernum;
Mox tridentinae servant quae frigida cellae,
Pressaque nobilibus ponuntur rhaetica prelis,
Quaeque dedit fervens ardenti sole Maranum,
Quaeque incincta iugis Annonia vallis apertis.

Fercula, substituent alio condita sapore.

Integer has onerat mensas aper, has simul implent Cervorum et verubus caprearum tosta colurnis

Viscera, non desunt lepores variaeque volucres,

Et pavo, et perdix, et habens a Phaside nomen,

Quem genitrix quondam crudeli caede peremptum

Apposuit patriis epulandum persida mensis.

Postquam epulis fine imposito, sublatus edendi Est amor, assurgunt choreis iuvenesque nurusque, 270 In numerumque pedes concordi lege moventes Alternis agitant deductum cantibus orbem, Aut bini inter se manibus per mutua nexis. Interea occiduo surgens taciturnus olympo Vesperus exacta referebat luce tenebras. Ecce autem abductis sese penetralibus effert Tecta verecundos croceo velamine vultus Garda micans, roseo qualis cum Lucifer ortu Oceanum linquens radianti luce tenebras Excutit, atque alios praecellens occulit ignes; 280 Haud secus illa alias forma supereminet omnes, Quae circum egregio glomerantur corpore nymphac. Nec mora, prorumpunt Hymenaeum accire canentes. Hi primum, argutis respondent vocibus illae;

Exultant iuvenes lacti, exultantque puellac.
Et iam nox caeli medium perstrinxerat orbem
Indicens miseris curarum oblivia terris,
Cum turba et choreis et cantu fessa quievit,
Nec strepitu resonant ullo nec murmure tecta-

Assurgensque alta paulatim a sede sacerdos
Admovit thalamo se se direaca iugali;
Atque immota manens tacitis utriusque pererrat
Coniugis ora oculis, donec decreta Deorum
Mente haurire queat, venturaque discere fataVerum ubi caelestis visa est arcana senatus
Concepisse satis, tunc longa silentia rumpens
Expectata diu tandem haec in verba resolvit.

Quis circum thalamos fulgor radiare decoros
Quem video? Non hic facibus diffunditur alte
300 Demissis, nitor est humana lampade maior
Vividiorque, Deos nobis denuntiat hic, qui
Ambrosius sentitur odor, venisse vocatos.
Ecce Hymenaeus adest auspex, et regia Iuno
Pronuba, iam citharam pleetro Grynaeus eburno
Percutit auratam, viridis cui laurus ubumbrat
Tempora, cyrrhaeo modo quam de vertice Musae
Decerptam molli contexuerant hyacintho.
Lanificas etiam tres hic adstare sorores
Cernimus intortis ducentes stamina fusis,

Immoto decreta Iovis quae condita fato
Distribuunt miseris mortalibus; aurea magnis
Fila trahunt heroibus, et qui fortibus ausis,
Et qui praeclaris potuerunt scandere caelum
Ingeniis, numeroque addi meruere Deorum.
Talia sunt saeclis, ni fallor, Garda, futuris
Aurea, quae nostro debentur pensa nepoti.

499

Nam ne te sugiat quibus ingrediare iugales
Auspiciis thalamos, quibus aut connubia satis
Haec sieri voluit magni dominator olympi,
320 Accipe satidicus quae dat mihi noscere Phoebus.

Principio, Benace, tua, et tua flumina, Sarca, Miscere inter vos et perdere nomen utrumque Vallis ab ingressu, primisque a faucibus huius Inspicio; tum cuncta undis obducitur altis Quam longe lateque patent quae cuncta videtis Aggere ceu longo lapidosis montibus arva. Finitimi te, Garda, colent dominamque vocabunt Reginamque lacus, quem mox velut aequoris undas Ionii ventis et vastis fluctibus actum

- Huius ad extremi lateris gens accola ripam
  Moenia clara tuum nomen testantia ponet.
  Haec tua regia erit, cedent hic sceptra volentes
  Virque paterque tibi, et totis dominaberis undis.
  Illic te decimus mensis gratique labores
  Lucinae invadent, et magna vocabere mater
  Ingentis nati. Hic materni limite regni
  Nescius arctari, collectis viribus alta
  Franget claustra, minaxque italas perrumpet in oras.
- Agrorumque premet pelago mapalia vasto,
  Ipsaque cum miseris rapiens armenta colonis
  Regis ad Eridani fluviorum deferet undas.
  Sed postquam Hesperiae caelum clementius ille
  Hauriet, et terras lustrare assuescet amoenas,
  Paulatim alpestres fremitus cursusque furentes
  Exuet, et patrios dediscet tempore mores;
  Donec perspicuis labens et mollibus undis
  Assuetas leni gaudabit flumine ripas

- Mitius, unde agris qua sese infundet ab ipso
  Mincius eventu dicetur nomine ducto (1).

  Hic dum olim noster condet quas filius arces
  Obductis incinget aquis, stagnoque patentes
  Piscoso campos, et claram muniet urbem,
  Gramineam ad ripam vitreis egressus ab undis
  Iungitur andinae nostro de sanguine nymphae
  Coniugio, quae par forma, nec nomine discors,
  Nec minor insigni partu te Atlante creata,
- 260 Qua Divûm interpres, et culti maximus auctor
  Editus eloquii, magni qui iussa Parentis
  Fertque refertque secans liquidas talaribus auras.
  Dii magni, qualem nobis quantumque nepotem
  Nostra haec Maia (2) dabit! Felicior altera prole
  Non erit in terris, nec toto clarior orbe.
  Ecce novem iam nunc Aganippes fonte relicto
  Haud procul hine tacito qua flumine Mineius errat,
  Aonias video parienti adstare sorores.
- Lucina exceptum puerum tibi tradit alendum,

  Calliope, atque aliis curam partita Camoenis.

  Hae primum ex ipsa cui innixa puerpera lauro

  Infantem ediderat, decerptis frondibus illum

  Involvunt; hinc mollis amaracus atque rubentes

  Suave rosae, et violae super insternuntur odorae.

  Mox ori ambrosium infundunt pro lacte liquorem

  Certatim Charites, Veneris quod munus ab alto

  Demissum attulerant haec ipsa ad munia caelo.

  Divinae huic inerat doctas vis mentis ad aures

  Magnanimum heroum qua decantentur honores.

(1) Conf. Virgil. een. X. 205-206.

<sup>(2)</sup> Maia mater Virgilii, testibus Donato in vita eius, et Servio ad aen. praes.

Nomen adhuc, scriptisque virum clarescere nullis, Cum Thetidis nati praeconia clara ferantur Docta per ora virûm nullis non cognita terris, Constituit vatem primis essingere ab annis Qui latios inter princeps graiosque poëtas Praecipuam sacro mereatur carmine laudem, Buccina dardanium cuius per saecula regem Laudibus illustret toto resonantius orbe Quam larissaeum quae quondam ornarat Achillem.

390 Hic ergo ut florens annis adoleverit actas
Musarum in gremio qua cura eductus, cadem
Pierias Phoebo sacer informabitur artes;
Et quia virgineum assuescet servare pudorem,
Virgineum (1) insigni nomen cum laude merebit.

Hic patris ad ripas patulae sub tegmine fagi Inter oves, inter bene olentia gramina, carmen Trinacrium latia primum cantabit avena. Carmine quo taurus dulces oblitus amores Deseret in silvis dilectam saepe iuvencam:

400 Ipsa quoque et vituli mater lactantis, et herbae Immemor, ante pedes cantu stupefacta iacebit.

Mox pastorales saltus et roscida linquens

Pascua per domitos cultu spatiabitur agros;

Quid faciat lactas segetes, quo sidere terram

Vertere conveniat, quis cultus apesque pecusque

Augeat, et viti quae cura adhibenda, docebit;

Ascraeumque canens romana per oppida carmen,

Primus idumacam referet tibi, Mantua, palmam.

Hinc phrygiam hesperias classem deducet in oras,
410 Quam dux dindymeae molitus monte sub Idae
Post varios casus post mille pericula rerum

(1) Dictus scilicet suit Parthenias, Serv. ad pen. praes.

4011

Dardanus ad tuscas appellet Tibridis undas.

Ante tamen libycam vento Didonis ad urbem
Delatus magno reginam accendet amore;
Cui postquam occasum Troiae fraudesque pelasgas
Erroresque suos narraverit, illa medullis
Concepti impatiens ignis, submittet amori
Iampridem resides animos desuetaque corda.
Sed postquam iliacas monitu Iovis aequora puppes
E specula aequatis velis sulcare videbit.

420 E specula aequatis velis sulcare videbit, Pertundet phrygio slammantia pectora serro.

Ille iterum siculas vento compulsus ad oras
Persolvet patrio ludos et clara sepulcro
Funera. Chalcidicas post haec adnabit ad arces,
Ingressusque lacus stygios penetrabit ad umbras
Pallentes Ercbi, obductis loca caeca tenebris,
Elysiasque domos visct, sedesque piorum.
Tantum amor et cari poterit suadere parentis
Magnanimo pietas nato, laudumque cupido!

Mox Superûm reginae odiis, ubi semina belli
Clam sata Dardanios inter Latiosque vigebunt,
Coniuge promissa phrygius fraudabitur heros,
Ipsaque causa novi rursus nova femina belli
Accendet formosa procos ad proelia reges.
'Tum claros ad bella duces populosque ruentes
Urbibus ex variis vates varia induet arma,
Inque aciem turmas equitum peditumque catervas
Committens, campos miseranda strage replebit,
Arvaque purpureis obducet sanguinis undis.

440 Ausoniae donec decusso flore, virorum, Et multis hominum demissis millibus Orco, Coniuge et aetherea Turnus spoliabitur aura.

Tunc vero invidia Superûm (1), ne munera tanta

(1) Loquitur poita in persona ethnica.

Si possessa diu miscris mortalibus essent, Clara potensque hominum nimio plus gloria surgat, Eripieris humo, mediisque locaberis astris Acternum caelo et terris victure poëta. Victure acternum, nam docta Neapolis ossa Montibus in calabris primum desleta, sacrato

- Antinianeis tumulo tua condet in hortis,

  Posteritas ubi te venerabitur omnis et aetas
  Successura tuos imitabitur aemula cantus,
  Intendetque suos tua per vestigia gressus.
  Tunc tibi vicinis lectos Sebetides agris,
  Et quae Pausilypi, et quae Nesidos alumnae,
  Certatim flores gremio calathisque ferentes
  Ad tua odoratos effundent busta maniplos.
  Immo etiam crectis aris tibi sacra quotannis
  Thura dabit studiosa cohors, numenque vocabit
- 460 Ad sua quisque tuum conceptis carmina votis.

  Te duce fraternas acies thebanaque septem

  Castra ducum dulci cantabit status ore,

  Carmineque haemonium latio illustrabit Achillem.

Te duce divinus longo post tempore vates
Proximus ingenio accedens tovianus (1) et arte
Prisca poëtarum studia intermissa novabit,
Advertens modulosque tuos numerosque decoros.
Nec temere hine animos sumens sese efferet extra
Terrarum tractus, perque ardua nubila tranans,

- 47º Unde nives terris, unde imber et horrida grando Dicet, et unde altos serientia sulmina montes. (2) Donec olorinis sublatus ad aethera pennis Perque domos caeli perque alta vagabitur astra,
  - (1) Conseratur mira elegia lib. I. 9, quam Sannazarius scripsit de studiis suis, et de libris Ioviani Pontani.
    - (2) Innuit Pontani librum meteororum.

Describens quae signa cadant, quaeque orta resurgant.(1)

Te quoque sollerti doctus suspendere carmen Iudicio, teneris imitari assuescet ab annis Acrius, arcadicis quem grex eductus ab agris Et Glauci a liquidis chorus admirabitur undis, Ad Mergellinas dum nectet carmina turres.

- Ad nostras hominum delendas sangnine culpas
  Demissam, et poenas pro nobis morte luendas
  Concinere, et tecum numeris certare docebis,
  Idque adeo in templo quod sumptu atque arte superbum
  Egregia, Divo gentili (2) ponet ad ima
  Collis tristitias animo curasque fugantis
  Activi ille sua ornabit qui saecula cultu
  Ingenii, clarisque viris tenerisque puellis
  Deliciae, toto vivens cantabitur orbe. (3)
- Gidus ut arctoum sulcantibus aequora nautis
  Dux cris, aeternosque inter numerabere Divos.
  Salve, magne parens vatum antístesque verende
  Musarum, ingenio quo non divinior alter
  Ortus adhuc, neque venturis orietur in annis.
  Salve, magne nepos; tibi nunc orditur avorum
  Hic thalamus seriem; hinc ortûs primordia sumes;
  Hinc tibi clara fluet clari natalis origo.

(1) Designat ciusdem libros de stellis.

- (2) Adi sis Sannazarii elegiam lib. II. 2. in sesto die divi Na-zarii. Item epigram. lib. II. 37. 51. 60.
- (5) Mortuo deinde Sannazario parentavit Bembus celebri disticho:

Da sacro cineri flores; hic ille Maroni Syncerus Musa proximus, ut tumulo.

## ACTII SYNCERI SANNAZARII

### CARMINA-INEDITA.

Ŧ.

AD FULVIUM - SCALAM (1).

Die mihi tam grato quid volvis, Scala, recessu Quom vacet exhaustis Parthenope studiis? Scribis quae recinant Vulturni ad flumina nymphae, Nec cedant priscis carmina temporibus? An te Maecenas per tanta negotia regum Invitum solito distinct officio? Quicquid agis, nam te numquam marcere putandum est, Non es qui tradas pectora desidiae. Nemo est, crede mihi, te fortunatior uno, Nec quoi tot dederint numina delicias. Tecum est dimidium nostri Chariteus Arion, Qui mihi vel propria carior est anima. Tecum Zenonis facundia clara diserti Vivit, lucani spesque decusque soli. Nec non romanis qui destinat otia chartis Nelacoque socer Nestore amabilior. Et quod suavius, et quod raro contigit ulli, Est thalamus thalamo castior hectoreo. Quod si fortunamque tuam mollemque iuventam Noris, nec vulgi vixeris arbitrio, Sublimi poteris contingere vertice caelum, Et Deus humanis cedere flagitiis. Hoc opus, haec tibi palma sacris gestanda triumphis,

(1) Scala vir disertus laudatur a Sannazario eleg. lib. I. 11; ibidemque Chariteus et Rutilius Zeno.

Si cupis extinctos vivere post cineres. Me vero ambusti retinent vineta Vesevi Cantantem teneras inter Hamadryadas. Quem circum innumerae tondent sata lacta capellae Haedorumque meis turba frequens gregibus. Palantesque iuvat hominum spectare catervas, Et procul angusto vivere praediolo. Nec pudet attrita modulari carmina canna, Nec rude rusticulo fundere ab ore melos. Nec manibus nivei tractare coagula lactis,. Nec calathos lentis texere viminibus. Hic vitae mihi finis erit. Sit dives oportet Quoi cura extremos quaerere Gangaridas, Et Nerei perferre minas, et sidere ventis, Et navem ignotis credere littoribus. Illi iure suas fundat Pactolus harenas, Exhibeat fulvos India chrysolithos. Ipse ego securus silvis et rure beato Perfruar, et ponti murmura despiciam.

Est quoque alia elegia fortasse imperfecta, quae in editionibus non apparet, in codice autem ita se habet.

Π.

### AD LAURENTIUM MEDICEN (1).

Laurenti patrii decus et tutela senatus,
Inter et etruscos gloria prima patres;
Si me castalia docuisset Phoebus in umbra;
Oraque gorgonea nostra rigasset aqua;
Meque sophocleo donasset Musa cothurno,
: Et foret in nostro grandior ore sonus;

(1) Comparetur cum Politiani elegia ad eundem Laurentium apud nos T. II. p. 31.

Non ego phasiacae canerem certamina Colchi,
Aequora non prima sollicitata rate;
Non coniuratos subvertere Pergama Graios,
Non Troiae profugos post duo lustra Deos;
Thebanasque acies, fratrumque immitia bella,
Saevaque discordi funera rapta pyra.
Teque tuosque meo celebrarem carmine, nec me
Pignore tam grato dulce gravaret onus.

Ecloga, quae inscribitur Galatea, in dicto codice prorsus differt ab illa quae sub eodem titulo reperitur in editionibus (Ecl.II.) Est autem haec inedita huiusmodi.

III.

### GALATEA.

Colle sub hoc mecum sedit Galatea; videbam Et Capreas, et quae Sirenum nomina servant Rura procul, veteres alia de parte ruinas Herculis ambusta cingebat rupe Vesevus.

Tunc ego: cur Galatea gravem non despicis urbem?
Hic tibi consuetas formosior explicat umbras
Populus, et motae zephyris dant sibila quercus.
Si iuga, si fontes, si te silvestria tangunt
Pascua, et errantes per devia rura capellae,
Teque iuvat dulces pastorum admittere cantus,
Nos quoque non fragiles nunc primum iungere avenas
Discimus, impulsae norunt mea carmina valles,
Et mea maenaliis pendet iam fistula silvis.
Sin magis adrident haec littora, sin magis alti
Divitiae pelagi iucundaque murmura ponti,
Et fortunatae Divis praesentibus undae;
Quis melius vacuas sub aquis scit ponere naxas,

Et praetensa vagas ad retia cogere praedas?

Praeterea quicquid resonant haec littora, quicquid Hi scopuli modulantur, habent quod, dicere possis Esse meum (1), docui nostras haec primus ad undas. Quis melius fixas scopulis educere conchas, Certius aut rigidum didicit iactare tridentem (2) Scilicet, et sparsas sub aqua defigere praedas?

Non ego delphinis, te iudice, non ego thyunis Gurgitibus mediis dubitem certare natando.

Me Ligurum durae rupes, me gallica norunt Acquora (3), piscantem vidit me Varus, et iugens Sequana, nec pelagi timui fera monstra britanni. Quid tibi me iactem?...

### IV.

In elegia lib. II. 10, cuius inscriptio mala punica, ad Rabirium aegrotantem post distichon nos quoque dum libycos etc, ita in codice sequitur.

Nos quoque mirata est posito Pomona bidente Quom sua puniceo duxit in arva solo. At tu qui tenui contentus sorte triumphos Despicis, et miserae munera luxuriae, Accipe nos facili dextra, facunde Rabiri, Et siccam infirmo gutture pelle sitim.

In operibus editis eiusdem Sannazarii lib. II. elegiarum, sextus elegiae quartae versus est imperfectus vel potius nullus, qui in codice restituitur sic:

Arbor et eventu gaudeat ipsa suo.

- (1) Intelligit suas eclogas piscatorias, quod est opus longe praestantissimum.
  - (2) Conser quae adnotavi in hoc tomo ad Sedulium p. 42-43.
  - (3) Itinera sua innuit, de quibus Vulpius in vita eius.

Abest ctiam ab editionibus epigramma, quod est huiusmodi.

V.

#### IN CINNAM.

Quid tibi vis, insane? sacros quid tendis ad amnes, Cinna, per ignotas heu periture plagas?

Digne capistrato Romam lustrare elephanto,
Atque suburranas risu hilarare vias.

Te ne Heliconiades, isto ten' Pallas amictu,
Ten' Phoebus calvo vertice respiciat?

Non est, crede mihi, non est tua nosse facultas
Parnassus quantum distet ab Anticyra.

Inveniuntur etiam nonnulli iambi in eundem Cinnam, qui non habentur in excusis, et sunt huiusmodi.

VI.

#### IN CINNAM.

Inepte Cinna, ceteris prorsum omnibus
Dature documenta insolentiae tuae,
Quae te maligna mens, quis impulit furor
Parvum, ut putasti, sed scelestum atque impium
Patrare facinus? An tibi, ignavissime,
Manes licebit vatis impetere optimi?
Mihi non licebit improbam ab radicibus
Istam tibi linguam erucre, et istos mala
Dentes nigros rubigine manu evellere?
Istasque tibi manus cruentas vindici
Falce amputare penitus, et acheruntica
Fugaculos istos pedes scutica insequi?

Deest quoque in editionibus Sannazarii scazon qui est huiusmodi.

VII.

DE PRISCO.

Priscus, Marulle, Priscus ille quem nosti, Sectarum ocellus, dogmatum omnium cultor, Antiqua solus dicta qui senum septem, Omnesque callet atticae sales linguae, Et quicquid alto cum silentio dixit Osor fabarum ille Samius Iupinique, Zenonis heres, Socratisque successor, Aristotelis idem et Platonis adfinis, Cuius per urbem fama iam volat totam, Romam perosus cum Neapolim nuper Pexatus atque coccinatus intraret Et disputantum vocibus sophistarum Hinc inde septus per theatra per thermas Iret supinus, et scholas poëtarum; Occurrit illi parvulus quidem coetus, Sed nec Minervae paenitendus aut Musis, Qualem biceps Parnassus et virens Aon Vix ante natum annis fuisse sexcentis Credunt, et hoc verissimum esse contendunt. Hic post salutes obviosque congressus, Cum iam putaret Pittacum aut Solonem ipsum Venisse, miro prosecutus adfectu Per templa duxit, per vireta, per fontes, Nec ullum omisit officii genus. At ille Utpote malignus, insolens, inurbanus, Negavit ullum rhetorem poëtamve Vidisse se Neapoli. Sed hi porro Deos per omnes caelitumque supremum Iovem parentem deierare non cessaut

. . . . hue usque philosophum sese Nec hic nec alibi praenotasse terrarum.

Extant in codice etiam aliquot versus hendecasyllabi in maledicum quendam, cui nomen Acontio, qui aeque in editionibus non reperiuntur.

#### VIII.

#### IN MALEDICUM.

Paternos Pudericus (1) ad penates. Quin doctissimus unus Italorum, Qui me plus oculis suis amat, nec Absentem patitur iacere, cultis Pontanus meus ornat umbilicis. Tum Summontius (2) inter eruditos Pontani legit et colit libellos. Pontano quoque vel iubente seras Decantat Chariteus ad lucernas. Illos et puto non tacebit unquam Sacris Antiniana harundinetis. Suspiras miser? at fleas necesse est-· Hos senariolos, inepte, quos tu Nigris dentibus et nocente lingua Audes carpere, regibus legendos Dant Chrysostomus et Potentianus, Nostros queis licet educare reges. Iam suspendia cogitas, miselle, Si novi bene te tuamque mentem. Iam te discipulum crucis sed altae Compellantibus hinc et inde ventis, Iam cum vulturibus nigrisque corvis Ludentem volo te videre, Aconti-

- (1) De Puderico familiari suo Sannazarius ecl. ult. et eleg. lib. II. 2. Est sutem acephalum hoc carmen.
  - (2) De Summontio extat Sannazarii epigramma lib. II. 9.

#### FRANCISCI PETRARCHAE

#### FRAGMENTUM.

Petrarchae itinerarium hierosolymitanum, quod extat in tomo I. operum ed. Basil. anni ·M·D·LXXXI-p, 556-564, est fine evidenter mutilum, adeoque supplendum ope praedicti codicis sic.

O fortunae sides! O rerum sinis humanarum! Certe ut es ingenio promptus ac docilis (1), sacile tantis ac talibus magistris, quantum prosperis sit sidendum disces perpetuoque memineris. Sed iam satis itum est, satis est scriptum. Hactenus tu remis et pedibus maria et terras, ego hanc papyrum calamo properante sulcaverim; et an adhuc tu sessus sis eundo, certe ego scribendo iam satigatus sum, coque magis quo celerius incessi; quod cum iter tu tribus sorte vix mensibus, ego hoc triduo consummavi. Hic utrique igitur viae modus sit. Tibi domum, mihi ad mea studia redeundum est, quod ego consestim secero, tibi vero plusculum negotii superest peragendum. Christi ope seliciter his spectaculis et hoc duce doctior nobis ac sanctior remeabis.

<sup>(1)</sup> Loquitur Petrarcha cum amico, cui hoc itinerarium quasi viae ducem scripsit.

## IULII VALERII

## DE REBUS GESTIS

#### ALEXANDRI MACEDONIS

SUPPLEMENTA QUAEDAM

#### EX CODICE TAURINENSI.

Praedictum opus Iulii Valerii a me olim editum fuit ex codice vetere mediolanensi, cuius tamen erant duae non exiguae lacunae, initio scilicet libri primi, et in dimidio secundi. Deinde in nova editione mea romana lacunas illas ope codicum vatt., qui candem historiam, quamvis a nescio quo contractam et subinde variatam, exhibebant, utcumque reparavi. Geteroqui nondum inter schedas meas repereram supplementa aliquot genuina, quae ex codice taurinensi ad me olim
Mediolanum benigue transmissa fuerant a cl. V. Amedeo Peyronio. Nunc vero, quum haec oblivioni mandata fragmenta
in chartis meis forte deprehenderim, ne ea vel casu aliquo
vel certe obitu meo percant, constitui heic in qualicumque libri huius parte deponere, et sic denique Iulium Valerium pro
viribus resarcire.

- tur. Nec secus senserat Philippus, nam et actu corporis et linea pulchritudinis movebatur. Addebant autem: hace quidem, o rex, sunt in hoc equo talia; sed et vitium beluile, namque ut homines videt, in ciuscemodi pabulum saevit. Heu, rex ait, num illud in isto proverbium est, quod semper rebus bonis deteriora conlimitant? Enimvero, quoniam deductus est semel, claudi eum atque ali curavit sub claustris sci-
- (1) Pertinet hoc genuinum fragmentum ad lib. I. cap. 7. seqq. ed. rom. ubi sermo est de bucephalo equo in aulam Philippi regis ducto.

licet praeserratis. Siquis enim subcubuerit legibus tristioribus huiusce rei, melius oblectabit is lanium. Et haec quidem rex; et cum dicto iussa complentur.

Sed interea Alexander iam annum duodecimum appellens, et comes patri sit, et usu armorum indui meditabatur; simulque cum exercitibus suis gaudebat, equis insiliens, et reliqua omnia miles ut poterat; adeo ut Philippus haec demirans, sic ad illum: o puer, plaudo quidem viribus et moribus tuis; corumque aliud duco ad similitudinem nostri, aliud vero auctius quam ut sit ex nostra natura. Sed nunc mihi ad proximam usque iter est civitatem.

Quod dictum cum Olympias etiam usurpasset, profectusque Philippus foret non simili adfectu quo solitus, Nectanabum protinus repetit eumque consulit super clandestino mariti consilio. Qui cum, adsidente sibi Alexandro, ex arte illa astrica loqueretur, interpellat puer; et heus tu, inquit, istae, quas stellas appellas, agitant nunc in caelo ibique sunt? Et Nectanabus ita esse respondit. Possumus ergo istas videre, et oculis usurpare? Anunit posse. Tempus exigit; vesperum pollicetur; quod ubi advenerit, comitare, inquit, mecum ad campestrem locum, casque tibi in caeli choro lucentes ostendam. Recipit ita sese facturum, velut cupidus puer. Ergo ubi tempus est, progressus oppido, dabat videre Alexandro quae cupierat, uon unam sed multas discenti puero. Cum magistro namque paulatim Alexander ad praescitam fossam veniens, hominem adpellens inpulsu impraeviso praecipitat; ibique letali ictu cervicis Nectanabus adflictus haec conquestus est: mi, inquit, fili Alexander, quodnam huiusce facti tui consilium fuit? At ille respondit : conquerendum igitur tibi est de arte ista, quam noveras; quippe nescius

quae te inpenderent, rimare illa quae caeli sunt. Ad haec magus : equidem , inquit , Alexander , laesum me letaliter sentio. Profecto nulli mortalium contra fatum permissa est fuga. Tum ille : cur isthaec , inquit ? Respondit magus: olim quippe per hanc scientiam videram, fatale mihi fore, a filio interfectum iri. En igitur praescripta non fugi. Et Alexander: anne ego sum tuus filius? Ita esse confitetur, et fabulae reliquam subscrit seriem, tum Aegypti fugam, tum ingressum suum ad Olympiadem, et tractatum, et amorem, et quanam arte potitus uxore sit ad similitudinem Dei. Et his dictis, anima exaestuat. Hic Alexander comperto quod pater sibi quem interfecerat fuerit, metnit cum in illo defosso insepultum et praedam bestiis derelinqui; nam et nox erat, et secretum quo venerat. Naturali ergo monitus adfectu superponit hominem humeris quam valentissime, et revectat ad regiam. Ut autem reversus ad matrem est, cuncta enarrat quae sibi supremo alloquio pater dixerat. Hoc demirata est mulier, et secus de se quam voluerat iudicavit, quod vanis scilicet artibus lusa, probritatem " fecerat. Nihi- " Ita cod. lominus et sepelit quam decore Nectanahum, et ut patri filius sepulchrum erigit operosissimum. Fuitque inde praenosse, quid huic genti clausum iam deberetur; cum Nectanabus Acgypto oriundus in Macedonia sit sepultus, tantumdemque spatii e diverso Alexander rex Macedoniae post mortem suam foret Aegypto traditurus.

Enim Philippus Delphos misit super regni suique sollicitus successore, responsumque accepit in hunc modum: Philippe, is demum tuis omnique orbe potietur, et hasta omnia subiugabit, quicumque bucephalum equum insiliens, medium Pellae transierit. Vo-

cabatur enim equus, quem supra diximus, illo nomine; non cô modo quod corniculata fronte terribilis foret, scd quod inustio etiam quaedam fortuita eius coxae veluti taurini capitis imitamen insederat. Sed hac sorte recepta rex, opinionem fovebat praedici sibi Herculem iuniorem ex famula sibi natum.

At vero Alexander cum Aristotele iam tanto magistro uteretur, forte praeceptoris istius ad puerorum ingenia colligenda tale periculum extiterat : quippe cum plerique essent filii regum et optumatium nobiles, sigillatim ab his sententias rimabatur, ecquid sibi quisque polliceretur, si modo ad regnum patris succederet; aliisque operam, aliis gratiam dignitatesque amplissimas verbis laxioribus pollicentibus; ubi ad Alexandri sententiam ventum est, ut si ipse quoque foret Philippo successor, super futuro profiteretur, haud equidem mihi, ait, ut a sapiente isthaec sententia rideret; de futuris enim instabilibus et incertis fixam dicere sponsionem, errantis est benignitatis et flabilis, cum crastini ratum pignus nullus facile possederit; dabo tamen tunc quod facultas et tempus hortabitur . . . ... probata sis tutela benivolentiam circumspectam. Et ave, inquit, sane tu rex profecto mundanc, cum isto prudentiae tuac pignore. Atque hace fuerat sententia de magistro adverso vulgo, ut qui percitus et vi mentis calentior habebatur. Quamvis eum Philippus iam sincerius amplecteretur: videbat enim plenam indolem regalemque, coque admordebatur solo, quod nihil de se voltu et similitudine mutuaretur. Cum igitur pleraque ex his quae in studentem pater largius conserebat, ipse quoque liberalitate transcriberet, Xeuxidis cuiusdam, non celebris illius ad pingendum, sed enim adseculae regalis, tales litterae referentur. "Xenxis Phi" lippo et Olympiadi salutem plurimam dicit. E re est " scire, vos ca quae Alexandro destinatis, non illi ad " frugi custodiam retineri, enim labi omnia cum faci-" litate donandi. Quod quare sat sit, aestimatote; mi-" hique mittite dispensandum. " Haec reges Aristoteli scribunt ita. "Xeuxis, qui sumptibus Alexandri est " praesectus, ea quae in eius usus largimur, ab codem " fa cile dilabi scribit, quod sit inconsideration . . . " . . susceperis, atque ex sententia dispensabis.,, Ad hacc Aristoteles: "Ratum quidem habeo, mi rex, nostris " litteris Alexandrum institutum, nihil se nobisque indignum factitare, Itaque mox coram indole eius fin-., specta, quodque (1) sententia confirmaverit, illi sci-" licet in agendis rebus non actatis sententia sed doctri-", nae, si vobis cordi est, experiri sussicit consilium.,, Ad hace reges scribunt rursus ad Xeuxin. "Litteras " tuas, Aristoteli, quas super Alexandro feceras, iutima-" vimus; quidve ad hace ille responderit, tibi prac-" sto est. Igitur ex utroque colligito, quid facto opus " arbitrere. " Id tamen scriptum cum suscepisset Aristoteles, altius in hunc modum ad Alexandrum refert. "Scripsere mihi Philippus et Olympias paren-", tes tui, ea quae tibi sumtui mitterent, inconsultius ", deperire. Neque accedo sententiae, quidquam te in-" dignum nobis ac parentibus sapere." Ad haec puer-" Scire te par est, mi magister, ca quidem quae ad ", nos a parentibus destinantur, indigna esse illorum ", opibus et nomine. Sed secus tamen de institutione " regali reges pariter ac parentes, quam decorum fue-

<sup>(1)</sup> Cod. quoque. Sed locus hie, ut alii multi in codice supt corrupti et obscuri.

" rat, commoveri, si fortunam hanc censuant fruga" litate populari.,

Sunt etiam litterae utriusque parentis ad filium in modum. "Sumtus tibi fortuna nostra digni mittun, tur. Ne prodegeris, fili, nec litterarum Aristotelis, de te perverteris testimonium. Enim frugi te parsi, monia esse compobato., His respondit Alexander: "Equidem missorum a vohis, mi parentes, modum, nomine vestro dignum non confitebor; expensam tamen eorum fieri pro necessitate regimonii fateor. Neque vero de me magistri litterae claudicabunt; eius praeceptis non dignum a me nihilum fieri no, scetis. Enim vos mallem neque adversus isthaec aum res malis sermonibus reseravisse, veritatemque hanc decentius convertisse in eos qui facere audent ne no, stri curam regiam gerere pro illa populari malitis.,

Id iam temporis, decimum quartumque annum Alexander appellebat. Qui cum quadam die locum, quo clausus equus bucephalus fuerat praeteriret, conversus ad amicos, haec ait: o viri, hinnitus ne aures meas, an vero rugitus aliquis leoninus offendit? Ad haec Ptolemaeus, qui Soter postea nominatus est, immo vero hie ille est bucephalus equus vester, quem ob vehementiam pariter et saevitudinem dentium hactenus claudi rex pater inssit. Et inter haec rursus alius equi ciusdem hinnitus auditur, altus quidem ille, sed nihil increpans ad formidinem pristinam, enim mite aliquid et mansuetum; prorsus uti diceres adloquia illa ad dominum esse morigera, non equi fremitum saevientis. Nam et pedes priores extenderat, et gesticula mansuetudinis luserat, et supplici quodam motu blanditus est. Quod ubi intuitus est Alexander, fuisse illi antehac tam truculentum officium edendi homines demiratur. Denique custodibus evitatis claustrisque dimotis, animal educit, iubamque eius cum laeva adprehendisset, audacius nescio an felicius tergum quadripedis insultat, effrenemque eum sed morigerum tamen imperiosis motibus aurigabundus hac atque aliter circumducit. Quod cum admirationi visentibus foret, excursu quidam rem periculi huius nuntiat Philippo. Sed ille ad memoriam monitus oraculo, occurrit ad puerum, et salutat inde uti orbis ingredi dominum. Quarc laetior spe quidem filii pater iam Philippus tunc agebat.

Sed Alexander quintum et decimum ingressus annum, explorato tempore opportuno, cum veniam a paternis auribus praepignerato osculo impetrasset, precario petit ut apud Olympia certaturo necessaria itineri largiretur. Ecquid, inquit, laboris aut artis genus est, quod tibi ad certamina praeparatur? Neque cnim reor non regii te nominis memorem, hanc gloriam cupivisse. Tum ille quidem quae sint parum ubera munera refutat ac negat, pugillatus scilicet atque luctae, quaeve de cestibus sive cursu plebeculam iuvant. Enimycro, inquit, quadrigis ut certem. Sedet patri professio adulescentis; equos, ait, ad hosce tibi usus iubebo protinus deductum iri, de quibus tibi ad votum proclivitas fiat. Neque enim inprobo huiusce desiderii gloriam et cetera ut in editione nostra romana lib. I. 10. Classic. AA. T. VII. p. 69.

Sequentia fragmenta codicis taurinensis pertinent ad lacunam editionis meae rom. lib. II. cap. 28. p. 157. Quae enim ego supplevi ex vaticanis codicibus, contractiora sunt, et ex aliis fontibus sumpta.

· · · · omni scilicet alacritate bellum sibi desideran-

tium expectantiumque. Aciebus igitur ordinatis practer litus fluminis Strangae, Darium eodem Macedones adventare cum omni suo agmine iam intrepidi cernebant; omni scilicet parte terrarum, qua visentium oculi vagarentur, phalangis "eius atque ordinibus confluentibus. Cum illa Strangae mobilitas naturalis rursus ad glaciem convenisset, et stratum alvei tenacissimum sideliter etiam transeuntibus polliceretur, Darius prior hand dubitans, ordines suos proinde ut in acie constiterant, transgredi flumen intersitum iubet. Emensis igitur universis, quidquid de Stranga metui potuisset, idem Darius e curru regio, cuius suggestu altius vectus eminus cunctis visi consuêrat, demutat ad currus quibus proeliaribus utebantur: itidemque cuncti satrapes et optimates eiusdem imitatu fecerant, multis iam exercitum intercurrentibus, qui virtutis solitae singulos et necessitatum praesentium commonerent-

E diverso autem cum longe tranquillius doctiusque Alexander Macedones in cornua protendisset, ipse buccphalo suo vectus imperatoris officiis fungebatur. Tandem igitur bellicum lituo praecinente, pari utrinque procursu partes in sese procurrunt; primumque saxis ac missilibus iaculati, mox ensibus etiam strictis, cominus procliantur. Multis denique de utraque parte consumptis, ubi non dissimili discriminis parilitate protrahi bellum Darius vidit, cnimvero quod unum id morae Macedonibus videretur, ut metiendis persicis militibus tantummodo laborarent; quam rem periculo tendere, hand dubie interpretatus, fugam capessit, et curru sese quam properiter possit praesentibus liberat. Strangam denique etiam tune stratum firmitudine perviabili transmittit atque exit. Et ipse quidem iter ad regiam properat. Iamvero turbatis persicis relus,

\* Ita cod.

cum omnes pariter illae tot phalangae \*, quae tamen \* ita cod. ferri hostiumque nondum expertse essent, ad eundem alveum avidius advenissent, sive ex illa fragilitate naturae, sive inconsulto agmine pariter irruente, Stranga suum oslicium defecit, ingressosque submergit, om nesque quos alveo acceperat necat; reliquos porro insecuti Macedones obtruncant; nec fere sit aliquid ex illis omnibus reliqui, quos emersa....

... cunctaque Alexandri victoria videretur. Tum ergo Darius, omni spe meliore deposita, cum ingressus regiana suam humi sese heiulabundus miserabiliter prorsus et ignobilius constravisset, maerebat quidem eorum mortes qui sibi adeo infauste militassent, macrehat etiam damuum regni quod ad incitas deduxisset, tunc nomen et gloriam et parta tot saeculis, desormataque nune Persidis regua lugebat; recursabantque cum et captae urbes, et subiugatae regiones, et acquatio sui ad Deorum. immortalium vires, solisque ortus, quem consessorem sibi dixerat, gloriatio; qui quidem nune profugus desertusque et inops omnium foret : profecto dicens nulli esse hominum rata, vel stabilia fortunari; quae si parvam inclinationem status sui nacta sint, in contrarium protinus resultarent, et quosque de culmine ad profundas tenebras urguerent. Indulgens ergo lamentis ciusmodi, humi porrectus inopsque solaciorum diu miseriter agitabat.

Tandem tamen ubi satietas cum praesentium cepit, veluti sobrius maestitudinis factus, conscribit litteras ad Alexandrum in hanc sententiam (1) "Darius domino

<sup>(1)</sup> Sequens epistola satis videtur suisse spatiosa in genuino Valerii codice, cuius nos nonnisi partem nacti sumus. Quae autem est in nostra editione rom. p. 158. brevis Darit epistola, ex hac scilicet proliziore contracta fuit.

" Alexandro hace dicit. Ante omnia quidem hoc moneo, ,, uti te in hac fortunae beatitudine, tamen hominem re-" cognoscas; siquidem satis idoneum argumentum ad id " consilii tibi ego praesto sim; quod profecto docere ", possim, nihil homines quam quaeque praesentia sua" ", praesumere oportere. Neque modo de me primum " fortuna commenta est; iampridem istud in parente " meo Dea illa illa Xerxe monstraverat. Is quippé pari ". adrogautia cupitorum, cum in vestros militiam dele-" gisset, alioquin avidior rerum, quae regum glorias " trahunt; pro hisce omnibus, quae petebat, opes ,, suas, tot illa militantium milia adtrita pariter amis-" saque, ad paenitudinem vertit. Hisce igitur usus exem-" plis, doctusque de talibus, pro graeco nomine at-" que clementia, competentius feceris, si miseratione " hosce impertias, quos tibi fortuna supplices procu-" ravit. Igitur te, per favisores tui Deos, nostrique " adversitores, quaeso obsecroque, uti mecum... ", . . . (1) verit Darius ille miserationem; cui mihi ", non mater amantissima, non suavișsimi filii propter " sint; quin haec cuncta adversantibus serviunt. Qua-" re pollicentem me non modo thesauros opesve re-" gales, sed regni quoque nostri quam amplissimam " portionem " et cetera, ut in editione nostra romana lib. II. cap. 30. p. 159.

<sup>(1)</sup> Pars est hace epistolae Darii ad Porum indum, qualis erat apud genuinum Valerium. Namque illa brevior apud ed. rom. p., 158-159. ex hac maiore compilata suit. Et quidem hoc fragmentum taurinense incurrit in hiantem codicem mediolanensem uti p. 159. videre est.

## ANTONII GALATEI

VIRI DOCTISSIMI

#### ELTOELE ELLEOTES EL

EX CODICE VATICANO.

DE CAPTA TRIPOLI (1).

Lic est mos Deo immortali, inclyte rex, nec non et vobis regibus qui illius vicem in terris geritis, ut corum quae vestro numini offeruntur (habet enim suapte natura numen quoddam regia maiestas) non magnitudinem aut pulchritudinem aut grande pretium spectetis, sed dantis mentem atque animum. Quis enim eum qui suo regi aureas vestes, vascula aurea atque argentea, aut ipsa humanae vanitatis indicia indicas gemmas et vitro nostro non absimiles lapillos, quorum ipse locupletissimus est, donaverit, non cauponem aut foeneratorem appellaverit, aut potius piscatorem qui sub parva esca grandem venari putet acipenserem aut rhombum? Quis umquam e templo ejectus est, 'quod parva obtulerit munuscula? O felicia saecula, in guibus Superi contenti erant ut puris moribus, sic et purissimis donis, farre, et ture, et spiceis sertis, et oleo! Nam neque ceram neque mel antiqua lex in sacris admisit, puto quod aculeata et venenosa erat illa bestiola quae mel et ceram concinnabat, quia apum reges aut carent aut ' non utuntur aculco. Neque ego deliquerim si magnitudini nominis, immo et numinis tul, parva quidem sed pura et sin-. cera obtulerim munera; ut qui pro tuis partibus, pro fide in te servanda, ut plerique Hispanorum noverunt, superioribus bellis res meas, me ipsum, uxorem, et filios, periculis omnibus exponere non dubitaverim. Utinam ego te ingenti classe, nummorum copia, equorum et hominum magna vi iuvare pos-

(1) Anno MDX. Vide Marianam de rebus Hisp. lib. XXIX; cap. 23.

sem! Sed quod possum et precibus et verbis, id libenti animo praesto.

Quis est tam a veritate et iustitia et pietate alienus, ut non admiretur et colat, eumque regem non participem suorum annorum si possit'faciat, quem vidimus iuvenem cum patre sene inter difficultates maximas laborantem, innumeram hostium multitudinem cum parva manu e propriis regnis profligasse, et suos qui a fide desciverant, subegisse? Deinde vero quanto is animo, quanta virtute et prudentia uxoris regna pacaverit, nemo ignorat. Pacatis regnis, tamquam duratus tot iustis bellis, maiora animo concepisti. Liberasti Hispaniam ab illa antiqua Saracenorum peste, quae per septingentos aut ferme octingentos amos paene ad interitum Hispanias omnes vastaverat. Quid si sub aliquo ignavo rege Saraceni, qui optimam Baeticae partem tenebant, cum iis qui Africam incolunt conspirassent, nonne in Hispania maximos tumultus concitassent? Et forte non esset nobis minus metuendus occidens, quam sit nunc oriens. Tu tuis viribus, laboribus, et periculis sine alicuius ope omnia nobis secura reddidisti. Tua ipsius opera Hispania nostra est.

Nec his contentus pro tua virtute, proque amore christianae rel publicae oculos in vicinam Africam vertisti. Victis ac electis ex hoc Apuliae regno Gallis, victricem classem tuam in Africam trailcere jussisti. Quid dicam? Ubicumque tuum venerandum nomen exauditur, eodem et victoria sequitur. Tu solus inter christianos principes non christianorum, sed hostium Christi, sanguinem semper sitisti. Iam tenes Christo duce munitiora et tutiora utriusque Mauritaniae, et Numidiae, et africanae orae loca; et usque in Aegyptum fere nihil est, quod in littore Saracenis usui sit. Substulisti Saracenis opportunitatem infestandi (ut semper solebant) christianas regiones, Apuliam Calabriam, Brutium agrum, Siciliam, et universum mare Tyrrhenum, et oram Hispaniae, et Massiliae, et Galliae narbonensis, quae interno mari abluitur, praecipue capta nuper magna urbe TRIPOLI quae opportune sita est Afris et Mauris ad Italiae et Siciliae incursiones, nec minus Turcarum receptui qui christiana littora depraedabantur. Adeo ut mihi constituam, plus pro re

christiana fuisse TRIPOLIM quam Tunetem capi, quamvis ea quoque favente Christo sub tuo iam iam erit imperio. Olim paganorum reges invidentes virtuti et fortunae tuae te admirabantur; nunc timere quisque rebus suis incipit, et tamdiu saluti suae bene consultum esse putant, quoad contra illos victricia arma non moveris.

Totus orbis christiana quae nondum noverat arma reformidat. Iam ad Taprobanem per maria nullius ante trita rate devenimus. Taprobane hispana et signa et arma vidit. Vestrum nomen lam utrumque horret hemisphaerium. Nec fraudabo Lusitanos tuos suis laudibus. O inclyti, o felices occidentis reges! nunquam satis a me laudati, quamvis vestra egregia facta et aeterna digna memoria, ubicumque locus tempusque suasit, nunquam tacui neque hic tacebo. Vos vos ausi estis rem futuris saeculis memorandam atque admirandam, quam nec confines et praepotentes Carthaginienses noverunt, nec rerum domini Romani, nec is qui se Iovis filium et mundi regem appellari iussit. Coniunxistis Indos Hispaniae; sulcastis vastum illud et inane naturae; ostendistis nobis ignotas terras et inaudita nedum visa maria; iunxistis indicum hispanico oceano, et circumfluam demonstrastis esse Africam, quod astrologorum maximus in Aegypto sub florente romano imperio natus, nec non et Iuba rex rerum diligentissimus indagator ignoravit. Quid aliud hoc est, quam aut ex duobus unum, aut ex disiuncto terrarum orbe continuum fecisse? Auxistis commercia et consuctudines gentium, totque immanes nationes et pecorum more viventes ad religionem et ad bene et culte vivendum instituistis! Non est facile dicere quantum vobis humana immo et christiana res debeat.

Tibi vero, cui directa est oratio mea, data est ultio tanti per tot saecula fusi christiani sanguinis. Sequere ergo, magnanime rex, christianorum regum qui sunt et qui fuerunt et qui futuri sunt gloria, unica spes christianae religionis, victoriam, quam tibi Christus donat. Capta est urbs inter Alexandriam et Carthaginem, inter remotissimas terras praestantissima populosissimaque, primo quod maxime mirum est impetu; et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris, nec



(ita Deus bene me amet, non mentior) vulgo audisse Ferdinandum quemdam futurum qui Saracenos ex Hispania pelleret, eumdemque recuperaturum sanctam Dei civitatem Hierusalem. Idem omnes sentiunt, nemine auctore praeter Deum optimum maximum, a quo ita fore decretum est. Consensus gentium ex Deo est. Utere felicitate tua, optime rex, dum licet, et restitue nobis rem christianam quae ad angulum mundi redacta erat.

Satis est nobis hactenus ora Africae, dum et portus et receptus habeamus, et Saracenis adimamus spem incursionum. Arentia loca et sitientes campos, quos multo difficilius est tutari quam vincere, vagi et nudi sibi habeant Nomades. Aggrediamur imperium romanum a Turcis occupatum. Quae quidem expeditio tanto facilior erit, quanto maior est spes praemiorum. Paucissimi sunt pro Christianorum numero Turcae; quis nescit? Imbecillum praeterea est ac debile Turcarum regnum cum invitis dominetur, et non suis constet pedibus, ac hostes secum ubique habeat. O Christianorum pestilentes discordiae! Et tamen tantae ac tam maturae messi nemo inventus est qui falcem imponat. Nimirum illa tibi servatur. Bel-Ium Turcarum (crede mihi) facilius est sinire quam inchoare. in Africa nullos amicos habemus; et si omnes urbes expugnaverimus, tamen universa provincia nobis erit semper infesta. Quis fugientes per invia et inaquosa loca Arabes insequetur? Aut quae esset utilitas persequendi? At hic si semel vicerimus, una pugna totum bellum conficiemus, ac omnes provinciae nostrae erunt. Hi te invocant, te sperant, te votis, omnibus templis, omnibus aris exposeunt, et tamquam a Deo missum expectant. Nos unde haec novimus? Vicini sumus: etenim nonnisi freto quinquaginta milium passuum ab illis distamus. Sunt e conspectu littoris nostri in culminibus Aerocerauniorum montium et Chimaerae duodecim milia fortissimorum bellatorum, qui se suaque omnia toties celsitudini tuae commiserunt. Illi si te venturum senserint, non dubito quin impleant e vicinis locis numerum quinquaginta milium pugnatorum, qui sub imperio tuo sine ulla mercede militabunt, assueti iampridem Turcarum bellis. Spero ad primum nuncium adventus

tui aut ducum tuorum, mille urbes uno die ad nos redituras.

Suadet mihi ut credam haec ita ut dico futura esse, ordo et series quaedam rerum humanarum a Deo instituta. In oriente apud Assyrios, Medos, Persas, coepere imperia. Inde Aegyptii et Seythae in magna parte terrarum, Iudaei et Phoenices in quota parte dominati sunt. Post vero Macedones rerum potiti, ultimo oriente terminaverunt imperium. Carthaginienses quoque Africae et Hispaniae et mediteranei maris nonnullis insulis imperaverunt. Romani longius latiusque quam ceterae nationes quas unquant legimus propagaverunt imperii sui sines: sanctius fustiusque, quam ceteri omnes mortales, suis viribus usi sunt: gentes, quas subegerunt, humanitate et bonis moribus instituerunt, participesque fecerunt imperii: ab una urbe orbis victus est plus side, clementia, liberalitate, et beneficiis, quam armis. Gothi et Longobardi diu regnaverunt. Prisci Galli usque in Asiam et Taurum montem penetraverunt. Posteriores vero, quos potius Francos appellaverim (sunt enim ab antiqua origine Germani) sub romanorum Pontificum umbra multas orbis partes occupaverunt, praeclaraque gesserunt opera. Germani iamdiu dono Pontificum romancrum obtinent imperium.

Soli Hispani huc usque suam vicissitudinem non habuerunt, soli Hispani sua signa nunquam e solo patrio extulerunt. Fortissimi viri, ut constat apud omnes scriptores, Hispani semper habiti sunt, sed sub alienis signis, sub alienis auspiciis, nunc sub romanis, nunc sub poenis ducibus. Iam redditae sunt Hispaniae suae vices, et te regnante iam caput orbis crit. Plus tibi se debere Hispaniam fateri necesse est, quam omnibus ante te regibus. Tu illam a servitute cripuisti, militari disciplina et mitissimis moribus instruxisti. Ne perdite, Hispani, occasionem. Venere vestra tempora. Hoc non a vate sed a viro non malo dictum accipite et credite; sub Ferdinandi istius auspiciis toti terrarum orbi imperabitis; si modo in victoriis vestris et in tanto et novo afflatu fortunae vobis temperare didiceritis, memores humanarum rerum et corum qui vobiscum una periculis se suaque omnia exposuerunt. Indignabunda res

victoria est: cum se non perbenigne ac perhumane, sed superbe et insolenter tractari noverit, alas habet et fugit alio; et quos ante afflixerat, nonnumquam amplectitur. Illius hae tantum leges sunt: parcere subiectis et debellare superbos. « Vive diu et bene vale, rex felicissime atque invictissime, unus qui nobis properando restituas rem!

### 2. AD FERDINANDUM DUCEM CALABRIAE. (1)

Multum interest, inclyte adolescens, inter nos qui ad serviendum nati sumus, etvos qui ad imperandum. Si omnia pensemus, liberius nos vivimus qui servimus, quam vos qui imperatis. Nos tantum vobis placere studemus, et Diis (2) immortalibus, quos placare modo velimus, haud difficile est. Vos et Diis, quorum amplissima accepistis beneficia, et nobis, et populo, incertae rel, et mutabili fortunae, famae, maioribus vestris, et posteritati, et nostris et externis nationibus, sociis, amicis, subditis, atque hostibus satisfacere oportet; quod quam difficile sit, il tantum qui experti sunt, noverunt. Necesse est enim, ut quem' omnes spectant, omnes admirantur, et diligentissime et sanctissime vivat. Nos si quid peccamus, nobis ipsis tantum peccamus; vos si quid delinquitis, et omnes idem delinquere oportet: nam vos principes in aliorum exemplum fortuna effinxit. In vos omnium oculi intenti sunt. Menda, non quae in turpi facie est notatur, sed quae in formosissima. Quae in aliquo lapillo est, maculam tantum notat qui vendit aut emit: quae in lucenti lunae globo, omnium qui sunt et qui fuerunt ora in se convertit. Vos, quibus tantum a rerum domina fortuna aut a Diis immortalibus datum est; vos, qui in terris vicem geritis Deorum, divinitus et sine labe inter homines

<sup>(</sup>t) Erat hic filius Federici tertii, qui postremus Aragoniorum Neapoli regnavit. Ferdinandus enim, numquam adito paterno regno, in Hispania captivus obiit. Porro Galateus ad eum hacc monita scribebat, quum puer sub praeceptoribus erudiretur. Ergo hacc epistola antiquior est praecedente ad regem catholicum, regni neapolitani iam factum dominum.

<sup>(2)</sup> Loquitur ethnicorum latinorum linguà vel more Galateus; intelligit tamen Deum cum divis seu beatis in caelo hominibus; quod semel monuisse sufficiat.

oportet vivere. Qui allas secerunt, omnes iratam sortunam, et laesa experti sunt numina, ob collata indignis tot munera. Par est principum mores tantum ab aliorum moribus disserre, quantum et potentiam et opes et gloriam. Tantum decet principes, eos quibus imperant animi virtutibus superare, quantum principatu; ne videatur ei esse tributum rerum humanarum imperium, quem non alios ab bene beateque vivendum dirigere atque instruere, sed ab aliis instrui necesse sit.

Age igitur, inclyte adolescens, ut praeripuisti ceteris summum futurae regiae dignitatis locum, sic ingenti et generoso animo amplectere doctrinam et virtutes omnes; ut magis videaris admirandus et animi et corporis virtutibus, quam regno et genere. Tibi praeterea prae ceteris principibus magis laborandum est, quoniam maiorum tuorum in illustri loco posita sunt exempla quae imitere; quos ut magum et divinum est gloria superare; sic non aequare, turpe; ac Federici filio, et cui natura egregias et corporis et animi virtutes dederit, indignum. Tibi secundis nato sideribus benigna parens natura larga manu tribuit et robur, et pulchritudinem corporis, vultus venustatem et gratiam, nec minus divinitatem ingenii et memoriae. Tu, si naturae donis recte usus fueris, maiores tuos non dicam imitaberis aut aequabis, sed longe superabis. Exempla aeternae gloriae et ingentium virtutum tibi maiores tui reliquerunt et regnum; tu si regni hereditatem desideras, amplectere et virtutes.

Ne vetera, et ab hominum memoria abolita, sed tantum in annalibus reservata repetamus, atavus tuus Ferdinandus (1) cuius venerandum nomen refers, et ut speramus, virtutes etiam referes, vir extitit sanctissimae vitae. Nemo illum iustitia, pietate, humanitate, fide, pudicitia, recti observantia, vicit. Alphonsus primus, Apuliae rex, proavus tuus, munificentia, humanitate, clementia, comitate, magnitudine animi, et gloria, et litterarum amore, omnes suae aetatis principes antecelluit (2). Ferdinandus avus tuus gravitate, sapientia, gloria, prudentia, felicitate, in-

<sup>(1)</sup> Intelligit Ferdinandum Aragoniae et Siciliae regem, Alphonsi primi Neapolis regis patrem.

<sup>(2)</sup> Legatur apud nos Alphonsi I. vita a Vespasiano scripta, Spicileg.T.I.

tegritate vitae, iustitia, perseverantia, aequabilitate animi, constantia, modestia, liberalitate, cui unquam regum cessit? Alphonsus secundus patruus tuus, magnitudine animi, laborum tolerantia, castrametandi disciplina, rei militaris peritia, pietate, religione, omnium disciplinarum atque egregiarum artium amore ac studio, cum omni antiquitate comparandus est (1). Ferdinandus secundus patruelis tuus strenuitate, audacia, ferocia, largitate, indulgentia, gratia, et publica benivolentia, nemiui est postponendus. Federicus pater tuus multarum rerum peritia, sapientia, modestia, clementia, misericordia, innata benignitate, et ad conciliandos homines affabilitate, comitate, iucunditate vultus, dexteritate ingenii, omnique regia disciplina, tantum quantum nemo alius, valet; ita ut illum regem appellare quis potuisset ante quam esset rex. Semper enim in illo nescio quid regium perspiciebamus, aute quam ad regni fastigium perveniret.

Habes igitur hereditarias virtutes, habes exempla, ut dixi, non externa aut peregrina, sed domestica quae imitere, aut ut speramus superes. Et si, ut quibusdam non obscuris auctoribus, et ipsi divino Platoni placet, vim quandam habent nomina, tu hoc venerandum nomen sortitus es, hoc fortasse in fatis est. Quicumque ex vestra vetustissima christianarum omnium familia, ex quo ex Italia Gothi, a quibus tibi origo est in Galliam, et deinde in Hispaniam transierunt, Ferdinandus appellatus est, eumdem humanitate, fide, probitate, ceterisque virtutibus, semper praeditum fuisse constat. Et si educatorum nostrorum, ut virtutes, sie interdum et vitia imbibimus (aiunt enim Alexandrum illum macedonem orbis domitorem Leonidae paedagogi sui quaedam vitia hausisse) tu educatorem et institutorem adolescentiae tuac comitem Potentianum, tu Chrysostomum habes praeceptorem, in quibus ita optima sunt omnia, ut nihil in illis desideremus (2). Quorum operam atque industriam, Diis bene iuvantibus, bona fortuna faustusque even-

<sup>(1)</sup> Ad hunc Alphonsum, adhuc Calabriae ducem, praeclarum misit Pontanus de principe librum; sed parum laeto successu; efenim is regnum Vix aditum necessario abdicavit, et in Sicilia profugus interiit.

<sup>(2)</sup> Hos ambos Sannazarius laudat regios praeceptores apud nos p. 511.

ħ

tus sequetur; hoc est, ut qualem ipsi optant atque sperant, talis futurus sis princeps. Et ut epistolae Aristotelis ad Philippum, quam tibi mitto, ultimis verbis utar, bene vale, ψυχήν πρός φιλοσοφίαν, σῶμα δὲ πρός ὑγείαν ἄγων.

#### 3. AD ILLUSTREM DOMINAM BONAM SFORTIAM. (1)

Mellitulae litterae tuae, illustris puella, maxima me affleiunt iucunditate, maximum videndi tui desiderium afferunt. Ingenium tuum non modo laudare, sed admirari soleo: quotidie bona animi tui incrementum suscipiunt. Tu, si tibi litterae cordi sunt, maxima sapientissimaque inter nostri saeculi puellas evades. At si fortasse hac nunc tibi labori sunt, si operam navaveris, eaedem erunt tibi summae voluptati. Ne desere, illustris puella, ne desere studia, ad quae natura ipsa, et prudentissima mater tua, et praeceptor tuus vir sanctus et idem doctissimus, omnesque boni te hortantur. Utere felicitate ista ingenii tui; ne despicias dotes, quas tibi natura fortunaque larga manu porrexerunt. Nulla in re magis accusandi magisque plectendi sumus, quam cum naturae bona ingrati recusamus atque despicimus. Si principes natura, non solum legibus et consuctudine, ceteris praestant, ut plerique opinantur, maxima inter te ceterasque puellas distantia esset debet. Tu ad imperandum, illae ad serviendum natae sunt: illae colo fusoque utuntur, tu legibus disciplina ac bonis moribus: illae corporis cultul student, tu animum colere debes: illae herae serviunt, lanam faciunt, sericum trahunt et auri tenuissima fila; vos quibus, quoniam fortunae ita visum est, etiam viris imperare datum est, libros

(1) Ex Galeatio Sfortia Mediolanensium principe, et Isabella Aragonia Alphonsi II. regis Neapolitanorum filia, nata est Bona; quae, patre extincto, Barium cum matre venit, quae urbs cum sua ditione sub Sfortiadum imperio erat, nominatimque Isabellae viduae ad regnandum obtigerat. Ea in aula medici personam gerebat Galateus noster, quo tempore et Isabellae principi orationis dominicae explanationem composuit, et hanc monitoriam scripsit epistolam ad Bonam puellulam; quae deinde Sigismundo Poloniae regi nupsit, cique filium Augustum peperit, qui ultimus lagellonum Poloniae aceptrum tenuit. Regnante filio, Bona regina coortis dissidiis, Barium denuo se recepit, ubi vitae terminum nacta, insigni tumulo condita fuit. Nacc omnia ex illorum temporum historia satis constant.

sanctorum virorum et philosophorum evolvite, exempla illustrium feminarum imitari discite, ut dignae videamini quae viris imperare valeatis, ut in quas fortuna sua dona bonaque omnia congesserit.

Incipe, assuesce, in ista tua tenella aetate contemnere iocos, lusus, inanes fabellas, vanitates, et levia et inutilia verba: fuge otia et confabulationes muliercularum, pictas vestes, aurea monilia, quae omnia vilissimae ac plebeiae admirantur vetulae, et oculos et mentes ancillarum attonitas detinent. Incipe aliquid de viro sapere, quoniam ad imperandum viris, ut dixi, nata es. Ride muliercularum ineptias; atque ita fac ut sapientibus viris placeas, ut te prudentes et graves viri admirentur, et vulgi et muliercularum studia ac iudicia despicias. Rem dignam clarissimo genere et ingenio tuo facies, si dum istae tuat coaetaneae ancillulae, aut trocho, aut iactu taxillorum ludunt, aut si dies festus non sit, dum illae lanam, linum, sericum tractant (non enim te ad haec villa, sed ad iura hominibus reddenda fortuna instituit) tu interea Virgilium, Ciceronemque amplectere; veteres et novas scripturas perscrutare: divum Hieronymum, Augustinum, Chrysostomum illum graecum et istum tuum latinum (1) sanctissime cole: tantoque te praestare ceteris, quae tibi serviunt, puellis existima, non quanto auro, argento, pretiosis lapillis, et vestibus praestiteris (ista enim ils, qui magno ac excellenti animo pollent levia sunt) sed quanto animi virtutibus illas superabis, tanto te illas anteire existima. Nec ideo dominum servo pracesse putes quia plus potest, aut quia melioribus ortus sit natalibus, aut quia plus auri atque argenti ac praediorum amplitudinem possideat, sed ideo quia ingenio ac virtutibus praestet. Multos enim, etsi fortuna servi sint, suis tamen dominis meliores sanctioresque esse, nemo sapiens dubitat. At si non fortuna sed natura parens quosdam servos, quosdam dominos esse voluit, non, ut nos solemus, libertatem servitutemque distinxit. Dominos enim non a ceusu, non a claro genere, non a pulchritudine aut a magnitudine, ut erat apud Acthiopes, teste Aristotele, aut in veteri lege habetur dé Saule, aut a for-

<sup>(1)</sup> Illum scilicet, qui Aragoniorum principum praeceptor erat.

titudine nut viribus corporis esse statuit, sed ab ingenio, et animi virtutibus, iustitia, liberalitate, clementia, et modestia, gratitudine, sapientia, innocentia, patientia, veritate, integritate, fide, benignitate.

Ait Aristoteles, corpora robusta et quae minus ingenio valent, apta esse ad serviendum; quae vero plus ingenio valent, quamvis corporis viribus et claritate generis cedant, nihilominus apta esse ad dominandum. Tu te tuis, quae tibi serviunt, puellis parem puta, si paribus studils atque affectibus tenearis: at si sublimioribus, tunc te praestantissimam esse non dubitabis. Da colos ancillis, partire sericum calathiscis: tu labora, invigila altioribus curis, saecularibus ac divinis scripturis. Illae tornos, aut pensa rotent, fila trahant: tu Chrysostomo aures sensumque omnem adhibe, ut te non plebeiam puellam, sed heroinam appellemus. Ego non (ibi, ut divus Hieronymus Pacatulae, placentulas do, sed subiratus aliquantulum hanc epistolam scripsi, non quod de tuo erga litteras amore dubitem, sed quod, ut aerius illas prosequaris, rigidulis exhortationibus meis efficiam. Ego quod currenti et veloci equo calcaria adigo, fortasse non inepte facio. Nam ut ignavus, sic et generosus equus, eget calcaribus. Cum tu inter illustres mulieres clarissimum, ut spero, nomen assequeris, qui epistolas meas legerint, quam felices dicent fuere Chrysostomi labores simul et Galatei exhortationes! Bene vale, litteris incumbens. Nam sine litteris nemo recte aut vivere, aut valere potest.

#### 4. AD BELISABIUM AQUARVIVUM MARCHIONEM NERITINORUM.

Ne sis expers meorum scriptorum, illustris vir, saepe in libellis meis appellaberis, quoniam semper solitus es meas esse aliquid putare nugas. In praesentia nihil occurrit, nisi ut sententiam meam de armorum litterarumque, de contemplativae et activae vitae dignitate, quam Rancratio nostro olim scripseram, tibi quoque impertiar. Tu qui et arma et litteras novisti, poteris melius aut laudare aut refellere sententiam, ut qui utriusque rei peritiam habes egregiam. Eum optimum iudicem putavit Aristoteles, qui earum rerum de quibus iudicium ferre voluerit, cognitionem habet. Eam ob rem existimo humanis in rebus tam varias esse opiniones atque sententias, quia aut nemo aut pauci admodum id de quo iudicant, satis cognoscunt. Quod si huic malo accedat, ut quae quis nesciat, se scire pertinacissime putet, tunc et pestilentissima species ignorantiae oritur, quae totum fere orbem pervertit. Duplex ab Aristotele ponitur ignorantia, negationis altera dicitur quae non adeo prava est, altera malae dispositionis. Haec est de qua nunc loquor, haec nos deteriores, haec indociles et protervos facit, haec peritiores contemuere, haec nostra laudare, aliena despicere.

Secus tu, vir integer et optimo atque humanissimo inge-. nio praedite. Utramque enim rem, de qua est quaestio, satis cognoscis. Litterarum enim ab ineunte aetate studiosissimus et amantissimus semper fuisti, atque eos qui in aliqua doctrina praestare tibi visi sunt, maximo semper honore prosecutus es. In re bellica quantum valeas, omnes noverunt. In bello gallico virum fortem semper egisti. Ferdinandum regem extrema per omnia, ut ait poëta, secutus es; unde inter regni proceres magnam gloriam adeptus es. Quapropter Ferdinando mortuo, Federicus rex te ob ingentia merita tua istius pulcherrimae et celeberrimae urbis Neriti titulo decoravit. In bello veneto apud Salentinos (1) paene puer sub fratre tuo, qui aetate nostra et armorum et litterarum gloria pollet militasti, atque ita te gessisti, ut facile omnes cegnoscerent, te nihil degenerasse a fraterna, paterna, atque avita virtute. Pater enim tuus Iulius vir fortis et strenuus, et tam Italis quam barbaris notissimus, omnes aetatis suae duces armorum gloria superavit, gloriosamque vitam honestissima morte insignivit, quando a tot Turcarum milibus circumseptus, pro Christo proque suo rege non procul ab Hydrunto fortissime dimicans caesus est. Quamobrem magnanimus ille heros corporis et animi viribus insignis, gloriosus Christi martyr, et fratri tuo animae meae domino, et sibi totique familiae vestrae tam pulcherri-

<sup>(1)</sup> Huius belli peculiarem historiam memini, me vidisse ia codicibus vaticanis.

mi facti perpetuam memoriam omni auro, omnibus gemmis pretiosiorem hereditatem reliquit.

Transeo tuorum laudes inclytas; neque enim hac de re nunc agitur. Hoc tantum ex iis, quae dixi, velim intelligas; quia sicut nihil lucri, ita nihil damni ex lata mea sententia reportabis. Nam ex illa nec victor, nec victus eris; si alterutra pars vicerit, necesse est ut in altera succumbas, ut qui utriusque simul es particeps. Et quoniam antistrephon seu reciprocum est hoc argumentationis genus, concludendum, ut libet: aut victor simul et victus eris, aut victor neque victus. aut partim-victor partim victus. Securus igitur lege ac lauda sententiam, nec refelle. Novi ingenium tuum, quoniam parvo labore, si velis, potes refellere. Nam nihil est tam difficile, quin dicendo slat probabile: et nonuulla, ut ait Aristoteles, falsa sunt probabiliora veris, praecipue cum inter praeclaras res sit controversia, et multitudinem pro iudice habeamus; cui saepe divini poëtae, ut ait Plato, sapientiae duces, nec non et rhetores populares sapientes plerumque serviunt. Vale.

## 5. AD ILLUSTREM COMITEM POTENTIAE DE TUBCARUM APPARATU.

Fama est Turcarum potentissimum regem classem validissimam parare, quam nulli portus capere possint: remiges ac sagittarios undique aceire, equitum ac peditum incredibilem numerum; pecuniae et commeatus, armorum et machinarum quantum nemo alius superioribus sacculis congesserit. Nos sine sollicitudine aliqua, sine timore securi vitam agimus, non secus ac si aut nulli, aut apud Indos et Seres essent hostes. Hostes dixi, quoniam inter Italos et barbaros, inter Christianos et ethnicos perpetuum est bellum. Hic mercatur; hic pecunias accumulat, quibus forte se ab hoste (si servatus fuerit) redimat; hic arbores inserit, quarum fructus fortasse hostis decerpet; hic plantat vineas, quarum fortasse vindemiis alius gaudebit; hic domos aedificat, quas hostis, nisi Deus provideat, aut nos homines simus, habitabit; hic uxorem ducit alteri servituram. De pueris, virginibus, senibus, matronis, quid cogi-

tem intelligas, nam horret animus dicere. Si quis nostrum ingruentem timet tempestatem, is ignavus atque insanus habetur, et regis simul ac patriae hostis. En quo redacti sumus, quibus loqui non licet, etiam (quod ne servis quidem negatum est) timere non permittitur. Nos Hercules et Achilles non sumus, sed imbelles et minime ad bella nati.

Timuere Athenienses furorem irruentium Persarum, et, quam interea non speraverant salutem in mari quaesierunt. Timuit illa urbs orbis domina victores Gallos, a quibus paene deleta est; atque actum esset de romano nomine, nisi Romani fugissent, et deinde capitolinis claustris septi fuisset. Hannibal quanto terrori fuit Romanis! Timuit Roma venientes Cimbros: et ipsa urbs, cuius fama orbis totus terrebatur, ante quam illi Alpes transcenderent, adeo constrata ac perterrita erat, ut opifices omnes relictis officinis, clausis tabernis, matronae ac virgines desertis domibus, turbatis crinibus, ad instar captae urbis, die noctuque templa omnia ululatibus et planctibus replerent. Adeo populus ille orbis domitor consternatus timore hostium, quos nondum viderat aut senserat, qui tot regionibus aberant! Nobis qui stoicitatis severitatem non laudamus, cum peripateticum dogma profiteamur, licet et timere, et dolere, et misereri, et irasci, ubi, quando, quomodo, et quorsum, et quibuscum oportet: et ut Cicero ait, istud nihil debere, ut ego, istud nihil timere, non contingit sine maxima mercede immanitatis in animo, stuporis in corpore. Nos non timebimus truculentissimos hostes, propinquos ac paene contiguos, potentissimos, et quos vidimus, et quantum illi valerent nostris malis didicimus ac re ipsa experti sumus? Crede mihi, illud nihil timere non contingit sine magna mercede aut inscitiae, aut stuporis, aut audaciae, aut quod excusabilius quidam putant, dissimulationis. Non timebo ego mortem. Hoc viro dignum est; nam si non aliud bonum, finis tamen malorum est. At non timere servitutem, ignominiam suam ac suorum, stupra, verbera, compedes barbarorum, durum atque inhumanum imperium, divinarum atque humanarum rerum eversionem, hoc viro minime dignum est.

Dices: sed illi alio arma movebunt, non contra nos quos

amicos habent. Dii faciant! De amicitia taceamus, quae quanti apud illos sit, omnes novimus. Sed quonam movebunt? Dices: Syriam atque Aegyptum petent, quae regna opulentissima sunt, et una tantum victoria parari possunt: regiones amplae, pauci bellatores, populi imbelles, et qui principum et externornm tyrannidem non paterentur, si haberent ad quos desciscerent. Exemplo didicimus, a paucis illis bellatoribus exercitum Turcarum bis aut ter fusum fugatumque fuisse. Cum contra Christianos bellantur, nescio cur ubique victores sint. Unde apud Turcas vulgatum est, cum contra Aegypti regem pugnant, se contra Deum suamque religionem pugnare. Multum potest apud plebem et ignaros litterarum ista persuasio. Pudet dicere: nos Christiani, qui veram tenemus religionem inter ceteros, religionis negligentes sumus: ideo a barbaris vexamur atque opprimimur. Praeterea si Syriam petere in animo esset, cur in Macedonia et Thracia congregatur exercitus, nec potius in Asia? Nec magna classe opus est, ubi nulla est classis. Patet aditus per Ciliciam et Amanum montem: ac si non patet, ferro facile aperiendus est; nec classe tentanda sunt tot maria, quod non sit sine iactura et maximo periculo.

Dices: Cyprus petenda est; nam et Aegypto et toti imminet Syriae: quae insula opportuna est et commoda ad inferendum aegyptio regi bellum; sed ipsi quoque Veneti amicitiam astipulantur. Pro Cypro, neque equestri apud Macedoniam exercitu, neque tanta classe opus est: insula patet cuivis occupanti, nedum Turcarum regi, cui angusta Ciliciae pro fluvio sunt, quique insulam continenti, ut sic dicam, ponte posset adiungere. Classis, quae tantum Venetis posset obsistere, satis esset, quoniam tantum a Christianorum finibus Cyprus disiungitur. Habet littora Syriae et Issici sinus, quae sub ditione sunt aegyptii regis cum quo iamdudum pax et amicitia firmata est, et icta foedera. Corcyra et Epidaurus pusilla quaedam res sunt pro tanto apparatu. Sicilia vero longinqua est, quo tantum traiiciat exercitum, ubi si res non successerit, non haberent practer Africam, quo se Turcae reciperent. Creta natura munita est, nec apta equestribus proeliis, sagittariorum habet ingentem multitudinem, et gens illa quidem quamdiu bella non noverit, tamen ferox est, et sumptis non tarda pharetris. De Rhodo forte timendum: est enim locus ille Turcarum regi infestissimus, qui universis piratis receptui est, qui Aegaeum pelagus et Carpathium obsident, eosque qui sub Turcarum imperio sunt depraedantur. Neque immemorem puto Turcarum regem, quod magister ut dicunt equitum hierosolymitanorum fratrem eius eundemque hostem receperit, et quod in Galliam tanquam captivum ac dediticium miserit, quodque pro illo regi stipendium, aut si sic velis appellare, tributum annuum quadraginta milium aureorum imposuerit; quod a Rhodiorum urbis oppugnatione paternus exercitus turpiter atque ignominiose discesserit.

Hae causae atque iniuriae, nec non et quaedam occulta vis stellarum (ni me non satis nostra tempestate certa ars fallit) movent, ut credam hoc anno turcicam classem Rhodon obsessum ire, nec propterea nobis nihil timendum. Quid si in nos quoque arma convertat, aut dimissa Rhodo, aut parvo ibi relicto exercitu? Scit enim Baizetus rem sibi gerendam esse cum sexcentis non amplius equitibus, reliqua imbellis est et graecula multitudo, et alienis et eisdem Gallis gravissimam servire assueta servitutem; pauci sunt pro urbis magnitudine mercenarii milites. Velit Deus optimus, qui Rhodios quondam tutatus est, ut tantas hostium vires substinere possint! Uno codemque anno Machometes et Rhodon terra marique obsidione cinxit, et Hydruntum expugnavit: quo tempore regnum Apuliae et armis et viris et opibus florebat, nec vires erant attritac intestinis et externis bellis. Tanta classis quo itura sit, nemo novit. Alii se suis quibus possunt et auxiliaribus viribus muniunt, omnes Turcarum tamquam communium christianae reipublicae hostium consilia perscrutantur, omnes sibi timent. Nos nobis timeamus, nostris rebus consulamus. Securum et audacem militem volo, ducem vero consiliarium et gubernatorem, fortem simul ac credulum, sollicitum et consideratum. Saepius in periculum venit, qui periculum contempsit, quam qui metuit. Placet in imperatore ficta securitas et simulata audacia, vera non placet.

1

Vir sapiens nihil non debet timere, quod possit nocere si contemnatur. Et ne ab arte mea discedam, divinus llippocrates medicum neque timidum neque audacem esse oportere censuit; quoniam timor infirmitatem insequitur, audacia vero indocilitatem: illa in melius duci ac perfici potest, hace non potest. Et ut Quinti Fabii apud Livium verbis utar: malo te hostis sapiens metuat, quam stulti cives probent; qui saepe virum fortem, timidum; audacem vero et inconsultum, fortem existimant.

Tu vero quoniam tantum, quantum par est, tibi sidei tribuit rex sapientissimus, et in cognoscendis hominum moribus sollers ac perspicax; quoniam omnium oculi te intuentur, time ac consule et regno et patriae. Cape consilium senis otiosi, qui fitterulas novit. Herodotus et Livius historias scripsere, neuter arma tractavit unquam. Aristoteles et Plato de re publica scripsere, nunquam rem publicam administraverunt. Non est turpe etiam maximis ducibus et iis qui in summis sunt magistratibus accipere philosophorum consilium: est enim philosophia magistra vitae. Mittendi sunt illico per littora Ionii et Aegei pelagi, Hellesponti et Propontidis, qui et numerum et consilia Turcarum explorent. Ac subinde de omnibus regem certiorem facito, qui sapientia et prudentia sua, qua maxime inter omnes principes valet, et sibi et nobis provideat, suasque et amicorum explicet vires in tutando regno suo pro salute et libertate totius Italiae et omnium Christianorum. Quoniam, ut mihi aut mens aut metus dictat, Turcae aut Rhodon aut Apuliam sunt invasuri. Nam quo se vertet exercitus ille pugnacissimus atque avarissimus? Graecos subegit, vastavit Albanenses, Dalmatas, Illyrios, Macedones, Thraces, Mysos, compressit Panonios atque assiduis incursionibus fatigavit, perterruit Germanos. Nuper Turcae Dacos, Ruthenos, Sarmatas aggressi sunt, et non hostium vi, sed longis itineribus tempestatibus et continuis nivibus abacti atque afflicti sunt : tamen ingentem praedam (ut narrant) reportarunt. Quid dicam? Cunctas regiones, per quas vagati sunt, exhaustas viris ct opibus ac paene desertas fecerunt. Magnus exercitus sine bello teneri non potest: si quiescit miles, marcescit: qui aliis non infert, saepe in se bellum concitat: magnum imperium nonnisi belligerando servatur. Ait Aristoteles, regiones esse arma tenentium. Vicina Turcarum imperio et dives est Italia, quae aut servire aut imperare nata est. Quod si Deus regnum illud non everterit, aut discordes Italorum mentes non composuerit, brevi futurum est, quod Laetantius Constantino imperatori vaticinatus est, occidens serviet, et oriens dominabitur. Vale.

# 6. AD CHRYSOSTOMUM DE PUGNA TREDECIM EQUITUM. (1)

Scripseram tibi ante calendas decembres, Chrysostome, hendecamachiam equitum hispanorum et gallorum, in qua aequo marte pugnatum est. Inde ad paucos dies Lamotta gallus captivus apud Didacum Mendocium, quum in convivio de numero equitum sermo haberetur, iuvenis ferox et insolens (ut mos est Gallorum) coepit contra Italos obloqui et blaterare: asseverabat Italos imbelles esse et infidos et perfidos, et nihili faciendos, neque inter equites adnumerandos. Enicus Lupus (2), qui Italos probe noverat, cave, inquit, hoc de Italis sentias; sunt enim viri prudentissimi fortissimique, neque nobis neque vobis postponendi. Si periculum facere vultis, si virtutem italicam experiri, quantumque illi et armis et consilio valcant, ego pro Italis spondeo. Qui cum optimo Gallorum concurrere audeant, quos et quot vis Italos dabo: si decem, si

(1) Celebre hoc tredecim pugilum anno MDHI. certamen memorarunt vel ctiam descripserunt multi illorum temporum atque etiam posteriorum historici, quos inter Iovius in vita Consalvi lib. II, et Guicciardinus histor. tialic. lib. V. Hieronymi quoque Vidae heroicum de eodem facinore poëma, imperfectum licet, prodiit primum Mediolani anno MDCCCXVIII. Noster vero Galateus praecipuam meretur fidem, quia de re scribit illis ipsis diebus se tantum non inspectante gesta, qui et pro impetranda Italis victoria sacrum ipso mane fecisse adfirmat. Ceteroquin aetate nostra nemo iam non improbat ac detestatur absurdum hunc et ferinum privatorum certaminum morem, quem nec religio nec sanum consilium nec humanitas patiuntur, et quem luculento tractatu della scienza chiamata cavalleresca Scipio in primis Maffeius profligavit.

(2) Iovio est Indicus Lopes.

viginti, si triginta cum totidem Italis decernere optatis, ego totidem Italos constituam in campo, seu pedibus, seu equis, seu levi seu gravi armatura rem gerere placet, et ils armis, et ils in locis, quae vos ipsi eligetis. Amabo, amice mi, inquit Gallus, ne tantum Italis tribuas. Quis enim mortalium cum Gallis audebit certare? Sunt enim imbelles Itali, et infidi; et cum polliciti fuerint pugnare, deludent et tergiversabuntur.

Falleris, inquit Hispanus, neque vobis, neque ulli gentium aut mari aut terra in re bellica Itali cedent. Quum perfidiam Italis exprobras, bona verba quaeso. Itali neque iugum neque iniurias, nisi vi coacti, ferre queunt, libertatem et iustitiam, isonomiam et iustos principatus plus quam ceterae gentes concupiscunt. Si id non sortiti fuerint ius piumque, et secundum leges quarum ipsi conditores sunt peritissimi esse putantur, a fide atque amicitia quoquo modo possunt discedunt (1); beneque instituti animi esse ducunt nescire obedire, nisi iuste imperanti. Nullae gentium libertatem, aut norunt, aut colunt, aut amant magis, aut saltem desiderant praeter Italos: nos et vos, et barbaros et mancipia regum dictitant. Illi et res publicas plerisque in locis habent, neque regum subiacent arbitrio; libertate multi gaudents, omnes libertatem quam nos non novimus optant atque admirantur, cuius amore plerumque in miseram incidunt exterorum servitutem. Novi ego Italorum mores. Qui illis imperare diu cupit, iuste dominetur oportet; nihil arripiat; alias, cum possunt, collo iugum excutiunt, detrectant imperium. Haec est causa, ob quam tot exercitus exterorum in Italia deleti sunt, non oh Italorum, ut vos dicitis, persidiam, sed ob illorum intemperantiam et superbiam. Si verum fateri velimus, nullae gentium mansuetiores et minus feroces, nullae ad misericordiam propensiores, nullae prudentiores iustioresque, nullae cum optimos duces nactae fuerint, fortiores; nulli exercitus, nulli milites itali ducem suum prodiderunt; nulli hominum sanctius sidem, pietatem sine simulatione, iusiurandum, veritatem, amicitiam, sanctius colunt, si bene iusteque tracten-

<sup>(1)</sup> Sunt hace invenilis militarisque iactatiae dicta, quae gravibus viris, sanisque politicis non probabuntur.

tur. Neque Italorum quispiam provocatus iustum detrectavit unquam certamen. Vos bona fortuna virtutem italicam, si placet, experiamini. Scio universos libentissime vobiscum pugnaturos.

Lamotta revertens ad suos rem detulit, et ut est fuitque semper gens illa pugnandi avida, pugnam impigre, et plus ferociter poscebat, quam postea gessit. Duces Gallorum assenserunt, tredecim strenuos et feroces viros ex omni exercitu elegerunt. Dux hispanus rem omnem commișit Prospero Columnae viro romano, et rei militaris peritissimo, et qui partes hispanicas sideliter, et ut sic dicam, pertinaciter amissis rebus omnibus secutus est. Hic tredecim et fere omnes familiares suos conscripsit ex variis Italiae provinciis, ne qua despecta videretur, in quorum numero fuerunt Insubres, Romani, Siculi, et ex hoc regno nonnulii. Operae pretium erat videre atque audire ducem hispanum quibus promissis nostros adhortabatur. Aiebat debere illos meminisse italicae virtutis, seque ex ea gente ortos, quae quondam toti orbi terrarum et imperitavit et leges dedit; quae toties Gallos et in Italia, et extra Italiam fudit, atque illos a feris moribus ad cultum vitae revocavit: seque sub felici auspicatu catholicorum regum pugnare; et Italos atque Hispanos gentem esse eiusdem sanguinis, eiusdem linguae; victoriamque, de qua ipse certam spem conceperat, gratiorem quam Italis, Hispanis futuram. Hinc Prosper Columna arma omnium tractare, monere atque instruere suos, ac iubere meminisse hunc esse Romanum, illum Campanum; non debere oblivisci recentis cladis immerentis ac proditae, ac sub fldc captae patriae suae, sine ulla alia nisi rapiendi atque grassandi causa vastatae: illum ne deesset honori nobilissimae urbis Neapolis; illos Siculos esse, qui tot milia Gallorum ob illorum intemperantiam atque saevitiam caeciderunt: omnes meminisse non pro auro aut argento vilibus rebus, et a fortibus viris contemnendis, sed pro amore et gloria patriae pugnaturos: neque cam rem in abdito futuram, sed coram omnibus gentibus, plusque momenti habituram quam credi posset. Nam in ingenti bello et in magnis copiis plerumque plus fortuna, in tam parvo autem numero plus virtus potest. Humana imbecillitas curare tam magnas res nequit. Memorabat etiam tales conflictus plerumque fuisse causam, aut saltem praesagium futuri belli eventus, ut qui ad aquas Sextias. (1) Referebat etiam exemplum Torquati et Corvini, qui optimos Gallorum singulari certamine obtruncaverunt. Addebat etiam singulare certamen David et Goliae. (2)

Verba clari viri Prosperi Columnae eventus comprobavit. Nam ut ante Galli semper superiores fuerant, sie post illam pugnam semper nostris cesserunt. Tanta cum Gallis pugnandi cupiditas nostros incesserat, ut omnes alii, quam qui in numerum fuerant adsciti, et ante et post pugnam Prospero graviter irascerentur. Locus inter Andriam et Choratam constitutus est, dies idus februariae. Ad locum Galli primi ut provocatores convenere; nec nostri morati sunt, qui salute humanissime, ut Italos decet, data et a Gallis reddita, magno utrinque ardore animorum manus conserere coeperunt. Nostri et solem et pulverem et ventum austrum adversum habebant, ex ca enim parte Galli procedebant; attamen, neque Galli, neque nostri hastis propter vim venti uti valebant. Ad enses et secures et clavas ventum est. Primo impetu Galli, ut solent, acriter et strenue restiterunt: inde, ut refrixit furor illi genti insitus, Galli omnes victi sunt ac dediti in arbitrium et sidem Italorum. Nonnulli ex Gallis vulnerati; unus tantum caesus est, Diis (ut puto) ultoribus qui cum in parte Italiae cisalpina Gallia natus esset, et in Gallia transalpina educatus contra patriam ferrum stringere ausus est (3): quamvis ille ut italus honestam obiit mortem; non enim dedi aut capi passus est, sed fortissime dimicans cecidit. Ceteri omnes Galli incolumes, nonnullis acceptis pusillis vulneribus, se benigne urbaneque dediderunt, fassique sunt eo certamine nullam gentem Italis cum in omni virtute tum etiam in re bellica om-

<sup>(</sup>t) Confer etiam quae narrant Polybius III. 62, et Livius XXI. 42. de certamine aliquot Gallorum, hortante Hannibale, apud Insubres.

<sup>(2)</sup> Diversam prorsus suisse naturam scopumque certaminis David cum Golia, a genere pugnae tredeçim horum pugilum, consideranti sacile apparet.

<sup>(3)</sup> Hoc idem narrat Vida vers. 284-287.

nium praestantissimis posse resistere inter se consentientibus: perspicuumque esse, Italis neque prudentiam, neque animi aut corporis vires, nihilque aliud deesse, nisi bonam mentem concordiamque, ut iterum toti orbi dominarentur. Nemo ex nostris vulneratus, praeter unum, qui parvo vulnere percussus est. Vix guttam italici sanguinis armatis Italis et pugnare volentibus Galli effundere potuerunt. Duo ex nostris dum Gallos persequerentur ac loco pellerent, et ipsi suo ipsorum impetu medio equorum corpore extra terminum prolapsi sunt.

Nostri ingențibus animis, magnis viribus pugnam inierunt. Ducem habuerunt fortissimum juvenem Hectorem Ferramuscam campanum, qui e Gallia a rege Federico nuper redierat. Hie ita instruxit aciem, ita suos cohortatus est, ut nonnisi victores redituros nostros posses ante perspicere. Iohannes Capotius nobilis romanus equo, cui insederat, clava in capite percusso ac nutante, rem ausus est romano viro dignam: statim in terram desiliit, ac accepto pilo armos equorum ferire coepit. Illum quem dixi in terram prolapsum interemit: alium e loco statuto summovit. Bracalo et ipse romanus fortissime certavit. Galli arma prolicere ac certatim se dedere contendebant. Rem omnem non perdidici; hoc in summa verum: est. Ita gloriosissimi equites nostri fortiter ob honorem patriae non ob rapiendi aviditatem se gessere, ut neminem habeas, quem alteri anteponas. Itaque victores nostros cum magna gratulatione Gonsal Fernandus amplexatus, matti, inquit, estote virtute iuvenes, de nostris regibus, de patria vestra, de me duce, de praeclaro viro Prospero Columna optime meriti: ostendistis hodierna die nobis hostibusque nostris et toti Europae nullam gentium, ut humanitate, misericordia, benignitate, sapientia, auri contemptu, et laudis amore, sie et in re bellica, aut esse fuisseve superiorem, aut italicis hominibus parem. Haec igitur pro tempore parva dona et pignora virtutis vestrae lacti accipite, multo maiora habituri quum victoriam regibus nostris Deus, qui nunquam iusto bello adversatur, concesserit. Inde omnes tam Italos, quam Hispanos Italiam conclamare iubet. Deinde victos et captivos suis armis, suis vestibus indutos, suis, qui superstites erant

equis insidentes, victores nostri sequentes in triumphi modunt Baretum, ingressi sunt, non minore plausu Hispanorum quam Italorum. His artibus mirum est quantum prudentissimus immo et gratissimus dux obstrinxit Italorum animos, et eorum qui cum Hispanis, et eorum qui cum Gallis militabant.

In catte huius epistolae non praetereunda mihi res est risu digna in exemplum gallicae levitatis. Non solum armis Gallos ca die vicimus, sed votis et precibus (1). Plus apud Deum valuere preces Galatei tui medici, quam sancti cuiusdam monachi galli. Ego die, quo pugnatum est, quatuor divis equitibus, Georgio, Demetrio, Martino, et Nicetae iuxta sepulchrum divi Meolai non surdis numinibus rem divinam faciens vota persolvebam, qui semper superbos abominantur Dii audivere voces meas. Monachus ante aciem vittatus, humi prostratus iacebat, et quanta poterat voce Deos suos (2) invocabat. Verum ut Gallos et loco et virtuti nostrorum cedere vidit, obmutuit primo, ut quem lupus, ut dicunt, viderit. Inde Gallis victis, et vittas et insulam et librum proiecit, in ora et capillos manus convertit, et tandem non sine magno nostrorum risu muliebriter plorans discessit. Bene vale, et spera meliora. Barii, pridie calendas martias.

## 7. AD CHRYSOSTOMUM DE PROSPERO COLUMNA, ET DE FERRAMUSCA.

En tibl, Chrysostome, Prosperum Columnam ducem egregium, de cuius laudibus pro materia dicere, neque Galatei est neque praesentis epistolae. Putato quum illum videris primum ducem Italiae videre. Roma princeps est urbium Italiae, immo et totius orbis; Prosper primus omnium iudicio civis romanus est, in quo duce videre poteris omnem romanam disciplinam, magnanimitatem mixtam elementiae, prudentiam

<sup>(1)</sup> Sabellicus en. XI. lib. II. ubi hoc certamen narrat ait: peractis sacris, quibus Itali interfuere, cuntes in pugnam etc. Porro et hendecamachiam Hispanorum et Gallorum a Galateo nostro initio epistolae memoratam, describit lovius vit. Consalv. lib. II.

<sup>(2)</sup> Recola dicta p. 529, n. 2.

humanitati, fortitudinem misericordiae, virtutem modestiae sine lactantia, pudorem magnitudini rerum gestarum, temperantiam victoriae. De quo quoniam factis aequa dicere non possum, intercidendus est in praesentiarum sermo. En tibi nostrum Ferramuscam campanum illum, de quo ad te scripseram; hic est italicorum equitum, qui cum Gallis pugnaverunt, princeps et dux: in illo enim, ut de Diomede scribit Homerus, maior in exiguo regnabat corpore virtus. Miraberis in tam pusillo corpore esse tantum animorum, in adolescente sensum et prudentiam senilem et peritiam rei militaris, modestiam et religionem. Non possum, Chrysostome, parcat mihi latinitas, a sacris litteris quas colo discedere. Hic, ut de David rege aiunt, abstulit obproprium nostrum, hic Galios vicit, hic Italis decus suum restituit. Huic Italia multum debet qui Gallorum superbiam obtudit. Hunc, Chrysostome, si italus es, si unquam res romanas legisti, venerare, amplectere. Hic est Hector immo Achilles italus, qui Italiae toti honori est. Huic multum omnes docti pariter atque indocti debenius. Hic est noster Camillus, noster Corvinus, noster Torquatus; ab hoc pendet victoria nostra; ab hoc, ut ad te scripsi, primum auspicium, atque omen bonum accepimus futurae belli totius victoriae nostrae. Non miraberis quantum in illa pugna ponderis fuerit, si memineris post singularia aut paucorum certamina, eodem fortunam totius belli inclinasse. Nostris quantum addidit animorum, tantum hostibus minuit. In magnis rebus mirum est quantam vim habent minimarum quarundam rerum momenta. Tu interea bene vale, et meliora expecta. Non enim in hominum sed in Deorum potestate sita sunt haec mortalia:

#### 8. AD MARAMONTIUM

DE PUGNA SINGULARI VETERANI ET TIRONIS MILITIS.

Narrabo tibi, generose Maramonti, singularem pugnam nobilis madalunensis iuvenis animosi et ferocis, nec non et veterani equitis suessani. Causa dissidii quod iuvenis ille veterani fratrem multis vulneribus percusserat, asserebatque se id iure fecisse, nec quod id fecisset paenitere, idque se' armis experiri pollicebatur, siquis vellet factum improbare. Veteranus negabat id iure factum fuisse. Quapropter iuvenis veteranusque ius impune decertandi a rege impetravere. Locus tironi; armorum delectus quod magni momenti est, veterano obvenit. Iustiorem pugnandi causam, quod maxime in armis valere, nec ab rc, omnes opinantur, plures veterano tribuebant. Tandem rege annuente constitutus est pugnandi locus in fossa novae arcis, constitutus et dies. Descendunt ambo in claustra ad hune usum fabrefacta, spectantibus rege ac silio et duabus reginis, atque Hispanorum regis et Venetorum oratoribus, ac universo populo neapolitano. Prodiere ambo hilari ac iucundo vultu, ut qui ad nuptias ire non ad necem viderentur; et ne quid doli lateret, alter alterius corpus contreetabat. Ardor animorum utrique par, vires in iuvene maiores, in veterano rei bellicae experientia maior; bis enim ex provocatione antea pugnaverat, bis victor evaserat. Paria arma in medium posita, sed quae infelix tiro nonnisi pugnandi tempore noverat. Duae galeae, duo longa scuta et gravia quae nunquam fuerat expertus tiro, duo enses.

Armantur ambo, et dato signo, manus impigre conserunt, ambo scutis protecti corpora longis. Iuvenis ferox et ingenii avidi ad pugnam crebris ictibus nequicquam verberat auras; veteranus raros ictus, attamen certos vibrat, atque ora iuvenis bis ferit codem paene loco. Iuvenis et ipse parvo ictu punctim ora viri pupugit. Inde inter pugnandum audax, sed non satis cautus, dum ensem acriter et magna vi rotat, caesim hostis umbonem ferit, atque ita ensis adactus est scuto, ut nunquam a tenaci ligno potuerit avelli. Interea veteranus brachium tironis, quo ensem et eum scuto veterani haerentem gestabat, punctim percussit. Tire proiecto ense, scutum scuto et pedi pedem admovit, et paene ad brachia ventum est, ambobus hue atque illue nutantibus, amborum cruribus trementibus, ut cerneres aut hunc aut illum iam iam casurum. Veteranus loco parumper cessit, ac iuvenis costis ensem affixit, qui forte ossi occurrens non penetravit in praecordia. Atque iterum scutum scuto iungit, quo arte in orbem revoluto, ac simul cervici tironis iam ex fluxu sanguinis deficientis manu apposita, comprehensa galea, seutum detraxit. Ita iuvenis inermis extitit. Dumque iterum veteranus paululum loco cessisset, ut stricto ense iterum latus Tironis punctim perioderet, ante quam receptui caneretur, ille statim se victori dedidit, ac mortem deprecatus est. Veteranus sive misericordia motus, sive ut puto aliquo numine, ut audies, sive concursu circumstantium militum, sive quia id moris est apud strenuos, ut supplici et vitam precanti parcatur, manum continuit, ac tironem dextra, ut moris est, manu prehensum captivum spectante populo duxit, et apud regem divae Mariae Carmelitarum illum donavit.

Magna et mira profecto est et omnibus sacculis fuit vis i :ligionis, quam qui contempserit perditum iri nemo sapacus dubitavit. Invenis, aut quia conscius crat quam non iaste pagnaturus esset, seu quia puderet detrectare certamen, quod semel promiserat, aut quoniam beata Virgo suadebat, summo mane illius diei quo pugnatum est, in ecclesia divae Mariae Carmelitarum confessus est peccata sua, seque beatae Virgini vivum mortuumque devovit. Nee id noverat veteranus, qui cum ut captivum ac dediticium iuvenem regi dono daret, omnes suaderent, ac praecipue Prosper Columna sub cuius auspiciis veteranus jamdiu militaverat, et cuius favore ac sumptu certamen inierat, tactus caelitus ut puto virgineo numine clamavit: hunc ego di ae Marioe Carmelitarum dono do. Habes, mi Maramonti, rem gestam et ordinem pugnae, seu ladi gladiatorii, caius et ego quoque spectator fui. Unde coniicere possis, quantum plus valet, quantum prudentia et rerum experientia viribus corporis, et etiam animi, hoc est audaciae et ferocitati antecellat.

#### 9. AD CHRYSOSTOMUM DE MORTE FRATRIS.

Legi deplorationem mortis nnanimis fratris tui non sine lacrimis, eamque legendam praebui omnibus amicis tuis, qui hic sunt, ut et tu et ego socios haberemus doloris ac moeroris nostri. Aiunt enim solatium esse miseris socios habere doloris sui. Sed Chrysostomum alloquamur, non eum qui fratrem

litteris et bonis moribus instructum, dilectissimum, obsequentissimum, filium magis appellari dignum quam fratrem, amiscrit, sed eum Chrysostomum, qui nondum cari fratris mortem aut rescierat, aut senserat. Si amicorum caterva in secundis (ut flt) rebus congratuletur iis qui litteras non noverunt, maxime est voluptati; si in adversis contristetur; solatio. Quid de Chrysostomo putandum est, qui tot habet consolatores, quot libros, et eos non abiectos et plebeios, sed eos quos non fregit impetus fortunae, non dolores, non exilia, non tormenta domuerunt, non tyranni perterruerunt, non secunda extulit fortuna, non adversa depressit? Absint a te libelli de Ponto, et de tristibus, et si qui sint tales. Parcant manes Nasonis; eiulatus et lamentationes mihi videntur muliercularum. Est profecto et aliqua inermis fortitudo, nec minus immo fortasse magis probanda, quam armata; quoniam hace ut et magnis viris, sic et infimae sortis hominibus contingere potest; illa tantum magnorum et illustrium virorum est. Tu Socratem, Platonem, Aristotelem, Xenophontem, Callisthenem, Zenonem, et stoicos omnes specta et imitare; et ex nostris Catonem, Scipionem, Senecam, Boëthium, Petrarcham, et Pontanum nostrum. Et ne videar contra praecepta artis meae crudis vulneribus manus admovere, ad hos te relegabo, hos intuere, hos lege, eos die, eos nocte, eos dormienti tibi, eos vigilanti, cos cum solus es, cos cum lacrimis oculos foedas, dicere existima:

Quid defles, quid deploras, Chrysostome? ereptum fratrem? Non deploras fratris mortem, sed invides fratri immortalitatem. Nos et fratres et dulces natos amisimus, nos carissimorum mortem tam patienter tulimus, nos tormenta, nos neces, nos tyrannorum furores experti sumus. Deploras immaturam mortem? Abstulit clarum eita mors Achillem, longa Tithonum minuit senectus. Multos longissima vita dignissimos citissima mors rapuit; multis longa vita fuit supplicio. Errant, Chrysostome, quicumque immaturam mortem putant quae venit ante annosam senectam. Matura semper est ca mors, quam Sorores decreto immutabili sanxerunt, quae non temporis, non loci, non aetatis, non morum, non formae, non fortunae, non

dignitatis, non divitiarum, non sapientiae delectum habent, sed ut cuique sua supersunt, aut desunt fila, aut subtrahunt, aut adiiciunt. Omnium vitae certa habent temporum spatia et statutas in caelo periodos: matres, atque viri, pueri, innuptaeque puellae, cum Pareae volunt umbras Orci et stygios lacua adeunt. Nesciunt quid mors sit, qui immaturam aut seram vocant mortem. Quomodo immaturum est, quod paratum semper est, ac promptum, et ut sic dicam praesens? Nemo eo cito venit, quo necessario intra pusillum temporis curriculum eundum est. Nemo eo sero venit, unde nunquam cum semel venit, potuit reverti.

Deploras in adolescente fratre virtutes egregias, mores integerrimos, rerum notitiam? Tu fratri sua invides bona, quae attulit secum immortali aevo mansura. Deploras qui te deserait? Deploras, Chrysostome, secessum eius qui te expectat, ut quibus ipse, tu quoque eisdem aeternis bonis fruaris. Sed tu illum participem sperabas fortunarum tuarum, quae iam venturae sunt; at ille praeripuit tibi occasionem. Tu quam speras, ille Deorum largitate ac munificentia fruitur. Tu quae tecum peritura sunt desideras, ille immortalla et semper secum victura possidet. Tibi incerta spes est, illi certa et immutabilis bonorum possessio. Sed poterat fortasse in adversis particeps esse calamitatum tuarum. Non amas fratrem, Chrysostome, si aeque miserum atque calamitosum futurum tecum sperabas. Decessit ex hac vita, in qua si labores, si aerumnas, si malorum pestilentes linguas spectaverimus, aut nulla aut parva esse possunt bona.

Age igitur, Chrysostome, redi ad Chrysostomum; redde te tibi, et quantum habes cloquentiae, quantas vires in persuadendo, quantas in consolandis aliis, explica in te ipsum, fac te hominem sentiamus, et dignum ea quam a nobis acceperis disciplina: ne forte aliqui putent vera esse quae quidam dicunt, tantum eos infractos esse in doloribus, qui rusticis et austeris sunt moribus et natura crudeles; mites vero, temperatos, ac modestos, ut sunt ad lenitatem et misericordiam propensiores, sic ad dolores perpetiendos tam animi quam corporis minus idoneos. Quod falsum est; nam efferatissimae gentes fortitudinem

vel potius innatam ferociam tantum in bello demonstrant. Quae vero plus habent humanitatis et rationis, quae mitiores incolunt plagas, patientius ferunt dolores et adversos ictus fortunae, labores et egestatem, quae non spernenda pars fortitudinis est. Audacia fortasse tantum in bello utilis est, haec et in bello et in pace. Illa insanis ac pessimis hominibus inesse potest, haec tantum bonos et sapientes bolet comitari. Haec tibi, o carissime Chrysostome, ab iis quos colis, quos domi habes, quos quotidie alloqueris, consolatoribus dicta puta. Nos autem, qui tuo immo communi dolore moeremus et cruciamur, non aliter solaberis, quam si des operam ut patientissime et humane, et ut virum decet, feras carissimi fratris mortem.

Et quoniam tibi placere video, de me aliquid dicam. Scito, amice, me non Aesculapil aut Apollinis (ut ethnici dicere solebant,) sed Christi et Lucae medici ope ab inferis revocatum. Dii boni bonis consulunt. Ego cum in inaximo periculo essem constitutus, plus laborum quam annorum plenus, hoc tantum Superos rogabam, ut quicquid futurum esset, id subito fieret; sed vota piae matris et sororum et amicorum, et ut ais, genius natalis soli, aut hospitalis Deus, non Triia aut maraina, me sanitati restituerunt. Vellem, ut pro congratulatione tua, invicem de magna aliqua re tibi quoque et ego congratularer; sed quoniam sic Diis placuit, pro congratulatione accipe quam laeto poteris vultu piam magis et ofilciosam quam doctam et ornatam consolationem. Bene vale, et feras aequo animo quod vitari non potest.

#### 10. AD CHRYSOSTOMUM DE MORTE LUCII PONTANI (1).

Nondum signatae erant priores litterae, cum subito supervenit altera epistola tua, per quam intellexi mortem unici filii Pontani nostri infelicis senis, si non novisset litteras: Quonam abiit Apollo medicus, cum moreretur infelix iuvenis, cum caperet illam virosam ac perniciosam chamaedaphnen? Forte erravit, qui nimirum Virgilio credidit, qui dixit: nec miseros faliunt aconita legentes. Vel forte erravit incautus adolescens, de-

<sup>(</sup>t) Ad hunc Lucium filium scripsit Pontanus libros de stellis, et libram meleororum. Einsdem autem obitum luxit carmine quod extat.

ceptus nominis et foliorum similitudine, et quae chamaedaphne crat, putavit esse patri suo dilectam Daphnen. Tanta est
foliorum similitudo, ut ipsos medicos fallere possit: et si non
alium late iactaret odorem, laurus erat. Dolemus nos et angimur amicorum morte, nec dissimulamus; quod nimium est,
damnamus; cum peripateticos esse nos profiteamur, permittimus
hominibus ut homines sint. Nam, ut Pius sile dicebat, neque
philosophia, neque imperium tollit affectus. Illud autem stoicorum nihil dolere (ut ait Cicero), nihil misereri, nihil timere,
nunquam irasci, nunquam gaudere, non contingit sine maxima mercede immanitatis in animo, stuporis in corpore.

Sed Pontanus nunquam vivet orbus liberis? Nec quaesivit sibl per progeniem et per corpus immortalitatem et aeternam gloriam, sed per animum. Pontani liberi sunt libri, nunquam morituri, plent omni disciplinarum genere, in quibus apparet felicitas illa varii, versatilis, copiosi, ac floridi luculentique ingenii, seu praecepta quaeris philosophiae, seu carmina omnis generis; seu astronomiae dogmata. Si iocos quaeris, nemo Pontano suavior, nemo iucundior: Si seria, nemo illo gravior; si subtilitatem, nemo Pontano doctior aut diligentior. Adeo ut si quae Pontanus in variis generibus scripserit legas, eum tantum illi rei intentum fuisse, et in ea actatem consumpsisse putes. Quod quam difficile sit servare in tam diversis rebus, modum et suum cuique decorem et gratiam, et ut sie dicam, mutare se Protei more in varias formas, quisquis non noverit, Pontanum imitetur, aut aliquod illius operum, ut erat Aegyptiorum regis inscriptio, exsuperet. Consolantur etiam Pontani orbitatem alumni, quos etsi non vili semine genuerit, mentis tamen et doctrinae illis fecundis seminibus et fovit et aluit. Praecesserunt ex auditoribus Pontanum, atque illum in campis elysiis hoc est in paradiso expectant Hermolaus Barbarus, Georgius, Maonius, Ladislaus, Iohannes et Paulus Attaldi, Compater, atque alii quos longum est enumerare. Qui cuntibus ordine fatis illum sequentur illustris Aquaevivus, et comes Potentianus, Syncerus, Carbo, Milanus, Altilius, Corvinus, Pardus, Chariteus, Cotta, Pucius, Augustinus, Gravina, et Summontius candidissimus librorum Pontani censor et cultor, et tu ipse

Chrysostome. Et si isti vestrae novae neapolitanae academiae placet, annumerabo Tristanum, Puderirum, Hieronymum, Ingenuum, Sergium, et Galateum, qui Deorum munere soli ex vetere academia supersumus. Bene valeat Pontanus cum tota neapolitana academia, et mortem filii, ut solet et ut Pontanum decet, patienter ferat; ut diu nobis vivat.

#### 11. AD HIERONYMUM CARBONEM DE MORTE PONTANI.

Potuisses unquam, mi Carbo, credere quod non lacrimas non gemitus attulerint mihi primo aspectu tam tristes, ut scribis, et ut par est, litterae tuae, in quibus sapientissimi iucundissimi et carissimi senis, patris academiae nostrae, Ioviani Pontani mortem deploras? Tu Pontanum, at ego quotidie nostra tempora deploro, immo iam diu deflevi ac deluxi patriam, deluxi tam bonos principes exules et regno pulsos, et amicos huc atque illuc per maria ac terras lactatos, alios extra natale solum longe ab amplexu natorum et amicorum in alieno caelo animam emisisse. Eleazarus noster Caesaraugustae obiit, vir bonus et suo principi percarus, et medicinae peritissimus, nec nimis senex. Qui mihi tristis esse potest felix illa et fortunata mors longaevi senis, qui ante oculos quotidie videam tot calamitates, tot aerumnas, mortes, tormenta, servitutes, carceres, morbos, inopiam amicorum et miserorum civium? Ubique pavor et plurima mortis imago. Quum videam externa arma, et efferatas gentes, et colluviemº Hispanorum Gallorumque ab ultimo occano in nostram perniciem erupisse; quum videam ante oculos extremum Italiae excidium. Horret animus dicere; sed ita futurum est, barbaris undequaque irruentibus, barbaris plena sunt omnia. Neque unquam haec bella quietura sunt, quousque illi bellando quin potius latrocinando, nos ferendo defessi simus.

Cum omnia vastaverint, utinam sim falsus yates periculum est ne in Turcarum potestatem debilitati et continuis bellis fracti deveniamus, opera et benignitate duorum christianorum catholicorumque regum, qui ln suis regnis quietem agunt, apud nos bella saevissima exercent, et Turcarum regi iter parant, ut

totius orbis imperio potiatur. Quotidie viros fortes christianos bella consumunt, quotidie exhauriuntur aeraria, quotidie Christianorum vires, quae in hoc Europae angulo relictae sunt debilitantur. Facile erit Baizeto, simul ac voluerit, omnibus dominari: et ut Antiochus et Mithridates, quibus ille multo potentior est, aiebant, oceanum pontico mari adiungere: et tamen romana arma eo tempore maxime pollebant. Nec id considerant principes: adeo caeca est mens hominum cum ad supremum gradum et ad summas opes et ad omnium rerum luxuriam pervenerit. Haec intuens Baizetus tamquam e specula omnibus insidiatur; ridet calamitates et mala nostra, et omnia ad regni sui incrementa accedere recte existimat; et dubito ne hoc volentibus cunctis accidat; meliusque esse putent infidelî regi in pace servire, quam tot continuis bellis perpetuo vexari.

Tu Pontanum deploras, in quo nihil meo iudicio deplorandum est, nisi quod tamdiu vixit quoad videret pessumdatam Italiae libertatem et deinde vastitatem. Utinam mortuus fuisset antequam a Gallis Capua caperetur, antequam Brutius ager soclis et fraternis armis praeter omnium opinionem occuparetur! Satis diu vixit Pontanus. Utinam omnibus nobis tamdiu vivere contingat! sed sine barbarorum metu sine bellis, quae nos per tres et viginti annos tenuerunt; tot enim sunt a capto Hydrunto (1). Nos orientem timebamus; nescio quis malus genius in nos occidentem armavit: rapiendi cupido et barbarorum avaritia illa fuit. Sed Pontano quid defuit? Fuit in illo felix quaedam et iucunda ingenii ubertas, multarum rerum peritia et eruditio singularis, eloquentia maior quam quae temporibus conveniat, in omni genere promptitudo quaedam et gratia. Magna fuit in illo persuadendi vis, fuit comis, iucundus, festivus, floridus, gravis, locosus, severus, copiosus, et tam verus quam ipsa veritas, amicorum studiosissimus : tam versatilis et varia fuit in illo natura, ut cuicumque rei applicaret ingenium, felfeiter ac foecunde illi omnia provenirent. Praecepta philosophiae et servavit et clarissime ac disertissime explicavit, et ex tetrica illa et severa antiquorum scribendi consuetudine ad communent

<sup>(</sup>t) Ergo haec epistola scripta est anno MDIII, etenim Hydruntum capichatur anno MCCCCLXXX.

usum revocavit, et ut scripsit ita et vixit. Astronomiam et versue et soluta oratione elegantissime tractavit, et multa ex sua Minerva illi arti adiecit. Hoc est quod in Pontano maxime miror. Homo in magnis rebus, in regum negotiis occupatissimus, nec a re rustica alienus, tam diligenter litterarum studia persecutus est, ut non plus agere potuisset homo otiosus et in negociis aut publicis aut domesticis minime impeditus.

Verumtamen cum pauluium deposita temporum tristi contemplatione ad me redeo, et Pontani iucundissimam consuetudinem, sates, et suavissimos mores, et sermones doctissimos in memoriam revoco, non possum non dolere angi et lamentari, ingentes illi quas solas possum lacrimas fundo. Litteras tuas amicis, quos hic in hoc exilio habeo, Placentio, Guidoni, aliisque nonnullis ostendo; plus quam centies ille a nobis lectae sunt, omnes mecum collacrimant. Tria sunt et illis et mihi maximo solatio, ne dicam voluptati; primum quia mortuus est hoc ipso tempore, ne peiora videret mala quae imminent; deinde quia, ut ais, ad clysios campos relictis humanis miseriis ad meliorem vitam transierit; tertio quia nomen immortale et aeternam gloriam post se reliquit. Nos Pontano quotidie iusta persolvimus, quando meritas laudes nunquam tacemus. Bene vale. Vive, et meliora spera, et moestam academiam et parente suo orbatam meo nomine salvam esse iube. Barii.

## 12. AD CHRYSOSTOMUM DE ACADEMIA LUPIENSI ET DE INGENUO.

Velim, Chrysostome, ut Actius meus et idem noster intelligat, mihi optimam conditionem oblatam fuisse a viris hydruntinis et corum praetore veneto (1): recusavi, abnui, non quia angusta res mea et inopia recusare debebat, simul et impotentia corum quorum nutu hic versantur omnia; sed quia timui ne in calumnias, quas amicorum ope et innocentia mea vitaveram, de integro inciderem. Nescimus enim qualis sit futurus rerum exitus. Ego autem si quid acciderit, apud Venetos minime esse

<sup>(</sup>t) Hydruntum scilicet Venetis deditum fuerat. Bembus histor. lib. III.

velim. Quamvis Hydruntum munitissimum sit oppidum, tamen nescimus, quo animo erga nos sint Veneti, genus hominum, vel ex levi causa, quod ad rei publicae gubernationem non minime curiosum, οὐδίν ἐστίν ἀποπρουγμένον. Conterranei mei verbis utar: Graecia terribili tremit horrida terra tumultu. Nec minus mare fervet classibus. Hic autem nihil est tutum; ii dominantur, immo et rerum potiuntur, qui nos oderunt. In corum potestatem fere devenimus a quibus nulla est provocatio, quorum libido pro lege est, et ut uno verbo dicam, quibus plus quam Diis licet. Ego spero optima, si non merui, attamen benignitate Deorum, sigui sint qui στιγούτι του; κακους, cogito; difficillima perferam quaecumque Dii volent : idemque vir fortis et philosophus nihil metuo praeter mendacia, quae tam in speculativae quam in activae vitae genere perniciosissima sunt. In illa enim ignorantiam pariunt, malorum omnium pessimum; in hac vero et animae et corporis et fortunis nocent.

Credo, quoniam me nosti, te opinari Galateum, aliis timentibus ae servientibus, solum in summa securitate ac libertate esse. Seis enim me, Chrysostome, non parcum esse Dei optimi maximi cultorem: idola (1) venerari neque ego unquam, neque maiores mei consueverunt. Ideirco quando necessitas rei familiaris, aut aegrotantium petulantia non me in urbem vocat, in agris beato fruor otio; quamvis raro licet, fruor tamen dum licet, et spero ut liceat; et si non fruor, furor otium, et vito oculos hominum, si linguas minime possum. Et si quando tempus rusticandi datur, animam meam mecum porto; non illam, ut plerique, in urbe relinquo, quod non est vere otiari. Multo melius esse puto animum quiescere, corpus laborare, quam in quiete corporis animum angi, ac variis affectibus perturbari. Cum in urbe sum sola nobis solatio est hieronymiana cryptoporticus, et cellula illa plus elegans quam sumptuosa, in qua nuper inscripsimus oddiis xaxos ilvoiro. Sed ne aliquis Diogenis scommate in nos quoque utatur, et ut aliis praeripiamus dieterium aut sententiolam, dieet quis: at tu et dominus qua intrabitis? Certe non mali non sumus, neque in consessu nostro malus quispiam diu admittitur, quod ad cog-

<sup>(1)</sup> Intelligit potentes aut divites homines,

noscendos hominum mores, crede mihi, argumentum est minime ac nunquam fallax. Nos hic praeter Spinetum et Maramontium tuum egregie moratos iuvenes, Raimundum, Sergium, Donatum, et alterum Donatum, neminem admittimus. Caenamus hic quandoque non laute, sed laete et frugaliter, colloquimur libere. Vivimus non ad alienum, sed ad nostrum arbitrium, nisi quantum me aegrotantes, Maramontium et Raimundum hortorum cura, Sergium Flora (scis quam dico), Donatum negotia, et alterum Donatum forensis exercitatio, omnes simul Turearum metus perturbat.

Ingenuus ipse quietem agit, et solidam felicitatem nonnisi in otio et quiete esse et dictis et factis fatetur. Nec Turcas metuit, nec Afros. Tam pertinax in illo est securitas i Nunquam domo abest, nunquam urbe egreditur, nunquam perambulat; forum, quod ducentorum pedum spatio distat, vix semel singulis mensibus videt. Tam parva est illi alienarum rerum cural Lectica est illi minor pertica; camera non maior cavea, qua inclusas tenemus aviculas ; caenaculum, quod novem convivas capere vix potest sedentes. Spatiatur saepe in porticu, immo in cuniculo, seu potius in portu ab omni ventorum impetu tutissimo. Mane descendit in sacellum, quod contiguum est domui. Dehine totus dies amicis datur, et adeo totus, ut nefas sit pueros interrogare, an domi sit Hieronymus. Ridet semper, iocatur, et humana omnia tanti facit quanti facienda sunt; amicos habet paucos, sed illos amat unice, loquitur libenter, audit libentius. Irascitur quandoque ferociter, sed tam cito sedatur ille furor, ut fulmen esse putes non bilem. Nemini unquam facit iniuriam. Quid plura? In illo natura philosophorum essinxit. Pater illi optimus philosophus fuit et medicus, qui in illum simul cum anima philosophiam quoque infudit, non cam quae in captiunculis disputationibusque, sed quae in hene beateque vivendo versatur, in contemnendis humanis rebus, hoc est in coercendis affectibus. Ipse paucis, ut iubet noster Ennius, philosophatur, et de philosophia gustandum esse aliquid existimat non in ea ingurgitandum. Nihil audet, nihil sperat, nihil timet, nihil mentitur, nihil simulat, nihil dissimulat, et suis contentus rebus frugaliter vivit. Felix

qui cognatorum caret molestia! neminem enim habet, praeter filiolum et cum obsequentissimum.

Talis est nostra, Chrysostome, vita: et quamvis neminem laedimus, neminem iniuria afficimus, tamen non caret (ut scis) haec nostra academiola suis obtrectatoribus. Tam prona est ad maledicendum mórtalitas! Tales sunt quales semper fuerunt philosophiae fructus. At vos amicos, quam maxime decere existimo habere rationem dignitatis actatis fortunae immo et salutis meae. Scitis enim quantum audet dum potest saevitia hominum atque perversitas. Me, ne ad vos advolem, onus rei familiaris et egestas tenet. Illustri comiti Potentiano viro sanctissimo, me commendato, et has litteras post quam ipse atque Actius, quorum consilium (1).

#### 13. AD ANTONIUM LUPIENSEM EPISCOPUM DE DISTINCTIONE HUMANI GENERIS ET NOBILITATE.

Veteres Gracci, quod minime Platoni et Straboni placere video, genus humanum in duas partes distinxere, in Graecos et Barbaros. Hanc eo tempore solitam distinctionem Herodotus in principio historiarum, et Aristoteles in libro de caelo, et fere omnes alli Graeci secuti sunt. Nos et Latinos adiunximus; et triplicem, vel ipsis Graecis consentientibus, distinctionem fecimus, ut universum genus, in Graccos, Latinos, et Barbaros dividatur. Nos, praeter Latinos, ceteras nationes non ut Graeci foedo illo vocabulo, sed externas appellavimus. Quin etiam ipsi barbari, sua habent nomina, quibus externas gentes non sine contumelia quadam notant. Alii unam eademque nationem in nobiles et ignobiles dividunt; alii aliter et suo modo. Ii vero, quibus, si qua est in rebus humanis, inest sapientia, in philosophos et non philosophos mortales omnes divisisse videntur. Sic et Cicero Platoni consentiens negavit optimates nationem esse, qui non genere, sed professione et moribus, distinguuntur. Nam et Barbari suos etiam dicuntur habuisse, sapientes, ut Indi gymnosophistas, Persae ac Babylonii magos et chaldaeos, Aegyptii saccrdotes seu va-

<sup>(</sup>i) Sequitur vacua in codice pagina.

tes, Gaili druidas, Gracci philosophos, Latini sapientes. Apud Arabes etiam, nostrae aetati proximis saeculis, multi et excellentes viri in studiis sapientiae floruerunt. Nos Christiani habuimus quondam nostros, qui veram sapientiam secuti sunt, quam et nos docuerunt, apostolos et evangelistas.

Haec vera est, et quodammodo essentialis divisio; nam ab eo sumitur principio, quo homines sumus, et ab aliis animalibus separamur, hoc est ab ipsa mente et ratione. Ouosdam non obscuros viros dixisse compertum habeo, tantam inter homines esse differentiam et tam dispares mores, ut alii ab aliis specie differrent: et hoc nomen homo, aequivocum esse, et non secundum eandem rationem de omnibus praedicari, ut de homine pieto et de homine vero. Dii immortales! Quid ad hominis, qua homo est, constitutionem, facit potentia, aut genus, aut opes, aut fama, aut magistratus, aut imperium, aut vires corporis, aut pulchritudo, aut agilitas, aut eloquentia, aut favor et gratia popularis, aut amicitia principum? Quae omnia non solum pessimis et flagitiosissimis hominibus, sed rudibus atque insanis accidere possunt. Fortasse si quis haec aliena a ratione hominis et non sua appellaverit, non errabit. Si mens sola est, quae nos a brutis disterminat, profecto quanto illa magis valemus, tanto magis verae humanitatis participes sumus. Ea propter rationall distinctione homines in philosophos et plebelos, hoc est non philosophos, dividere licet, sive in doctos et indoctos, bonos et malos, quod idem est; nemo enim philosophus aut indoctus aut malus est. At si in aliquibus aut virtutibus aut viciis interdum eos convenire accidat, in pluribus tamen dissentire manifestum est, ut in institutis vitae, et moribus, et opinione. Fere omnia aliter vulgus, aliter philosophi intelligunt ac decernunt. Deum, caelum, sidera, et illorum motus, aëra, mare, et hanc quam incolimus terram, plantas, animantia, et ipsum hominem, aliter philosophus, aliter plebeius contemplantur. Mens philosophi per haec omnia libere vagatur, atque eisdem quibus et ipse mundus terminis clauditur. Plebs, quae iuxta Salvatoris verba de terra est, semper de terra loquitur, et circa terram volutatur. Necesse est, ut qui aliter intelligunt ac sapiunt, aliter atque aliter vitam et

morés instituant; multumque intérest vitae, an mens et ratio, an affectus imperet. Philosophi ea tantum putant turpia, quae sunt mala et vere turpia; ea pulchra et bona, quae honesta iusta et sancta sunt; ut honeste et bono modo ditari, non per fraudes et furta et scelera; iniuriam potius pati, quam facere, quod apud populares quanto clariores sunt (voco enim hic populares et plebeios omnes qui carent philosophia) tanto ignominiosius atque abominabilius est; veritatem semper et ubique et apud omnes ingenue fateri, ratione vinci, iustitiae cedere, nihil mentiri, nihil simulare, nihil dissimulare, neminem laedere, omnibus bene facere, aut saltem non male facere, nihil pertinaciter vincere, cedere potius quam superbe superare.

Populares etsi verbis id laudent (quoniam virtus laudatur et alget) factis tamen non probant. Si verum fateri velimus, pulcherrimum putant ostentare sapientiam, ostentare sanctissimos mores, occultare scelera; aliena vitia, quamvis minima, turpiora existimare quam sua, religiosos videri et numinum cultores: quae ipsi, ut ignorant, sic et negligunt. Turpissimum putant vinci, refelli et coargui non patiuntur, ne moneri quidem, etiamsi id ratione flat. Turpissimum egere, et magno esse dedecori viro secundum eorum appellationem bono carere pecunia et pictis tapetibus, aulacis, argenteis vasculis et pretiosis vestibus, anulis et lapillis, atque humiles habitare casas. Contraria vero horum, honesta et pulcra et glorioso viro digna. An vera an falsa sint quae dico, examinet quisque pectus suum. Nam aliud quandoque verba sonant, aliud mens cogitat. Si haec iuste an iniuste adepti fuerimus, non curat populus. Unde, nisi ex visceribus popularis sapientiae, orta sunt illa exitialia proverbia: unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere? Et illud: si vis, amice, virum cognoscere, domum eius intuere. Satius erat dicere animum et mores. Et illud: per obliquum et rectum imple domum usque ad tectum. Et illud: in magno censu, satis est parvus sensus. At philosophi a sensu iudicant homines, non a censu. Hacc, ut pleraque alia quae populo placent, philosophis execrabilia videntur.

Populares, praesertim ii barbari a quibus nostri proceres

nobilitatem traxisse se iactant, non pati iniurias, sed ulcisci. propulsare atque ultro inferre, gloriosum et virile putant; in litibus non superari, et adversarios circumvenire; pro minimis verbulis arma capere viri fortis esse; scire simulare atque dissimulare, et nocte dieque alienum sumere vultum, adulari. assentari, tegere profunda odia, celare simultates, prudentis et circumspecti viri esse; posse aliis iniuste dominari, patriae et concivibus suis, quod est parricidium, imperare; impune aliis nocere, alios anteire, salutari, prima habere in templis et in theatris subsellia, primas sedes in convivils, tum regium quiddam esse, tum finem vitac. Suam vero rem agere, non capessere rem publicam, magistratus contemnere, unde claros viros et opulentos fieri dicunt, apud illos summa ignavia est. Padet dicere, etiam mentiri, atque peierare Deos, atque homines fallere, inficiari veritatem, foenerari, et per fas, ut dicunt, et nefas accumulare divitias, quamvis mala habeantur, attamen bona invidenda et utilia existimant, si modo ea celata sint, aut certe, ut fit, impunita: nam paucula data mercede, omnia crimina deleri videmus. Nec solum homines placare credunt sceleratis et miserorum sanguine partis muneribus, sed ctiam Deos: Si qui autem sunt, qui haec aut optimae naturae impulsu, aut philosophiae sanctissimis institutis abominantur, cos nunc imprudentes, nunc inutiles, nunc domus suae immemores, nunc insanos, aut quod hodie in usu est, nescios dicunt. Nec tantum ii, qui scioli apud plebem habentur, sed ii quibus anima pro sale data est, nos insanos appellant. Quid ultra? Tam dissimilia sunt et philosophicae et popularis vitae instituta, ut altera ab alteris tantum differre videantur, quantum honro a brutis, quantum caclum a terra, quantum immortales a mortalibus.

Magna in rebus humanis ac potentissima res est educatio, primaque illa pabula teneris animis adhibita multum habent in tota vita momenti. Qui inter improbos a rudibus annis in illa aetate in utramque partem flexibili versati sunt, qui perditissimorum et mendacissimorum hominum mores et admirati sunt et imitati, qui trivialem et venalem vitam ad zlienum arbitrium peregerunt, quomodo possunt idem quod philosophi sapere, qui ab incunte aetate probatissimos viros ampiexati sunt, eosque sibi ut exemplar quoddam vitae proposuerunt? qui Platonem atque Aristotelem, qui veteres et novas scripturas venerantur et colunt, earumque praecepta mentibus impressa geruut. Duos nascentibus nobis aiunt genios deputari; alterum qui semper dirigit atque hortatur ad optima, alterum qui depravat ad mala. Duo in adolescentia nostra offeruntur calles, ut dicunt de littera Phythagorae, alter ad philosophicam vitam hoc est ad nobilem et patriciam, alter ad trivialem et plebeiam, et si vis etiam barbaram appellare. Sed divinus Plato gratias se habere naturae aiebat, quod graecus natus esset, non barbarus. Non quod Graeci barbaris sint meliores, sed quod eo tempore et arma, et litterae, et philosophia, et omnis ingeniorum cultus, omnes ingenuae disciplinae apud Graecos vigebant. Non gentem igitur Plato probavit, sed mores et studia. Barbari, ut nunc quoque, semper oderunt litteras. Qui bonum genium, qui dextrum callem arripiunt, pauci numero sunt; et cum potissima pars rei, principium sit, cuicumque parti primo te addixeris, difficile cum velis illam vitabis; quamvis multo facilior sit a bonis ad mala lapsus, quam a malis ad bona ascensus. Nam revocare gradum superasque evadere ad auras, hoc opus, hie labor est.

Vis dicam, quales habiturus sis in senectute mores? quales in adolescentia imbibisti. Nec ideo id dico, quoniam et consuetudine et aetate mutari non possint, sed quoniam id raro accidit. Ideo Plato ait, ad constituendam optimam rem publicam, maximam esse habendam curam ad instruendos pueros; nam ex iis viri fiunt. Ideo apud barbaros nulla est res publica bene instituta, quoniam illorum pueri negligunt litteras, sed inter scorta, ludos, aleas, chartas, talos, vivunt, aut regibus serviunt. Non potest libertas animi a servitio vitam auspicari. Ideo Romani purpuratos et regum limina, terentes, regum mancipia nuncupabant. Nos hie de viro in omni aetate perfecto loquimur, non ut ii qui eos qui totam vitam sceleribus maculaverunt, in fine aliquod virtutis opus ostentant, approbant; aut cos qui totam vitam sine labe transegerunt, quia semel pecca-

verunt, reprobant. Virtus enim et vitium, habitus et diuturnae res sunt, neque una tantum actione notantur: una hirundo non facit ver, neque una dies: nam illos natura bonos duxerim, hos vero divina gratia.

Ut ad rem igitur redeamus. Ne mirare, vir optime, si vulgo non placent, quae philosophis placent: nam et quae medici probant, aegrotis saepe invisa ac molesta sunt. Sic et quae praecipiunt philosophi, vulgo gravia sunt, et multitudinis opinioni minime consentanea, immo et stulta contemnendaque videntur. Utque aegrotorum non est decreta medicorum, sic nec popularium quamvis il sapientes vulgo habeantur, philosophorum placita et mores aut laudare aut vituperare. Nam illud peritioris medici opus est, hoc autem viri sapientioris. Sed quum nihil facilius sit, quam se ipsum fallere, nihilque in vita divinius, quam seipsum cognoscere, sacpenumero cum homines simus, fallimur; sed nunquam superbius aut arrogantius, quam cum corum, quorum vix discipuli esse meremur, consilia atque actiones corrigimus atque damnamus. Non est discipulus supra magistrum. Haec Dominus noster verba dixit ad castigandam hominum audaciam ac temeritatem, qui et doctiores et sapientiores se, corrigere et carpere audent, qui philosophos hoc est magistros vitae damnant. Si bonam habent mentem, si sibi credunt, si conscientiam suam secum ipsi consulunt, se multo inferiores esse fateantur necesse est, quam ii qui corripiuntur.

Ego in omnibus causis meis iudicium tuum reformido, tum quia gravissimum est, tum etiam quia in animas nostras habet imperium (1). Addo etiam, quoniam tantum me tibi debere fateor, quantum filii optimis parentibus. Ceterorum vero iudicia tanti facio, quanti facienda sunt. Idque ex philosophorum sententia mente semper teneto, tantum id vituperabile esse, quod malum est. Omne malum vitium est; atque ubi peccatum non est, non posse esse turpitudinem; neque aliorum delicta, unquam aliis esse pudori. At non posse pati aliorum difficiles et perversos mores atque insolentiam, fugere molestias, quaerere tranquillitatem vitae, nescio an hoc iure nobis

<sup>(</sup>i) Loquitur Galateus cum episcopo

laudi an vituperationi, virtuti an vitio dandum sit. Forti viro, infracto et magno animo ferenda est ira Deorum; et bene iusteque vivendo, magis quam votis et sacrificiis, deprecanda atque placanda. Ferendi sunt principes qualescumque loure Kgovov zaic, et ut scriptum est, etiam discholi: ferendus est impetus saevientis fortunae: ferendum est imperium patris, quanivis iniquum: ferenda est paupertas, ne illius causa aliquid iniuste agamus: ferendi dolores et ceteri casus. At ferre imperium corum, qui tibi iure servire deberent, difficillimum est, et bene instituto animo intolerabile. Tergiversari et fugere pertinacissimos homines, aut rem publicam male institutam, cum iure et ratione vincere non possis, etiamsi ca res tibi damno sit, laudabilius existimo, quam contentiose vincere. Sieut post labores corporis grata est quies, sie post labores animi suavissima res est otium et tranquillitas; quae quanti sit, et quam beata, si qua est vita otiosa, qui philosophi non sunt non noverunt.

Videtur namque (ut ait Aristoteles) felicitas in quiete esse: et sedendo, ut ait, et quiescendo fit anima sapiens et prudens. Otium apud sapientes beatum habetur; apud barbaros, hoc est apud indoctos et plebeios, ut ignavum contemptui ac dedecori. Soli igitur philosophi, et siqui sunt quos benigna natura et honus amavit Iupiter, laborant ut quiescant et otientur; populares vero laborant quotidie, ut magis ac ma-. gis laborent et angantur. Non licet igitur ex aliorum moribus alios iudicare. Multa decent principes, quae non decent subditos: multa senibus conveniunt, quae iuvenibus turpia sunt, quamvis dicat Homerus की भाषा करोगी हेमरेटावर. In mulieribus iucundum esse silentium refert Aristoteles γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει. Viris silentium inurbanum est: qui viris turpissimus est, mulieres decet ornatus: quae liberis debentur, .non debentur servis: viro civili indecens est vulgi rumores, et plebis, cui servit, iudicia contemnere, philosopho id ipsum summae laudi; nam vir civilis plebi natus est, philosophus sibi ipsi et Diis immortalibus. Is igitur vere civilis vir est, qui populo placet; is philosophus, qui populo non placet sed optimatibus, qui vere et re, non nomine, nobiles sunt, et ubique paucissimi.

Ait Dominus noster, cuius vita non civilis fuit, sed verc ut Chrysostomus ait philosophica, beatos nos esse cum ma-Jedixerint nobis homines, et cun persecutionem patimur propter iustitiam; tunc sapientes, cum vilissima plebs nos insanos iudicaverit. Quae conscia stultitiae et malitiae suae interdum referet illa verba: hi sunt, quos habuimus aliquando in derisum et similitudinem improperii. Nos insensati vitam illorum existimabamus insaniam, et finem illorum sine honore. Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei, et inter sanctos sors illorum est! Ergo erravimus a via veritatis, et iustitiae lumen non luxit nobis, et sol intelligentiae non est ortus nobis. Hi sunt barbari, hi sunt feram brutorum vitam degentes, hi plebeil, hi ignobiles, ex quocumque genere orti sint, ex quacumque patria, ex quacumque gente. At probi viri, nobiles sunt, quamvis barbari fuerint, aut libertino patre nati. Quis enim, nisi insclus rerum humanarum et verae nobilitatis, Horatium plebeium aut ignobilem appellaverit? Quis Virgilium a nobilitate abdicaverit, qui in parvo pago et obscuro patre? Quis Ciceronem qui in municipio? Quis Demosthenem ex patre fabro ferrario? Quis Socratem, qui ex marmorario patre et matre obstetrice? Quis Aristotelem, qui in Stagira? Quis Platonem, qui in Academia? Theophrastum, qui in Eresso? Hippocratem, qui in Coo? Et litterarum parentem Homerum, qui in Cea insula, seu potius in exiguo scopulo, natus sit?

Magna inter bonos malosque, inter sapientes et insipientes, inter doctos et indoctos, inter philosophos et eos qui a philosophia alieni sunt; inter Graecos autem et Latinos et barbaros, et ut divus Paulus ait, inter Iudaeos et Graecos nulla distinctio est; nulla inter plebeios et patricios, nulla inter servos et dominos, nulla inter Aethiopes et Scythas, modo mores conveniant. Barbarorum appellatio primo a sermone sumpsit initium, demum ad mores tractum vocabulum: et recte quidem; nam perniciosior barbarismus est in moribus, quam in sermone: minus malum est in grammatica peccare, quam in philosophia. Et inter barbaros, optimos et sapientissimos viros et mulieres quandoque; et inter Graecos Latinosque, indoctissimos et scelestissimos fuisse legimus. Non igitur



a genere, aut a censu, aut a patria, aut a natione accipienda est humani generis distinctio, sed a vita et moribus: et ut dixi, Cicero recte sentit nobilium et optimatum non nationem esse, sed professionem. Non satis habere mentis et virtutis puto eum, qui proavorum facta extollit, illos admiratur et colit qui se claris iactant ortos natalibus, qui nullos putat esse nobiles nisi generosos. Profecto aliena laudat, qui genus iactat suum. Maior et confunctior cognatio est inter bene moratum aethiopem et graecum virum bonum, quamvis hic rex ille sit servus, quam inter graecum et graecum, quorum alter optimus sit, alter pessimus, quamvis uterque eisdem sit natus parentibus. Anteponenda est animae affinitas et morum paritas corpovis cognationi; distinctio a forma accipienda est, non a materia.

Dominus noster cum illi obiiceretur, quod samaritanus esset et daemonium haberet, negavit se daemonium habere; ad alteram obiectionem nihil respondit, ne videretur, ut multi solent, gentem aliquam, aut nationem, aut familiam parvi facere, atque probro notare. Nam et inter Samaritanos verisimile est bonos quoque viros fuisse: et magis affinem et proximum iudicavit eum, qui misericordiam fecerat in illum quem latrones percusserant, quam contribulem eius levitam. Idem Dominus et praeceptor noster, inquit: Elias multas habebat viduas in iudaico populo et natis orbas, et tamen viduae sareptanae alienigenae filium suscitavit. Philippus Candaces Aethiopum reginae servum sacro baptismate insignivit, nec illi obiecit quod servus esset aut aethiops aut eunuchus. Id multi ex romana et gracea nobilitate non meruerunt.

Quid mihi opponis nobilitatem? Quid maiorum claritatem? quae, ut idea Platonis, aut nihil penitus in re est; aut si est, extra nos est, et in sola hominum opinione consistit. Tolle tuum, precor, Hannibalem victumque Syphacem in castris et cum tota Carthagine migra. Quid tibi cum iis, qui ante quam tu pascereris, mortui sunt? Quid gloriaris de patriae magnitudine, de amplitudine praediorum, de servorum multitudine, de virtute cognatorum, de innumeris gregibus, de immensis opibus, de sumptuosa supellectile? Omnia haec aliena sunt,

Lauda et cole quae tua sunt, quae te comitante, sive imperator sis, sive miles, sive ex patricio et senatorio, sive ex equestri ordine, sive fortuna eorum quae diximus domina te servire inbeat sive dominari, sive moreris, sive peregre profleiscaris, et quae te nec in vita nec in morte relinquant. Nulli, aut admodum pauci eorum quos admiramur, locupletissimi fuere, aut claro genere, aut patria illustri, țit diximus, nati sunt. Aristoteles in politicis inquit: natura conatur ex bonis bona facere, sed plerumque non potest. Et idem: verisimile est ex bonis bonos nasci. Idem negat potentiorum natos posse institui bene. Et Dominus noster divites et potentes abdicat a regno Dei: deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Heli iuste gubernavit populum, at filii et sibi et patri pernicies fuere. Samuelis filiorum peccata a iudicibus ad reges transferre imperium populum coëgere: maluit populus duram servitutem pati, quam ludicum rapinam et insolentias et stupra.

Fateamur verum. Quot videmus eorum, qui nimis possunt, quibus plus licet, sancte et secundum virtutem vivere? Et quamvis regiones ad formandos animos hominum multum possint (mitior enim plaga mitiores gignit homines, et praestantiores animi mores) tamen videmus potissimas in omni re partes habere institutionem. Hippocrates dicit Asiae gentes mansuctioresque et ad bella minime idoneas, Europae vero feroces ac bellicosas; sed videmus nostris saeculis illas Europae imperare. Quae nostri maiores Asiae gentibus obliciebant, manicatas tunicas, mitrarum redimicula, unguenta, eadem ab illis nobis obiici possunt. Natos ad flumina deferre, raptu et venatu vivere, caniciem galea premere illi didicerunt. Graecorum esse Aristoteles putavit barbaris imperare; at nunc et Graeci et Latini, qui quondam toti orbi dominati sunt, externis serviunt. Magna perfecto vis est et disciplinae et consuetudinis! Non igitur quia quisquam graecus sit, nobilis est; nec quia sit aut appelletur barbarus, ignobilis; nec quia patricius quisquam sit aut equestris ordinis, bonus; nec malus, quia ex infima plebe natus sit. Ait Licero: qui neminem posse honesto loco nasci dixerit, nisi qui ex patricio genere ortus, facit

ut iterum plebs in Aventinum secedat. Multos servos a regibus, multos reges a servis originem traxisse, auctor est Plato. Nobilitas igitur sola est atque unica virtus.

Nec ideo me haec dixisse putes, pater optime, quia sim adeo humili genere natus, ut non possim cum omni nobilitate certare. O infelicem hane Italiae partem! Rarus est, de quo non possit dici: maiorum primus quisquis fuit ille tuorum, aut pastor fuit, aut id quod dicere nolo. Quis est ex his, qui nobiles appellari volunt, qui possit ultra centesimum annum suae stirpis initium demonstrare? Cuius non pater, aut avus ab externis, ne dicam a barbaris, Gallis, aut Germanis, venerit nudus, inops, famelieus, squalidus, pannosus; et hic locuples factus et clarus per caedes furta et rapinas, nihil ibi unde venerat reliquit, nihil secum tulit nisi rubiginosum ensem et hastam. Nec fuere magna virtutis opera; vicere non repugnantes, sed ultro vocantes. Vis ut his me comparem? qui nosti et patriam et patrem meum graecis et latinis litteris instructum, virum iustum, bene moratum, alieni abstinentem. Avus meus et proavus et ceteri progenitores mei sanctissimi sacerdotes graeci fuere, philosophiae et sacrarum scripturarum scientissimi. Audebit ne aliquis venerando sacerdotum generi conferre latrones, praedones, sicarios, violentos, iniurios et barbaros? Cum barbaros dico, non illis, ut saepedixi, nationem impropero, sed mores et pessimas artes, per quas ad eum in quo nunc sunt locum pervenere. Sit igitur tam longo sermoni pro conclusione hoc paradoxon: omnes doctos bonos et philosophos, nobiles ac patricios et illustres esse, et ut stoici dieunt eliam reges: omnes autem malos et indoctos iniustosque, ignobiles esse plebeios servos et barbaros,

# 14. AD ILLUSTREM AQUAEVIVUM DE GLOBIA CONTEMNENDA.

Hortaris, mi Aquaevive, ut aliquid scribam, ut aliquod monumentum ingenii mei relinquam. Finge me talem esse qui aliquid victurum scriberc possem. Sed dic, quaeso, quam aggrediar materiam? Quid a maioribus nobis relictum est? Quid intentatum illis fuit? Vis ne me physica scribere? Iubes et manes Aristotelis laedere. Quid enim illi aut adiiciendum aut amputandum est? Omnia divini vir ingenii absolvit. Dices: interpretari potes quae in eo aut rerum magnitudine, aut auctoris subtilitate, aut interpretum vitio, aut exemplarium mendositate obscurata sunt. Sed utinam mihi nota essent, quae alios ignorare video! Ego summo ingenio virum esse duco, cui intelligere ea contingit, quae Aristoteles invenit. Occurrit tibi ubique turba interpretum, habemus Graecos, habemus Arabes, qui Graecos imitati aptissime Aristotelis aenigmata enodaverunt. De nostris (quid dico de nostris?) de Francis nosti, quid sentiam. Utinam Aristotelem nunquam attigissent! Hi dum veterum vestigia sequi dedignantur, et res quasdam novas machinantur nec ipsi Oedipodi dissolvendas, trahunt verba in suas significationes, mutant et transponunt, ordinem pervertunt, et corrumpunt sententias, et aliqua divinant quae nunquam ipse auctor imaginatus est.

Timon interrogatus, quomodo emendata Homeri opera haberi possent, respondit: si in ea quis incidisset, quae nemo emendavit. Idem sentio de Aristotele. Averroes arguit eos, qui putant Aristotelem sine interprete nunquam intelligi posse. Mihi verum dicere videtur; scripsit enim vir ille ut intelligeretur, sed nos dum laborem fugimus, labimur in errores. Si philosophari vis, illustris Aquaevive, dignare consilium accipere: purum, simplicem, et solum legas Aristotelem, et universum: quoniam, ut dicunt, liber librum aperit: quoniam ubique ipse sibi similis est, ubique invenies quod iuvet, et ad obscuras et arcanas res intelligendas serviat. Graecos habeas codices; crunt enim tibi optimi interpretes, ubi aliquos locos nimis obscuros, aut male a nostris in latinum versos inveneris. Si quando opus est interprete, non praetereas Alexandrum, Themistium, aut ipsum Averroën: ceteros autem melius est aut nunquam videre, aut ita percurrere, ut exploratores faciunt quando hostium castra, aut ignotas regiones adeunt. Profecto satius est aliqua ignorare, quam seire.

At de moribus scribendum fortasse existimas, quando hace pars philosophiae multos a speculatione rerum naturalium re-

vocavit, et ca est quae plurimum vitae conducat. Sed quid in hac re Aristoteli defuit? Scio te nosse, quam bene Aristoteles ethicam tractavit. Quis clavam de manu Herculis poterit surripere? Certe divinus ille vir calamum scribentibus, qui fuerunt, qui sunt et qui futuri sunt, extorsit de manibus. Plato hanc rem alto ordine, atque alto docendi genere pertractavit. Ciceroni in philosophia nec ingenium defuit, nec docendi ars atque elegantia. Theophrastus tractavit locos ab Aristotele ante tractatos. At ego ex philosophis illum Aristoteli proxime accedere existimo, et sic secundum tenere locum, ut propior sit primo quam tertio. Nec putandum sanctum virum praeceptoris, qui illi omnia sua moriens commiserat, manes sollicitasse, et ita locos tractasse, ut se illi aemulum praeberet. Sed quae Aristoteles suo more, ut Boëthius ait, turbavit, liic clarius et intelligibilius scripsit, ut non modo non ingrati discipuli, sed boni interpretis munus effecerit. Hic profecto, ut et cetera bona sibi commissa, sic et illa nunquam moritura opera servavit, et divino sermone unde nomen accepit illustravit.

In dialectica quis Aristotele dicente auderet loqui? Subtilissime disseruit omnia, et ordine quodam mirabili mihi mirabilia videntur. Sunt qui nova sophismata, immo ingeniorum capturas, calculationes, et inanes nescio quas suppositiones laudant et colunt; sed illa pingui Minerva scripta putant, haec vero adeo subtilia, ut et ipsum Aristotelem fallere possent. Heu misera mortalitas! Certe in apicem ignorantiae deventum est, dum barbarorum disciplinas colimus. Graeci vi et armis et vicissitudine fortunae, quae humana omnia suo arbitratu dispensat, barbaris serviunt. Nos nostra sponte barbaris cerdimus, dum eorum dognata sequimur. Utinam hoc tantum in nostris studiis fieret! Quod pudendum est, barbarorum linguas miramur et colimus. Nos qui eos a feris moribus et immanitate liberavimus, a barbaris habitus, incessus, nobilitatem, et sermonem, et leges vitae accipimus. De hoc alias.

In astrologia Ptolemaeo credendum est. Quid plura desideras? Sunt quae in illo Arabes emendaverunt, forte et nonnulla emendanda forent nostra tempestate, quandoquidem caelum ipsum non ita metiri possumus, ut non certis temporum

periodis, ex vix sensibili errore, qui vel sollertissimos fallere potest, aliquid proveniat corrigendum. Quod certe solutae mentis et viri tantum sibi viventis opus est, nec occupati in visitandis aegrotis, qui prandii horam differat ad meridiem, caenae vero ad mediam noctem. At in medicina, in qua versaris, aliquid novi tentandum est. Dii facerent, ut quae a veteribus tradita sunt, noscere possem! Scripsit cous ille venerandus senex, cuius nomen mihi numen est, sacra quaedam opuscula, quae intelligere, ut scis, magni laboris, excellentisque ingenii est. Pater artis Galenus nihil posteris scribendum reliquit, omnia absolvit, tantusque ille est in medicina, quantus Aristoteles in philosophia. Sunt et Graeci, et Arabes, et Latini complures, qui parva quaedam adiecerunt, etsi multa scripscrint. Iubes me forte lyram capere, et carmina pangere, ut' saltem hoc modo aliquantisper post obitum vivam? Non omnia possumus omnes: negavit natura: nihil possumus invita Minerva facere; nec superest tempus, etiam si natura non negasset.

Sed magna gloria est res gestas scribere aut nostrorum, aut externorum. Mihi non tantum est virium. Ego qui obscurus fiam post obitum, ut laborem alios illustrare? Alii carent, quae sunt, quae fuerint, quae mox futura trahantur. Mihi tantum cura sit rationem reddere bonam brevis aevi, que vixi, ct victurus sum, quoad fata volent; nec parvum duco, si id efficere potero. O rem miram, mortale animal iam iamque solvendum tam avidum esse immortalitatis! Unusquisque longam sibi promittit vitam famamque post mortem: omnibus, ut diu vivant, cura est; paucis, ut bene. Tecum ego, ne ignavi aut tardi aut pusilli ingenii dicar, clam loquor, illustris Aquaevive, ideo litterulas meas cera signatas non publice legendas mitto. Quid prodest illis sanctis cineribus Aristotelis tam clara per totum orbem fama? Quid prodest umbris Hippocratis et Galeni, quod gracce, quod latine, quod iudaice, quod arabice legantur illorum divina opera? Non tanti est ista umbrarum gloria, ut tot labores subeamus. In hoc uno summopere laborandum est, ut recte vivamus in hoc saeculo, ut in altero participes simus acternae gloriae nunquam defuturae. Nemo in posterorum utilitatem, sed in sui laudem (si verum fateri

velimus) scribit: ideo alter alterius opinionem carpit, alter alteri praestare studet, alter alterum accusat; tantumque se gloriae unusquisque adeptum existimat, quantum strenue alterum expugnaverit. Omnes sibi famam novitate aliqua aucupantur, et nonnisi ex aliorum vituperatione sibi laudem comparant. Multi divitias contempsere: qui gloriam contempserint, vidi neminem: immo qui videri cupit magis illam contemnere, is ardentius eam amplexatur. Vana est ista libido, sed non minus perniciosa mortalibus: quamquam omnium malorum caput est avaritia: capit eruditum vulgus magis, quam rude; omnesque tunc vivere maxime sperant, quando amplius vivere non possunt. Nescio cur quanto generosior est mens, tanto magis huic morbo obnoxia est.

Nec ideo dico, quia non sollicitat me, ut et ceteros, hacc vanitas, nec est mihi cornea fibra; nec ego quia tardi, ut dixi, sum ingenii, id damno quod consequi nequeo, sed ideo quia in hac peste video miseram mortalitatem involvi. Quid igitur? Desidesne ac ignavi vivemus, nec nomen nostrum ad posteritatem prorogabimus? Quid mihi cum posteris? Ego, modestissime mi Aquaevive, si ignavia est veterum scripta perdiscere, et noctes atque dies in legendis illis consumere, atque artem, cui me Deus addixit, pro virili mea exercere, malo periturae parcere chartae; ignavus haberi, quam audax atque impudens, qui dum me a rogo atque a cineribus submovere cupio, dum ca impressoribus vendo, quae ante me moritura sunt, ipsum laborem, et si quid otii est perdam, et quod maius scelus est, aegrotorum, qui mihi vitam suam committunt, curam negligam, et contemnam ea quae a veteribus inventa sunt. Volo igitur, princeps sapientissime, ne ignores siquando legeris epistolas meas, aut eucrasiam quam tuo no-. mini dedicavi, aut quatuor illa mea volumina problematum, aut si qua alia dies tulerit, minus polite minusque accurate scripta, putes scriptorem occupatum in curandis aegrotis, formidantem iudicia multorum, non posteris sed tibi et admodum paucis placere voluisse. Ideo nec magnum impendo lahorem, sed quocumque calamus duxit, co et manus et mens secuta est. Stultum enim est navare operam, ut ei bonus doctusque videaris, cui mores et omnia tua studia nota sunt. Bene vale, decus Musarum.

### 15. AD ACTIUM SYNCERUM DE INCONSTANTIA HUMANI ANIMI.

Magnum iter emensus tandem incolumis, sed defessus ac defatigatus, domum redii. Ah quantum mundi est inter me et Actium meum! Cur non licet una vivere? Postridie quam domum ingressus sum, meoc rov Nixorav (1) accessi, ut urbes, ut homines, ut me ipsum fugerem. Urbes niduli sunt scelerum, homines ferae bestiae, me ipsum fugio quoniam saepe mihi ipsi oneri sum, mihi ipsi non semper eadem est mens. Nunc placent urbes, nunc solitudines, nunc mare, nunc silvae, nunc me offendunt quae ante iuvabant, et summo fastidio sunt turba hominum, strepitus, tumultus urbium, pompae, triumphi, currus et passim occurrentes rhedae, equi, asellorum ingens caterva, impedimenta, mendaces officinae, nidores, clamores, tubae horribiles, campanae, longe sonantia mortaria, nautarum voces, ubique fraudes, ubique periuria, servulorum infidum mendax rapax et querulum genus, pictae et fucatae facies, triplices matronarum vestes, puellarum impudentissima ostentatio, nocturnae cantiones, crebra amantium suspiria, rara gaudia, chori, lyrae, tibiae, crebra funera, lugubres vestes, fletus, lacrimae, gemitus, luctus ubique et plurima mortis imago, carceres, tormenta, cruces, suspendia, et poenas non iis inflictas qui maxime merentur, furta, foenora, mentitae amicitiae, procerum superba atria, diuturnae salutationes, auratae vestes hoc est larvarum ludibria, hypocrisis et doli, turba crassautium iudicum, et scribarum rapinae, et populorum sanguine constructae et saginatae domus, causidicorum simulati ad clientulorum perditionem clamores, aegrotantium lamentationes et in miseros medicos convicia, pigmentariorum inexplicabiles mixturae, et vitiata in perniciem humani generis medicamenta, compositae dapes, lauta convivia; et ut Galeni verbis utar, fugienda est πολυάνθεωπος πόλις, hoc est urbs mul-

<sup>(1)</sup> Nicetas idem qui Nicolaus hydruntinus. Videsis de Angelis et Polydorum in vita Galatel.

torum hominum, qualem et Aristoteles videtur non satis probasse; ait enim politicorum libro septimo: ἀδύνατον εὐνομίσθαι την λίαν πολυάνθεωπον:

Rursus me taedium capit silvarum, nec semper placet illud perpetuum silentium, illa horrida et inculta naturae facies, garritus avium, balatus pecudum, mugitus boum, incompositi pastorum et messorum cantus, viles epulae, inempti cibi, somni sub divo, quaeque ante maximae fuerant voluptati, nunc sunt fastidio. O inconstantia humanae mentis! Aliud mane, aliud vespere sapimus. Quando nobis ipsis constabimus? Gloriosa rès est urbes colere, attamen periculosa; inglorius vivit, sed securus et sibi tantum, qui in agris vitam agit. Nusquam est maior, quam in urbibus temporis iactura. At in urbibus amici sunt, sine quibus ne vivere quidem optimus vir velit. Magna et praeclara res est amicitia, et bonorum virorum conversatio, sed calamitosa. Certe experimento compertum est verum illud esse : nulli te facias nimis sodalem, gaudebis minus et minus dolebis. Quid mihi profuit novisse Maonium? Quid Ladislaum? Quid Hermolaum? Quid Paulum Attaldum? O sanctae animae, non potuistis et hunc spiritulum voblscum ducere ad Superos? Tu vero, Acti mi suavissime, quando mihi tantum afferes voluptatis, etiamsi Nestoris annos superes, quantum attulisti tristitiae in illis tuis periculis, a quibus te Dii boni et îpse Federicus eripuit? Tu colebas Mergellinen intrepidus ac victor pestilentis morbi, quem divus parens medicinae Hippocrates epidemiam appellavit; ego ad extremam lapygiam cum moerore et lacrimis noctes diesque agebam, eaque sollicitudo immo is cruciatus animum meum praeter cetera, hue atque illue distrahebat, quia an viveres dubitabam.

Ad amicos redeo. In humanis rebus nihil est amicitia honestius, nihil iucundius, nihil utilius, nihil sanctius. O infidum genus humanum! Difficile est amicum invenire, sed difficillimum servare. Tam variae sunt naturae hominum, tam dispares mores, ut vix duo aut tria legamus amicorum paria. Tolle paritatem morum, tolles amicitiam. Physici duos homines posse eiusdem esse complexionis negant. Tanta est singulorum varietas! Consequens est, ut nec eiusdem opinionis duos ho-

mines invenias. Esto sint pares in omnibus, ut de duobus pythagoricis apud Dionysium fama est, et de duobus geminis apud Augustinum: haec paritas non erit perpetua, quoniam idem homo aliud mane sapit, aliud vespere. Natura omnis est in continuo fluxu. Profecto omnium rerum-vicissitudo est: sic et mens nostra inconstans est et varia. Talem refert Aristoteles secundum liomeri sententiam habere animum homines in terris, qualem dedit pater hominum Deorumque.

Memini me vidisse viros gravissimae auctoritatis damnare quod ante summopere commendaverant, nec id intra multos annos contigisse, sed intra paucos dies, ne dicam horas. Mutata igitur opinione, necesse est et mores mutari: mutatis moribus, tollitur amicitia. Ambigua igitur et fluxa non minus est quam calamitosa amicitia, etsi sit optima. Legimus gravissimos et sanctissimos viros inter se inimicitias exercuisse, et postea in amicitiam rediisse. Inter Hieronymum, Augustinum, Rusinum, inter Platonem et Xenophontem orta est dissensio. Nosti enim quantum mali mihi ex amicis accidere potuit, nisi amici me in tam bona causa defendissent. Certe homini ab homine plurima sunt mala. Nonne vera sunt verba unius de septem sapientibus, qui dicere solebat ω φίλοι, οὐδείς ὁ φίλος. Feres me nec obiurgabis, si quod palam dicere soleo, ctiam ad te scribam: optimum est, ut Aquaevivus noster ait, quandoque sedere; ut ego, latere. Dices, quare? ut fugiam mihi invisum humanum genus, ut fugiam me ipsum, quem nunquam possum fugere, qui mihi saepe sum discors atque hostls, proponamque mihi illud poëtae carmen semper cantandum: Pallas quas condidit arces, ipsa colat; nobis placeant ante omnia silvae. Et quamvis Ulpianus, testimonio Ciceronis, dicat: latitare est turpis occultatio sui; quod fieri potest absque fraudationis causa ob tyranni metum, aut ob domesticas seditiones, id non vitio dandum est. At si id ob fugiendam malorum hominum consuetudinem fiat, et peccandi occasionem, id meo iudicio probitati et virtuti tribuendum est. Hanc olim veteres vitam coluere prophetae et sancti viri, qui tutius cum feris Libyae, ut Phalaris quamvis tyrannus fuerit fatetur, versari putaverunt, quam cum hominibus. Hoc est quod divus Hieronymus amicis suadet: ea propter puto Aristotelem dixisse hominem solitarium, aut Deum esse, aut bestiam: Deum, si id virtutis et bene vivendi, bestlam si fraudationis et scelerum perpetrandorum causa faciat.

### 16. AD ILLUSTREM AQUAEVIVUM APOLOGETICON.

Cum ad te scribo, illustris Aquaevive, aut de natura, aut de moribus, aut de medicina, aut de re domestica, aut de aliqua re, quam ipsa occasio fert (quoniam sicut fortuna iubet a te absum) videor mihi te alloqui, te amplecti, notas audire et reddere voces. Tecum loquor cui a natura, ut et morum sic et victus et habitus et sermonis data est iucunda simplicitas. Fateor, illaboratus est sermo meus, non exquisitus, non elegans, sed qui a vero non multum abest, qui non ab aliis, sed a te tantum benigne audiatur. Fateor me dicendi artem habere nullam, neque tantum mihi esse otif, ut in verborum pictura studeam. Sed si quis est, cui veritas et simplicitas placeat, qui eloquentem appellet (ut ait Socrates) vera dicentem, huic ego fatebor me rhetorem esse, neque Giceroni neque Demostheni cedere. Non accurate non fucate iis loquendum est, qui veritatem sectantur, qui non ad posteros sed ad notos scribunt; sed iis, quibus ut Gellio placet, concessim est uti falsis audacibus subdolis captiosis sententiis. Nobis inconcessa sunt ista, quoniam Musas colimus severiores immo potius veriores.

Ego a grammaticis, quorum perversa est subtilitas, barbarus fortasse dicor, quoniam nescio cuius Laurentii (1) praecepta
non servo, quoniam iis parum latine loqui videor; tamquam
nihil philosopho curandum sit, nisi ut quam latinissime, aut
atticissime loquatur. Cum ego et Actius meus quasdam Senecae epistolas legeremus, occurrit forte sententia, quae mihi
summopere placuit; et quoniam his, quae nunc dico opportuna videtur, ipsius Senecae verba subscribam (2): "minus tibi

<sup>(1)</sup> Vallae seilicet, de cuins villa lepidam epistolam scripsit Galateus quae iamdiu extat.

<sup>(2)</sup> Ad Lucilium ep. LXXV.

, accuratas a me epistolas mitti quereris. Quis enim accurate " loquitur, nisi qui vult putide loqui? Qualis sermo meus es-" set, si una sederemus aut ambularemus, illaboratus et fa-,, cilis, tales volo esse epistolas meas, quae nihil habeant ac-" cersitum, nec fictum; sed si fieri posset, quid sentiam, os-.,, tendere quam loqui mallem: etiam si disputarem, nec sup-" ploderem pedem, nec manum iactarem, nec attollerem vo-" cem, sed ista oratoribus reliquissem.,, Satis est mihi, princeps optime, quando non aliis, sed soli tibi mitto litteras meas, etsi non quid dicam, saltem quid dicere velim, intelligas. Tuum est et a te tritum proverbium: malo virum, qui quandoque quod non intendit proferat, quam qui verba trutinet, atque ut tu dicere soles rotundo ore loquatur. Putas enim cos qui nimium sermoni student, qui belle loquuntur, utiliora negligere, meliusque esse peccare verbis quam moribus, melius esse vocabulerum proprietates ignorare quam rerum.

Hoc Plato, hoc Aristoteles sensit, hoc Galenus: et quamvis hic eloquentissimus fuerit in asiatico, ut videtur, dicendi genere, et poëmatum non ignarus, ille vero rhetoricae arti, ut àit Cicero, adiumenta plurima subministraverit, tamen eos testes admittunt. Quid quod idem Cicero, Quintilianus, Plinius, Gellius senserunt? Atticissent qui velint, nos loquamur ut libet: soloecismos vitemus in vita et in arte medica, quam profitemur, in qua non de verborum significatione, non de pictis verbis, sed de hominum vita agitur. Nos, ut nostra dictat Minerva, loquamur. Quid agendum nobis sit cogitemus, non quid dicendum. Ego ut in loquendo, ita et in scribendo hunc morem teneo: simpliciter dico, nec quibus verbis dicam cogito, duminodo quod sentio aperiam, nec verba exquiro, nec verbis parco, libere vivo, liberins loquer, lacesso neminem, virtutes laudo et personas; si quando vitia accuso, personis parco: nunc familiaribus verbis utor, nunc grandibus, si aut res postulat, aut animus fert, aut casus obtulerit: interdum graeca verba si occurrunt inculco, quoniam et tibi placent, et habent nescio quid innatae suavitatis, quoniam etiam quandoque latina verba desunt propter egestatem linguae. In philosophia et medicina quandoque verbis utor veterum, ut Plinii, Cornelii, Senecae, et aliorum. Si illa non occurrunt, non tantum mihi otii est ut per omnes bibliothecas perquiram: sed si aut alia, aut nova a recentioribus inventa sunt et usitata, quamvis minus latina, et illis utor, quoniam tempus et consensus multorum illa probavit simul ac civitate donavit.

Similia mihi videntur esse vocabula quibusdam fructibus, qui quando ab arboribus leguntur, acerbi sunt; deinde cum illos domi, aut intra sictilia, aut intra paleam triticumve, aut ad solem servaveris, tempus illos mitiores facit, et ut cetera omnia concoquit ac perficit. Et interdum mutantur tempore ipsa vocabula: multa renascentur, quae iam cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore vocabula. Quin etiam, et quod istis qui cum matre Evandri loquuntur, quique nihil nisi lalatine dicendum existimant, ridiculum videretur, arabica verba non reformido, vere barbara et latinis auribus, ut et nostra illis gentibus, horrenda vocabula. Neque illa fugere debemus cum ipse Atheniensium dux Themistocles, natus in disertissima urbe, Persarum linguam tam paucis mensibus didicerit ob commercia belli quod inter Graecos Persasque gerebatur. Nobis idem faciendum est, qui non, ut ille, hostes occidere, sed homines sanitati restituere curamus. Cogit ad hoc ignavia immo inscitia interpretum, qui Graecorum disciplinas non a Graecis ipsis, sed a barbaris mutuati sunt, existimantes melius esse a sordidis rivulis, quam ab ipso puro fonte bibere. Unde fit, ut magnam partem doctrinarum, aut male, aut perverse, aut cum magno labore intelligamus. Ex altera irruunt in me novi philosophantes et medici, qui si a me aliquid lating, aut inter amicos, aut apud principes dictum fuerit, quod aures plenas sophisticis vanitatibus numquam intraverit; si me ex aliquo poëta (ut sapientissimi vêteres fecerunt) sententiam adducere, aut ex historia hoc est ex magistra vitae aliquod exemplum afferre, aut aliquid ex veteribus latinis, aut ex graecis ipsis proferre audierint, me poëtam, me rhethorem dicunt.

Utinam mihi tantum Dii immortales boni praestitissent, ut' dignus essem inter poëtas annumerari! Utraque enim ars, medicina scilicet et poëtica, eundem habent auctorem; unde illud:

inventum medicina meum est, opiserque per orbem-dicor et herbarum subiecta potentia nobis. Et illud: carminis et medicae Phoebe repertor opis. Non sine causa veteres illi divinorum consiliorum capaciores, ut et multas artium, sic et medicinam ad Deos et Deorum genitos retulerunt, comitemque dederunt poéticam: quoniam, ut puto, utraque plus ingenii requirit, quam artis. Et quamvis in omnibus artibus multum natura potest, tamen in medicina et poëtica videtur maxime natura caelestisque influxus operari: unde poctae et medici divinitatis nomen assecuti sunt; ex quibus nonnulli adhuc viventes templa et divinos honores meruerunt. Semperque hae duae disciplinae sacrae habitae sunt, et cum religione quadam illas veteres exercuerunt. Aegyptiorum sacerdotes medicinam in adytis habebant. Graeci medicis et divinos honores instituerunt. Haec una artium imperatoribus quoque imperat, et auctores suos locavit in caelo: illic Apollo est, illic Mercurius, illic Centaurus, et ipse Deorum genus Aesculapius. Romani, qui ut cetera omnia, sic ct Deos a Graecis habuerunt, nemo ignorat quanta veneratione Aesculapium receperunt. Troianis temporibus Graecorum tantum proceres medicinam exercuerunt: unde Homerus inτής γάς άνής πολλών άντάξιος ίστί. Virgilium ipsum medicinae operam dedisse legimus. Transco Catonem, Autonium Musam, Macrum, Cornelium Celsum, Ausonium, et multos ex antiquis Romanis. Ipse Avicenna totam artem carminibus explicavit. Placent mihi poëtae et historiarum scriptores, sed hae succisivae fuerunt mihi quondam lectiones. Placuerunt Platoni et Aristoteli, placuerunt Galeno. Aristotelis volumina auctoritatibus historicorum et poëtarum plena sunt. Galenus Homerum, Hesiodum, Menandrum, Euripidem, Herodotum, Thucydidem, et plures alios saepe advocat; adeo ut videatur omnes poëtarum et historicorum libros revolvisse.

Tu philosophiam et medicinam ingressus es iliotis pedibus, qui vix novisti prima rudimenta grammaticae: tu in calculationibus occupatus es, tu in legendis dissolvendisque sophismatibus, tu in theologiae parte illa curiosa et minime disputanda otium teris. Hace dogmata neminem ex his, quos tu ipse magnos iudicas, sollicitaverunt. Ego et politica, et

•

ethica, et historias legi, et ipsos poëtas, qui per iucunda quaedam oblectamenta non minus, quam philosophi per severa praecepta, et legum latores per minas et tormenta vitae conducunt. Ego in cognoscendo situ caeli terrarumque sollicitus sum; tu in alta, ut Galenus ait, cathedra, ut captiosis puerilibusque disputatiunculis gloriosus videaris: tu gloriae studes, ego conscientiae: tu auditorum multitudini, ego mihi et admodum paucis. Non sumus ergo pares. Tu maximus philosophus haberis, tam iniqua sunt magnatum, qui se omnia scire putant, iudicia! ego nugator atque inutilium disciplinarum studiosus. Tu Burleos, Bonetos, Scotos, Iacobos, Hugones sectaris, ego quando opus est, eos quamvis invitus lego tamen. Sed me plus iuvant Plato, Aristoteles, Theophrastus, Alexander aphrodisiensis, Themistius, Hippocrates, Dioscorides, Galenus, et Alexander medicus, Paulus aegineta, Oribasius, Aëtius, et arabes nonnulli, ut verum fateamur, non contemnendi auctores. Mihi placet Plinius antiquorum Graecorum et nostrorum medicorum interpres, placet Cornelius, et illa simplex et usque ad illud tempus virgo antiqua medicina, nec sosphisma-· tibus inquinata; et nonnunquam recentiorum volumina, quae mihi utilia videntur, revolvo.

Tu quaestuosus, tu nummosus es: tu mille una hora aegrotos curas, ego vix paucos curare recte valeo. Tu uno veparum ictu morbos omnes vel occultissimos cognoscis, ego vix millesimo, vel parvi morbi naturam comprehendo. Tu citius totam urbem percurris, quam ego unam domum: adeo mea segnis est medicina, tua vero subita et tumultuaria. Tu stipatus caterva equitum peditumque incedis per urbem, me vix unus comitatur puer; et siquando ii occurrunt, protiaus repello. Tu quaestui et avaritiae servis, ego necessitati amicis et Diis immortalibus. Tu venalis es, ego liber ac meus: te splendidae vestes et aurea zona et bullata mularum ornamenta decorant, mihi pulla vestis hieme aestateque satis est: habenae mihi non ad solem micantes, non auro radiantia calcaria, sed quibus mulam regere et pungere possim. Tu ad opes maximas anhelas, ego illas desidero pariter et contemno. Pueri tui vilibus cibis vix ventrem implent, mihi cum meis non lauta sed copiosa et communis est coena. Tu magna struis tecta: at ego in parvis non minus laetus vivo: te operiunt pictae testudines et aurata laquearia, me vero non bene dolata ligna, calami et imbrices ab imbribus et caumatibus defendunt; at laquearia mihi sunt caelum ipsum, et nota sidera, armatus auro Orion, Arcturus, Pleiades, Hyades, geminique Triones, et gemini fratres Helenae: lucida testudo, laeteus circulus, commissura caeli, et beatorum via. Iuxta hanc aquila Iovis, et ipse pater medicinae Aesculapius, et cetera sidera, quae enumerare non est praesentis negotii. Quis pulchriora poterit struere tecta? Quae testudines ditiores, quae aulaea, quae gemmae, qui colores his aeternis luminibus comparari possunt? Haec celestia semper spectare debemus, et illa humana contemnere: ab his sedibus egressi ad easdem redibimus, ut cum Superis aeternam beatamque vitam agamus.

Vides igitur, princeps optime, quantum mihi conducunt mea studia, quantum illis nocent sua, quibus affectata sunt omnia. Me professionis meac homines alienum putant, quoniam corum nec dogmata nec mores sequor. Cultores vero latinae linguae me tamquam non satis latinum non admittunt. Itaque convenire mihi videtur conficta ab Horatio fabula. Quid igitur faciam, mi Aquaevive? Incusarem ego fortunam meam, nisi viderem idem, quod nunc mihi, antea principi medicorum Galeno contigisse, qui ob fastus medicorum Romam', ut ipse ait, πολυάνθεωπον, hoc est multorum hominum, fugit; et nescientibus amicis, relicta domo et parva familia, per Brundusium et Cassiopeiam, quae est in Corcyra, Asiam petiit. Utrique me carpunt; ego Democriti exemplo utrosque rideo. Sic res se habet: tu tibi places, ego mihi. Inter te meque hoc interest, quod tu malos auctores, ego bonos colo. Nemo hominum maledicta vitare potest, etiam si bene vixerit, si neminem laeserit. Maledicum enim ex sui natura et mordax est humanum genus, nec minus in aliorum vituperationem, quam in sui laudem promptum.

Pater, ut narrant, senex ex urbe in agrum ducebat parvum filium. Asellus modicum portabat viaticum. Obviani veuerunt quidam, quibus, ut saepe accidit, maior cura est alienae rei, quam suae; qui salute data redditaque, sie senem puerumque allocuti sunt : o insana capita! senex puerque ob actatem insirmi, pedes per arenas trahitis, asellus vacuus onere sequitur. Senex ascendit. Subinde alii occurrunt, incusant senem, qui tam bonae indolis puerum fatigaret; ipse iam satur vitae, tantam sui curam haberet. Is enim mos est iis, qui maledicere solent, semper sub umbra quadam boni, mala leniter invehunt: non aliter quam nos medici, qui sub melle amara medicamenta condimus, idque facimus non solum quod in illo optime et diu servantur, sed etiam ut natura quae mellis avida et dulcium rerum amica est, simul cum melle trahat et illa medicamenta. Accr est is maledicendi modus, nec minus capit bonorum, quam malorum aures. Descendit pudibundus senex, ascendit puer. Qui tertio loco obviam veniunt execrantur puerum, qui patris senis tardipedis et luminibus paene orbi non miseretur. Ascendunt ambo. Qui quarto loco veniunt, accusant ambos, qui tam bellum et pinguem asellum agitarent ad mortem. Invenit et asellus qui sui misererentur. Adeo est ingeniosa ad maledicendum mortalitas!

Talis est, Aquaevive, vita: quacumque eamus via, semper obtrectatores obviam habebimus. Nec putet quisquam laudem aut vituperationem bene aut male esse mortalibus, quod recte aut non recte vixerint, sed esse, ut ait A. Gellius de Epicteto philosopho, ignotas causas ad quas paucorum potuit pervenire curiositas. Haec quaestio philosophorum et sanctorum virorum mentes sollicitavit, nec soluta ab aliquo est, quem ipse noverim. Nos, Aquaevive, vivamus recte quoad possumus: sapiamus cum iis, cum quibus vel errare nobis laudi est. Iudicia hominum tanti faciamus, quanti ipsi nostra. Ceteras curas Diis immortalibus relinquamus. Vale.

### 17. AD BELISARIUM AQUAEVIVUM DE NEOPRYTIS.

Vanissimum esse, illustris princeps, iudicium plurimorum constat, qui de statu hominum secundum vulgi opinionem iudicant. Nos de falsa nobilitatis appellatione satis multa diximus in epistola, quam quondam sub hieronymiana porticu ad Gelasium tuum scripsimus; nec non et alibi hunc locum tractavimus. Quoniam in hac re video caligare humanum genus, quod honores-saepe dat indignis et famae servit ineptum: quae maxime laudi dare deberet, novitatem vituperat: nescit praestantiorem esse nobilitatis aut divitiarum auctorem, quam qui vel bene inventis utitur; et architectum artifice, et magistrum discipulo. Facile est inventis addere, at invenire dissicile. Et quamvis dissicile sit, ut Galenus ait, eundem incipere, et persicere, tamen Aristoteles ingenue, ut philosophum decet, fatetur nos aequum esse reddere non modo habere gratiam, non solum iis qui bene, sed iis qui male dixerunt; moverunt enim mentem nostram ad speculandum et ad investigandam veritatem. Nationes omnes sua habent vocabula, quibus alienigenas notant, Latini externos, Graeci barbaros, Iudaei gentes, Turcae horrido quodam verbo gauros nuncupant, quod a Iudaeis ortum puto, illi enim gentes goim appellant. Rabbi Moses vir doetus, qui aetate Averrois floruit, inquit, arabicam linguam a iudaica sicut latinam a graeca originem habuisse, corrupte tamen. Qui veritati serviunt, re ipsa non nomine ludicant omnia. Ideo apostolus Paulus dixit: inter Iudaeos et Graecos non est distinctio.

Sapientis mulieris ad romanum regem sententia est: quis sis, non unde natus sis, reputa. Nec miror si popellus decipiatur; sed hoc mirum est, multos corum, qui sapientes habentur, in hoc errore volutari. Multi gallicam, nonnulli germanicam, clariores troianam originem ostentant. Si nostra ut aliena iudicaremus, si genus quisque suum examinaret, inveniret multos Laomedontes, multos Tantalos, multos Gyges, multos Sisyphos, complures Dionysios et Autolycos, unde genus duxit ille tot voluminibus a poëta cantatus Ulysses, multas Medeas, multas Phaedras, multas Helenas, multas Deianiras, Pasiphes, Ariadnas, Tarpeias, Lupas, Ilias, et genus invisum et rapti Ganymedis honores. Ingrata certe latinitas est. Quae vitia, quae scelera Graecis non obiicimus? a quibus omnes ingenuas, si quas babemus, disciplinas accepimus. At Graeci, Chaldaeos, Magos, Aegyptios, Iudaeos, a quibus nonnulla ac-

ceperunt, colunt, celebrant, et paternae venerationis nomen illis indiderunt. Nos erga Graecos parum grato animo sumus. Eos vero qui a Iudacis profecti sunt detestamur, ac probrose nominamus neophytos. Si Christiani sumus, si semen Abrahae nos esse quotidie palam in templis profitemur, si Christum magistrum et dominum colimus, quare iudaicam originem inter omnes barbaros in omni virtute praestautissimam et iustissimam abominamur?

Nullus meorum ex Iudaeis progenitus est, sed ex Italograceis et iis sacerdotibus secundum ordinem Melchisedechi, hoc est secundum ordinem iusti regis, qui ut et nos Christiani panem et vinum sincerum sacrificium offerebat. At si quis ex Iudaeorum nobilissimo et antiquissimo genere ducat originem, dummodo cum Christianorum orthodoxa side recte sentiat, eum nobiliorem putaverim, quam si ex barbaris et iis regibus natus sit. Nonne dominus et Deus noster ex beatissima virgine, et tamen iudaea, ex Davidis inclyta prole natus est? Princeps apostolorum Petrus, ceterique apostoli et evangelistae, non troiani, non graeci, non latini, non galli, non germani fuere, sed iudaei. Paulus doctor gentium, vas electionis ait: Hebraei sunt? et ego. Israelitae sunt? et ego: semen Abrahae sunt? et ego. Idque sibi gloriae dari existimabat, quod erat ipse a stirpe genitus, non in ramis, ut ipse ait, insitus, aut neophytus. Unde leges habuimus? Qui nos cultum veri numinis docuerunt? Qui nos bonis et sanctis moribus instruxerunt? Qui nos ex foedis sacrorum ritibus liberaverunt? Qui nobis viam ad regnum caelorum aperuerunt? Nonne Iudaei fuere? Cur igitur abominamur et turpi nescio qua appellatione notamus, quod re et factis probamus? Quid in templis legimus? Livii decades, an Herodoti musas, aut bella gigantum, aut Platonis leges et rem publicam, aut ethicos libros et politicos Aristotelis? Legimus, cantamus pentabiblum et sacram illam historiam salubribus et divinis praeceptis plenam, et sanctorum prophetarum monita, psalmos et epistolas, et actus apostolorum, et divinissimam christianam philosophiam quatuor evangelia, quibus nec Atheniensium, nec Lacedaemoniorum, aut Cretensium, nec Romanorum, nec ipsius Platonis leges, nec duodecim, quarum memoria abolita es, tabulae comparari possunt. In his multa sunt, quae ad rerum publicarum et populorum, aut ad potentum, aut ad regum utilitatem scita sunt: in illis vero nihil est nisi divinum et sanctum, rectum et pium, nihil quod a vera iustitia discrepet. Cur igitur, ut dixi, eos damnamus ac detestamur, quorum instituta et sanctissimos mores amplexamur?

Percurramus veteres historias. Quae gens nobilior, quae antiquior et melioribus orta auspiciis, quae Deo gratior fuerit, quam genus Iudaeorum? Ante captam Troiam Graeci rudes et litterarum expertes erant, et ut antiquissimi hominum. Aegyptii, apud quos diu versati sunt Iudaei, aiebant: semper pueri Graeci, nec quisquam ex Graecia senex. Linus, Orpheus, Musaeus, Homerus, Hesiodus, multo post captam Troiam fuisse posteriores, certum est. Tempore belli troiani res Iudaeorum ample ac magnifice florebant. Sed multo ante eversam Troiam, et primam olympiadem, leges divinas divinissimus vir Moses Iudaeis dederat. Pentabiblus illa sacratissima, cui omnes homines consentiunt praeter paucos, qui se nimis sapere putant, vetustissima est et omnibus nationum libris antiquior; prima scriptura omnium quae in otbe terrarum habentur, unde tamquam e fonte leges omnes emanarunt: in qua de origine mundi, de primordio rerum, de caeli, stellarum, clementorum creatione, deque eorum distinctione, de ortu hominum, animantium et plantarum tam sapienter et eleganter, quam vere et pie scribitur; de separatione humani generis in varias provincias, de idiomatum confusione, et de sanctis et iustis legibus et institutis digito Dei scriptis. Non hic Centauros, non Gorgonas, Harpyiasque invenies, non portentosam illam metamorphosim ethnicorum. Quid plura? Omnia, quae nos Christiani habemus, a fontibus Hebracorum nos illa hausisse ingenue fateri necesse est, si ingrati esse bene merentibus nolumus. Ingenui viri est fateri per quem profecerit.

Desinant igitur lacessere Iudaeos patres nostros, quorum dogmata sequimur, Abraham, Isaac, Iacob, Mosen, Christum, et apostolos illius Petrum et Paulum doctores gentium, qui nos docuerunt legem sanctam et orthodoxam, qui sanguine

suo regnum caelorum et illam caelestem patriam nobis pepererunt. Quibus quantum debeamus, ethnicorum impurae leges et nefandi sacrorum ritus ostendunt. At si recentiores Iudaei durae cervicis et pertinacis ingenii gens, ut et nonnulli Christiani Christo non credunt, non id culpae dari debet generi et sanctis illis quos diximus patribus. Damnandi sunt igitur homines quidam, non genus totum. At si quis ex iudaeo vere christianus effectus, nonne est laude dignior, quam nos, qui in alieno solo sati, in aliena stirpe tamquam neophyti hoc est novelli surculi insiti sumus? Vir quidam magnus et rex inclytus iure praeposuit duodecim patriarchas, duodecim illis, quos Franci patres appellant.

Ea propter, illustris vir, pro tua sapientia et doctrina neminem aut genere, aut fortuna, aut morbo, aut obscuris natalibus, aut progenitorum scelere vituperandum ducas, quem non sua vitia premunt. Virgunculam illam, quam bonis avibus filio tuo iunxisti, dilige, ama, instrue bonis moribus et orthodoxa et christiana disciplina. Nata enim est ex nobili et bene morato patre, et honesta quam bene novi matre, et ex gente in toto terrarum orbe quondam celeberrima (1), et non ut nostri non minus inscite quam impie dicunt, contumelia numinum, immo veri numinis cultu insigni. Tu autem, vir prudens, quoniam res acta est, sis contentus voto tuo, et garrulitatem vulgi contemnas. Vulgus autem voco eos omnes, qui non noverunt litteras, quamvis magnates sint et illustres. Nosti enim naturam rumoris hominum et famae; quo malo ut nihil velocius, nihil quod sese in auras attollat vehementius, sic nihil est quod citius languescat et concidat. Si nos viri fortes et philosophi sumus, nullam vituperationem curare debemus nisi eam quae ex vitiis, nullam laudem nisi eam quae ex virtute nascatur. Bene vale.

<sup>(1)</sup> En quae causa vel occasio fuit Galateo scribendi hanc Hebraeorum vel potius Neophytorum apologiam, nuptiae videlicet christiani Aquavivae cum puella neophyta.

# 18. AD MARINUM PANCRATIUM DE DIGNITATE DISCIPLINARUM.

Duae sunt, Pancrati, ingenuae disciplinae de quibus inter nonnullos magna dissensio est; litterarum altera est, altera rei militaris. (1) Qui regibus serviunt, qui auspicatu suo magnas res gerunt, multas legiones ducunt, qui regna custodiunt, qui hostes propulsant, omnes rem militarem praeferunt, eoque argumento utuntur, quia tam sacrae litterae, quam gentiles, et ipsi divini poëtae, nonnisi fortium virorum facta continent, singularia certamina, pugnas, incursiones, obsidiones, et expugnationes urbium, victorias, et ex victis gentibus triumphos: quae omnia ad rem militarem pertinent. Ipsi heroës Diis, ut aiunt, geniti hac via caelum petierunt. Tot insignia, tot hastas, tot oscilla, tot vexilla et scuta in ipsis templis pendentia, tot titulos, tot praeclaras familias, tot principatus, tot imperia, nonne arma pepererunt? Denique, ut Aristoteles ait, militaris vita multas habet partes virtutis. Contra qui litteras tutantur, obscura esse omnia dicunt, nisi sint litterac, quae cuncta illustrant, quae Deos hominibus conciliant, quae caelestem illam patriam, quae elementorum unde nos constamus et vivimus plantarum animantium omnium, denique ipsius hominis naturam nobis demonstrant. His constant regna, res publicae, urbes, et ipsi exercitus. Leges, sine quibus ne vivere quidem possumus, ipsis litterarum monumentis servantur. Sine litteris nec reges, nec duces, nec milites, nec classes, nec ipsi piratae suo munere fungi possent. Nisi litterae essent, nec clarorum virorum facta nosceremus Hac lucem humanis rebus ministrant, hae nostri memoriam plus quam aut aera, aut marmora prorogare possunt. Sieut nec sine armis tuta, sic nec sine litteris clara aut beata potest esse vita.

Barbarorum ferocissimae nationes, et ad moriendum promptissimae, quoniam sine litteris sunt, et humanis moribus, immanes semper habitae sunt. Earum bella beluarum pugnis

<sup>(1)</sup> Huic Galatei epistolae respondet Aquaevivus apud de Angelis in vi; ta ciusdem Galatei p. 52.

similia, quae ad necandum, non ad vincendum, aut ad bene parta victoria utendum geruntur: non tanguntur misericordia, mortem contemnunt, quoniam earum vita morti aut brutorum vitae similis est: vulnera non horrent, non ratione ipsa duce, sed naturae suae feritate; ad ferarum enim naturam proxime accedunt. Barbari et qui ad austrum et ad septentrionem in intemperatis regionibus siti, sunt adeo immanes ut et humanis carnibus vescantur; in utraque enim extrema mundi parte anthropophagos esse Aristoteles auctor est. Romani quot captas urbes libertati pristinae restituerunt? Semper inermibus pepercerunt. Carthaginiensibus, qui toties plus perfidia et fraude, quam bello Romanos vicerant, victis servire licuit. Pyrrhus captivos Romanos, quorum virtuti belli fortuna pepercit, sine pretio remisit. Quae igitur in mitiori plaga habitant gentes et bonis moribus institutae sunt, plus habent humanitatis. feritatis minus, ut sunt Graeci, et Itali, et si qui his proximi sunt moribus, qui pro gloria, pro imperio pugnare solent. Hos ad bella plerumque compellit non immanitas animi, non humani sanguinis aviditas, sed aut gloria aut ipsa rerum humanarum necessitas. Ideo hostes minus patiuntur; dolorem autem vulnerum, morbos, febres, egestatem, fortiter ferunt. Quia huic loco maxime convenire videntur, verba Ciceronis subscribanı (1); ait enim: "itaque barbari quidam et immanes ferro ,, decertare acerrime possunt, aegrotare viriliter non queunt. " Graeci autem homines non satis animosi, prudentes ut est ,, captus hominum, satis hostem aspicere non possunt. Iidem , morbos toleranter atque humane ferunt. At Cimbri et Cel-,, tiberi in proeliis exultant, lamentantur in morbo. Nihil po-,, test esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur.,, Haec ille. Ideo Graeci et Romani semper humanius bella gesserunt: cum Pyrrho tamquam cum competitore pugnatum est, cum Hannibale tamquam cum hoste, cum Gallo et Cimbro tamquam cum leone, aut serpente, aut tigre.

Hae quaestiones saepe nos otiosos, ut scis, dum regem expectaremus, sollicitabant, unusquisque suis favet partibus, et contemnit ea, quae aut non suae sunt facultatis, aut quae con-

<sup>(1)</sup> Tuscul. II. 27. Confer. de off. 1. 12.

sequi posse se non sperat, aut quae non novit. Scientia enim, ut dicunt, tot habet hostes, quot habet sui nescios. Pancrati vir ingeniose, vetus haec est et adhuc sub iudice quaestio; sed facile solvi potest, si bene dubitare noverimus. Qui nescit quaerere, nescit invenire: qui nescit dubitare, nescit solvere. Quaestio haec non de terminis est, sed de tota possessione. Qui arma aut rem militarem nominat, unam tantum pronunciat ex virtutibus, quas philosophi morales appellant, fortitudinem scilicet. Qui vero litteras dicit, et moralem et intellectualem virtutis partem comprehendit. Peripatetici bifariam virtutem distinguunt, intellectualem alteram, alteram moralem appellant. Illa speculationi et cognitioni rerum tantum 'vacat, haec ad bene beateque vivendum necessaria est. Illa partes habet tres, videlicet metaphysicam, physicam, et mathematicam: moralis vero quatuor, prudentiam, fustitiam, temperantiam, et fortitudinem. Placet quae ab Aristotele inter intellectuales virtutes adnumeratur, prudentiam hoc in loco moralibus virtutibus adiungere. Nam et in actione semper est, et his virtutibus admixta, et in activae vitae genere versatur non comtemplativae.

Utra autem illarum dignior sit, non oportet disputare; ab Aristotele enim lata sententia est, a qua non licet provocare. Quicquid Aristoteles decrevit, non ab imperatoris ore, aut a praetoris edicto, aut a senatus consulto, aut ab aliqua quavis optima republica sancitum esse putes, sed ab ipso Dei et naturae oraculo. In primo libro ethicorum, quem cum Ferdinandum sequeremur ad ripam Vulturni amnis una legere coepimus, et utinam omnes decem libros legissemus! mota est de dignitate virtutum quaestio, in decimo libro soluta. In primo videtur Aristoteles sentire omnes virtutes sub civili disciplina esse, quoniam haec, ut omnium princeps, videtur de omnibus cognoscere. In decimo anteponit contemplationem omnibus virtutibus, cuius solius Deos participes facit, et per quam homines quantum possunt similes flunt Diis. Haec igitur tantum divina est: moralis vero humana, cuius Dii non sunt participes. Fortis est qui audet, non propter gemmas et aurum, non ob amorem, aut ob fugiendas vitae calamitates, sed pro Diis

.

pro patria pro suo rege honeste mori. Non enim quovis modo vitam proiicere fortitudo est: nam nec lenones cum pro meretrice, nec nobiles quosdam cum pro levi causa, ut mos est barbarorum, cum coniunctissimis pugnant, fortes appellare aequum est, nisi eo modo quo crassatores, aut piratas, iustos appellamus, quoniam iuste praedam partiuntur; aut fures prudentes, quia caute et bene furari sciunt. Humana igitur virtus moralis est, caque homini inest, qua homo est animal rationale et sociale et gregatile. Intellectualis vero inest in quantum aliquid divinum in illo est. Aristoteles ait, si omnium, quae in mundo sunt optimum esset homo, fortasse moralis virtus esset optima virtutum. Sed quanto Dii hominibus praestant, tanto virtus intellectualis morali praestantior est. Possem multa huic loco adiicere, sed frustra disputantur, quae ab Aristotele ante disputata sunt ac determinata. Contemplativam virtutem, quae tota in cognoscendo est, non in agendo, morali praetulit non tantum Aristoteles, sed redemptor noster Christus. Dixit enim: haec est vita aeterna, ut cognoscant. Et idem Mariam, quae non negotiosam, sed contemplativam vitam significat, optimam partem elegisse iudicavit. Quis ab hac domini et magistri nostri sententia provocare audebit? Nec te a vero amoveant, vir sollers et acute, rationes quae multos qui tardioris sunt ingenii, moverunt. Vident enim eos, qui in magistratibus sunt, qui arma exercent, qui exercitus ducunt, qui classes gubernant, qui magnas merces undique apportant, nec non ipsos humani generis hostes piratas, in magnis divitiis et honoribus esse, et apud principes et apud populos claros haberi; et ut Cato dicere solebat, fures privatos in compedibus, publicos vero in auro et purpura; eos vero, qui contemplationi vacant, obscuros inopes et abditos iacere. Haec sunt quae multos errare fecerunt, praecipue Colutium Salutatum, qui cum nihil sciat, omnium rerum notitiam sibi vindicat (1); et nuper Ilicinum virum alioquin doctissimum, qui Franciscum Petrarcham interpretatus est. Sed ille aperte mentitus

<sup>(1)</sup> Nescio qua bile commotus haec scribat de Colutio viro doctissimo Galateus. Bernardi autem Ilicini extat commentarius ad Petrarchae triumphos.

est, credens se scire, quae nunquam noverat: hic vero blandiri, ne dicam, assentari fortasse conatus est suo principi et potentibus viris; aut fortasse litteris arma praestare intellexit tantum fama, quoniam de fama disputabat, quae tota popularis est, quod et ego non negaverim.

Si plebis iudicio, si popularibus auris, si vulgi erroribus vehamur, non tantum honores, magistratus, divitias, et cetera (quae si illis bene utamur, bona sunt; si male, mala; indifferentia enim sunt) sed ca, quae manifeste mala sunt, laudare cogemur, ut insidiari, adulterare, peierare, testamenta falsa supponere, latrocinari, foenerari. Philosophi non multitudinis opinionem sequuntur, sed eorum qui vere sunt viri, quamvis pauci sint. Dicere alteram disciplinam nobiliorem altera, quoniam aut honoratior sit aut fructuosior. aut regibus et populis gratior, nihil aliud est, quam ipsius rei naturam negligere, spectare vero quae illi aut aliena sunt aut extrinsecus accidunt. Finge esse aliquem in tua urbe virum (nonnullos tales fortasse invenies) nobili genere natum, probum, innocentem, ingenio et virtute praeditum, pauperem tamen, et invisum, ut sit, fortunae; inglorium (et quod felicissimum est) ignotum principibus: alterum ignobilem, foeneratorem, delatorem, facinorosum, brevibus Gyaris et carcere dignum, opulentum et gloriosum et magistratibus et titulis clarum; utrum istorum, Pancrati, praeseres alteri? Scio quoniam novi mores tuos, dices: bonum illum virum et pauperem. Hoc exemplo non intelligas me bona malis velle conferre: utraque enim virtus intellectualis et moralis, optima est in suo genere; nam hic de dignitate disputatur; sed quod monstrare velim ea quae extrinsecus accidere dixi, non solum bonis, sed ctiam malis posse contingere. Itaque iudicare alteram artem esse nobiliorem altera, quod honoratior aut quaestuosior sit, ne dicam rapacior, simile est ac si quis iudicet alterum equum altero meliorem, quod auratam habeat sellam, aut aureos et gemmatos frenos, aut quod hic dominum portet, ille servum: aut alterum librum alteri praestare, quod sit pumice perpolitus et auro et argento ornatus. Bonum librum non auri bractea, non purpura, non docta pictoris manus, non fucata verba, non ipsa elocutio, sed cruditio facit. Oportet eum, qui de aliqua re iudicare vult, ea quae illi propria sunt spectare, non quae aliena. Ego si in hoc erro, libenter erro. Tanto contemplativam vitam activae praestare puto, quanto intellectum sensibus, animam corpori, quanto hominibus Deos immortales. Illa sola nos Diis similes facit. Hanc partem intellexit conditor Deus cum dixit: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Et cum ceteris carebimus, illa sola virtus nos in futura vita comitabitur. Ideo dixit Dominus et magister noster: hacc'est vita acterna, ut cognoscant te Deum.

Quae circa mores versatur, hanc cum beluis quodammodo communem habemus. Non est praesentis negotii dicere, quam multa animalium genera prudentissima sint. Mittamus magna animalia, ut leones, ursos, equos, elephantes, et aves, quae statutis temporibus ex aliis in alias migrant regiones. Apes, et ipsa pusilla animalia formicae, quis nescit quanta utantur parte prudentiae? Iustitia et pietas, ausim dicere, in multis animalibus magis quam in quibusdam hominibus conspicitur. Grues volantes vicissim ducunt agmen, vicissim agunt nocturnas vigilias. Palumbes cum incubant, vicissim pascuntur. Multa animalium unica coniuge contenta sunt, quibus cura est filiorum; multis a natura datum est, ut multas ineant feminas. At humanum genus pronum est in adulteria, quamvis illi hoc a natura negatum est, quoniam parentes habere debent maximam filiorum curam. Ciconias senio confectas natae alunt. Maximum est hoc pietatis documentum. At homines aequum putant a parentibus bona accipere, nihil illis praestare. Quot natos vidisti non descruisse miseros parentes inopia et morbo laborantes! Quis parentibus pro tantis beneficiis debita reddit merita? Intemperantius homine animalium nullum est: illa expleta fame, nihil amplius vorant; nos post saturitatem, rursus aeria quaedam et aeida et salsa, hoc est irritamenta ciborum et potuum petimus, ut coenam longiorem faciamus, et famem sitimque et libidinem extinctam reaccendere possimus. Nocte comesationes celebramus. Nos stomacho repugnanti imperamus, ut iterum vas illud iam exinanitum impleamus, nos vina, nos condimenta novimus. Animalia aqua

et simplicibus cibis contenta sunt; nobis nec terra nec marc ipsum satis est. Quin etiam ipsae phasides aves et laudati pisces non sapiunt, nisi indicis et arabicis odoribus condiantur: parum putamus gulae satisfacere, nisi etiam et naribus placeamus.

Fortitudo ipsa, de qua sermo est, in multis animalibus viget. Est tamen aliquod genus, ut visum est naturae, timidum et imbelle. Multa animalium pugnas suo ordine inire didicerunt, insidias parare, locare praesidia, hostes aggredi, sua tutari, aliena populare, cum sui et diversi generis animalibus, immo et cum ipsis hominibus, foedera inire ad praedam. Quibus venatus curae est, ista noverunt. Mittamus grandia animalia; ipsae apes suos habent ductores, suos reges, suos milites, sua castra, suas cohortes. Operae pretium est videre quam ingentibus animis pugnas committunt. Animalia pro cibo, proque venere pugnare dicunt; hominem tantum pro gloria; sed neminem legi qui gentes inopes bello petiisset. Alexander non Scythas adortus est, sed ditissimos et Persas et Indos. Concedamus hominem pro gloria pugnare, scilicet ut pueris placeant, et declamatio fiant. Inanis res est, si verum non negemus, gloria; nec tanti est, ut tantum sanguinis fundamus. Quanto\_melius animalia faciunt, quae pro necessariis rebus pugnant! Hoc illis a natura datum esse patet; quoniam aliis data sunt cornua, aliis acuti dentes, aliis dura rostra, aliis adunci ungues, aliis atra venena: haec sunt illorum arma. Homines inermes et imbelles et mites natura genuit. Nos ipsi bella fecimus, nos tenue corpus rigido ferro, quod natura in alios creavit usus, tegimus: nos teneras manus gladio armamus: nos pro auro et argento et lapillis vitam exponimus: utque nostram cupiditatem celare videamur, totum gloriae attribulmus, ac si honestior, aut certe excusabilior sit, libido gloriae quam auri aut argenti. Haec est illa heroica virtus, ut lugulemus homines. Nec dubitant non modo ii, qui magnis rebus gestis clari habentur, sed viles mercenarii milites, qui non pro gloria, non pro salute patriae, sed pro vili nomismate, pro tenui mercedula vitam exponunt, nos foeda ut putant appellatione calamarios nuncupare.

Non sic nos appellavit Alexander, non sic Lysimachus, non sic Demetrius, et alii invictissimi duces, qui toto orbe domito, post mortem Alexandri omnes reges evasere. Tantum in illo exercitu philosophiae tribuebatur, quantum rei divinae. Operae pretium erat in tam ancipiti bello, in tanta mole rerum, videre regem et tantos duces philosophari, videre ingenuos adolescentes philosophari, simul discere et militare, videre in illo exercitu tot poëtas, tot historicos, tot scriptores. Transco alios medicos; solus Philippus in quanta eo tempore opinione ars habebatur, ostendere potest. Ille liberato ab incurabili morbo rege, in tanta apud omnem exercitum admiratione habitus est, ut omnium ora in se converteret. Graeci et armis et litteris post captam Troiam, usque ad Romanorum tempora per totum orbem clari extiterunt. Sed nec arma sine litteris, nec litteras sine armis exercuerunt. Nec non et Romani litterarum avidissimi fuere. Mittamus privatos, qui in omni genere litterarum vix ipsis magistris graecis cesserunt. Imperatores fere omnes non minus litteris, quam armis operam dederunt. Iulius Caesar, Augustus, et Titus deliciae humani generis, Hadrianus, Antoninus Pius, M. Antoninus philosophus, Severus et Antoninus pater et filius, ad quos Alexander aphrodisiensis, Aristotelis nobilissimus interpres, scripsit nobile illud volumen de fato, item Alexander Mammene qui Persas vicit, et ceteri quos longum est enarrare. Nos Latini, immo potius semibarbari, quamdam a barbaris ipsis labem contraximus. Qui arma exercent, nescio cur litteras despiciunt; qui autem litteras colunt, armorum et rei bellicae laudes praedicant. Nimirum qui litteras, et cetera bona omnia noverunt; qui arma, minime, nisi tantum arma. Unde non incongrue mihl videtur philosophus quondam respondisse. Interrogatus enim cur sapientes potentum, non potentes sapientlum limina tererent, dixit: quoniam sapientes scirent quid illis opus esset, potentes autem nescirent. Res enim profecto admiratione digna! Homeri et Virgilii sacra illa poëmata, quid aliud sunt, nisi ferrum et ignes et funera? In Graecorum et Romanorum historia nil nisi regum et populorum bella invenies. Hi omnes scriptores videntur mihi magna ex parte multitudini placere voluisse, eaque magni fecerunt, quae homines aestimant: at philosophi ea scribunt et tractant, quae plus Diis quam hominibus grata sunt.

Ex his quae dieta sunt, Pancrati, cognoscere poteris quantum ego anteponam ea studia, quae in contemplatione rerum versantur iis quae in agendo. Dices: quomodo tam cito profers sententiam, cum magni viri in hac quaestione dissentiant? Nonne ipse Socrates philosophiam e caelo ad communem vitae usum transtulit? Aristoteles ipse, ut dixisti, primo ethicorum sub civili hoc est sub activa omnes alias disciplinas locat. Marcus Tullius, cuius ego plus verba et ingenii magnitudinem, quam mores laudaverim, absolvit illotis ut dicunt pedibus locum a Panaetio, ut ait, praetermissum, scilicet duobus propositis honestis, utrum honestius, hoc est utrum officium praeponendum sit; an id quod in cognitione et scientia continetur, an illud quod ad coniunctionem societatemque hominum tuendam valet. Parcant mihi manes Ciceronis; ego non ausim Ciceroni repugnare, etiam si certe scierim illum falsa dixisse. Durum enim est, ut ait divinus Plato, adversus inclytos et antiquos viros, seu vera seu falsa dixerint, ferre sententiam. Sed si mihi Aristotelis numen aderit, vel cum ipso Hercule luctari non formidaverim. Cicero suo studio delectatus, ut ipse ait de Aristotele et Isocrate, contempsit alterum: ipse honoribus et magistratibus ne dicam ambitionibus et opibus serviens, seu cloquentia et virtute seu fortuna sua ad consulatum usque pervenit, summum eo tempore locum, summain rerum humanarum fortunam. Hanc quaestionem melius erat si ipse, ut et Panaetius, praetermisisset, quam quod vir forensis oratorio more non philosophico, ut decebat, dissolveret, et tantae rei inaudito adversario sententiam diceret.

Si verum fateri voluerit, qui haec legerit, quae ego ex principiis peripateticae disciplinae, hoc est ipsius veritatis scripsi, satis rationibus Ciceronis responsum esse existimabit; et plane cognoscet, illum non rei dignitatem spectasse, sed communitatis utilitatem; quam si spectare deceret, non arma togae cedere debere censuisset, nec totics praedicasset illa verba: o fortunatam natam me consule Romam! Ipse tantum pa-

triae utilitatis attulisse, ipse patriam servasse se iactat, quoniam coniurationem illam detexit. Esto magnum et memorabile servasse urbem orbis dominam, si servata urbs dici potuit, quae post paucos annos ipso servatore et vidente et tempori dominoque serviente, in unius potestatem devenit. Nec putemus multo meliorem Caesarem, quam fuisset Catilina si vicisset. Et ut ait Seneca de Caesare et Pompeio, dominus eligitur; quid tum? alter vincere potest, melior vincere non potest. Magnam rem putat Cicero se fecisse eloquentia et prudentia sua, quas praestare scientiae et rerum cognitioni credit, quia coniurationem detexit; et quamvis ipse fato regi rem publicam fateatur, concedamus urbem servatam illius opera et industria. At nos multas coniurationes detectas fuisse a pueris et mulierculis et servis legimus. Nonne et anser suo clangore rem romanam servavit? Cur tantum sibi deberi iure existimat, quia semel in toga rem romanam servavit? Mittamus, ut Platonis utamur rationibus, fabros machinarum qui urbes servant, gubernatores navium et medicos qui quotidie tot homines ab inferis, ut sic dixerim, revocant. Quid de Camillo dicemus? quid de Q. Fabio? quid de Scipionibus, et militibus, qui a condita urbe, usque ad occupatum a Caesare imperium, rem romanam armis et servaverunt et auxerunt? et ut poëta ait, qui sanguine nobis hanc patriam peperere suo? Num ideireo arma praeponenda sunt togae, hoc est legibus et eloquentiae, quia plus utilitatis rei publicae attulerunt? Certe institutis vitae et eloquentiae quibusdam urbibus Roma aut aequalis fuit, aut forte inferior. In re autem bellica nulli unquam gentium a condito aevo cessit, omnes procul dubio antecelluit. Nam armis coeptum et auctum est romanum imperium. Si Aristotelem, aut non vidit Cicero aut contempsit, cur divino Platoni suo non credidit, qui vitam contemplativam omnium putavit esse divinissimam? Sed Firmianum in hae, in qua minime debuit, sententia, cum in multis aliis dissentiat, Ciceroni consensisse video. Ait enim institutionm suarum libro tertio: recte Tullius civiles viros philosophiae doctoribus pracfert. Sed huius auctoritas in lacte est, et ferula non rationibus confutanda. Pueriliter enim errare solitus est,

inani illi suae eloquentiae confisus: inanis enim res est, sine cruditione eloquentia. Quam ridiculus est cum de terrarum situ disputat, et cum nescio quos millenarios annorum circuitus somniat, et cum philosophos impudenti quodam et causidica libertate carpit! Melior, ut divus llieronymus ait, ad contradicendam et confutandum, quam ad comprobandum, hie tanti faciendus est, quanti ipsi theologi ceterique docti viri faciunt (1).

Duo sunt, Pancrati, quae in hac re considerare oportet, in quibus stat tota vis quaestionis, dignitas et utilitas. Exempla ponamus. In domo vasa sunt aurea et argentea, quae raro in usum veniunt; picta monilia et gemmae, quae recte dixerim nunquam. Quid enim aliud gemmae et aureae vestes significant, nisi nostram vanitatem? Sunt et vasa aenea et testea, quae in varios et crebros veniunt usus; ab utendo enim utile dicitur. Utiliora igitur haec sunt; illa digniora existimant melioraque. In domo vestes sunt aureae et laneae; illae meliores, hae ut Dionysius in Iovem iocatus est, ad utrumque tempus aptiores et utiliores. Peripatetici non id quod utilius, sed quod honestius est et nobilius, anteponunt. Unde et disciplinas quanto minus serviles minusque utiles, tanto nobiliores putant: illae enim propter se sunt, non aliarum gratia. Sed metaphysica omnibus praestat: quoniam nulli servit, omnibus dominatur: aliae propter ipsam, ipsa non propter alias. Unde non improprie sapientia appellatur, quam vel solus Deus, vel Deus habet maxime. Qui igitur activam vitam practulerunt, ad utilitatem rei publicae, ad bene beateque vivendum respexerunt. Qui vero contemplativam, ad ipsius rei nobilitatem, et ad perfectam hominis felicitatem. Nec mirum, si multitudini quae plerumque non quae bona et honesta sunt, sed quae utilia laudat, gratior sit activa vita, quam contemplativa. Ideo qui hanc sequuntur, apud homines obscuri sunt et inopes. Saepc enim est, ut ipse ait Cicero, sub palliolo sordido sapientia. Qui vero in magnis rebus agendis versantur, clari et opulenti sunt. Apud Deos, hoc est apud ipsam veritatem, e converso: quo-

<sup>(1)</sup> Reapse de erroribus Lactantii Firmiani extat ingens liber Ant. Rhaudensis.

niam Aristotelis sententia est, si Deos tangit cura humanarum rerum, hi sunt amicissimi Deo, simile enim simile gaudet. Unde Socrates interrogatus ab adolescente, utra studia capessenda suaderet, an philosophiae, an rhetoricae, per quam nos lus civile intelligere possumus, respondit: εἰ μετὰ θιῶν, πρὸς τὴν ¢ιλοσοφίων εἰ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὴν ἐντορικήν. Divi Gregorii nazianzeni sententia est: πρώξιν προτιμήσειας ἢ θαρίαν ὁψις τελείων ἔργον, ἢ δὲ πλείονων: hoc est, speculativa vita, an activa praeponenda sit? Contemplatio perfectorum opus est, actio vero plurimorum.

Quod dictum est de re bellica, quae sub una moralium virtutum locatur, idem intelligas de iure civili et rhetorica. Erat enim, ut diximus, non de terminis sed de tota possessione contentio. Leges et rhetorica sub morali parte philosophiae sunt, et ad vitam quae in agendo est reducuntur, non ad cam quae in contemplatione. Unde bene Aristoteles ait: ethica est, non ut sciamus, sed ut boni siamus. Colucio illi aliter visum est. Hie dum medicinae civilem disciplinam anteferre conatur, videtur et philosophiae illam praeponere. Multi et hanc ipsam materiam sive hunc locum per longas ambages tractaverunt, non sine aut huius aut illius disciplinae iniuria. Non parvum inscitiae signum est, cum duas aut plures praeclaras res ad invicem conferre volueris, alteram damnare, ut alteram extolias. Ego paucis, ut puto, absolvam. Adea, quae multipliciter dicuntur, non possumus simpliciter respondere. Duo in medicina considerantur, scientia ipsa et opus. Quantum ad opus, medicina est quasi una, ut ait Averroës, medianicarum artium, sed praestantissima est, quoniam circa nobilissimum subjectum versatur. Id humanum corpus est, quod inter generabilia et corruptibilia supremum obtinet locum, quoniam formae subiicitur nobilissimae. Cuius causa cuncta alla genuisse natura videtur. Ideo artis huius inventores in numerum Deorum recepti sunt. Unde coniicere possumus, quantum sancta antiquitas honoris huic arti tribuerit. In hac, pace medicorum dixerim, civili disciplinae et sanctis legibus cedimus: nos corpora curamus, illi corpora et animas, urbes, res publicas, regna et imperia. Bonum igitur quanto communius,

tanto divinius, ut Aristoteles ait. Aitera vero pars, quae elementa, et regiones, situs urbium, naturas locorum et temporum, vires herbarum metallorum et animalium, denique opificium humani corporis considerat, longe praestantior est ipsis legibus. Illa enim Dei et naturae opera sunt; hae vero hominum. Haec pars medicinae quodammodo sub contemplativa est. Civilis disciplina omnis in actione est. Repetitis igitur, quae a principio diximus, quantum contemplativa activae praeest, tantum medicinae ista pars civilis disciplinae.

Sed quid dicendum, si comparemus arma et leges inter se? Utraque enim sub activa continentur. Pancrati mi humanissisime, in proverbio est, omnis comparatio est odiosa. Ideo ne ego hanc quaestionem indissolutam omnino relinquam, pauca dicam, solutionem vero exquisitam ad arbitrium legentis remittam. Armis imperia tuta sunt, arma nobis libertatem pariunt, arma res publicas, templa, virgines, matronas, pueros, fuvenes, senes, et omnes familias defendunt: nisi arma foris essent, nec legibus nec libertate uteremur. Cum immanissima gens Turcarum Italiam invasit, quid nobis profuisset Scevola, Paulus, et Ulpianus, nisi Alphonsus fuisset, qui a barbaris nos redemit? qui sudore, labore, vigilantia, et tot periculorum generibus libertatem, immo nos ipsos nobis restituit; uxores liberos, parentes nostros a servitute, quae iam imminebat, liberavit: tandem pertinacissima virtute sua inter tot telorum et tormentorum genera, inter tot morbos qui omnem exercitum invaserant, faventibus Diis, Turcas vlcit, bella compressit, quibus nec graviora nec periculosiora permulta ante saecula Italia senserat. Nec solum regnum suum tutatus est, sed totam christianam rem publicam. Multae urbes, immo multa regna nunc sua libertate gaudent, quae nisi Alphonsus Turcarum furori obstitisset, misera servitute premerentur. Narro tibi rem non incognitam. Tu ante oculos nostros in agro lupiensi primum cum Turcis manus conseruisti. In ea prima pugna, qua vos christiani duces insultantes Tureas multis eorum caesis terga vertere coëgistis, dedistisque spem perterritis, Turcas et vinci et fugere posse.

At leges nec contemuendae sunt, quibus maiestatem non

minus armatam, quam armis decoratam esse oportere, ipsc et legum et armorum gloria Iustinianus putavit. Leges non minus in bello quam in pace necessariae sunt, nec in exercitu, nec in agris, nec in urbe, nec in senatu, nec in templis, nec in plateis, nec in foro, nec in ipsa nostra domo cum uxore et liberis nostris, sinc legibus vivere possumus. Arma unam tantum, vel praecipuam partem virtutis moralis comprehendunt. At leges omnes quatuor, et de fortitudine cognoscunt, puniunt desertores, qui ante quam signum detur receptui, fugiunt et aciem relinquunt, praemia et honores iis tribuunt quia strenue aliquid egerint, temperantiam suadent, castigant intemperantiam. Similiter et prudentia in legibus continetur et iustitia. In civili igitur disciplina, ut Aristoteles ait, est omnis virtus. Et idem in politicis ait: homo a lege et iustitia separatus, peior est omni bestia. Et cum ita sit, in quo differat civilis scientia ab ipsa philosophia morali, nunc dicendum non est, ne in longum sermonem trahamus. Bella non propter se ipsa expetenda sunt: bella gerimus, ut sub pace, ut sub bonis legibus bene beateque vivamus: aliter sanguinolenti essemus, si bella propter se ipsa, propter necandos mortales appeteremus. Propter quod unumquodque est, et illud magis. arma propter leges sunt, non leges propter arma. Ideo rerum publicarum, quibus sola vel praecipua cura fuit belli, pacis autem minima aut nulla, cessantibus bellis virtus emarcuit. Illas quoque malum exitum habuisse constat, ut ait Aristoteles de re publica Lacedaemoniorum, quae tantum ca quae erant belli curabat, pacis autem minimam curam habebat: videbatur enim illa respublica tantum nata ad bellum.

Quare igitur clariores viri evadunt qui arma, quam qui leges exercent, satis responsum est cum de contemplativa et activa vita disputaremus. Et quamvis tam leges quam arma, ut dictum est, ad moralem virtutis partem pertinent, tamen illac magis ad intellectualem, hace magis ad moralem accedunt. Cicero cuius tanta vis ingenii est tanta dicendi copia, ut quicquid velit, facile persuadere immo potius extorquere possit; quo orante quid verum sit, nisi qui excellentis ingenii fuerit, aut in altiori disciplina eruditus non intelligat, si pro Sulpi-

cio, non pro Murena dicere voluisset, alias rationes excogitasset. Rhetorum enim mos est nunc has partes tutari nunc illas; sed Sulpicius fortasse propter communem litterarum studium nihil porrigebat, Murena dives ex Asia redierat. Quamvis ego ad consulatum adipiscendum, in illo turbulento tempore, in civitate armata et plena seditionum, nutante ac in servitutem ruente fortuna libertatis romanae, plus arma valere quam leges non negaverim: aliud enim, ut saepe diximus, est dignitas rei, aliud quae ex ipsa re sequitur utilitas et commoditas. Non praeteribo hoc in loco referre verba divi Thomae, quem tu ut patronum colis. Inquit ille tertio politicorum: non bene opinabantur quantum ad hoc, quod putabant virtutem, qua homo bene se habet in bellis, esse optimam; cum aliae virtutes, scilicet prudentia et iustitia, sint digniores fortitudine; et ipsum etiam bellum sit propter pacem non autem e converso.

Quoniam de contemplativa et activa vita multa dicta sunt, lihet et de voluptate aliquid dicere. Magna pars mortalium sub hac laxatur, Aristoteles ait: multi sunt pecorum vitam eligentes, similes Sardanapallo. Paris tres Deas nudas vidisse dicitur, Iunonem, Minervam, Venerem. Sapientissime a litterarum patre Homero effictam esse hanc fabulam existimo, ut quae summatim omnia vivendi genera complexa est. Paris ipsa mortalitas est, Minerva sapientiae et scientiae, Iuno agendarum rerum, Venus voluptatum Dea. Prima obscura et ignota, immo et invisa multitudini, nec quaestuosa, paucis tamen cognita: ideo a conterraneo meo dictum fuisse puto, philosophandum esse paucis; ipse enim nonnisi cum Scipione et Laelio familiarissime versabatur. Secunda gloriosa et superba et dives, ut decet Iovis coniugem et sororem, sed ea non sine maximis et laboribus et periculis tractatur, sive bella geras, sive rem publicam administres, sive regibus carus sis, sive populo gratiosus. Praesto nobis sunt innumerabilia tam nova, quam vetera exempla. Tu hos quatuor contemplare, Scipionem, Hannibalem, Demosthenem, et Ciceronem. Ii tibi satis sint: horum perserutare mores, fidem, industriam labores, pericula, res gestas, et demum exitum. Tertia suavis et grata multitudini

nec minus proceribus, ad quam post maximas res gestas, post adepta imperia, post subactos hostes, nullae non gentes labuntur, nec secus ac ferrum, quad cum ab opere cessaverit, aerugine consumitur. Haec est aerugo potentissimorum et ducum et populorum, voluptas ipsa, quae multas gentes, quae ante imperare consueverant, servire coëgit, multa regna subvertit. Haec Paridi ut Helenam raperet suasit; haec troiani belli causa fuit. Nec putes, ut dixi, frustra a poëtis fictam fuisse fabulam. Praepostere vivit humanum genus. Paris, hoc est homo ipse, voluptatem praeponit rebus omnibus: si quid strenue egerit, si quid lucratus fuerit, totum ad illam dirigitur. Huius gratia praecipue avaritia expetitur, huic navigatur ad Nilum et Tanaim et ad ultimas occidentis insulas, huic profunda vada exquiruntur, quin ctiam et huic bella geruntur, huic ferrum stringitur, huic scalae moenibus admoventur. Nihil aliud vulgus bene vivere appellat, nisi genjo indulgere, voluptatibus frui, et molliter et delicate vivere.

Si quis excellentioris est ingenii, hac contempta, eam quae in agendo est vitam eligit, magistratus conplectitur, rem publicam capessit, anhelat ad honores, opes accumulat, et genus extollit suum, nomenque prorogat ad posteritatem. Qui sapientiam amplectantur, aut nulli sunt aut perpauci, contempti a multitudine, sed quos acquus amavit Iupiter. Hi, si qui sunt, plus Diis quam sibi vivunt, honores et divitias nec omnino contemnunt, nec ardenter appetunt. Si cas non habuerint, patienter inopiam ferunt, nec illam propulsant per scelera: si divitias possederint, liberaliter illis utuntur, suis bene faciunt, amicis largiuntur, nullis invident, ut qui simul cum bona mente et cetera omnia possideant; ita ut non sibi, sed aliis nati videantur: iniurias inferunt nemini, illatas aut patiuntur aequo animo, aut non crudeliter ulciscuntur. Quae vero de Diis ab hominibus seiri possunt, speculantur: caelorum, siderum, elementorum, plantarum, animalium, et ipsius hominis naturam scrutantur. Denique in divinarum et humanarum rerum cognitione tota illorum mens est. Hoc est vitam mortalem cum immortalibus agere, hoc est in humano corpore divinitus vivere, hoc est quod Socrates dixit: εἶ μετὰ τῶν θεῶν, πρὸς τὴν Cihocotias.

Nec tacebo sententias divinorum poetarum, qui melius, quam rhetores populorum aurae servientes, iudicaverunt. Ideo ut Aristoteles supremum operum suorum metaphysica uno Homeri clausit versiculo, ita ego hunc sermonem signabo doctissimis Virgilii et Ovidii sententiis. Uterque vitam contemplativam ceteris praeposuit. Ovidius ait:

Felices animae, quibus haec cognoscere primum,
Inque domos superas scandere cura fuit!

Ubi et militari et forensi vitae et divitiis et honoribus contemplativam vitam anteponendam esse, apte demonstrat. Virgilius secundum mentem Aristotelis et Theophrasti, quos familiarissimos habuisse non dubiis argumentis compertum habeo, primas partes felicitatis, hoc est ipsum summum bonum, in contemplatione et rerum cognitione collocavit; non uti causidici in actionibus, in quibus more Ixionis celeri et perpetua volutantur rota. Felix, inquit Virgilius, qui potuit rerum cognoscere causas! Et paulo ante dixerat:

Me vero primum dulces ante omnia Musae,
Quarum sacra fero, ingenti perculsus amore,
Accipiant, caelique vias et sidera monstrent,
Defectus solis varios, lunaeque labores,
Unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant
Obicibus ruptis rursusque in se ipsa residant,
Quid tantum oceano properent se tingere soles
Hiberni, vel que tardis mora noctibus obstet.

Has divino afflatus spiritu vates appellavit summas naturae partes. Haec est igitur summa hominis felicitas et summum naturae bonum, quod homines quoad licet Diis similes facit.

# 19. AD PETRUM SUMMONTIUM DE SUO SCRIBENDI GENERE.

Simoënti optime, deliciae amicorum, sis salvus. Quereris, et fure quereris, qui promissam tibi per alium nuncium epistolam non acceperis. Nondum illa signata erat, cum nuncius excessit. Sed ea tune epistola fuit, nunc est libellus, et hoc in lucro est; plus accipies, quam promissum fuerat; tempore foc-

nus provenit. Si Galateum amas, ut ais, iucundior erit tibi libellus, quam fuisset epistola; sin minus, molestior. Si figulus essem, dum urceolum facere statuerem, nescio quo pacto currente
rota amphora exiret. Itaque aut epistolam voca, aut epistolium, aut libellum, ut libet. Non potest quispiam mortalium
non obsequi ingenio suo: quam ob rem tot sunt differentiae
ingeniorum, quot et corporum. Difficile est vitare quae genius noster suadet, difficillimum et servare decorum in ea re
ad quam nos natura non provocat. Sit igitur cuique dux sua
Minerva; quisque suos patimur manes. Plato varius est, iucundus, floridus, copiosus: Aristoteles concisus, brevis, gravis,
acutus, circumspectus. Uterque suo more placet. Spartanis
gratus est suus laconismus, suus Atheniensibus sermo prolixus
et copiosus.

Novi ego ingenium meum, novi et ut sic dicam lasciviam sermonis, et has longas parentheses, ut interdum videatur ipse sibi sermo non cohaerere. Quoties lego, toties aliquid addendum videtur, etiam si millies legerem. Si quis hoc nolit copiae et notitiae multarum rerum, adscribat vanitati et inscitiae. Optarem maxime ut de me dicere quis posset, quod de conterraneo meo dictum fuit-Ennius ingenio maximus, arte rudis. - Agnosco peccata mea; sed aliud est agnoscere innata vitia, aliud vitare: nec si vitare possem, in hoc admodum laborarem. Non ego impero ingenio meo, sed ducor ab illo, immo potius trahor, et quocumque traxerit, sequor. Seilieet hoc crit curae Galateo, concinnare verba, disponere clausulas, et in fine, ut ait Hieronymus, aliquid servare, ut plausum moveat auditoribus; fucare sermonem, aut balba de nare loqui? Faciant haec, qui plus in bene dicendo, quam in bene agendo student. Vis dicam? Non ego calamum verso, sed illum quocumque, ut dixi, duxerit, sequor ac libens. Curae sunt mihi non verba sed sententiae, eruditio non elocutio. Nec ignoro nonnullos doctorum hominum offensum iri, cum litteras abominor, execror, profano. At si quis mentem non verba inspexerit, cognoscet me tune maxime litteras laudare cum vitupero.

Aiunt Platonem tune maxime usum rhetorica cum con-

tra rhetores invehebatur: tunc Homerum ceterosque poëtas admiratum, cum illos a sua re publica eiiciebat. Non parvi ingenii esse puto paradoxa persuadere. Plus admirationi fuit Romae Carneadis ingenium et eloquentia cum contra iustitiam, quam cum pro iustitia disputabat; quo dicente, quid verum esset, agnosci minime poterat: a quo Ciceronem quam plurimos locos sibi assumpsisse video. Pyrrho eliensis plus famae adeptus est cum contra logicam, physicam, ethicam, hoc est contra bonos mores scripsit, quam plerique alii, qui de his diligentissime tractaverunt: cuius commentariorum fragmenta aliqua Sergius noster diligentissimus librorum veterum indagator hic apud Salentinos in quadam antiqua casula et ruinosa reperit (1); quorum titulus est: πυέρωνίων ὑποτυπώσιων. Et ab hoc Ciceronem multa retulisse ad verbum deprehendi.

Dices: non licet contra veritatem aut serio aut ioco disputare. Fateor, et Ciceroni assentior, qui melius esse putat in bona causa vi opprimi, quam malae cedere. Est apud hierographos: pro iustitia agonizare, et usque ad mortem certa pro iustitia, et Deus expugnabit pro te inimicos tuos. Aristoteles censet oratorem oportere scire tutari vel malam causam, non ut Cicero, Crassus, et Demosthenes saepe fecerunt, sed ut malam causam tutanti sciamus respondere. Callisthenis oratio admirationi fuit, et cum pro Graecis contra Macedones, et cum pro illis contra Graecos diceret, sed in altera parte animos Macedonum non parum offendit. Etenim suapte natura amara est atque odiosa veritas; nec est facile invenire, qui contra se dicta libenter audiat, etiam si vera sint. Plinius, ut ego ex illius verbis coniicere possum, vir fuit benigni et humani ingenii, et tamen illi non turpe visum fuit contra Graecos, a quibus omnes ingenuas disciplinas accepimus, et per quos ipse, ut fatetur, profecit, et contra medicos, et contra parentem, ut ipse ait, omnium naturam scribere, et contra providentiam et immortalitatem animorum. Cicero quoque laudator Graecorum, cum rapacem praetorem pro magna, ut puto, mercede apud senatum defenderet, quae et quanta con-

<sup>(1)</sup> Animadverte notitiam inventarum primo Sexti empirici institutionum pyrrhoniarum apud Salentinos.

tra Graecos enarravit! Lucianus ille laudator muscarum, et auctor falsissimarum narrationum, contemptor ut ait Lactantius hominum Deorumque, et apostata orthodoxae sidei nostrae, quot et quanta in philosophos evomuit!

· Picus plura volumina contra apotelesmata scripsit, et meo iudicio non minus vere, quam docte et copiose. Hulus sententiae, et sancti viri, et ipsa veritas, et si qui sunt, qui vere philosophentur consentiunt. At si falsa dixisset, gratias illi agendas esse existimo, ut Aristoteles ait. Veteribus agere gratias debemus, etiam si male dixerint, moverunt enim mentem nostram ad veritatem investigandam, et ad repugnandum falsis opinionibus. Fuit graecus quidam, qui extoliens virtutem et mores Macedonum apud Darium, instruebat quomodo et qua arte cum illis pugnandum esset. Hulus consilium si auditum fuisset, forte res aliter evenisset. Sed huic veritas, ut assolet, et rectum consilium in perniciem cessit. Quin etiam ipse Darius poenas dedit et mortis innocentis viri et neglecti consilii. Explorandae sunt vires, conatus, ingenia, et loca hostium, si vincere velimus. Socrates philosophus adversariorum maledicta clementer ferebat, dicens: si illa vera essent, se meliorem futurum, dum peccata emendaret; sin falsa, nihil ad se pertinere. Propterea inimicos aiunt optimos esse magistros, et monitores, et primos qui nostra delicta sentiunt, quoniam quae amici ne clam quidem audent nobiscum in nos loqui, illi palam pronunciant.

Cum legeris, quae contra litteras dixi (1), puta me non habere odio litteras, sed illarum fortunam. Nam nollem vivere si sinc litteris viverem. At si ca quae dixi non placent, puta me secutum fuisse exemplum Eratosthenis illius, qui cum nullius esset pretii, cupidus famae et gloriae, quod virtute non potuit, seelere memoriam sui aeternam facere tentavit. Neque id fefellit; ignem in templum cphesiae Dianae iniccit: interrogatus, cur id fecisset, respondit: ut eius facinoris memoria in futura saecula extenderetur. Senatus neque puniendum hominem censuit, neque Illius nomen, aut factum in annalibus scribendum. Et tamen et nominis illius et facti memoria In-

<sup>(1)</sup> Scripsit reapse Galenus, lusus causa, vituperationem litterarum.

vito senatu adhuc restat. Sic res se habet, humanissime Simoënti, cum fortuna volet, etiam scelera clarissimos homines faciunt. Tu, ut es mitissimi et indulgentissimi ingenii, mentem et mores amicorum observa, non verba. Actii nostri non solum manus, ut hispanice loquar, sed os et oculos pro me osculare. Vale, decus et deliciae amicorum. Data Callipoli .X. calendas novembres.

# 20. AD ALTILIUM DE EIUS ITINERE.

Invideo tibi, mi Altili, tuam cum regulo nostro peregrinationem (nosti enim quantum sim peregrinandi avidus.) Invideo tibi et Hermolai Barbari amplexus, quem ut puto Mediolani videbis. Testor Deos, ni me res familiaris graviter urgeret, tecum venirem, tecum regulam nostrum comitarer, ut pariter et tyrrhenum, et ligusticum pelagus legeremus. Quis fuit ille, qui liberas hominum et corumdem philosophorum mentes coniugii vinculis alligavit? Tu autem, qui liber es, i felix, et ventos secundos, et mare placidum experiare, et - sit Galatea tuae non aliena viae. - Habebis fortasse mea munuscula, hoc est plagas mundi in arctum coactas, quae et navigandi tramites monstrent (1), et Galateum tuum tibi referant. Ego Diis et Alphonso volentibus hic in lapygia ohe saturnalia peragam cum Actio et Chariteo. Bene vale. Data Lupiis VI. nonas octobres.

<sup>(1)</sup> En primum luius scientiae specimen, auctore Galateo.

### IULII CAESARIS CAPACII

### VITAE PROREGUM

### REGNIET URBIS NEAPOLIS.

#### CONSALVUS MAGNUS CORDUBENSIS.

1. Tantam rerum militarium molem sustinuitomni aetatiscursu magnus Consalvus, et tam fortiter et sapienter per maximos gloriarum triumphos fortunae auspicia confecit, ut ad aeternarum laudum culmina provectus, non modo Hispaniam, debellatis hostibus, eiectis christianae fidei regumque Aragoniorum perduellibus, illustrarit, sed Italiam quoque praeclaris victoriarum facinoribus, splendida fortissimi ducis virtute, nominisque magnitudine, et rerum post hominum memoriam admirabili praestantia, veteres duces aemulatus, ita complerit, ut ad omnes honores diuturnis bellorum laboribus accesserit. Nec hyperbolice de eo loquutum assererem, qui scripsit Graecos decem annorum molestiis, ex una tantum urbe victoriam reportasse, quando Consalvus, nullo insidiarum molimine, collatis viriliter signis, in apertis campis, ad urbium moenia, ut belli fortuna tulerat, subductis copiis, animi viribusque corporis, biennio pacavit Italiam, Neapolim his ereptam suis regibus restituit, et provincias, quae defecerant, in sidem revocavit. Nec mirum si perdomitam Galliam Caesar romano subject imperio, qui cum veterano milite multis iam procliis assueto, omnibusque bellicis instrumentis instructo, cam gentem tunc imbellem fere, quae vix pugnare didicerat fudit et profligavit; quando Consalvus Gallos multorum bellorum experimento gentem ferocem effectam, potentem armis, quae et armatorum multitudine, et pugnantium virtute, et vincendi cupiditate, multis nationibus ferrori fuit, tanto conatu expulit, inque sua regna detrusit. Quare novus Hercules Geryonem tot imminentibus periculis in Hispania superavit, cum signa victricia barbaris gentibus intulit, novusque Marcellus hispanorum regum ense ita pugnavit, ut ad eius nominis gloriam adhue in neapolitanis monumentis cuncta gaudio caleant, tuncta plausibus tripudient. Quod si non omnibus victoriis, quas in regno neapolitano consequutus est, eius regni prorex est appellandus, ante quam enim praefecturam urbanam habuit, multa bella confecit; semper tamen praefectum fuisse dicemus, quem domi reges continere non poterant, cum adesse militiae eum oporteret, ad regni tutelam a regibus vocatum, atque iam tum cum ex Hispania advenit, ut Obegnino Gallorum proregi obsisteret, eo muneri praefectus visus fuerit.

- 2. Alphonsus cius nominis secundus Aragoniae rex, quod Galli praecipiti alluvione ex Alpibus omnem Italiam armorum saevitia corruperant, ipseque mortuo Ferdinando patre, avitum regnum deserere coactus, et omni spe destitutus, Neapoli in Siciliam se receperat, in omnium rerum solitudinem adductus, ignorabat quam-tandem rationem iniret, ut in pristinum locum restitueretur: multaque secum animo volvens, tandem Bernardinum Bernandum in Hispaniam misit, a catholico rege auxilium postulatum. Is nihil sibi opportunius proposuit, quam Consalvum illi negotio praeficere: qui multorum navigiorum classe comparata, conscriptis peditibus equitibusque, expedita navigatione Messanam appulit, quo Alphonsus, et Ferdinandus silius (Ferrandinum dicebant) de regia fere dignitate deiecti se receperant; nihil enim loci in eorum regnis inerat, quod hostili iniuriae non esset obnoxium. Eius adventu, quasi felicissimo sidere praenuntio, cuncta sibi fauste eventura reges arbitrati sunt, omnemque recuperandaé salutis spem in co fortissimo viro collocarunt. Tunc praccipue, cum ne punctum quidem temporis immorandum arbitratus, ad Calabriae littora descendit, Rhegium obsedit, vi cepit, Gallosque possesseres obtruncavit, et secundiore prosperitatis flamine succedente, universas vires in hostium conspectum dedit, iussitque suis, ut in omnem Calabriam ferro sibi iter aperirent. Quare subito timore consternati hostes, aut sugere, aut in munitiora loca se recipere coeperunt.
  - 3. Quae res tantos animos Consalvo dedit, ut vel si longe

inferior numero militum esset, his tamen inițiis spem certam victoriae conciperet, et contemptis hostibus, suorum regum trepidos animos firmaret. Quare Seminariam, quo omnes Gallorum vires confluxerant, aggressus est: strenue utrimque pugnatum, caedes' multorum subsequuta est, Gallique tandem in urbem pedem retulerunt. Quod cum Eberardus Stuardus, cui Obegnini cognomen erat, scotus genere, summaeque virtutis dux, et Calabriae praefectus, animadvertisset, ne iis locis spoliaretur, quae tot laboribus in galli regis potestatem redegerat, et ne eius gentis nomen videretur Hispanorum virtute aboleri, iungendo copias, quas pluribus locis collocaverat, invictissimum exercitum fecit: mox per praeconem Hispanos ad proclium lacessivit. Ferdinandus in quo excelsae indolis manifestissima erant indicia-, ardebat certamen et pugnam, ad quam hortabatur Consalvum, cuius virtute cuncta sibi felicia eventura. confidebat. Consalvus vero, quem militaris usus prudentem rerumque experientia peritum reddiderat, ut iuvenis animum ferocientem, et ad immortalitatem temere properantem frenaret, multa proposuit, quibus a pugna illum revocaret; nunquam scilicet cum hoste inconsulte concertandum; nec manus conserendas, nisi commodiorem occasionem tempus tulerit; nequicquam sapere ducem, qui hostis monitu castra sit moturus; illud pro comperto esse habendum, Obegninum bellicae rei apprime gnarum, provocare non esse ausum, nisi exercitum recentioribus auxiliis obsirmasset; cunctandum ea de causa ipsum ducere; tune enim celeriter manus conseritur; cum bene pugnatur.

4. Quod vero Ferdinando vehementer displicebat; qui ne aestimaretur Gallos pertimescere, utque ostenderet victorem ante pugnam se futurum, cum ab ingentibus spiritibus ad proclium committendum impelleretur, aciem instruit, et ad Petracem fluvium, qui Seminariam alluit, subductis copiis, collatis ad sinistrum cornu peditibus, ad dextrum equitato, et post hos magna Italorum manu, expectabat Gallos fluvium transituros. Obegninus contra hispanum peditatum, Helvetios, et Aquitanos; et contra equitatum, CCCC gravis, DCCC levis armaturae milites opposuit; extremum vero agmen, auxi-

liaribus militibus, tum ils, qui ab Andegavensibus crant, veluti firmo praesidio munivit. Vadato flumine a Gallis, cruentissimum proelium post hominum memoriam commissum est. Ferebatur quisque victoriae desiderio, et quia impediebatur tormentorum usus, confertissimo utrimque agmine concursum est: hic vulneratur, ille cadit, it clamor caelo, obstrepit tubarum clangor, cuncta timoris, tumultus, caedis plena erant. Demum cum equitatus hispanus, numero et armis inferior, sustinere non valeret, loco excessit, ut cum peditatu se conlungeret: quae res effecit, ut Consalvi milites abiicerent animos, et Galli vires resumerent; utrique enim sibi persuaserant, equitatum in fugam esse conversum. Hinc Obegninus, et Persivus frater, opinantes posse tune hispanum exercitum profligari, tanto impetu irruerunt; ut nisi Consalvus fortius obstitisset, omnium internecio facta esset. Ferdinandus plenus animi viam inter armatos sibi fecerat, et Obegninum hasta percusserat; sed ex vulnerato equo decidit, nec mortem effugisset, nisi eo accurrens Consalvus proelium redintegrasset, imposito equo Ferdinando a Iohanne de Capua, qui ut regis saluti consuleret, suam nihili fecit, maluitque superstitem regem suae virtutis testem habere, quam vivus absque sui regis praesidio inter homines versari. Quo eventu tantum siduciae ac spiritus victis militibus accessit, ut aeri coneursu facto, victoriam in suis manihus ponerent. At quoniam nullo pacto hostium multitudinem sustinere potuerunt, saluti -consulendum arbitrati sunt. Non belli casus, sed Consalvi verborum recordatio, Ferdinando molestissima fuit; monuitque posteros, ut in rebus arduis, sapientium consilio parcant. At Consalvo tantus incessit ex eo incommodo dolor, ut non mediocri dedecore suam dignitatem atque virtutem affectam putaret; ideoque aut summam belli cum auctoritate imperandi habendam, aut discedendum deliberavit: atque ideo Ferdinandus, tradito illi exercitus imperio, in Siciliam regressus est.

5. Cum haec in Calabria fierent, Carolus rex, in quem multi proceres conspiraverant, relicto Mompenserio qui Neapoli praesidio esset, invitis Venetis et foederatis, qui iter illud impedire conabantur, in Galliam se contulit. Ea occasione sibi oblata, Neapolitani Ferdinandum revocarunt, apertisque portis, intra urbem publicis gratulationibus receperunt; quas paulo post luctus occupavit, mortuo Alphonso. Galli simul atque de Neapolitanorum motu renuntiatum est, indignatione permoti, in Consalvum exarserunt, eductisque omnibus copiis in intimam Calabriam, quam maturrime illi occurrendum putarunt, tantumque sibi arrogantiae sumpserant, ut Hispanos veluti pecudes subigendos iactarent. Ubi co ventum est, collatis signis pluribus in locis, suae utrique virtutis periculum fecerunt. Ad extremum Hispani hostem pedem referre coëgerunt; adusque corum castra insequuti, .occupatisque Seminaria, Schari, Cotrone, populisque in fldem acceptis, Consalvus non esse abeundum duxit, donec omnia, quae in hostium potestate erant, in Ferdinandi dominio retineret. Cumque in hibernis esset, et Persivus equites Neapolim transduxisset, Ferdinandus animadvertens hostium numerum in dies augeri, ipsumque rebus necessariis carcre, Consalvum monuit, ut expedito itinere Neapolim contenderet; factusque Gallis obviam potestatem proeliandi daret. Consalvus convocato aliorum ducum concilio, relatis mandatis quae a rege acce-. perat, percunctatus est ab iis, utrum potius faciundum eligerent, pacatam ne omnem Calabriam habere, ut nullus consistendi locus hostibus sit reliquus, an regi qui in angustiis versabatur auxilium ferre? Cumque de occupanda Calabriaconsuluissent, respondit: nibil eos magis egregium facturos, quam regi et Neapolitanis opem ferre: qui enim ea urbe potitus fuerit, regno quoque facile esset potiturus.

6. Castra igitur movit, atque in itinere, uno die ter pugnando, triplicem victoriam est consequutus, captaque Consentia, Galli optima civitate exuti, abierunt. Paulo post Castrum Francum, et Castrovillarum obtinet: sed ad Muranum a rusticis interclusus, qui viarum angustias et saltuum difficultates melius noverant, alio divertens, inopinato eos aggreditur, fugatque, et capto Murano, nullum de rebellibus supplicium sumpsit. Sed quod Galli itineribus occupatis, audaciores facti, liberius insultabant, omniaque periculis plena reddiderant, ab-

eundum Consalvus arbitrabatur. Sed ne fugere videretur, cognitis per exploratores locis, Lainum petiit, quo se plerique contulerant ex Sanseverinis, qui Andegavensibus favebant: quos, cum tota nocte ivisset, sepultos somno invasit, et seminudos quasi inermes cepit. Itaque ingenti praeda onustus, in Lucania regem adiit (illuc enim diverterat) qui cum cardinali Borgia Pontificis legato, et Mantuae marchione qui Venetorum exercitui imperabat, Consalvum multis gratulationibus excepit. Extemplo ad Atellam itum est, quo confugerat hostis, quem lacessitum pluribus proeliis, et vicerunt, et ad oppidum compulerunt. Tunc fracti viribus Galli, deditionem facere decreverunt, quae tamen ea conditione permissa est, tit ex regno neapolitano excederent. Itaque conscensis navibus non sine maximo dolore profecti, quod nobilissimum regnum e manibus sibi ereptum fuerat, in mediis Tyrrheni maris undis coorta tempestate ita disiecti-sunt; ut perpauci ad Galfiae littora pervenerint. Virginius Ursinus praeviderat, Atellam Gallis exitio futuram, ipseque Neapolim perductus coniectus in vincula misere periit. Praeclari quoque duces periere, inter quos Mompenserius gallici exercitus imperator.

7. Vix composita omnia fuerant, cum ex rebellium Calabrorum pectoribus nova perduellionis germina repullularunt, ad quae resecanda Consalvus missus est. Cum interea regum flos Ferdinandus, acerbae mortis ictu concidit; caque effecit, ut Neapolitani unanimi voluntate Federicum regem acclamarint, qui nepoti succederet. Is vero omni retinendi regni spe in Consalvo collocata, eum ex Calabria in Samnium accivit, ubi Olvetanos, qui defecerant, continuo in fidem restituit, omnemque provinciam pacavit. Ea tempestate Alexander VI. Pontisex a Consalvo auxilium petiit contra Menaldum Guerram navarrensem insignem praedonem, qui Ostiae arce potitus, tantam tyrannidem exercebat, ut non modo eam Pontifici restituere recusaret, sed cunctis etiam indigenis et advenis vim inferret, ignique subliceret navigia, quae Romam commeatum comportabant, quae res maximum damnum Romanis erat paritura. Consalvus a Federico missus, Ostiam circumsedit, electisque Gallis, Menaldum cepit,

triumphi instar Romam duxit; plurimique ei honores a Pontifice et Romanis habiti fuere. Arcem Gulielmam postea Federico recuperavit. Inde simultates siculas cum Iohanne Nucia eius insulae prorege sedavit. Extemplo ad Federicum profectus, qui ad Dianium, Antonellum Sanseverinum obsederat, tantum timoris huic incussit, ut petita pace, regis sidei se commiserit, et Senogalliam se receperit, ubi vitam cum morte commutavit. Consalvus donatus a Federico multis oppidis et ducatus titulo, in Hispaniam navigavit, ubi totidem honoribus a Ferdinando et Isabella coniugibus, cum tota fere hispanica nobilitate obviam prodeuntibus, exceptus est. In co tranquillo Aragoniorum regum statu, Alexander Sfortia, denuo in Italiam Gallorum arma concitavit, quae tamen in ipsius discrimen illico redundarunt; vix enim Mediolanum appulerunt, cum ipsi destituto urbe et laribus abeundum fuit. Quod vero occasionem urbis potiundae hostis nactus, divina atque humana iura subverterat, civesque in maximam omnium rerum calamitatem adduxerat, Alexander omnium votis revocatus est. Renuentibus vero Helvetiis manus conserere; in hostium potestatem devenit, atque in Galliam captivus perductus est. Tantum perfidia valuit! quia cum in Alphonsum conspirassent, nihil pensi habebant Sfortiae Italiam perdere, ut dominandi libidinem exsatlarenta

8. Inter hace vero cum animadverteret Federicus, Ludovicum, Venetos, et Alexandrum inito foedere, de regni neapolitani exitio cogitare, ad Ferdinandum legatos misit, qui auxilium peterent. Sed quoniam verebatur, ne hostis accederet ante quam legati in Hispaniam pervenirent, legatos quoque ad Ludovicum misit; quod aegerrime Ferdinandus tulit: atque ita, dum utriusque animum sibi conciliare contendebat, eonumdem odium in se convertit. Tota vero Italia ab hostibus occupata, optime provisum fore putavit Ferdinandus, si devictis Mauris, qui in Hispaniae montibus communiti ad pristinas superstitiones redierant, Consalvum mittèret. Hic vero comparata classe, in Siciliam venit; Venetique primum, quibus novus Hercules advenisse visus est, qui a Baiazete Turcarum imperatore, capto Pedaso, omnium contumeliarum et

caedium genera pertulerant, ad ipsius opem confugerunt; iunctisque suis cum hispanis navigiis, et in ea littora facto impetu, Cephalaenem vi capiunt, Navarinum diripiunt, cunctaque loca, quae amiserant, in fidem recipiunt, ipseque in Siciliam reversus est. Dum ibi esset, Ferdinandus metuebat, ne sibi regnum neapolitanum tot laboribus receptum eriperetur; Ludovicus, ne prohiberetur illuc adire. Quare uterque facto foedere cum Pontifice et Venetis, contra Federicum ita convenere, ut ipsi sibi regnum dividerent, Venetis Cremona restitueretur, Valentinus Navarrae regis neptem uxorem duceret; gallo regi Campania, Samnium, Beneventum; hispano Calabria, Lucania, Apulia, et Salentini obtingerent. Consalvus ubi primum haec rescivit, quae a Federico acceperat, restituenda duxit; et Federicus regia magnanimitate, iterum ipsi et successoribus rata habuit; licet adversa fortuna ad Inarimem eum expulisset : cum interim Consalvus provincias, quae Catholico obtigerant, retineret, et Tarentum obsideret. cuius custodiae Federicus, Ferdinandum sllium Calabriae ducem reliquerat, quem in deditionem Consalvus acceptum, in Hispaniam misit.

9. Cum vero de provinciarum finibus cum duce Namursio disceptarent, ille quidem iure, hic vero armis, rem exequi conabatur; cuius rei caussa ad Tripaldam proelium consertum est, atque inde Galli expulsi sunt, qui priores locum occupaverant. Easque simultates alebant Bernardinus Bisiniani, Robertus Salerni princeps; et Honoratus Mileti comes ex Sanseverina familia, quos paullo ante exules et extorres, patria atque fortunis exutos Consalvus revocaverat, et antiquae bonorum possessioni restituerat. Ad Ceriniolam extemplo castra posuit, cum Gallus Canusii Petrum Navarrum circumsessum teneret; qui cum triduum fortiter obstitisset, tandem multarum rerum inopia victus, deditione facta, ad Consalvum contendit; in quem hostis omnes copias produxit; collatisque signis, a Consalvo fugati sunt; qui etiamsi in maximam calamitatem et penuriam adductus esset, semper tamen spe suae virtutis elatus, nunquam animos deiecit, et semper perstitit, donec adveniente Hugone Cardona ex Sicilia, Emmanuele Benavida ex Hispania,

\*Rhegium ..; Terram novam, atque Calvoniam capiunt, et integro milite cum hostibus feliciter pugnant. Hinc Gomesius cum suis sit obviam, et hostes sugat. Hinc Aguilara, Pignerum intra Crotonem liberat, oppida, urbes, castella, vicos, capiunt, diripiunt, incendunt, cunctaque timore complent: Itaque in ea commutatione fortunae, resumptis animis ab Hispanis, Calabri Gallorum auxilium petentes, nullo pacto se hostium vires sustinere. posse aicbant, idque effecit, ut pars Gallorum in Apulia Consalvo se opponeret, pars in Calabriam suis opem laturi proficiscerctur. Hispani, qui ad Terram novam et Seminariam se receperant, de adventu hostium facti certiores, ut in munitiora loca se reciperent, castra movere deliberarunt, quos ex improviso Obegninus aggressus, adeo perterruit, ut nisi Hugo Cardona inter loci angustias insistens, potestatem suis fecisset ut saluti consulerent, omnium internecio facta esset; ipseque ab ea clade per avia locorum ad Hieracem evasit. Nec incruentam Galli obtinuere victoriam, praecipuis ducibus amissis. Ea tamen fortuna elati, agrum consentinum vastarunt, ipsamque urbem diripuerant.

10. Eadem tempestate, cum in Apulia memorabilis post homines natos rixa coorta esset inter hispanos gallosque milites, qui vicissim se iniuriis lacessebant, Galli quod Hispanos inertes pugnando ex equis, Hispani cosdem et pedestris et equestris militiae imperitos dictitarent, ad monomachiae provocationem ventum est, in qua undecim utrinque equites adessent (1). Consalvus suos in arenam descendere iussit, Didacumi Garciam, Didacum Veram, Marinum Testam, Morenam, Olivarem, Seguram, Consalvum Arevalum, Georgium Dias, Aguilaram, Pricarum, et Ognattum, qui primi in campum prodiere. Ex Gallis adfuere Moson, Ribera, Petrus Vaiartes, Mondragonus, Simonetta, Honartes, Terighius, Samponus, Fiordilitius, Velaures, et Petrus Ahies. Ad Trahii moenia pugnatur. Venetis iudicium delatum fuit. Undeni itaque concurrunt, hastisque primo occursu duo ex Gallis totidem ex Hispanis transverberantur: at qui reliqui fuerant, districtis gladiis, acriori

<sup>(1)</sup> Hanc hendecamachiam memorat etiam Galateus initio epistolae sextae.

pugna, solum sanguine foedarunt. Tum ex Gallis quinque, ex Hispanis tres occubuerunt; quibus Galli inferiores numero ut obsisterent, mortuos equos pro aggere obiecerunt; quos cum transilire nequirent equi Hispanorum (exhorrebant enim enrum cadavera) saluti Gallorum consultum fuit; cum praesertim nox, quae advenerat, propriam et expeditam Hispanorum victoriam interpellaverit; atque ita quisque in castra rediit; licet Hispanis, veluti victoribus, a suis fuerit acclamatum.

11. Galli ambitiosius iterum querelas redintegrare; omnem iram, omnemque pugnae apparatum in Hispanos ad Barlettam convertere, ibique Didacus Mendocia ab Hispanis, Carolus Anoreius Mottae dominus a Gallis, ingenti animo ad victoriam properare. Inferuntur signa, et spes omnis in virtute ponitur. Hispani prorsus victi fuissent, nisi Prosper et Fabricius Columnae cum equitatu hostem aggressi in fugam compulissent. Ira percitus Motta, denuo contumeliosa verba in Italos profudit: nihil esse. cur suam ipsi virtutem extoliant; semper fore ut Itali succumbant Gallis; cuius rei iterum periculum faciant: deligantur viri, qui pugnandi provinciam capessant. Non abnuit Consalvus. Ad eam rem peragendam 'XIII' viros delegit, Hectorem Ferramoscam capuanum, Marcum Corellarium neapolitanum, Iohannem Bracalonem, Hectorem Iuvenalem, et Iohannem Capocium romanos, Gulielmum Albamontem, et Franciscum Salomonem siculos, Ludovicum Abenavolum, quem vel capuanum vel theanensem dixerunt; Marianum Alberghettum e Sarno; Riccium parmensem; Titum e Laude Pompeia, quem Tranfullam appellabant, Romanellum e Foro Iulio, et Meialem etruscum. Ex Gallis electi sunt, ipse dux Motta (1), Marcus Eufem, Graucus de Fortis, Claudius Graia astensis, Martellinus de Lamblis, Petrus de Lie, Iaches e Fonteria, Elotrus de Barat, Saccetus de Iacceto, Francus de Pises, Iaches de Guntibun, Nantes e Frasce, Carolus de Tognes. Priusquam in arma ruant, ita conveniunt, ut victus arma, equum, centumque florenos victori cedat et solvat. lamque primum hastis, deinde gladiis afque securibus certatum

<sup>(1)</sup> Iovius in vita Consalvi insolito historiae instituto gallorum horum nomina sponte se reticere ait.

est. Proteritur bona Gallorum pars: delecti ex equis Itali, Bracalo et Tranfulla; iidemque sublevati equos sub Gallis interficiunt. In Albamontem Gallus irruit, qui neci traditus esset, nisi Salomon suppetias tulisset, a quo Gallus adeo gravi vulnere percussus est, ut ad terram prociderit. Cumque incerto Marte pugnaretur, Itali iniuriarum memores, et contumeliarum impatientes, integro impetu in Gallos accensi, multis illatis atque acceptis vulneribus, tandem Gallos deditionem facere coëgerunt, praeter unum Claudium Graiam, qui maximis virtutis facinoribus editis, mori quam se dedere maluit. Quare ex equis descendentes Itali, Gallos vulneribus et labore confectos ad Consalvum captivos duxerunt, quos refectos cibis et medicinis, eximia charitate curari iussit.

12. Inter eius diei felicitates, laetitiarum cumulus accessit, cum Consalvo renunciatum est, Gallos ad Castellanctam devictos, ibidemque hispani regis insignia fuisse explicata: praeterea a Lescano hispanae classis praefecto, Gallorum classem mari fuisse demersam, excepto Pracianis navigio, quod Hydruntum rejectum fuerat. Dum Obegninus in Castellanetam copias deducit, Consalvus in Palissam castra movit ad Rubos; eumque que inopinato adortus graviori proelio commisso cepit, et in vincula coniecit, cum Amadeo qui Sabaudiae ducis equitibus praeerat, et Peralta hispano qui sub Gallis stipendia merebat, nec ab iis discedere voluit ne sidem violaret. Fortiter in ea pugna se gesserunt Ristagnonus, Cantelmus, Didacus Mendocia, Franciscus Sancius, Traianus Mormilis, et Margaritonus Loffredus. Captivos grandi pecunia redimere volentibus Gallis, Consalvus respondit, id sibi nullo pacto faciendum, petentibus iis qui nunquam sidem servare voluerint. Ut vero tandem Gallos prorsus profligaret, aucto militibus exercitu, tum praesidiariis, tum iis quos Maximilianus imperator subsidio miserat, Navarrum etiam Tarento accersivit, qui nactus in itinere Andream Matthaeum Aquaevivum ad Neamursium properantem, collatis signis, fortiter pugnantem cepit. Quod vero ad Geryonem copias esset transducturus, eaque loca ariditate nimia tantum incommodi militibus attulissent, ut calore atque siti laborantes vix se sustinerent, iussit ut

quisque ex equitibus peditem sublevaret, quo defessi reficerentur, ipseque primus omnium illud exequi coepit. Ad Geryonem pervenit, ubi tormentorum numero Galfi opere Hispanos prohibebant, et vallo muniri vetabant, cum Namursius hortantibus Allegrio, et Condeio Helvetiorum duce, copias e castris eduxit signa collaturus.

- 13. Consalvus triplici instructa acie, hortatus suos in hostem irruit. Acerrimum proelium vario certamine commissum est. Dum vero fossam, quam contra hostem multorum pedum longitudine sieri iusserat, Namursius transire conabatur, ignea glande percussus concidit; quae res maxime suos perterruit. In eadem fossa, Condeius occisus; et Helvetiorum caedes subsequuta est, qui ad unum interfecti hastis fuerunt. Quamobrem Galli ad fugam compulsi, et multi benesicio noctis huc illuc dilapsi ad abdita locorum secesserunt, ceteris aut captis aut occisis. Allegrius Neapolim, inde Caietam se contulit. Arsius Canusium petiit. Hispani hostium castra diripiunt, iisdemque mensis, quas Galli sibi paraverant', ovantes accumbunt, quodque noctis supererat corporibus reficiendis somno transigunt, Consalvus misericordia permotus mortuos sepeliendos curat. Namursio iusta persolvit, et ad Barlettam perducto marmoreum sepulcrum ponit. Ea victoria perterriti rebelles in Apulia ab Gallis illico defecerunt, excepto Traiano Caracciolo Melphii principe, qui inani fretus augurio; Gallos victores fore existimaverst; quem paullo post obsessum, Consalvus in deditionem accepit. In Calabria item memorabile proelium commissum est. Ad eius provinciae littora appulerat Petrus Portocarrera, qui cum clecto milite et equite, subsidio Hispanis missus fuerat: febri tamen correptus apud Rhegium occubuit. Eo mortuo, Ferdinandum Andradam Villalbae comitem, ei muneri praesecerunt, adscitis fortissimis viris Emmanuele Benavida, Hugone Gardona, Arnaldo Alphonso Caravaialo, Alverado Consalvo Davalo, Antonio Leva, Figaroa, pluribusque aliis ducibus, qui egregiam in eo bello operam navarunt.
  - 14. Cum Andrada ad Seminariam copias perduxisset, Obegninus ad Terram novam constiterat, fastuque superbo elatus hostem nihili faciens, per praeconem ad pugnam lacessivit.

Non renuit Andrada; sed in posterum diem proelium differt. Locus pugnae electus ad Petracem flumen, ubi planities explicandis copiis opportuna, in qua Obegninus a Ferdinando ictus fuerat. Cum uterque instructa agmina produxisset, pertinaci vincendi studio manus conserendo, celeriter Hispanus, haud absque suorum clade hostem dat in fugam. Allegrium, qui cum Gallorum reliquiis posse hostium impetum sustinere arbitrabatur, Petrus e Pace profligavit; quare Nolam se recepit; reiectusque, Caietam contendit; cum interea Capua et Aversa in Hispanorum potestatem venissent. Atque ita devictis hostibus, Consalvus Neapolim proficiscens, ad Fureas Caudinas constitit. Cumque Neapolitanos per litteras monuisset, ut Aragoniis faverent, quorum antiquitus in fide fuissent, atque Gallos ex urbe expellèrent; meliore conditione, atque imperio aequiore se usuros non nescirent; curaturum se, ut in pristinam libertatem revocentur; quae peterent concessurum, vetera item privilegia consirmaturum; Neapolitani legatos ad eum miserunt, qui ad Acerram illi obviam facti, eius gratiam opemque publice privatimque petiere; quam primum ad urbem accederet, rogarunt; ab omnibus tam cupide expectari, ut eius beneficio non longiorem sibi dolorem relinquendum assererent. Quos Consalvus collaudatos amplexus, egregiam Neapolitanorum virtutem; multarum rerum testimonio cognovisse ait; hono animo sint; quam celerrime copias ad urbis muros subducturum. Responso Consalvi accepto, a nobilibus et popularibus publicis comitils decretum est, ut Consalvo portae aperirentur, et salutem ex Aragoniorum fide quaererent. Cum Consalvus advenit, sua sponte, non hominum industria patuere, incredibili omnium lactitiarum significationibus multitudo effusa Consalvo gratias ingentes agere, Aragoniorum nomen ad caelos extollere, Gallis mala precari. Exceptum intra urbem privati quoque parietes consalutarunt, triumphantem venerati sunt cives, festusque dies adeo celebris effectus est, ut in Capitolium propemodum suum Caesarem, vocibus, aulacis, frondidus, matronaram procerumque comitatu sustulerint.

15. Ut primum in urbem ingressus est, ad expugnandum

castrum novum animum adiecit, ubi Galli se munierant. Mu--nitissima arcium orbis terrarum haec est. Alluitur ad meridiem Tyrrheno mari, ingenti fossa ad occidentem ambitur, ceteroqui turris sancti Vincentii, veluti firmissimum propugnaculum, omnes ad arcem aditus tuetur. Altissimis quinque turribus opera daedalea continetur, novos muros Aragonii circumduxerunt; quamobrem nova arx appellata est (cum Carolus primus cam multo ante condiderit) crassitie murorum impenetrabilis, fabricae ornamentis insignis, aedium magnitudine praeclara, tum in primis regum memoria, qui nuptias magnificentissimas, apparatissimos ludos, cunctaque admirabilia, quae in regiis familiis excogitari possunt, ibi celebrarunt. Quantum voluptatis victoribus Gallis omni deliciarum genere arx attulerat, tantum doloris et moestitiae nunc victis comparavit. Consalvus undique circumsessos tanta alacritate aggressus est, ut sublata quoque spe iis, qui e turri sancti Vincentii assiduis tormentorum ictibus aditum ei prohibebant, et collocatis bombardis ad radices sancti Erasmi, opera Petri Navarri, qui etiam cuniculis suffossis magnam murorum partem cum Gallorum nece subruerat, cedentes deditione facta, lapsi omni auxilio discesserint, et fugae similis discessus visus fuerit. Quare nequiequam Ianuensium classis subsidio iis venit; quam licet hispana classis ad Inarimem infestam haberet, tamen Constantiae Davalae virtute a Federico ibi relictae, magni animi et amoris in Aragonios feminae, inde expulsa est. Receptis igitur arce nova, et castro Lucullano, nullum tempus intermisit Consalvus, quin Caietam peteret, quo Gallorum reliquiae confugerant.

16. Ante quam illuc perveniret, Montis Casini arcem aggreditur, quam Galli tenebant, atque foedis moribus stabulum ferme reddiderant; qui obsessi, ita convenerunt, si ad certam diem sui subsidio non venirent, imperata facturos, atque ita acceptis obsidibus, ad Fregellas castra ponit. Arcem Gulielmam obtinet, coniectis in fugam Gallis, qui praesidio crant. Mox Caietam petit, urbem vi militum, muris validissimis, et loci natura communitam; dumque suburbio diripiendo milites vacarent, Didacus Cardona occisus est. Sed no-

vo Gallorum auxilio succedente, qui suis praesto essent, Consalvus ad Castellonem consedit. Rebellantem Arcem Gulielmam Navarrus compescuit et domuit. Interea, quod Gallorum rex de regno neapolitano recuperando desperaret, quodque eos, qui Caietae erant, non posse Hispanorum impetum sustincre animadverteret, multarum gentium maximo exercitu coacto, Tramolia, Francisco Gonzaga, et Antonio Basseo ducibus, denuo rem difficilem tentavit. Consalvus cum rescivisset hostem adventare, a Castellone ad Montem Casinum castra movit, ubi Gallos perfidiae reos internecioni tradidit. Novis item ducibus pugnandi potestatem fecit. At Gallus, qui ire Neapolim cogitabat, a pugna abstinuit, Fundos petiit, et ad Liris ripas se communivit. Consalvus cos insequutus, in altera fluminis parte castris positis, munitionibus praecrat, militibus augebat animos, certam victoriam pollicebatur. Interea alter alteri bombardis infestus erat. Tandem facto ponte, flumen traiecit cum Albiano, qui subsidio venerat, ceterisque quos vincendi cupiditas incesserat: utrimque acerrime manus consertae sunt; sed ad Hispanos non incruenta victoria inclinavit. Galli qui reliqui fuerant, Formias se receperunt. Consalvus celeriter illuc accurrit, Formias circumsidet, hostemque obtruneat, capit, fugat. Deinde Caietam advolans, in Aragoniorum potestatem redegit. Totque rebus praeclare gestis militiae, regno administrando domi incubuit; atque eam praefecturam datis litteris rex hispanus ipsi confirmavit.

17. Bellicis rebus compositis, rei publicae et civium commodis consulere coepit, conventuque publico habito, Neapolitani multa petierunt, quae se exsecuturum promiserat iam tum tum eorum fidem expertus fuerat; quibus libentissime annuit, ut eorum voluntatem constanti fide retineret. Petierunt itaque, ut pecuniam quam ob subveniendum bellorum necessitatibus a plerisque acceperat, illico restituendam curaret. Ut beneficia quae in regno possidentur, in regnicolas conferret. Creditoribus eorum, qui in Galliam se contulerant, eorumdem bonis atque fortunis satisfieret. Perpetuis moeniis urbem communicet. Quaecumque privilegia a regibus accepissent, confirmaret. In iurisdictionem atque oppidorum possessionem re-

stituerentur. De bonorum possessione, quae a rebeliibus coëmissent, non deturbarentur. Quas immunitates Carolus et Ludovicus reges concesserant, quae ipsorum immunitatibus contrariae essent, revocaret. Viros neapolitanae ditionis, nemini concederet. Eos qui ex Hispania discesserint, inquisitionis metu, libere Neapoli commorari permitteret. Nihil damni paterentur corum bona, qui Neapoli discedere voluissent. Neapolitanos, qui vel iure belli captivi ducti fuerant, liberaret. Eorum fortunas, qui ad Gallos desicientes, ad sidem redire voluerint, integras servari luberet. Ubicumque Neapolitanos a vectigalibus esse immunes, et ubicumque mercaturam eosdem exercere sineret. Boni denarii (sic vocant) vectigal integrum Neapolitanis concederet, veluti a regina Iohanna, et Federico concessum fuerat. Solvendam pecuniam, quam reges Aragonii deberent, curaret. Decurionibus integra suae iurisdictionis possessio remaneat; eisdem cives in neapolitanam civitatem aggregare liceat. Magistratus neapolitani, in Neapolitanos erogentur. Militum hospitio non adhibeantur. Novas solutiones ablegandas. Vicariae imperium in sontes coërceatur, quos indicta causa quaestioni non adhibeat. Neapolitanis creditoribus, debitorum mora non concedatur. Magistratus, in suis tribunalibus, non alibi congregentur. Annonae causa, cunctis ex toto regno, quod voluerint extrahere liceat. Gymnasia publica, regis pecunia sustententur. Nullo pacto, mulierum dotes pauperiem faciant. Sportulas atque tricesimas magistratus non exigant. Qui navigia exaedificarit, vectigalibus non subiiciatur. Pauperibus, qui in vinculis detinentur, ex regis aerario praebeatur victus. Magistratus accusentur de repetundis. Artis sericae et lanificii privilegia confirmentur.

18. Quicquid Galli praeceperant, antiquavit. Magistratus ab ipsis eiectos revocavit, Antonium Ianuarium viceprotonotarium, Iohannem Baptistam Brancacium, Carolum de Rogerio, Antonium rhaudensem, Antonium Palmerium, Iohannem Aloisium Antaldum, Matthaeum de Afflicto, Iohannem Thomam Ianuarium. Castri novi portae aureae propugnaculum addidit, ut difficultates, quas ipse in ea oppugnatione expertus fuerat, augeret. Gentilia ipsius stemmata, ibi apposita cernuntur.

# RAIMUNDUS DE CARDONA.

1. Johanni Aragonio anno 'M'D'LXIX' successor datus est in praefectura neapolitana Raimundus de Cardona, laletanus genere, vir solerti et gravi ingenio, qui aestuantem armis rem publicam italam reperit, dum Iulius II. Pont. max. quo non maior alter, ingenti magnarum rerum spiritu, romanae ecclesiae auctoritatem tueri, eiusdem rem imperio atque divitiis (ut par erat) augere conabatur; maximorum regum hispani, galli, et angli pectora bellorum ardoribus flagrarent; Veneti, Florentini, Bononienses, Ferrarienses, Mediolanenses, tota denique Italia, Helvetia, Germania in motu essent; foederatorum arma timerentur; hostium reditus esset formidandus. Dum, inquam, de concilio lateranensi celebrando ageretur, Pisanis atque Florentinis fuisset interdictum, de concilio pisano Mediolanum transferendo cogitaretur, contra Etruriam arma caperentur, cunctaque rigerent ferro, arderent flamma, nihilque cerneretur tutum; haec, inquam, proregem terruisse existimandum est, licet attollere animos visus fuerit, quum delectis XIII. milibus gravis, 'VII' levis armaturae hominibus, peditum vero viginti tribus milibus, summam belli a foederatis accepit. In eo foedere cum ceteris quoque italis Pontificis animum consentientem habuit, qui Bononiam, aliasque urbes, quae apostolicae Sedis dominio debebantur, restituendas, contradictores vero ex Italia potentibus armis expellendos, censebat. Aegre vero tulit ecclesiae turbines, cum Cardinales s. Crucis, Macloviensem, Baiosam, Consentinum, et s. Severini, dignitate privatos, Sedis apostolicae hostes publicavit. Quare nihil praeter quam arma cogitans, Hispanorum adventum anxie expectabat, quos inflammabat, ut in Florentinos moverent, Mediceos in pristinum locum restituerent, et Petrum Soderinum supplicio afficerent, cuius monitu Florentini a Gallo rege discedere nolucrant.

2. Probabat Pandulphi Petrucii consilium, qui ab Etruriae finibus bellum arcebat, ut Bononiam aggrederentur, censebat-que Florentinos ferre non debere, ut Galli in eorum ditione permanerent. Dumque ab Aragonii regis legato de pace cum Pon-

tifice ageretur, Cardinales qui pisanum concilium instituerant. ultra Apenninum iter habebant, adiunctis sibi ter centum equitibus, quibus praecrat Odettus Fuxius, Lautrechi regulus, concilii custos ab iis creatus; quos Florentini intra urbem reciperc noluerunt, ne videretur Etruria bellorum domicilium sieri, suadentes uti Pisas commodiorem et tutiorem locum sibi deligerent, cum tamen Lucam se contulerint, hac de caussa a Pontifice excommunicatam. Aestuabat Cardona inter regum Galli, Catholici, Caesaris, et Venetorum consilia; multa vero ex iis addiscebat ad bellum bene gerendum. Gastonis Fuxii, eximii ducis, hispaniae reginae fratris, virtutem expertus est. Palissae motus, et Helvetiorum ordines observavit. Petri Navarri ingenium plurimi fecit, qui primis tumultibus, ad Bastiam praesidio relicto, cum primum se Cardonae adiunxit, occasionem Alphonso Estensi, Ferrariae duci, dedit, ut in eam impetu facto, magnam oppidanis atque praesidiario militi cladem afferret. Ad Forum Cornelii convenit exercitus Hispanorum atque Pontificis, qui et virtute et militum numero plurimum poterat. Cum praeterea proceres neapolitani Cardonae se coniunxissent, inter quos Fabricius Columna numerabatur, absente Prospero, qui proregi neapolitano se nolle sublicere dixit. Pontificii aderant 'M' Antonius Columna, Iohannes Vitellius, Malatesta Balionus, alii fama et militari peritia illustres, quibus Cardinalis Mediceus praeerat, mortuo Termularum duce ad civitatem Castellanam, quem Pontifex imperatorem summum elegerat. Aberat quoque Urbini dux, qui eadem de causa, qua Prosper, sub proregis imperio esse recusabat.

3. Toto exercitu coacto, Bononiae obsidionem parabant, ne otio tabescerent; coque profecti ad Idicem flumen castra posuere. Mox occupatis monte et via, quae Bononiam ducit, ut res frumentaria sibi commode posset supportari, Cardona ad urbis muros copias subducendas iussit; dum Fabricius Columna ad pontem Rheni constituto primo agmine, Gallos arceret, si forte Bononiensibus opem ferrent; utque montes tenerent, s. Michaëlis monasterium, quod urbi imminet, et templum s. Mariae altiori loco positum occuparunt. Quod

vero a Gastone duo milia germanorum peditum et ducenti equites cum Odetto duce, Bononiensibus subsidio missa fuerant, et segniter nimis in oppugnatione Hispani se gerebant, obsessi obfirmatis animis, omnem spem salutis in corum auxilio collocarunt. Dumque multa in consultationem adducerentur, Cardona probavit Navarri consilium, qui suadebat, ut parato commeatu quinque dierum, et munito divo Michaële, omnem exercitum ad eam urbis partem transducerent, quam defensores deseruerant, propterea quod arbitrabantur nunquam fore, ut inde hostis cos aggrederetur, atque ita facile urbe potituros. Idque cum ad aliorum aures pervenisset, rejecto consilio, commendabant, ut primum agmen pluribus militibus implement, atque ad radices montis inter Saragoriae et s. Felicis portas considerent, valloque et vineis castra munirent, dum in ea parte manus consererent, quae validis muris careret. At very omnes tandem in eam sententiam iverunt, ut ex eo loco irruerent, quo castrametati fuerant. Sed cum tormenta prope ipsa moenia collocassent, de Fuxii adventu commoniti, ultro ad ipsum progredi deliberarunt, ne propius accedere ipsi licerct. Repugnabant plerique, qui pro comperto habebant, plurium damni fuisse accepturos, si recipiendis tormentis, quae posucrant, voluissent immorari. Itaque inter has difficultates detestabantur rerum tarditatem, illudque in primis faciendum suadebant, ut quam celerrime hostem invaderent. At quoniam rem differri legatus animadvertebat, Cardonam suspectum habere coepit: nec aberant querimoniae, non debuisse eum ab incepto desistere, a Pontisce crebros nuncios accipere, quibus ad rem expediendam illum hortabatur; non decere vana spe eundem fallere. At Cardona aiebat, noile se in eo bello ita gerere, ut cum maturandum esset, si secus faceret, orbi clades inferatur; cum praesertim consueverint Pontifices et respublicae celeri consilio ad bella inflammari; tum illico sumptus et molestiarum pertaesos, cadem ad libitum solvere, et detestari. Quare legatus ducum experientiae se committat, caque probet, quae ab corum prudentia et virtute debent expectari. Et Navarri sententiam sequutus, qui

triduum deliberando poscebat, ea comparare instituit quae maxime Bononiae expugnandae convenirent.

- 4. Interea Fuxius multa oppida, quae in agro bouoniensí erant, in fidem accepit, eratque ad Finalem, ubi conscriptos milites expectabat. Ideo Cardona non cunctandum ratus, collocatis tormentis, cuniculis a Navarro suffossis, in primum castrorum locum deductis copiis, impetu facto, maximam partem muri diruit, turrim quae portam tuebatur deiecit, subitoque facti pontes, repletae fossae, quae omnia facilem aditum in urbem fecerunt; quare Galli, qui ibi erant, suppetias a Fuxio petierunt. Is misso equite et pedite effecit ut crederent, non ulterius se progressurum. Nulla tamen a cuniculis accepta clade, cum Bononiam satis firmam esse crederet, Brixiam cogitabat, ut veneto exercitui se opponeret. Ah ea tamen sententia revocarunt ii, qui Bononiae erant, a quibus et maiora pericula demonstrabantur, et certa victoria promittebatur, si cum exercitu in urbem fuisset ingressus. Itaque instructa acie quindecim milium Germanorum, VIII Gallorum, et Italorum mille ter centum equitum, licet saevissima ventorum et nivium tempestate debuissent perterreri, deceptis ceteroqui rerum vigilantissimis observatoribus, Bononiam introiverunt. Utque celeritatem, qua utebatur in huiusmodi negotiis ostentaret, illico signa contulisset, nisi ab Ivone Allegrio esset revocatus, qui fessis ex itinere militibus prius consulendum dixit. Cardona, cum a graeco quodam milite cuncta rescisset, proxima nocte post 'XIX' diem, quo Bononiam obsederat, castra movit, et ad Forum Cornelii pervenit. Castra, et rem frumentariam Galli diripuerunt; quorum equites multa damna intulissent, nisi a Malatesta Balliono, qui extremum agmen ducebat, fuissent repulsi. Victis tandem Hispanis, Fuxius eo celebrior habitus est, quod proregem depulit, Iohannem Paulum Ballionum profligavit, Brixiam recuperavit, hominumque tantam caedem fecit, quanta nunquam in Italia memoratur.
- 5. Inde in foederatos, qui se in agro bononiensi communiverant, exercitum duxit, iubente gallo rege, qui angli regis, atque Pontificis motus timebat, cum praesertim nihil certi a

Florentinis clicere potuisset, apud quos continenter Cardonae orator fuerat, quem iidem ad Catholicum miserant, quod magna ex parte ad suspicionem vergebat. Itaque magnis instructus copiis Hispanos invasit. Cardona vero, qui regis mandata acceperat, ut cunctando rem differret (sperabat enim Gallos ex Italia discessuros, cum in eos anglus rex arma pararet) a pugna abstinuit; sed non longius ab hoste abesse decrevit, ne aut Flaminiam vastarent, aut Romam peterent; atque ita, vel natura munitis locis interdum castra ponebat, interdum vero recipiebat se, ut non vulgi rumoribus sed victoriis laudem sibi compararet, positisque a Gallo castris ad Medicinam, et castrum Guelfum, ipse ad Forum Cornelii ivit; deinde ad Castrum bononiense, dum Gallus ad Bubanum, Bagnaram, et vieina oppida exercitum misisset. Postridie ad campum Muccanum consedit, occupatis a Fuxio eodem die castro Solarolo, Cotiniola, et Granarolo. Sed iis itineribus uterque exercitus incedebat quasi signa signis collaturus; alter tamen hostem ad necessariam pugnam provocare nitebatur; alter abstinebat proelio, ut numero inferior, loci tamen conditione superior cognosceretur.

6. Dum ea gererentur, Fuxius ad committendum proclium a rege compellebatur, cum Veneti ob brixianam cladem fracti viribus, cum Pontifice et Catholico foedus iniissent. Commodius vero arbitrabatur contra Ravennam arma ferre, ad quam tuendam 'M' Antonius Columna a Cardona missus fuerat, reliquo exercitu ad Faventiam consistente, ubi cum Fuxio grave proelium est commissum. Is vero eodem tempore castrum Roscium cepit diripuitque. Hinc Ravennam iter arripuit, atque inter duo flumina, quibus urbs alluitur, castris factis, proxima nocte iacto ponte, magna copiarum parte transmissa, commeatu interclusus, propterea quod Veneti ostium Padi immersis navigiis oppleverant, ne Ferrarienses frumentum suppeditarent, pugnandum esse statuit, admotisque scalis, milites conscendere iussit. At Ravennates, tum propriis viribus, tum Columnae virtute et consilio, nec labori nec periculo cedentes, hostem repulerunt; qui amissa spe vincendi, et perculsus timore bellici tormenti quod in aggere positum, crebris ictibus plurimum detrimenti intulerat, ad castra se recepit. Postero die non sub muris, sed cum hoste confligendum duxit.

7. Cum igitur Hispani praeter expectationem haud procul Ravenna se communissent, et Fuxius, iacto ad Bedesim ponte, albente caelo, in corum conspectum venisset, ulterius progressi, ex altera fluminis parte ordines constituere, quibus pracerant Fabricius Columna, Padulae marchio, Cardinalis Mediceus, · Caravaialus, Ferdinandus Davalus, Petrus Navarrus, qui expectantes ludibrio fere Gallos habebant; tanta inerat animis virtus, et pugnandi cupiditas! At quoniam hostis vado flumen transibat, nec in eum irruere opportunum Navarrus existimabat, quod omnino Fabricius faciundum clamabat, imprudenter nimis a Cardona factum duxerunt, qui transitum infestis hostibus permittere voluerit. Cumque inter vallum, et fossam continerentur, et neuter manus conserere auderet, Ferrariae dux tormentis bellicis Gallos iuvit, quibus multum damni equitibus illatum est, quod pedites pertulissent, nisi Navarrus iussisset ut proni ad terram procumberent. Quibus effectum est, ut in Cardonam Fabricius iratus inveheretur, moneretque uti agmina in aciem produceret, nollet exercitum bombardarum ictibus absumi, non esse uni Navarro committendam regis dignitatem, Italiae salutem, tot praeclarorum militum virtutem: atque his dictis, extra vallum cum suis equitibus prodiit; omnisque equitatus aemulatione ductus, ita acriter cum Germanis, quos primos nacti fuerant, proeliati sunt, ut ea memorabilis pugna Italiam illustrarit. Tandem vero, ad Gallos victoria inclinavit. Fabricius ab Estensi captus. Capti Ferdinandus Davalus, Pontificis legatus, et Padulae marchio. Multi praeterea desiderati sunt. Cardona, Caravaialus, et Antonius de Leva fugae se commiserunt. Fuxius, qui fugientes Hispanos insequebatur, circumventus, atque ex equo deiectus, hasta percussus occubuit; qui iuvenilibus annis, trium mensium spatio, ferox animo, celerque consilio, tot insignes victorias reportaverat. Odettus quoque vulneribus confossus est, sed Ferrariae convaluit. Ad decem milia hominum in ea pugna caesa fuisse traditur, inter quos fortissimi milites Ivo Allegrius, Raphael de Pazzis, Iacob gallus, Molardus aquitanus. Cardona a suis qui profugerant, Anconam perductus est, qui si în sua sententia permansisset, aliorum praecipitem audaciam frenasset. Ravennates victoribus se dediderunt; italico vero nomini infensi Germani, et Aquitani, nulla civium habita ratione, suorum cladis memores, crudeliter eos necarunt, et onni contumelia affecerunt. M. Antonius Columna arcem deseruit; oppida, quae circum erant, în potestatem legati concilii pisani venerunt.

8. Inter haec dum Cardinales Pontifici pacem suadebant, Catholicus, et Veneti Cardonam ad arma hortabantur, adiuvante Francisco Maria Urbini duce, qui ducentis equitibus, et quatuor peditum milibus suam operam navaturum pollicebatur; favere tamen fortuna visa est in co perturbato rerum statu: nam Palissa in Nortmandiam vocatus, in Flaminia relieto praesidio, discessit. Pontifex concilium lateranense sollemni pompa coëgit; eoque fortunatior habitus est, quod cum Gallus iterum Palissam in Italiam immitteret, ut Romam praesertim aggrederetur, ideoque Pontifex malorum turbinem in sui perniciem ingruere intelligeret, subito furor ille restinctus est. Cardona Hispanos a clade superstites, quibuscum Neapolim se receperat, simul undique contrahebat, ut in Galliam cisalpinam exercitum duceret. Negabant vero Pontifex, et Veneti stipendia, quae foederis iure non esse petenda dicebant, quoniam Galli iam ex Italia discesserant; Cardona vero, iure illa deberi aiebat, cum Galli adhuc Brixiam, Cremam, aliasque arces in sua fide retinerent. Qua de re cum item quereretur Caesar, episcopum Gurgensem misit, qui non modo a Florentinis pecuniam extorqueret, sed etiam cum Cardona, ceterisque foederatorum ducibus Mantuam peteret. Pontifex, ut et dignitati et ditioni suae consuleret, per Laurentium Pavium, qui postea Cardinalis tituli ss. Quatuor electus est, Cardonam convenit, et de foederi se adiungendo, tum de solvenda pecunia egit; cum interim perductis ad Bononiam copiis Cardona, omni pecuniae auxilio destitutus, eo redactus est, ut seditiosos milites metueret, qui necem ci minitabantur; factisque rem probassent, nisi parte stipendiorum collata, furentes homines pacasset.

9. Multis consillis cum Gurgense agitatis, contra Florentinos arma ceperunt. Víxque ad corum agrum pervenerant, cum factus obviam rei publicae legatus, ita loquutus est: Florentinorum observantiam in regem catholicum omnibus esse perspectam; quae proximo bello gesserint, ipsi Cardonae comperta esse; omnia praeterea sperare posse, si eos in suam amicitiam recepisset. Diceret ipse tandem, quaenam a Florentinis exposceret, pro viribus se obtemperaturos. Cui Cardona respondit: suas se copias illuc perduxisse, non solum, ut sui regis votis satisfaceret, sed etiam ut cum foederatis salutis commodo provideret, quae in discrimen posita videbatur, dum Soderinus in eo populari magistratu vigeret, nec a gallo rege desiceret; quam ob rem in omnium invidiam atque suspicionem esset adductus. Itaque, ut suspicio absit, atque regi catholico mos geratur, abdicet Soderinus se magistratu, illudque administrationis genus in florentina civitate revocetur, quo optime constitutam rem publicam cives laudent, foederati quiescant, probet Italia, Medicci praeterea in pristinos honores restituantur. Florentini Hispanorum adventu perterriti, Pontificis minis perculsi, dissidiorum inter cives non ignari, quos novarum rerum cupiditate maxime teneri sciebant, nullis copiis instructi, ducibus destituti, ad pacem inclinabant, quam ut quibusvis artibus Pontificis animo insinuarent, ad Cardinalem volaterranum scripscrunt. Mandata retulit Cardinalis, Pontifex vero respondit: bellum illud nihil ad se pertinere, cum invitus ad foedus descenderit, ne in se ipsum arma provocaret. Cardona quindecim milibus passuum Florentia cum castris aberat, civibusque per nuncium significavit, foederatos nolle ditionem atque libertatem corum perturbare, aut rem publicam de suo statu deiicere; tantum postulare, ut expellatur Soderinus, et restituantur Medicei. Sic et alienatos animos conciliatum iri; hos vero non tyrannidem, sed communem omnium fortunam amplexuros.

10. In varias sententias itum est. Alii dixerunt, non debere unius commodum, omnium saluti et commodis anteferri, eoque magis quod foederatorum viribus obsistere non valerent, nec aliunde auxilium expectarent: alii vero nihil minus esse

credendum, quam in unum Soderinum hoc bellum intendi, et Mediceos veluti privatos cives Florentiae esse futuros: id consilii foederatos cepisse, ut eodem tempore eiecto Soderino, et civitas suo principe careret, et introductis Mediceis, protrita libertate, cuncta eorum arbitrio subiicerentur. In ea sentiarum opinionumque varietate, Soderinus habita concione, populum ad arma concitavit, quibus rei publicae libertatem tuerentur. Cardona ad Barberinum Iustrato exercitu, Pratum venit, percussisque muris nihil profecit, firmo praesidio, quod inerat, obsistente. Quod autem res frumentaria defecerat, et omnem eius potiundae spem abiecisset (nam hostis omnem messem, quam secuerat, in munitissima loca transvexerat) de pace cum Florentinis egit, quam cum consulto Soderinus produceret, alia ex parte Pratum aggressus, omni supplicio oppidanos affecit (1), a mulieribus vero abstinendum severissime edixit. Horum exemplo, absque mora Pistorienses Cardonam frumento iuvarunt. Soderinum metu perterritum, anxium animo, Victorius, et Albizus factiosi iuvenes, qui paulo ante de eo ciiciendo coniuraverant, palatium ingressi, de omni ope desperantem nacti, minis et persuasionibus effecerunt, ut abiecto magistratu fugam capesseret, servatusque in Victorii domo, sequenti nocte per agrum senensem, et anconitanum, mari transmisso Epidauri se abdidit. Florentini cum Cardona ita convenere, ut soluta regi, et gurgensi episcopo pecunia, quam rex Romanorum poposcerat, ab ditione florentina abiret, ipsique inter foederatos reciperentur. Discessit Cardona; et belli securi a cervicibus repulsa, Florentini ad novum administrationis genus animum addixerunt; corum tamen libertas a Iuliano Mediceo armis est occupata: et quia Pontifex animo erat abalienato ab Estensi, Catholicus Cardonae commisit, ne rem publicam florentinam in ea re perturbaret.

- 11. Compositis deinde rebus florentinis, Brixiam petiit, quam Veneti obsidebant, et quam Obegninus Gallorum dux,
- (1) Pratensis huius calamitatis lugubrem historiam nuper slorentinis typis vulgatam habemus. Razzius autem in vita Petri Soderini p. 79. sic breviter concludit: morirono non combattendo, ma fuggendo o raccomandandosi, più di due mila nomini.

qui praesidio ibi erat, Cardonae potius tradere statuerat; cumque sibi tradendam Gurgensis contenderet, Cardona ad foederatos illam pertinere dixit. Cumque de inferendo bello Ferrariensibus Pontifex consilium iniret, et multa de Parma, Rhegio, Placentia, Crema, Bergomo, Vicetia deliberarentur, Maximilianus Sfortia, iubente Caesare, Mediolanum ingressurus, Cardonam Cremonae expectavit. Cum eo ventum esset ad constitutam diem, coorta discordia est inter cos num claves a Cardona, an vero a Cardinali Sedunensi, qui principem locum in Helvetiis habebat, tradendae forent. Cessit tandem Cardona, cumque honorem Cardinali detulit. Quoniam vero Catholicus Pontifici morem gerere conabatur, Cardonae imperavit ut Ferrariam copias duceret; cumque ad Arcem Trecii pervenisset, oppidani sese illi dediderunt. Mortuoque Iulio pontifice, Placentiam et Parmam in Mediolanensium sidem restituit: atque interea Estensis Flaminiae civitatibus recuperatis, Rhegium nemine obsistente obtinuit, dum inter Rhegium, et Placentiam Cardona cum suis esset. Variis tunc tumultibus intercedentibus, furente Gallo, foederatis hinc inde nutantibus, Hispanus desiciente pecunia vix se poterat sustentare; licet advenienti Tramoliae occursurum se polliceretur, ut Pontifici rem gratam faceret; suisque e parmensi agro evocatis, ad Trebiae ripas ita se gerebat, ut crederent a Catholico fuisse monitum, ne gallo regi esset impedimento, nisi animadverteret ceteros foederatos enixe\_Mediolanum defendére. Secus, nec regem provocaret, et exercitum Neapolim transduceret. Accersitis itaque ils militibus, qui Alexandriae sub Piscarii praesidio erant, Gallo duci consilium communicavit: et itineri iam se committere parabat, quod dum lentius exsequitur, Helvetii, quorum praecipua cura defendendi Mediolani erat, magna militum manu praemissa, iter eiusdem aeque impediebant. Is simulans nolle discedere, quippe contra Gallos cum ipsis profecturus, Prosperum Columnam misit, qui eos moneret, ut suas copias ad Trebiam cum Hispanis coniungerent. Helvetii autem, qui non ex sincero animo ea proficisci intelligebant, responderunt, illud unum satis se perspectum habere, nolle ipsum cum Gallis pugnare, sed tuto

terga vertere: ceteroquin Helvetiorum virtutem bello sustinendo satis esse idoneam.

- 12. Procedentibus in Italiam Gallis, ad Cardonam profectionem parantem Mediolanenses legatos miserunt, excusantes se, quod ad Gallos accesserint; verebantur enim ne omnium salutem atque fortunas in discrimen revocarent. Eaque legatione liberter accepta, castra movit in neapolitanum regnum discessurus. At vix itineri se commiserat, cum acceptis a Pontifice litteris, conversis signis ex eodem loco se ad Trebiam contulit: recuperatis enim intra cos dies Parma et Placentia, Pontifex ad Mediolanum animum adiccerat. Cardonae reditu, et aliorum Helvetiorum adventu Mediolanenses commoti, lentiores in ea deliberatione fuisse maluissent; dicebantque se Sfortiae dominium subituros, cum se Hispani Helvetiis coniungerent. Quamobrem Cardona, ut ca spe illos retineret, iacto super Eridanum ponte, multa se conaturum ostendebat; nunquam vero exercitum transducere ausus est, propterea quod verebatur ne a Gallis et Venetis intercluderetur, qui nuper occupata Cremona, et vadato flumine, propius adesse nunciabantur. Et venit Bartholomaeus Albianus veneti exercitus imperator, ut Hispanis transitum impediret; cum interim a Cardona contra Fliscos et Adornos dux Genuae auxilium peteret, quod cum tempore idoneo impetrare non potuisset, de Zacharia ducis fratre victores supplicium sumpserunt, equina cauda per urbem ignominiose raptato. Postmodum expulsis Genua Iano et Octaviano Fregosiis, quorum uterque ad principatum aspirabat, Cardona Octavianum ad supremum illum magistratum evexit, dato praesidio ter milium peditum cum ductore Piscario; quos cum formidarent Adorni, qui viribus impares erant, Genua excesserunt. Amisit tamen Cardona ad Liniacum suos, qui ad arcis custodiam relicti fuerant, ab Albiano aut captos aut trucidatos.
- 13. Pacata Genua, veritus ne Veronenses intra urbem Venetos reciperent, ut suis qui aderant opem ferret, fluvium ponte iunxit, exercitum traiecit, Bergomum, Brixiam in deditionem accepit, Piscariam vi captam diripuit, nobilemque illam Venetorum arcem clade effecit. Albianus de eius adventu cer-

tior factus, coactis undique suis copiis, ad Arborem se recepit. Cardona cum Germanis se coniunxit, et recuperato Liniaco, ad Montagnanam se contulit; et dum muniendis Patavio et Tarvisio, et Pontifex antiquando concilio operam navarent, ipse Gurgensem expectabat, quocum de rebus agendis consilium caperet: illudque eodem tempore aegerrime tulit, quod quaestor qui Bergomi erat tributum exacturus, a Rentii de Cero militibus una cum exacta pecunia captus fuit, et Bernardinus Caravaialus Patavii proxima loca exploraturus, in Venetos incidit, et in vincula est coniectus. Multis rebus in consultatione positis de obsidendo Patavio, Gurgensis Hispanos ad eam rem vehementer hortabatur, ea enim una civitate occupata, aliarum urbium recuperandarum spes adimebatur. Inficias ibat Cardona, quem ab eo facinore urbs ampla, plena civibus, defensoribus munita, munimentis omnibus fere inexpugnabilis deterrebat. Vicit Gurgensis, qui renuentem proregem accusabat, quasi rei militaris imperitum, et inconstantem; nam crebro ad Caesarem idem scripserat, se facillime ea urbe esse potiturum. Tandem in dies crebrescentibus querelis, nulla spe reliqua eius obtinendae, decimo octavo post obsidionem die, a patavinis moeniis ad Vicetiam castra moverunt.

14. Ad Pontem Vicum Antonius de Leva missus, Venetos qui praesidio erant, deditionem facere coëgit. Bascianum et Marosticum aliquot Hispanorum cohortes, quas ductabat Prosper Columna, ceperunt. Ad extremum deficiente commeatu, imminentibus ceteris belli molestiis, Gurgensis Veronam cum Germanis, Cardona ad Arborem infensis animis iverunt. Is vero castramentatus in agro brixiano, Cremam quae trans Mincium flumen in Venetorum potestate erat, aggredi cogitabat; nihilominus re frumentaria destitutus, Bovolentam militum praedae permisit. Tum contradicente Prospero Columna, acta praeda omnem regionem circa Venetias urendo, ad ipsam urbem properabat, quamvis Albianus celeriter vadato flumine, maximo conatu hostem impedire conaretur. Sed enim paludes montiumque angustias nactus, inter quas difficili itinere esset eundum, Veronam pedem retulit. Tunc Albianus,

suadente Loretano, quasi fugientes insequutus, nolle se certam victoriam negligere aiebat, quando Cardona non incertam belli fortunam periclitari, sed certam salutem sperare voluisset: nullaque laus Prospero tributa fuit, qui initium pugnandi fecit; nulla item Piscario, qui aemulus Columnae videri studebat: etenim adorti Venetos, mox fugae se mandarunt, relictis castris et impedimentis, fortissimis ducibus desideratis, multis aquarum vortice submersis, cum aut lubrica saxa vestigium fallerent, aut milites rapidior unda subduceret. Haec illa memorabilis clades est ad Vicetiam. Eo proelio commisso, de paciscendo actum est a Gurgensi apud Pontificem; foedusque ictum est, cuius conditiones a Cardona non servatas inde patet, quod post victoriam a praeda non abstinuit; nec Caesarem bono animo annuisse censebant; nec Venetos, nec Catholicum, qui in rerum varietate, quas petebant, non sibi satisfactum esse demonstrabant.

15. Intercedente inter gallum et anglum reges bello, Cardona militibus Vicetiam munivit, quo eius urbis possessionem retineret. Novoque facto foedere a Pontifice, Catholico, et Caesare, Veneti ratum habere illud noluerunt. Quapropter a Columna et Silvio Savello, aut proeliis aut agrorum vastationibus multas clades acceperunt, licet cos duces male accepisset Rentius de Cero, qui e Crema eruptione facta maximam virtutem in hostes ostentavit. Ad Forum Iulii, multis emergentibus dissidiis, adventu Germanorum, Cardona Alarconem misit, cui cum in itinere renunciatum esset de icto foedere, castra repetiit. Facta pace inter Gallum et Anglum, deminui videbantur Hispanorum vires, et magna ex parte Cardonae exercitum debilitari; quem ut prorsus perfringerent, ac Neapolim proficisci cogerent, Veneti maximam classem exaedificandam curarunt, cui praefectus Andreas Grittus Apuliam invasurus, omnes hispanas copias illuc pertraheret. Sed tamen in ea comparanda classe operam Veneti lusisse videntur; quandoquidem nescio quo casu altum de illo negotio silentium est consecutum. En ob causam Germani, qui Veronae commorabantur, Hispanos in agrum patavinum impulerunt, ut ibi frumenta succiderent; quod cum

nequicquam tentassent , Hispani ad Civitatulam obsidendam tota nocte continenter ierunt, subitoque circumsessam, prima luce vi ceperunt. Albianus acie in planiciem explicata, proeliandi Cardonae potestatem fecit; qui cum se inferiorem intelligeret, proelio abstinuit, et in Rhodiginam peninsulam se recepit; atque ansam Albiano obtulit, ut contempto hoste, multas excursiones ad Veronae usque portas faceret. Quare Cardona veritus ne quid ca urbs detrimenti pateretur, cum omnibus copiis eo accurrit; ceterique Hispani qui Bergomi erant, quos Veneti invaserant, fugam arripuerunt. Extemplo Cardona et Columna in oppidum s. Catharinae irruerunt, eiectoque Rentio, qui par resistendo non erat, loco potiti sunt. Dum haec fierent Cremae et Bergomi, Albianus circumsidere Rhodigium statuit, iactoque super Athesim ponte, in ca parte quae ad Amnilaram vergit, occupata porta a militibus quos vestitu rusticano indutos praemiserat, urbe potitus est, Hispanosque captivos duxit; quae res effecit, ut qui in munitiora provinciae loca se-receperant, Ferrariam lerint. Sed multorum mensium factis induciis cum Venetis, Cardona et Columna Oenipontem in Germaniam ad Imperatorem profecti sunt, de belli negotio acturi.

16. Post eorum e Germania reditum, accepti sunt nuncii Gallos in Italiam adventare, et Palissa celerius opinione Columnam in portu Herculis aggressus, cum pluribus insignibus viris cepit. Tunc Laurentius Mediceus Cardonae suspectus redditus est, qui ex eius litteris interceptis multa cognovit, quae in eius mentem cadere non poterant. Interim vero expectanti quo res mediolanensis tenderet, multa se obtulerunt, quibus coactus est, ut relicto 'M' Antonio Columna ad Veronae praesidium, Placentiam cum expedito milite, paratoque ponte se conferret; ubi cum Laurentio in colloquium venit. Indeque discessit, Albiano petente, Cremam, ut Hispanos retardaret, Gallisque opem ferret. Sed orta inter ipsum, et Rentium discordia, anxius atque anceps, hic missionem a Venetis petiit, et ad Pontificis stipendia se contulit. Ea tempestate Cardinalis Sedunensis cum Helvetiis a Cardona petierunt, ut cum suis copiis Mediolanum properaret, aute quam Gallus co accederet.

Qui inito consilio cum Laurentio deliberarunt, an simul Padum tralicerent, seque cum Helvetiis coniungerent; illudque demum decreverunt, ut munitis Parma et Placentia flumen transmitterent. Quod vero Laurentius arbitrabatur Cardonam nolle exercitum fortunae committere; Cardona item compertum habebat Pontisteem nolle, ut Laurentius exercitum ulterius duceret; cum iam traiicere incepissent, et nox supervenisset, nuncio accepto quod Gallorum manus intra Laudem Pompeiam fuisset admissa, in castra rediere. Ab Helvetiis Mediolanum petentibus acerrime cum Gallis pugnatum est. Ludovicus Mediolanum retinuit. Helvetii pedem retulerunt. Cardona multos dies in castris fuit. Deficiente pecunia, quam mutuam a Laurentio acceperat, Neapolim rediit; quod ab eo libentius factum est, nam inter Pontificem et Gallos iam foedus intercesserat. Cumque Hispanos qui in Sicilia fuerant, continere non potuisset, quominus Pontificis ditionem molestia afficerent, fato demum supremo functus est.

17. Provide in re publica administranda se gessit, multaque statuit quae magistratibus, aut foro, aut regis aerario prodessent. Itaque sancivit, ne syndicis ab universitatibus creatis, ipsae universitates mercedem solverent; quod munus in officiales competentes rejecit. 2. Ut magistratus parerent syndicis; atque ut ex officio hi possent cognoscere. 3. Ut milites, dum militiae addicti sunt, alia officia nequeant exercere. 4. Ut magistratus, durante munere, donis accipiendis abstineant. 5. Poenam graviorum delictorum non esse commutandam. 6. Servanda regni capitula; qua re nihil utilius regno neapolitano accideret, si ca in suo robore permaneret. 7. Receptores delinquentium puniendos. 8. Praesides provinciarum triennio, auditores biennio muneribus suis fungantur 9. Officiales annuam tantum potestatem habeant. 10. Ab habentibus potestatem substituendi, idoneos esse substituendos. 11. Causarum patrocinium regiis magistratibus vetandum, iisdemque ex regio aerario mercedem solvendam. 12. Testium examen coram judice rite faciendum. 13. Die Iovis querelas audiendas in sacro consilio; die vero Saturni quo ad proregem itur, ne iudicibus negotia careant, nunquam Vicariam aliquo saltem

que singulis diebus iudici aut procuratori rerum capitalium significandas. 15. Iubente perceptore, damnatorum nomina singillatim notanda. 16. Suo loco libros obligationum, praeterquam ab actuariis, non esse amovendos; et in eosdem scribarum culpam esse reiiciendam, si quid pravi in libris commissum apparuerit. 17. Nihil ultra debitum esse exigendum. 18. Proventuum syngrapham a perceptore quaestori illico dandam. Multa praeterea constituit, quae optimi principis administrationem hoc etiam tempore commendant.

# PETRUS GIRONUS SENIOR

## OSSUNENSIUM DUX.

1. Petrus Gironus nobilissimo genere, animi praestantia inter omnes hispanos proceres clarus, praefecturam neapolitanam obtinuit ab omnibus exoptatus. Illam tamen, praeter eius opinionem, administrationis felicitatem in omnibus iis quae ad rem publicam gerendam spectare videbantur, multac procellae, difficilesque et rerum et animorum aestus perturbarunt. Nondum ex Hispania discesserat, cum Algerinae urbis gubernatoris minas extimescens, qui dictitabat in mediis undis se eum invasurum, duodecim neapolitanas triremes accersivit, quae sibi praesidio forent; quibuscum ex Hispania solvens, Genuam appulit, ibique multis diebus apud Ioh. Andream Auriam commoratus est; atque inde, eo quoque cum suis triremibus comitante, Neapolim adnavigavit, capto in itinere Turcarum myoparone, qui nolens in eos incidit. Turbarum occasionem primo ingressu Neapolitanis dedit, a quibus pecuniam, quae petenda ac deprecanda fuerat, per vim exposcebat, ut regis acrario paene exhausto adiumento esset. Civitatem hoc pacto indigentem exhaurire, laborantem affligere, iacentem proruere, tum praecipue cum vim subesse animadverterent, omnes ad arma commovere videbatur. Quamobrem cuncti cives audaces in eum voces mittere: auferendae pecuniae ipsi potestatem factam, se vero candem conflare haud posse. Exangue esse rei publicae corpus; sinat ut tandem aliquando respiret; tunc regis auctoritatem stare, cum res publica staret; ne superiorum temporum exemplo ducatur, quibus ubere rerum copia cuncta licuisset suo regi suppeditare. Quare ne in seditionem verterentur, silentio indicto compescuit.

2. De vectigali vinario imponendo actum est, hortante Caesare Davalo, et rectore Salalario: omnes enim contrahendae pecuniae vias pervestigabat; habuissetque centuriarum nobilium decuriones adiutores, nisi capuana centuria, et populares enixe obstitissent; in primis vero Lopez (quem Lupum dicebant) ex Capuccinorum familia, concionator insignis, qui de suggestu quotidianis orationibus clamitabat ne rem publicam hisce oneribus everterent; neve paterentur de suis fortunis deturbari. Cui ea dicenti imperatum est, ut Neapoli discederet. Tandem vero conventus frequens pecuniam regi obtulit, quam binis quibusque annis donare consueverant. Doluit Gironus Neapolitanis suas res curae esse, nihil vero necessitatibus provinciarum permoveri. Multa accesserunt quae ad gloriam administrationis vergebant. Ipso hortante Neapolitani conspicuam aedem divo Ianuario ad Phlegram aedificarunt, eo ipso loco quo Diocletiani praefectus Eutychetem et Acutium puteolanos, Sorsium misenatem, Desiderium et Festum beneventanos, aliosque martyres obtruncaverat, qui cum Ianuario triumphaverunt; cum antea in theatro puteolano feris nequicquam fuissent objecti. Capuccinorum familiam in coenobio collocarunt, a Puteolanis agro coëmpto. Atque admiratione dignus locus est, qui non modo in mediis Phlegrae ignibus atque sulphure amoenissimos hortos, et suavissimos fructus enutrit; sed etiam quotidianos terrae motus, quibus tota regio molestissime vexabatur, sancti martyris precibus et patrocinio, caelestis benefivii munere avertit. Neapoli amplissimas aedes Salernitanorum principis, Sanseverinorum illustre monumentum, in nobilissimum templum Iesu Christo dicatum commutarunt. Primum lapidem Gironus in fundamenta iecit, qui aeternum inter eius praeclara gesta censebitur. Eadem tempestate qua Nolae in Campania cathedralis ceclesia repente corruerat, templum Neapoli divo Paulo apostolo, antiquis vero Castori et Polluci dicatum, hortante Girono, Theatini sacerdotes restaurandum curarunt. Eiusque principis religioni accessio facta est, cum Francisci regis Bungl, Protasii regis Arimae, et Bartholomaei Omurae principis oratores ex insulis Iaponicis ad Gregorium XIII. missos (1), tanta cum lactitia excepit, quantam deberi arbitrabatur negotio, in quo agebatur de propaganda christianae religionis gloria, cuius in sua praefectura participem se esse ad omnium proregum invidiam intellexit.

3. Hilaritatem perturbatio rerum cum moerore miscuit. A Ferdinando Loffredo comes Montorii occisus est, in quo Pauli III. pontificis genus desiit. Stilus novae arcis, in quo regis insignia explicantur, et divac Annuntiatae turris sacra, de de caelo tacti sunt. Ad Sellariam, vicus pulvere pyrio arsit. Plerisque ex magistratibus indictum est no officium exercerent, aliis ut magistratu se abdicarent iubente rege, audito Lopez Guzmano visitatore. Antonius Orificius consilii praeses per quatuor annos abstinuit foro; in pristinam postea dignitatem restitutus est. Daroca et Salazarius rectores officio privati. Multi vero pecunia multati sunt; quae Gironus aegerrime execuntus est. N. e Tocco Montis Miletti comitem, cui edixerat ut domi se contineret, temere praetoris edictum contemnentem, et coram ipso ambulare audentem, vinctum ferreis catenis e palatio ad Vicariae carceres misit, quae res in nobilium invidiam eum deduxit, auctam quoque simultatibus quae intercesserunt cum comite Haro, Gironis genero. Huius pater dux Frias, magnus in Hispania comes stabuli, obierat, relicto Haro et fortunarum et titulorum herede; quapropter excellentiae titulum sibi deberi aiebat. Renuebaut Caesar Davalus Sulmonis princeps, itemque Lauri marchio, atque ita, ut eius rei causa; non modo ad palatium non eundum statuerint, sed uxoribus quoque man--daverint ne eo accederent, ne cum proregis uxore loquentes praesentem generum, eo titulo honestarent. Qua re cognita Harus, ut illatam sibi iniuriam vindicaret, in quodam ludicro, scamna pro sellis, nobilibus parari fussit. Davalus qui plane omnia perceperat, verbis primum cum lacessivit, deinde ad

<sup>(</sup>i) Anno 'M'D'LXXXV' ut legitur in annalibus Gregorii XIII, lateque narratur in historiis Societatis Iesu.

singulare certamen provocavit, co pacto omnium nobilium neapolitanorum dignitatem tuendam ratus. Pace vero facta, nunquam odium extinctum est. Eandem ob causam, Romam ad Pontificem profectus, cum Petro de Toleto contendit. Is enim qui ad Ostiam cum triremibus eum expectabat, litteris utrinque absque excellentiae titulo obsignatis, discessit; ipseque pedestre iter confecit. Quae omnia, infaustum omen et calamitatem rei publicae, quae subsequuta est, portendere videbantur.

4. Rem narro, qua post hominum memoriam, nulla memorabilior, nulla infelicior Neapolitanis, nulla turbulentior proregibus contigit. Negotio adfui atque interfui, gestaque et verba ipsa huiusmodi notavi, ut nihil a vero alienum sim dicturus. Iohannes Vincentius Staracius Surrento originem ducebat, Neapoli tamen ortus inter eos populares, qui cultu atque humanitate, tum etiam divitiis pollent: quare eius vivendi ratio, haud longius a nobilium vita aberat, omnibus abundans commodis, quae familias reddunt illustriores. Quamobrem familiam Afflictam ex Nili centuria in suam cooptavit, data in matrimonium Martio filio suo Mazzai Afflicti nobilissimi viri filia. Quod vero urbanus decurionatus aliquid splendoris etiam domui afferre existimabat, tanto studio illum prosequutus est, ut in perpetuuni fere illi operi se addixerit: qua de causa cum Iohanne Vincentio Cagiano ita sibi rem publicam divisere, ut alter in alterum divae Annunciatae praesecturam, qui summus honor apud Neapolitanos ést, et decurionatus magistratum conferrent: quod alli cives aegerrime ferebant; qui in duobus tantum hominibus cumulari publicos honores videbant. Sub Petro igitur Girono ductus popularis huius dignitatis ambitu, quemque ex capitaneis prensando, fuco potius quam communi omnium consensu (quod omnibus electis evenire non ignoramus) publicis comitiis inter competitores decurio renunciatus est: qua inani gloria omnia sibi turbulentissima comparavit. Laborabat in Hispania Aragoniae regnum frumenti penuria, cuius uberem copiam Neapolitani in horreis condiderant: Petrus advocatis decurionibus, quanta potuit verborum humilitate ab iis petiit, ut aliquo pacto Aragonensibus subsidio essent; paratas habere naves onerarias, quae frumentum comportarent:

V 40 " . .

a rege sibi datas esse litteras, cui nimis displicebat subditos fame necari: Neapolitanos, atque Hispanos uni regi esse subiectos: ne socios desercent, quos vicissim in ipsorum necessitatibus adiumento quoque futuros, pro comperto haberent.

5. Decuriones ea de re acturi in tribunal s. Laurentii venerunt; quae enim ad rem publicam pertinent, irrita habentur. nisi eo in loco decreta fuerint. Qui locus licet ignobilis, utpote qui in sacra turri a Carolo II. rege constitutus sit, prout eius aetatis ferebat fortuna, tamen, etiamsi nobilissimae aedes comparandae pro neapolitanae urbis dignitate viderentur, alio se transducere semper recusarunt, tum antiquitatis causa, tum regiae maiestatis reverentia. Eo ubi ventum est, facta animorum divisione, discordia exarsit. Aderant, qui ut proregi morem gererent, suis quoque fortunis spoliari passi essent. At ii qui rei publicae utilitati studentes, patricios se nominari gloriantur, mori potius quam proregum monitis obsequi, pertinaciter apud se decreverunt. Hi dicebant, nullo pacto pro aliorum commodis debere horrea exhauriri. Esse in ea civitate, in qua vel si hora intercedente, annona defuerit, omnia perditum iri: satis sibi compertum, a prorege illud expeti, non a rege, cuius mandato si id faciendum foret, ab ipso quoque litteras expectarent. Alii vero, quamvis proregis humanitati confiderent, qua nimirum princeps ille cunctis autecelluit, verebantur tamen ne ad iracundiam negando provocarent. Fuere qui dicerent, etiamsi constantia intercessionis oritura esset seditio, omnino esse denegandum, ne fame aliquando urbem urgente, ipsi improbitatis atque socordiae crimen incurrerent: facile ad Neapolitanos quoque famem esse venturam, quae haud procul aberat. Quamobrem rei publicae consulant; si enim in necessitates inciderint, nullos fore adjutores scirent. Quid si cum velint, fortasse non possint? Multa polliceri indigentes; temporis enim ratio sic postulat; raro tamem evenisse, ut hi suam operam adiutoribus praestiterint. Prorex interim exagitabatur navium expectatione, amicorum necessitate, qui crebris nuntiis eum exorabant. Cum Hieronymo etiam Cimino neapolitano mercatore egit; a quo cum tantum frumenti consequi non valeret, quantum vellet, ad decuriones iterum confugit, a quibus tandem impetravit ut frumento naves onerarent.

- 6. Haud multo post fames Neapolim invasit, principi molestiarum molem allatura. Annonae defectus ad panis pondus minuendum eum impellebat. Accivit decuriones. Huic malo, hanc esse afferendam medicinam dixit. Quisque decurio suis centuriis id renunciavit. Alter alteri frumenti extractionem obiiciebat; gestire quodammodo videbantur qui contradixerant. Sera ceteros cepit paenitentia. In re ancipiti, et in qua plurimum difficultatis esse cognoscebant, obiectum Staracium veluti clypeum ad proregem miserunt. Turbarum plenus popularis magistratus est; in eius enim praesidem veluti in publicum scopum, si adversa fortuna ingruat, omnes sagittae contorquentur. Nec in re dubia nobiles dubitant, omnem suam auctoritatem in unum popularem magistratum conferre. Adivit proregem Staracius, multisque sermonibus habitis, quod rem difficultatis et molestiae plenam proponere diceret, eo praesertim tempore, quo communi consensu clamabant, ipsum famis causam extitisse videri; quandoque etiam vi frumentum ablatum palam dicebant; proregis esse prudentiae, et cumulatae virtutis prospicere, ne audaces rei publicae eversores fierent. Cum ceteris quoque decurionibus id communicaret, ne in popularem tantum magistratum invidia concitetur. Commendavit Gironus consilium, sed praeceps in contrarium ruit. Hoc se ab co petere aiebat, ut ipse solus cam rem pertractaret; nolle cum tot sententiarum capitibus rem habere. Unum pro omnibus magistrum popularem satis esse, qui quod regis nomine populum gubernaret, ea esset facturus, quae pro regia dignitate in servandis suis civibus utilia existimaret, cum praesertim et ipsos nobiles adiumento in re tam seria futuros sibi persuaderet.
- 7. Staracius se ad omnia descensurum dixit, velle tamen aliorum animos tentare, et compescere, omnique ratione allicere. At quoniam difficillimam provinciam se subiisse intellexit, omniumque animos ad ipsius necem fore proclives, si eadem proponere ausus fuisset; ad proregem reversus est; quae gesta fuerint narravit. Qui lenitate conversa in superbiam; age-

sis, ait, propera ad tuos, atque id me prorsus velle dicas. Quibus verbis perterrefactus Staracius e palatio egressus, ad aedes Bovini ducis, Hieronymum Mormilem collegam expectantem reperit. Cui interroganti, quid novi esset? respondit: quisque saluti suae consulat, mi Hieronyme; sic velle, sic iubere, prorex dixit. Quid facto opus est? Quisque effugiat, aut in latebras se abdat. Iratior est. Mormilis Aversam profectus, metu perculsus neminem ex suis alloquutus est. lohannem Duram eadem molientem ad portus sedile reperi. Ceteri, hoc nuntio accepto, idem consilium ceperunt; iam indeenim minitabundam plebem audiebant, quod frumentum extrahi tulissent. Ne panem minui patiantur; alioqui in ferrum et flammam se ituros. At quoniam nobiles sese e civitate subduxerant, omnes minas, omnemque furorem in Staracium congresserunt, quem unum plebs ignara auctorem et actorem rerum sibi proponebat. Adire eum, sciscitari, minari. Is vero turbulentissimo eo populari motu advocatis capitaneis, qui una cum decurione ab eodem prorege ad administrationem eliguntur, hace verba fecit: vos habeo in administrando socios, collegas, consultores. In re dubia et periculosa versamur. Mandat prorex, iubetque ne fames increbrescat, ut de panis pondere deminutio flat. Arduum sane negotium. Vereor ne res antea plebis rumoribus exagitata, ferox corum ingenium permoveat; danda opera est, ne quid res publica detrimenti capiat. Pro viriti conatus sum proregem ab ea sententia revocare. Ipse tamen renuit; nec tanti principis voluntati obsistere audeo. A nobilium decurionibus destituti sumus; nostris humeris hoc imposuerunt onus. Hoc nobis in primis faciendum arbitror, ut quisque vestrum adscitis tribus quatuorve civibus, ad proregem supplex confugiat; quisque clamet, obsecret; pectus quod obduruit, lacrimis fortasse emollire poterimus. Mane ad divae Mariae novae (Franciscanorum coenobium est) conveniamus.

8. Eo consilio Staracius infelix necem sibi paravit. An ignorabat populi furorem non esse concitandum? Aquarum divortia vires amittere, quae si in fluminis alveum undique se contulerint, eruptione facta, turres, arbores, agros labefactu-

rae sunt? Quos ablegare debuerat, ad suam perniciem in unum contraxit. Convenerunt mane. Nec tres aut quatuor cives quisque ex capitancis habebat, sed effusam perditorum hominum multitudinem, quae furens, chria animis, verbis insultans Staracio, bene bene, aiebat (eadem verba refero). latronum maxime, patriae proditor. Quid ad divae Mariae novae nos expectas? Sic nos illudis? Sic cum prorege deliberasti? Non hic locus uostris comitiis constitutus est. Eia eamus ad divi Augustini; eum locum conventibus peragendis sollemnem accepimus. Hinc seditiosorum querelae, sibili, sputa, conciliabula, sermones efferati, ut in urbe Babele omnium malorum et confusionum turrim exaedificare viderentur. At ille, repentina hac adversa fortuna, squalidus, exsanguis et exanimatus, tremore et metu horrendo perculsus, loqui nitebantur, haerebat vox faucibus: quid mali admisi, fratres concives mel? quae in me culpa inest? Pro vestra dignitate tuenda haec patior; proregem vestra causa mihi inimicum reddidi. Quid tantum in me contumeliarum? Siccine in vestrum patrem et fautorem immerito animadvertitis? Panis vobis dabitur ponderosior. Mea bona vestra sunt, diripite, habetote. Ergone quos amantissimos semper habui, sic impios hodie experior? Illi contra: tua bona nostra sunt? tu nobis hirudo sanguinem exsuxisti. Quid verbis opus est? occidite, obtruncate, strangulate. Factaque est flamma ardentior cum Stephanus, unus ex eius apparitoribus, afer genere, cui semper Staracius summa side habita, plurimam auctoritatem contulerat, clamavit: quid a meo domino expetitis, perfidi gentium? Hac vestra pertinacia panem terreum comedetis. Exarsere his dictis animi, atque impetu undique facto manus in Staracium iniecturi velut ferae convolitarunt. Quem irarum furorem plerique probi viri avertere conati, cum non patuisset aditus ad coenobii claustrum, verebantur enim fratres, ne irruptione facta a plebe, cuncta everterentur, sellam qua gestabatur ob podagrae molestiam, aversa fronte sustulerunt, atque ad divi Augustini itum est. Percrebuit tota civitate rumor. Concurritur undique.

9. Factus vulgi numerus auctior, tabernae occlusae. Quisque

arma corripuerat: namque in itinere tabernam spoliarunt, in qua venalia arma erant: imperium videbatur a prorege et ab optimatibus ad plebeculam devenisse; penes quamlibet conspiratam turbam, potestatem esse faciendi quicquid voluissent, petulantissimi homines sibi persuaserant. Alter alterum hortari ad facinus, in vetitum ruere, clamitare, bacchari, ad parricidium festinare. Nobilibus timor iniectus, prorex conflictatus difficultatibus ingruentibus et ingenti seditione, multas et varias cogitationes agitabat : facti novitas insperata perterruerat. Augebatur sensim vociferantium numerus, dum ad divi Augustini Staracius perductus est. Prorex Veglium misit rerum criminalium iudicem, qui exploraret, provideret atque auctoritate compesceret. Is vero quamvis judicium in ea re summum haberet, tamen quod portenta et prodigia nunciari, ubique locorum conventus fieri, quemque armatum insultare, et tumultus principes in ipsum quoque saevituros intelligeret, concitato equo vix effugit. Productus in coenobii claustrum est Staracius. In eum locum ubi fratres ad legendum ac disceptandum conveniunt, pugnis calcibusque impulsus est. Effusa ibi multitudo exundans se ipsam opprimebat; nulli vero deliberandi cura crat; ad caedem modo aspirabant. Molesta crat infelici seditio, quae omnium animos ab ipso abalienaverat. Molesta amicorum quoque defectio. Deseri se a clientibus videbat, eosdemque communi consensu parricidis se adiungere. Nullam apud se consilii rationem inire poterat; quare adorabundus ante plebem procubuit; sacerdotem effligitavit, cui peccata saltem confiteretur, ne paterentur innoxium hominem sic impie occumbere. Et quod aderant quibus populari imperio multas ignominias intulerat; aut enim carceribus, aut flagris, aut pecunia plerosque multaverat; peiori barbarie quam scythica aut maledictis increpabant, aut imperia eius iniusta, crudelia, superba, accusantes, infesto omnibus homini et patriae inimico, nihil praeter violentam mortem concedendam esse clamabant.

10. Inerat aliquorum pectoribus miscricordia, qui innocentis vicem dolebant, atque credebant opportunum fore, si eum in quandam fossam detruderent: et revoluto lapide, cum iam in

illam eum immitterent, plaga una extrema accessit quae spiritum exhausit: latere nebulo frontem percussit, omnesque clamarunt iam occisum. Quum eo vulnere percussum seminecem mortuorum cadavera exceperunt: illuc omnes penetrandum dixerunt: nulla descendendi mora facta est: veluti rapacissimae ferae se in fossam immittunt: semivivum necant; restem campanae recisam, collo involvunt, atque ex fossa cadaver eliciunt, mucronibus, lapidibus petunt, vestibus exuunt, raptandumque per urbem decernunt; idem velle, idem nolle, maximum et pulcherrimum facinus autumant, ut rem inceptam perficiant: hanc vitae conditionem optimam arbitrabantur, ut se ipsos vindicarent in libertatem: et iam inde incompositis atque inconditis vocibus, imposito sibi pileo quasi symbolo illo libertatis, quo coniurati usi sunt in caede Caesaris dictatoris, coeperunt clamare: "vivat rex, pereant mali administratores,,! Atque extemplo inde excedentes indignis modis raptatum corpus omnibus compitis atque urbis vicis ovantes ostentarunt. Infeliciorem Staracium dixerim Hectore, quem circum moenia raptandum Achilles iusserat; utpote a facinorosissimis sicariis, laniis, servis oppressum. Manus quisque ferro, lapide, contisque cruentavit. Functi scelere, virtutem se exercere arbitrabantur, si luce palam, in hominum conspectu, frequentissimo populo, iniustissima in causa, coram iustissimo principe, a nefariis pestibus occisus derideretur, discerperetur, et immane tantum auderent, ut ex elus busto nihil reliqui sepulturae relinquerent. Atrox hic dilapsa membra pedibus atterere; ferus ille cerebrum exsecto cranio per aërem spargere; hinc videre erat qui praecordiis more ferarum dentes infigeret; hinc qui cruorem exsugeret, sitim suae crudelitatis sedaturus. Princeps vero cum lacrimis prospectabat invitus, quem minitabundi compulere, ut ipse quoque diceret "vivat rex!,, Et usque adeo in discrimine versatus est, quoad rescitum fuerit, cos in Staracium tantum desaevisse.

11. Cum acerbissimi sceleris infamia in intimum eius animum penetrasset, militibus qui ad custodiam corporis in palatii arce disposita acie contra balatrones illos atque carnifices arma sumpserant, imperavit, ut se in suo vallo continerent, atque silentes transitum efferatae genti permitterent. In ea re plerique

principis socordiam improbarunt, qui eo tempore impunitatem sceleris permiserit, quo infimum hominum genus non tam de Staracio male mereri, quam regis dignitatem contemnere, et eius auctoritatem tam impudenter perfringere conabatur. Multi vero, quibus sollers erat ingenium, ad ea praevidenda quae turbulentissimis eiusmodi eventibus, inconsultae atque insanae plebis furore, rem publicam prorsus labefactare potuissent, optimo consilio factum a prudentissimo principe dicebant, ut unius potius necem ferret, quam totius urbis excidium provocaret; cum praesertim ipse, qui necis et vitae potestatem haberet, parricidarum scelus non esset diuturna impunitate laturus; sciebatque eorum sanguinem exquiri ad restinguendam invidiam facinoris. Nobiles ad eum omnes se contulere, operam atque auxilium praestituri; quam animorum concordiam et promptitudinem vehementer commendavit. Cum vero Iohannem Antonium Lunarium prorectorem consulerent, virum apprime doctum, et in eiusmodi rebus summo consilio versatum, an essent obviam prodituri, ut ingnavo vulgo occurrerent, et indomitam plebem frenarent; facile enim eandem perterreri posse aiebant; respondit, aquam in tam gravi negotio sibi haerere; tandem vero eorum consilium non probare; caverent, ne corum conspectu acerbiores animi in peius ruerent. Quod cum aliqui tentassent, et bonis atque humilibus verbis furorem compescere conati essent, periculo plenam repulsam tulere. Quamobrem incertum erat, quid loqui, quid sentire, quid cogitare, quid decernere oporteret.

12. Extemplo, sine ulla publica auctoritate, concessa in omnium fortunas licentia videbatur, quae vastitatem esset effectura. Tabernae clausae; iustitium in foro sua sponte coeptum prius quam indictum, a bonis trepidabatur, malis protervia facta fuit effusior, nullus erat principis timor. Undique distracto dissipatoque cadavere, obliterato etiam in eo corpore Staracii nomine, in ipsius quoque domum impetum fecerant impune. Diripuere, corrupere, exhausere tanta cum libertate, ut humeris sublatam supellectilem auferrent, atque parietes ipsos exportarent. Iacebat in lecto infelix Hecuba uxor annis et aegritudine obsita. Prospectabat domus excidium Martius

filius; quid rerum esset ignorabat, ad instar hominis fulmine perculsi, sensum, mentemque amiserat. Sunt qui asserant, cuncta ab uxore in somnis fuisse praevisa, ipsumque monitum, atque amicis a Staracio dictum: uxor noctu me raptari per urbem vidit; an insignem aliquem latronem me existimem, qui hac poena plectar? Ego vero, ut ornatus gratia, ea dicta putem, efficiunt vulgi rumores, qui eiusmodi percrebrescere consueverunt. Prorex per exploratores cuncta notabat. Eorum qui adfuerant nomina rescivit. Frontem feriens, occasionem expectabat, qua perditos homines erudirct, quantum intersit principis iram ipsorummet malo alere, ignavos animos dare praecipites, et in bene merentem civem absque ratione exardescere. Haud multo post, cum iam omnia composita existimarentur, subito per noctis silentium, in multos manus iniecit, et omnes carceres, castrumque novo occisoribus opplevit, Hieronymo Ulcignano indicante, qui post damnatos in Belgis Hornium et Aeghemontium (1) comites, in consiliariorum numerum Neapoli adscitus fuerat, et hos quidem strangulavit, illos vero raptavit, multis sacrilegas manus abscidit, multos ad remigium damnavit; atque ut exsatiata vindicta esset insignior, deturbata domo Iohannis Leonardi pisani ad Sellariam, ubi eius facinoris patrandi inita fuisse consilia intellexerat, constitutum lapideum armarium, damnatorum capitibus ornavit, apposito epigrammate.

"Domino Petro Girono Ossunae duce, inclyto prorege Neap.

"ita iubente, Iohanni Leonardo pisano, ob seditionem sua.

"opera conflatam, atque homicidii depraedataeque domus Vin
"centii Staracis populi decurionis auctori, domus disturbata,

"area publicata, reorum pleraque hoe saxo infixa capita, ip
"seque in hostium patriae relatus album, anno M·D·LXXXV

Quam vero poenam huic reservasset, nisi in pedes se dedisset? Melitam confugit mutato habitu, ibique decessit. Eius facti innocens habitus est, licet in cius officina (erat enim aromatarius) multos cives convenisse dicebant, qui varios de

<sup>(1)</sup> Miserandum hoc principum virorum supplicium narrat breviter Gratianus in hoc volumine epist. VII. 3; latius autem et lugubrius în opere inscripto de scriptis invita Minerva lib. XIV.

## ONUPHRII PANVINII VERONENSIS

## FRATRIS EREMITAE AUGUSTINIANI

# IN CENTUM LIBROS ANTIQUITATUM ROMANARUM

#### PBAEFATIO.

Muros tam nostra et avorum, quam prisca actate fuisse constat, qui urbis Romae situm, aedificia, imaginem, populique romani res domi forisque praeclare gestas, publica, privata, sacra, profana instituta, tam in urbe, quam extra, celebrata litteris prodiderunt. Quorum scripta quum ego partim vetustate, vel consumpta vel deformata, partim non omnino perfecta, nec satis diligenter confecta, partim multis et longis voluminibus distracta animadvertissem, in eam opinionem veni, ut haec ipsa, et majorem lucem desiderare, et certiorem, accuratiorem, perpetuumque ordinem recipere posse existimarem, ut omnia uno corpore comprehensa, huius argumenti iam in immensum excrescentem copiam clauderent et continerent. Duo hacc in omnibus libris admodum necessaria, quinque hisce nostris commentariorum tomis, me afferre posse non distidebam. Quorum antequam rationem reddam, cunctos et veteres et recentiores scriptores enumerare constitui, quos integrae urbis, vel eiusdem partium descriptionem litteris persecutos fuisse didicerim. His ego omnes nostrorum temporum doctos viros adiungam, qui res romanas perite accurateque tractarunt.

Vetustissimus igitur omnium (ut VI, libro de civitate Dei cap. III. tradit divus Augustinus) est M. Varro, qui Caesaris dictatoris aetate vixit la antiquitatum romanarum libros unum et quadraginta acripsit; quinque et viginti rerum humanarum, sexdecim posteriores rerum divinarum. Prius humana tractavit, et postea divina, quod prius extiterint civitates deinde ab eis haec instituta sunt sacra. Eam vero in ea partitione rationem est secutus, ut rerum humanarum libros senos quattuor daret partibus. Intendit enim loqui de ils qui agunt, hominibus scilicet; ubi agunt, idest in locis; quando agant, scilicet de tempore; quid agant, idest de rebus. Sex itaque primos de hominibus scripsit, sex secundos de locis; lis omnia urbis, et orbis terrarum loca explicasse mihi persuadeo : sex tertios de temporibus , totidem cosdemque postremos de rebus absolvit. Unum vero singularem, qui omnia in communi comprehenderet, in capite operis locavit. In divinis etiam rebus eandem divisionis formam, quantum attinet ad ea, quae Diis exhibentur , libris XV. servavit. Ab hominibus enim , in locis et temporibus , sacra Diis praestantur. Horum quinque singula libris complexus est ternis Nam tres priores de hominibus scripsit, de pontificibus sellicet, de auguribus, de XV.viris sacris faciundis; sequentes tres de locis sacris, scilicet de sacellis, de sacris aedibus, de locis religiosis; tertios tres de temporibus, idest de diebus festis, de feriis, de ludis circensibus et de scenicis; quartos de sacris, scilicet de consecrationibus, de sacris publicis, et de sacris privatis. Sed quia expectabatur, quibus Diis haec sacra exhiberentur, tres quoque extremos libros de Diis conscripsit, primum de Diis certis, alterum de incertis, tertium de cunctis in genere, quibus Deos praecipuos atque selectos coniunxit. Hi omnino libri XV. sunt, quorum principio librum singularem addidit, qui de omnibus in communi loqueretur, atque ita unum et XL. rerum humanarum, divinarumque libros absolvit; quibus universam fere, quam prae manibus habeo tractationem persecutus est. Quum vero hi libri interciderint, hunc laborem, et vetusta haec, quae a recentioribus praeterita sunt, renovanda suscepi.

M. Cato. F. Pictor. C. Sempronius.

Sex. Frontinus. Aristides, Athenaeus. Galenus,

Urbis ichnographia et cius scriptores.

Circumferuntur fragmenta quaedam de origine urbis M. Catonis, Q. Fabii Pictoris, et C. Sempronii nomine, de quibus quamquam non immerito dubitari possit (posterioribus enim saeculis ex antiquis schedulis composita ab homine non omnino imperito videntur) multa tamen in iis vero consentanea, nec ab aliis auctoribus prodita reperiuntur. M. Catonis origines, Sempronii, Pictoris, Cincii, Valerii antiatis, Macri, Quadrigarii, Pisonis et aliorum de rebus romanis vetustissima commentaria. quae subinde Dionysius halicarnasseus in historia romana, et T. Livius citant, interciderunt. Nervae imperatoris tempore de aquaeductibus romanis duos libros accuratissime edidit Sex. Julius Frontinus V. C. et ab eodem augusto aquarum curator creatus. Extat Aristidis smyrnaei rhetoris, qui sub Hadriano augusto vixit, de Romae laudibus oratio satis ieiuna. Brevi compendio, sed magno sensu, Aristidis contemporanci Athenaeus lib I. cap. XV., et Galenus commentario primo libri Hippocratis de articulis, urbis magnitudinem et maiestatem exponunt. Hique omnes carptim potius quam in universum tantam rem tractarunt, quum urbs florens et integra aeternum eo statu mansura existimaretur. Verum quum et lapides et metalla, quae omnium durissima sunt, quaeque vix hominum vis frangere potest (his enim praecipue urbis ornamenta constabant) consumi et confici a vetustate, et quicquid ex partibus aliquando coiit et concretum est, id easdem in partes aliquando dilabi ac dissipari necesse esse veteres illi animadvertissent, Severi imperatoris principatu, ut ex marmorea inscriptione liquet, lapideis tabulis accuratam totius urbis ichnographiam inciderunt, quae postico templi urbis Romae longo tempore affixa, cum imperii et urbis interitu, ignis vi conscissa corruit. Cuius infinita paene marmorea frustula, et aliquot tabulas triennio ante in campo, qui basilicae sanctorum Cosmae et Damiani adiacet (quam urbis templum fuisse praeter scriptorum auctoritatem, eo etiam testimonio confirmari potest) ruderibus alte egestis, casu aliquot fossores terrae viscera lucri caussa perscrutantes invenere. Ea fragmenta a Torquato comite, campi possessore, Alexandro Cardinali Farnesio dono data, in cius aedibus me custode diligenter adservantur: quibus certe in mea hac urbis topographia mirum in modum sublevatus sum. Postea sub Valentiniani maioris imperio, quo urbs, hominum cius saeculi fatali ignavia et negligentia, pristinum splendorem amittere coeperat, cadem causa adducti fuere, qui ex instituto accuratam cius descriptionem vicatim propemodum facerent, ut quod cdax tempus consumebat, ipsi litteris renovarent, quales fuerunt Sex. Rufus, et P. Aurelius Victor, quorum monumenta tenebris vetustatis eruta, primo hoc volumine extremo suggeram. Qui quanam ratione hoc argumentum tractarint, infra demonstrabo

Sex Rufus.
P. Victor.

Post eos neminem longissimo temporum intervallo fuisse cognovi, qui de urbe eodem vel diverso exemplo quicquam litteris traderet, quum non solum antiquitatis studium, sed omnes artes liberales optimasque scientias, quas nusquam magis, quam in Italia honor aluerat atque auxerat, ea aetas afflixerit, qua romani principes praecipua imperii sede Byzantium translata, Italiam barbaris nationibus diripiendam ac devastandam reliquerunt. Quo tempore urbs non antiquum solum decus, sed ctiam imperium ipsum prorsus amisit; quod felicissimis auspiclis ortum, laetissimis rerum successibus auctum, viris clarissimis et fortissimis instructum, quorum consiliis et virtute ad amplissimum in terris fastigium evectum fuerat, legibus et institutis publicis privatisque, atque in Deum summa pietate praestantissimum, concidit tamen et omnino eversum est; et quemadmodum id de toto terrarum orbe triumphos retulerat, sic nulla fere hodie in terris gens agat, aut egerit, quae non aut avitas iniurias, aut suas illi rependerit: ut demum mortales intelligant, nihil esse inconstantius, cladibus, ruinis, mutationibusque magis obnoxium, his ipsis rebus, quas tantopere tamquam aeternas miramur. Quare etiam illud factum est, brevissimo temporis intervallo, ut urbs ipsa veterem splendorem et faciem, deformis, misera, incondita et in parietinas, barbarorum immanitate, hominum romanensium malitia, et temporum edacitate disjecta, omni ex parte amiserit. Quare quum quadringentis annis antea, quo tempore omnia iam obscurissima facta tenebris vetustatis oppressa crant, extitissent, qui veteres illius ruinas litteris illustrare voluissent, quae tum agnitionem sui omni ex parte perdiderant, in aniles fabulas et meras nugas inciderunt. Hi fuere Benedictus quidam, et Petrus Manlius vaticanae, ac Iohannes Maniacutius lateranensis basilicarum canonici, Benedictus alius pariter romanus, Cencius romanae sedis camerarius, qui postea romanus Pontifex creatus Honorii III. nomen assumpsit, Martinus polonus archiepiscopus cusentinus, et omnium postremus Iacobus Caietanus anagninus Cardinalis, Bonifacii VIII. papae fratris filius. A quorum scriptis libellus is, qui vulgo mirabilium urbis Romae nomine circumfertur, multis erroribus scatens, manavit.

At quoniam hi boni viri multa scripserunt, quae antiquis urbis aedificiis lucem afferunt, brevissme de his disseram. Benedictus ille sa-

Benedictus canonicus Benedictus presb.

Io. Naniaculius. P. Manlius.

Maph, l'egi-

Auctor.

Cencius camerarius.

Martinus po-

Iacobus Ca-

Fr. Petrarchas.

Blondus.

cerdos basilicae sancti Petri, circa annum salutis 'M'C'XL' ad Guidonem Castellanum tifernatem, presbyterum Cardinalem tituli sancti Marci, postea Caelestinum II. papam, virum, ut ea aetas ferebat, egregium, librum scripsit ritualem, quo multa vetera aedificia et eorum loca commemorat, et in eius line brevem descriptionem antiquorum urbis aedificiorum adiunxit, iu qua etsi sacpe labitur, aliqua tamen non: contempenda affert. Post appos circiter XXV, sub Hadriano III, vixit Benedictus quidam alius, pariter romanus, qui librum edidit cum eiusmodi titulo : « Excerpta politici de ordinibus romanis et dignitatibus urbis et sacri palatii » quo multa antiqua aedificia commemorat, et eorum situm veluti digito monstrat. Paulo post Alexandro III, pontifici maximo lohannes Maniacutius de lateranensi, et Petrus Manlius de vaticana basilicis, quarum sacerdotes erant, libellos nuncuparunt, multa cognitione et rebus scitu dignis refertos. Manlii opusculum multis annis post Maphaeus Vegius laudensis eiusdem basilicae canonicus purgavit, multisque rebus cognitu dignis additis, librum suo nomine edidit, de rebus antiquis memorabilibus basilicae vaticanae: quod argumentum nos septem libris accurate tractavimus, quemadmodum de lateranensi libris quattuor quinquennio ante fecimus. Cencius, qui postea Honorius III, fuit, Benedicti librum ritualem ex officio augens, antiquorum quoque aedificiorum memoriam in suo codice renovavit. A quo Martinus polonus episcopus cusentinus multa excipiens, circa annum Christi 'M'CC'LX' eius libelli auctor fuit, qui mirabilium rerum urbis dicitur. Iacobus Caietanus opusculum de institutione anni iubilaei (is fuit 'M'CCU') scriptum reliquit, quo nonnihil res antiquas attingit. Ceterum quinquagesimo post anno Franciscus Petrarcha paulo certe meliori fato in epistolis suis urbis ruinas deploravit, potius quam descripsit; acris enim vehementisque ingenii vir, rei difficultatem primo statim in limine haerens cognovit; quare mirari coepit, quae se ignorare intelligebat. Eius praeclarissimum carmen fuisse ferunt: Quantaque Roma fuit, ipsa ruina docet.

Non longo tempore post, quum latinae graecaeque linguae purior sinceriorque usus, quem perpetuae multorum annorum tenebrae, quasi nox quaedam obscuraverant prorsus atque extinxerant, artesque ingenuae iacentes, barbarie pulsa, renovari et recreari coepissent, antiquitatis quoque studium paulatim excitatum est. Quare centesimo et trigesimo anno ante, primus omnium ex recentioribus Blondus Flavius foroliviensis, urbis descriptionem ex instituto facere aggressus est. Qua in re id omnino fecit, quod in tanta rerum obscuritate praestare potuit is, qui primus eam provinciam suscepisset. Ut enim nullam artem eodem tempore et inventam simul esse et absolutam constat (nam omnes humili tenuique ab initio profectae, paulatim quasi per gradus ascendentes, ad id, quod summum videtur esse, perveniunt) ita hoc et in litteris accidit, maximeque quibusdam in rebus, quae eiusmodi sunt, ut semel atque iterum descriptae et auctae, locupletari tamen atque ornari deinde possint. Quo ex genere antiquitatis studium est, quod a Blondo

excitatum tenue principio et obscurum, nunc multorum doctorum hominum labore, studio, atque industria longe clarissimum factum est. Post Biondum Iohannes Tortellius arretinus, Iulius Pomponius Laetus, Carolus Poggius eodem fere tempore; et lis posteriores Raphael Maphaeus volaterranus, Fabricius Varanus camers, et Franciscus Albertinus etruscus, ad lioc idem studium animos suos contulerunt, editisque, qui extant, brevibus commentariolis, partim seorsum, partim aliis operibus inclusis, tamquam Blondi epitomas facerent, romanas antiquitates, quantum in ipsis fuit, illustrarunt. Scripsere de eadem re Manuel Chrysoloras graecus, Bernardus Oricelarius florentinus, et Hieronymus Questembergius fribergensis misenus, homo germanus, qui in urbe obiit, viri docti et diligentes antiquitatum investigatores, quorum scripta in publicum nondum exierunt. Deinde patrum memoria Andreas Fulvius praenestinus carmine et soluta oratione libris V. urbem celebravit. Post hos Bartholomaeus Marlianus mediolanensis, a superiorum vestigiis non discedens, etiam ipse nostra actate urbis topographiam, totidem libris scripsit. Marlianum Pyrfhus Ligorius avapolitanus, antiquitatum bene peritus consecutus est; qui libello publicato, cui paradoxa nomen indidit, multos superiorum antiquariorum errores difigenter animadvertit, novas ipse opiniones optimis rationibus fundatas, auctoribus Octavio Pantagatho excellenti viro, et Benedicto Aegio, invenit publicavitque. Scripsit etiam de circo, theatro, amphitheatro, ludisque et muneribus in iis celebrari solitis libellum.

Post Pyrrhum intra hoc decennium quinque antiquitatum volumina, praeter id quod nos decennio ante vulgavimus, in publicum exierunt. Primum L. Fauni nomine, italica latinaque lingua, quinque libris comprehensum. Hie idem brevem antiquitatis urbanae epitomem seorsum materno sermone edidit. Alterum L. Mauri nomen prae se fert, idiomate etrusco, cui adiectus est liber de statuis antiquis, quae nunc Romae ubique extant, ab Ulive Aldobrando bononiensi cadem lingua collectus. Tertium ab Andrea Palladio italica lingua brevissimum. Quartum omnium recentissimum libris quattuor cum iconibus veterum aedificiorum edidit Bernardus Gamucius, Raphaëlis mensoris aedificiorum filius, sangeminianensis ex agro volaterrano, etrusco patrio sermone. Hi cuncta fere a Blondo, Fulvio, et Marliano exceperunt. Publicatus est etiam incerto auctore libellus lingua italica, cui guida romana nomen est, adiectus libro de mirabilibus rebus urbis in nostrum idioma verso. Quintum, Hermundurus quidam, cuius nomen, quod universa eius scripta a librorum prohibitorum indicis auctoribus damnata sint, tacere necesse est, homo germanus, Iudimagister Misenae, qui Romae aliquandiu ante annos vigiuti fuit, et omnia urbana accurate contemplatus est, urbem Romam capitibus viginti descripsit: cuius ea praecipue laus est, quod multa ex his, quae ceteri antiquarii praeterierunt, ex poëtis latinis maxime ipse supplevit. Etiam inter urbis antiquarios enumerandus videtur Gregorius Lilius Giraldus, qui in praeclaro de Diis gentium libro omnem fere ro-

Io. Tortellius. Pomponius Letus. Carolus Poggius. Raph. Volaterranus. Fabr. Fara-MUS. Fr. Albertimus. Man. Crysoloras. Ori-Bern. cellarius. Hier. Questembergius, Andr. Fulvius. Barth. Marlianus. Pyrrhus Ligurius. Oct. Panta-

Oct. Pantagatus. Ben. Aegius. Auctor.

L. Faunus.

L. Maurus.

Ulixes Aldobrandus. Andr. Palladius.

Bern. Gamucius,

Guida romana. Hermundurus.

Greg. Giraldus. Pyrrhus Ligorius.

Auctor.

manam antiquitatem et praesertim sacrarum aedium commemorat. Pyrrhus etiam Ligorius (quem supra commemoravi) urbis ruinas explicandas et illustrandas post omnes italica lingua suscepit. Hic quamquam adhuc integra ingenii sui monumenta nondum publicarit, quantum tamen ex diuturna eius familiaritate commentariisque suis, quos inspexi, cognovi, eos qui adhuc hoc argumentum tractarunt longe post se reliquisse mihi visus est: accuratiore enim diligentia antiquitatem illam reconditam a ceteris antiquariis praeteritam, "XXXV" annorum spatio, quibus in urbe vixit, investigavit, et inventam indicavit, multosque antiquariorum errores diligenter prudenterque animadvertit et emendavit. Omnium novissimus ego eandem tractationem explicandam latinis litteris suscepi, qua fortassis accuratius, quam alii, urbis originem, originis tempas, pomerium, vias, portas, colles, et regiones, nova quadam scribendi ratione descripsi : adiecique commentaria , quae in quatuordecim urbis regiones a me constitutas feci; quibus singiliatim omnia examinavi, tabellis aeneis delineavi, expressi, atque cur singula ita constituerim, rationes, citatis veterum scriptorum testimoniis; reddidi. Hi vero sunt, qui scripto tantum argumentum tractarunt.

Fab. Calvus. Ichnographiae urbis auctores. Seb. Serlius.

Iac. Macciochius.
Iac. Fignola.
B. Marlianus.
Georg. Cassander.
Leon. Bufalinus.

Pyrrhus Ligorius.

Ant. Salamanca. Ant. Lafrerius.

Fr. Paciolus, Hugo Pinardus. Ant. Dosius.

Fuerunt alii qui pictura, aeneis typis, eandem rem aperiendam susceperunt. Quorum primus Fabius quidam Calvus Clementis VII. Tempore fuit, qui totam urbem regionatim pinxit, quae pictura casu potius quam ulla certa vestigiorum ratione facta videtur, adeo cum nullo veterum scriptorum, nec quae supersunt parietinis consentit. Sebastianus Serlius bononiensis, qui de architectura libros quinque italica lingua bis publicavit, tertio libro multas romanas antiquitates expressit. Idem pracstiterunt Iacobus Macciochius, et Iacobus Vignola in iis libris, quos de architectura vulgari sermone scriptos reliquerunt. Primus omnium B. Marlianus in suo antiquitatum romanarum libro urbis antiquissimae, mediae, et recentioris, tres topographias edidit. Marliani recentiorem urbem suo nomine publicavit Georgius Cassander; quam ingenue, alii iudicent. Leonardus quidam Bufalinus foroiuliensis faber lignarius incredibili labore, et pertinaci 'XX' annorum studio, totam urbem commensuravit, et ligneis typis eius ichnographiam expressit, a qua posteriores suos labores adiutaverunt. Pyrrhus tres urbis topographias edidit, recentiorem unam, duas antiquas, alteram parvam, alteram maximam, quae vulgo circumferuntur. Pinxit etiam aeneis tabellis circos maximum et flaminium, theatrum Marcelli, et Varronis ornithonem. Antonius Salamanca homo hispanus, et Antonius Lafrerius sequanus indefessus rerum antiquarum investigator aeneis typis omnia fere antiqua urbis aediticia, quae extant, tabellis circiter centum expresserunt, statuas scilicet, templa, colossos, arcus, columnas, sepulchra, et alia id genus. Urbis Romae ichnographias post Pyrrhum multi delinearunt, Franciscus Paciotus urbinas Octavio farnesio Parmensium et Placentinorum duci; Hugo Pinardus cabilonensis Georgio Cardinali Armeniaco; Ioh. Antonius Dosius florentinus Gabrieli Paleoto XII.viro rotae auditori nunc Cardinali dicatas; Antonius Lafrerius cum propugnaculis terreis, quae bello neapolitano fecit Paulus IIII; postremo nos candem accurate ad vivant expressimos.

Vetusta nomismata, et latina praesertim, primus omnium Aeneas Vicus parmensis libris comprehendit, qui XII. imperatores, et eorum uxores duobus voluminibus, quorum prius Antonii Zantani comitis, posterius suo nomine publicatum est, edidit, cum aversa numorum parte. Post eum Sebastianus Eryx patricius venetus in opere de veterum numorum interpretatione, et Guillelmus Coul lugdunensis gallus, in libro de prisca Romanorum religione, multa antiquorum nomismata collegerunt publicaruntque. Post omnes Hubertus Goltzius Venlonianus herbipolita germanus infinitam paene veterum numorum graecorum et latinorum copiam tota Europa peragrata collegit, ex lisque singulorum consulum, dictatorum, censorum, triumphorumque; item Caesaris, eius percussorum, Lepidi, Antonii, et Augusti, nomismata accurate delineata tribus voluminibus proxime emisit. Audio eum reliquos numos consulares et Augustorum adornare, omnes eos etiam publicaturus usque ad Iustiniani imperium. Imperatorum Augustarumque icones, et ad vivum expressas effigies primus edidit Iacobus Macciochius. Post eum Iohannes Cuspinianus in suo de Caesarum vitis libro. Idem duobus voluminibus praestitit lacobus Strada mantuanus, quorum alter effigies parvas, alter maximas continent. Quos imitati sunt Ioliannes Utichius, Nicolaus Gerbelius, idem Hubertus Goltzius, germani, tribus libris cum Caesarum romanorum imaginibus evulgatis. Nos quoque Imperatorum. et Augustarum nomismata a 'C' Iulio Caesare usque ad Iustinianum accurate delineata, propediem publicabimus. Idem Macciochius antiquas urbis inscriptiones ex aere et saxis incerto auctore collectas, in publicum misit. Utilis in iisdem per totum terrarum orbem colligendis est liber Petri Appiani et Bartholomaei Amantii. Ante illos eumdem laborem susceperat Sebastianus Serbellius. Aldus Manutius Pauli filius. Aldi nepos, et patre et avo dignus adolesceus, libro de orthographia edito, grandem epigrammatum acervum emisit. Praeclarissimi omnium sunt easdem inscriptiones comprehendentes libri Martini Smetii flandri, et Pyrthi Ligorii, nondum (quod sciam) vulgati. Nos quoque circiter trium millium inscriptionum antiquarum librum collegimus.

Fastos magistratuum maiorum, practoribus exceptis, et triumphorum primus (quod sciam) collegit Marcus Verrius Flaccus nobilis grammaticus, qui in atrio Catilinae domus in Palatio Augusti nepotes docuit. Statuam, inquit auctor vitarum illustrium grammaticorum (qui C. Plinii, etTranquilli nomine circumfertur), M. Verrius habet pro Vestae in inferiore fori parte contra hemicyclum, in quo fastos a se ordinatos, et marmoreo parieti incisos publicarat. Hi cum urbis interitu disiecti, usque ad nostra tempora ruinis obruti latuerunt. Horum parte calcis fornacibus addicta, ea quae superfuerant fragmenta ruderibus ante templum Faustinae inter forum, et sacram viam, impensa Alexandri Far-

Ant. Lafrerius. Auctor.

Aeneas Vi-

Ant. Zanta-

Seb. Eryx.
Guil. Coul.

Huber. Gol-

Iac. Macciochius. Iok. Cuspinianus. Iac. Strada. Io. Utichius. Nic. Gerbelius. Auctor.

Iac. Maccio-

Petr. Appianus.
Bart. Amantius.
Seb. Serbellius.
Aldus Manutius.
Mart. Smetius.
Pyrrhus Ligorius.
Auctor.
Ver. Flaccus.

Gentitis Delphinus.

Fasti colotiani.

Fasti municipales. nesii Cardinalis egestis anno M.D.XLVII. casu inventa sunt; quae Gentilis Delphinii romani civis opera et industria in unum concinnata, in area triumvirum conservatorum capitolina, dono eiusdem Cardinalis populo romano collata sunt: fasti capitolini, et tabulae capitolinae ah antiquitatum studiosis vocantur, de quibus abunde disserui in meis in fastos hosce commentariis. Per eadem Verrii Flacci tempora, alius fuit fastorum consularium auctor, qui et ipse fastos suos marmoreis tabulis incidit, quorum fragmentum lapideum extat Romae in area domus Gentilis Delphinii, ex colotianis hortulis eo translatum. Alius fuit eiusdem saeculi fastorum municipalium sine nomine auctor, qui nominibus magistratuum colonia: vel municipii, consules ordinarios et suffectos, aediles, et quaestores magna diligentia adiunxit, quae et ipse lapideis tabulis exaravit. Huius fragmentum, triumvirorum tempore, extat in libro antiquarum inscriptionum Petri Appiani, et Bartholomaei Amantii, quas ex toto terrarum orbe collegerunt.

Petr. Appianus. Crator.

Chrysorus.

Ausonius.

Fastographi anonymi.

P. Orosius.

Ioh. Cuspinianus. Cassiodorus.

Fasti latini,
Fasti gracci.
Hen. Glarconus.
Prosper
Marcellinus
comes.

Mar, scolus.

Sub M. Aurelio imperatore M. Aurelius Crator einsdem augusti libertus, et Chrysorus, fastos magistratuum romanorum usque ad tempora sua perduverunt, ut auctor est Theophilus episcopus antiochenus tertio contra Autolycum disputationum libro. Decimus Magnus Ausonius gallus burdegalensis, vir consularis, et poēta egregius, fastos consulares usque ad Theodosium inferiorem digessit: qui, et superiores, temporum iniuria perierunt. Extant quattuor, sine nomine, fastorum consularium auctores: primus initium sumit a primo anno imperii Valeriani et Gallieni, cosque perducit usque ad Constantium imperatorem magni Constantini filium; qui consulibus nomina etiam praefectorum urbis adiunvit: alter a regibus exactis usque ad Theo-losii iunioris tempora, qui Paulus Orosius esse creditur: tertius a Iulio Cesare usque ad regem Gothorum Theodericum: quartus ab obitu Placidii Valentiniani III. imperatoris, usque ad obitum Theoderici regis Gothorum in Italia. Hos quattuor posteriores Iohannes Cuspinianus invenit, et suo in Cassiodori consules commentario inclusit. Post hos M. Aurelius Cassiodorus V. C. ab urbe condita usque ad Iostinianum imperatorem, regum, consulum, imperatorum, nomina perduvit. Cuius librum Iohannes Cuspinianus illustri commentario explicavit. Duo posteriores extant apud me fastorum consularium sine nomine auctores; alter latinus, a Constantio imperatore Coustantini magni filio usque ad Iustinum iuniorem; alter graecus ab exactis regibus usque ad primum Heraclii imperatoris annum. His addendi sunt Prosper aquitanicus, et Marcellinus Illyricianus comes, qui cum rebus in singulos annos gestis, nomina quoque consulum enumerant: uterque a Theodosii imperio initium facit, ubi Eusebii et divi Hieronymi chronica desinunt: at prior usque ad Valentinianum III, posterior vero usque ad Instinianum annales suos perducunt. Atque hi sunt antiqui auctores, qui magistratuum romanorum fastos digesserint.

Ex recentioribus vero primus ( quod sciam ) ante annos paene quingentos Marianus scotus monachus fuldensis in universali ab se edito chrunico, consulum nomina ex Cassiodoro, suo operi inclusit, quod paulo ante in Germania excusum est. Post eum circiter annis 'LXX' Petrus romanus, monachus casinas, sanctae romanae ecclesiae Cardinalis, consulum et dictatorum romanorum nomina digessit, ut ipse de se loquens lib, IIII, cap, LXIIX, historiae casinatis scribit. Vixit an. salutis 'M'C'XL' Patrum memoria Gregorius Haloander, et Henricus Loritus Glareanus fastos consulares ediderunt, prior ab urbe condita usque ad Iustinianum; sequens usque ad Tiberium Caesarem Tabutarum capitolinarum M. Verrii Flacci inventio multos antiquitatis studiosos simul inflammavit et ad eas supplendas, cum mancae et mutilae essent, et ad fastorum consularium opus hactenus imperfectum diligentiori studio perficiendum, quum earum auxilio infinita propernodum accessisset historiae romanae cognitio. Inter quos tres eodem tempore opus aggressi sunt, Mutinae Carolus Sigonius, Romae Bartholomaeus Marlianus, et nos ipsi. Sigonius, et Marlianus libros auos usque ad Augusti obitum perductos iam publicarunt, et commentariis editis illustrarunt. Eorum praecipua sententia fuit, tabulas capitolinas tantum supplere, neque latum, ut dicitur, unguem ab his recedere. Ego vero omnium novissimus id opus in manus suscipiens, alia quadam ratione rem aggressus sum. Nam et eosdem fastos usque ad Carolum magnum, annofum decem, quibus in lis laboravi, intervallo perduxi, commentariisque exornavi, et nec tabulis Capitolinis nec alicui scriptori, ita me addicere volui, ut quoties mihi opus esse videretur, non possem ctiam ab ipsis, additis rationibus, dissentire. Nam Verril Flacci in tabulis capitolinis, et ordinem saepissime relicio, alios auctores secutus. Cur vero id fecerim, satis in fastorum commentariis demonstravi.

Ceterum non possum non vehementer hoc loco conqueri et dolere de iis qui alienos labores, nulla germani auctoris facta mentione, suos fecerunt, me hac in re non imitati, qui nominatim cunctos a quibus vel tantillum adiutus sum, cum summis laudibus et egregia laborum suorum testificatione, quatenus idifieri licuit, ubique in meis lucubrationibus appellavi, quos et alios id genus homines humanissime rogatos velim, ne quae aliena sunt, nulla accepti beneficii commemoratione habita accipiant: nam Dei praeceptum est, non furtum facias. Ante los annos fuerunt viri aliqui eruditi , studiosissimi , antiquitatis romanae bene periti, et de ea optime meriti, qui magistratuum romanorum fastos a Ligorio et a me incredibili multorum annorum studio et labore, usque ad Ti. Caesarem, a me vero usque ad fustinianum imp. perductos, quinquaginta versibus quamquam perite interpositis, suos fecerunt. Nec hoc queror, sed quod a quibus eum laborem acceperint, suo nomine apposito taceant. Horum unus antiquis nomismatibus absolute quidem, et imperatorum imaginibus additis, bis fastos nostros excussit; alter in grandi tabula sub aspectum posuit. Laborem hunc oppido laudamus, sed germanos fastorum auctores ita silentio praeterire, et alienos foetus suos facere, probare non possumus.

Quaeritur dissimili admodum caussa de me Hermundurus quidam,

Petrus rom.

Greg. Haloander.

Carol. Sigonius. B. Marlialianus. Auctor. quod in meis de urbe Roma commentarlis, queis multa ab illo hausta, me inclusisse refert, nullam a me eius mentionem fieri, quum reliquos omnes, per quos profecerim singillatim ingenue usque ad fastidium commemoraverim. Fateor id ita esse, et iuste de me conqueri potuisse, qui eos a quibus longe minora accept nominaverim, ipsum vero neglexerim, ni me gravissimae caussae a meo instituto revocassent. Nam sacris addictus, catholicae et orthodoxae fidei Romae professor, quam supra cuncta vereor, eius quamquam de me benemeriti nomen commemorare nefas duvi, cuius omnia scripta a sacrae romanae inquisitionis patribus concilii tridentini iussu delectis, in damnatorum librorum indicem relata fuissent; alioqui id non omissurus. Verum enimvero res tanti non erat, ut scripto lamentari de me debuisset. Nam quaedam quae ipse paucissimis pagellis comprehendit, de viis, sepulcris, et montibus urbis, tantum ex eius opere excepi, quia commodius ad manum erant, Roma praesertim tum absens (Venetiis enim librorum meorum ope destitutus eram) et mea magni et operosissimi laboris commentaria iis alicubi respersi. Ea porro sunt eiusmodi, ut ego ipse vix trium dierum labore sine ulla eius libri ope constituere potuissem. An vero brevibus illis, sed certe quod inficiari non potest, accurate scriptis de antiquitatibus romanis lucubratiunculis indiguerim, facile ex hisce prope immensi laboris commentariis intelligi potest. Haec dixisse sufficiat, nihil amplius de hisce rebus etiam provocatus verba facturus : pro verbis enim res dare operae pretium existimo, Reliqua persequamur.

Blondus.

Ant. Augugustinus.

Paul. Manutius,

Fr. Balduinus.

Val. Fosterus. Fr. Othomanus.

Laz.Baisus. Greg. Giraldus.

Rod. Agricola. Guil. Budacus. Carol. Sigonius.

Io. Sarius.

Antiquitatem romanam in universum tractarunt post Blondum, qui libros Romae triumphantis edidit, multi oppido excellentes viri, et praesertim nostro tempore, Antonius Augustinus hispanus Caesarea Augusta, olim rotae romanae duodecimvir, nunc vero episcopus ilerdensis vir insigni doctrina, acri iudicio, multa lectione praeditus; Paulus Manutius Aldi fiilius praeter eruditionem, quae in eo summa est, linguae latinae aetate nostra facile princeps; Franciscus Balduinus iurisconsultus, quo neminem meo iudicio (cum omnium bona pace dixerun) nostro saeculo in sacra profanaque antiquitate, et ea praesertim quae ad iuris prudentiam spectat, versatiorem, eruditiorem, vividioris ingenii, acrioris indicii cognovi; Valentinus Fosterus, et Franciscus Othomanus etiam insignes iurisconsulti viri hercle doctissimi. Hi leges romanas, ct multa ad id argumentum spectantia eruditissimis et plane divinis lucubrationibus accuratissime tractarunt. Lazarus Baifius de re navali, vasculis, et antiquorum vestibus commentaria fecit. Lilius Gregorius Giraldus de Diislgentium, de anno et eius partibus, de poètis latinis et graecis, numquam satis laudata volumina edidit. Rodulfus Agricola, et eo prior Guillelmus Budaeus assem, pondera, et mensuras, remque omnem numariam subtili investigatione perscrutati sunt. Carolus Sigonius praeter fastos, vetera iura civium romanorum, populorum Italiae et provinciarum, tribus voluminibus divinitus persecutus est. Quo etiam auctore, Iohannes Sarius zamoscins polonus, cius aliquando auditor, egregiae doctrinae vir, de senatu romano libros duos publicavit. Nicolaus Grucchius rothomagensis peritissime et diligentissime romanorum comitia tribus libris tractavit. Fabricius Streinnius nobilis germanus lucubrationes de romanarum gentium stemmatibus, auctore (ut audivi) Othomano accurate edidit. Nulla ratione spernenda sunt grandia Volfangi Lazii viennensis commentaria. Andreae Tiraquellii iurisconsulti egregie de nobilitate capitibus XXXVII, et de iure primigeniorum quaestionibus XCVIII, lucubrationes summopere placent. Hieronymus Mercurialis foroliviensis amicus meus, Alexandri Farnesii Cardinalis summi medicus, cuncta antiquorum exercitia egregie aex libris admirabili eruditione et diligentia descripsit. Delitescunt Romae Angeli Colotii, optimi doctissimique senis, in universam romanam antiquitatem praeclarissimae et diligentissimae tabulae indices, quae hominum malignitate suppressae, magnum hominis decus obscurant, eius memoriam oblitterant, publicae commoditati servire nequeunt.

Hi vero sunt omnes qui nostro saeculo res romanas ex disciplina tractarunt. Nam ceteros, qui vel nostra vel superiore aetate de ea re commentaria scripserunt, consulto omittimus, quod eas res non ita ex earum dignitate persecutos fuisse existimaverimus. Ego vero qui iam vige-simum annum in his studiis operam consumpsil, cunctis horum praeclarorum hominum laboribus inspectis, ex eorum potissimum commentariis universam antiquitatem romanam libris centum comprehendere et explicare constitui; multa que alii adhuc omiserunt in lucem revocando, quae vero sparsis libris optime pertractarunt, in unum quasi sub aspectum quinque voluminibus seu tomis colligendo. Quorum eiusmodi sunt argumenta.

## ANTIQUITATUM ROMANARUM LIBRI CENTUM

## QUINQUE TOMIS DISTINCTI.

PRIMO VOLUMINE LIBRIS OCTODECIM CONTINETUR ANTIQUAE URBIS IMAGO.

SECUNDO VOLUMINE LIBRIS QUADRAGINTA, CIVITATIS ROMANAE PRIVATA, PUBLICAQUE, PROFANA, ET SACRA INSTITUTA COMPREHENDUNTUR.

TERTIO VOLUMINE LIBRIS VIGINTI, IMPERII ROMANI EXTRA URBEM DECLARATIO CONTINETUR.

QUARTO VOLUMINE LIBRIS DUODECIM, VETERES INSCRIPTIONES CLAUDUNTUR.

QUINTO VOLUMINE LIBRIS DECEM, UNIVERSA ROMANA HISTORIA EXPLICATUR AB URBE CONDITA USQUE AD PIUM V. PONTIFICEM MAXIMUM, ET IMP. CAE-SAREN MAXIMILIANUM II. AUSTRIUM.

Nicol. Grucchius.

Fabr. Strei-

Volfan, Lazius, Andr. Tiraquellius, Hier, Nercucurialis,

Angel, Colo-

## ΠΡΟΚΛΟΥ ΛΥΚΙΟΥ

## ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΥΘΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ.

ΠΩΣ Η ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΤΌΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΥΤΌ ΦΙΛΕΙΤΑΙ ΨΥΧΉ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΙΟΥΣΉ.

1. . . . (1) Δεί γὰρ τὰ σώματα έξ άλλων γίνεσθαι καὶ τὰ γενόμενα έκ τενων, άναλύεσθαι είς έκείνα και πάντα πορεύεσθαί τινα χύχλον ούτως έν μέν ούν τοῖς ἀπλοίς, φανερόν πάσι τούτο γεγνόμενον συνεχώς το γάρ έκ του γεγονός, είς έκείνο φθείρεται πάλιν έξ ου γέγονεν, οίον ο έκ πυρός άξρ είς πυρ. ουτω St exec xal tà σύνθετα πρός τὰ ἀπλά. γενόμενα γάρ έξ έκείver, avaduerae auder eir ineina. ganerautenor dub buain of in τῷ κόσμω δεμιουργοί μόρια ἐκ τοῦ παντός, τὰ σύνθετα πλάττουσεν, ώς ἀποδοθησόμενα πάλεν εί ούν και τα απλά έκ 7ων άπλων, και τα σύνθετα έκ των άπλων ούτως έχει γένεσιν, ώς καὶ τὰν εἰς αὐτά ἀνάλυσεν ὑπομένειν ἐξ ὧν γέγονεν κατά φύσεν, έχει δήπου λόγον και τό λειπόμενον, τά σύνθετα όσα έκ συν-Βέτων άλλων γέγονεν, άναλύεσθαι είς 7ά έξ ων γέγονεν, πάντων κατά κύκλον μεταβαλλόντων ωστε και ζώων βρώσεις ύπό των γεννησαμένων αὐτά γιγνόμεναι, κατά τινα τάξιν άποτελούνται φυσικήν και σωματικήν είς έκεινα μεταβολήν έξ ών γέγονεν και ότ' αν μέν τοι τα γεννηθέντα τρέφηται έχ των γεννησάντων, κατά την πρός τά όλα γίνεται καὶ τοῦτο μίμησιν πόθεν . . . ταύλα και έν τοις μέρεσεν κατά τάς είρημένας τρείς μεταβολάς.

(t) Perierunt in lacuna sex versiculi. Sic fere et in aliis paginis.

καὶ τὸ πὰν οῦτω ορά τούτων ἐκαστον, ὡς κενοῦν εἰς ἄλληλα πάντα καὶ μεταβάλλον σώματα ἄλλα εἰς ἄλλα· τὴν ος ἀξίαν ἀφερίζει τὴν ἐν τούτοις κατὰ τὸν ζωὴν ὁ ἐν αὐτῷ δίκη.

- 2. Δεί γάρ ήδη και πρός την δευτίραν επίστασιν αποκρίνασθαι, και ού πάσαις, άλλα φησίν ταύτα άφορίζει ψυχών βίοις τό την τοιαύτην ανάλυσιν υπομείναι, των κατά φύσιν μέν έν τῷ παντί γιγνομέντν, αὐτῶν δὲ παρὰ φύσιν ἐνεργουσῶν τῆς δὲ δίκης κατά το προσήκου ταύτην περί τενωυ την ψήφου έκφερούσης, κατά δή τενας άνάγκας τεμωρητεκάς των άζίων τούτου ψυχων και γάρ τὰ άλλα πάντα ποιεί μέν ἡ τάξις του παντός ή έκαστα πέφυκεν, συναρμόζει δε τά γιγνόμενα τοίς βίοις ή θίκη τοῖς ἡμετέροις, καὶ διανέμει τὰ μὲν ᾶλλοις τὰ δὲ Κλλοις καὶ γενέσεων τρόπους και Βανάτων, και πάντα άπλως όσα ως είς τό πάν τελούντες χρώμεθα τοῖς έκ τοῦ παντός καὶ δή καὶ τούτω τῷ πρώτω κληρωθέντε, καὶ εἰ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τις ἡκόντων ην, ού διά φιλοσορίαν έχει γεγονότων, άλλά διά δή τινα άρετάν παισίν ούκ άνδράσιν οίκείαν τάν έξ έθων βελτίστων γενομένην, πάντως ή των παίδων βρώσες ποινή τες ούσα - - - εί τοίνυν ά δίκη του λαίμαργου βρώσει παίδων, διά τζε άθέσμου τροφές και ανοσίας την της ζωης απληςίαν τιμωρουμένη, μόνον ούκ έκείνο βοώσα, τοίς κατακούειν των της δίκος οβεγμάτων δυναμένοις, ώς άρα ή ζωτική λαιμαργία, και ή ἀπέραντος όριξις ών μή θεί και απληστος, επομένην έχει και την παρά φύσιν τροφήν. ώς μέν σωμάτων σωματικήν κατά φύσιν ούσαν, ώς θε ζώων ζώοις παρά φύσεν.

ας τυλχάνοντα τὰς δίκος.

βρανείν τὸν ἀνεπεσκέπτως ἐλόμενον τοῦτον τὸν βεὸν, παρὰ πόεἰ ζητοίη τίς πῶς τηλικοῦτον ἔπεται κακὸν τὸ μὰ ἐκ προβεβιωμένων ὀρειλόμενον, εἰ μὰ ἄρα καὶ πρὸ τἔς τεταγμένες ζωᾶς δι'
ὰν ἔτυχεν τῆς οὐρανίας λὰξεως, ἄν τις αὐτῷ βίος · · · βιοτὰς
τῆς ψυχζε ἀρ' ῆς ἡ αῖρεσις ποινὰν κολάζοντος ἐκείνην τοῦ παντὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ λαιμαργία, τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολουβῆσαι· ἢν ἰδόντα
τὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ λαιμαργία, τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολουβῆσαι· ἢν ἰδόντα
τὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ λαιμαργία, τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολουβῆσαι· ἢν ἰδόντα
τὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ λαιμαργία, τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολουβῆσαι· ἢν ἰδόντα
τὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ λαιμαργία, τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολουβῆσαι· ἢν ἰδόντα
τὸς, διὰ τῶν ἐπομένων· οπλοῖ ὅἐ καὶ αὐτὸς εἰκών· τῷ ἀρροσύνη
καὶ καιμαργία τὸς διὰκος.

4. Δεξο δε μο δε εκείνο λανθάνειν, ότι και δαιμόνων έπεισχωμάζουσαι ταίς ταιαύταις ψυχαίς ών ἡ ἐπιθυμία τοσαύτη πονερών κινόσεις, τὰς τοιαύτας έμβάλλουσιν όρμάς, οίς ὑπάρχει τὰ πρώτα μιμείσθαι τὸς ἐαυτών σειράς ἀνομοίως, καὶ ώς ἔσχατα είκος όσα γάρ έκεινα δρά θείως, 7αύθ! ούτοι πράττουσεν ποιναίως, οίον τος άρεικές σειράς ταϊς άχράντοις έαυτες δυνάμεσεν καί διαιρετικαίς, τεμνούσος μέν τὸν ύλην, τὰς δὲ ψυχάς ἀναγούσης διά μέσων των άποκοπτικών άγγέλων τζε ύλικής ζωής, καί του άγεμόνος αύτων του της τμάσεως έξάρχοντος, ώς τό λόγιον εξρακεν· είναι γάρ τενα τμήσεως άγον, των έκτεμνόντων τὸν Ελαν ἀπό των ψυχών ἀγγέλων οἱ ἔσχατοι τῶν ἀρείκῶν δαιμόνων, μιμούνται χειρόνως την οίκείαν σειράν, φόνοις ακορέστοις χαίροντες καί ταίς τομαίς ταίς των σωμάτων, και τοιούτοις . . . και ή ψυχή παρ έκείνοις μένουσα και έκείνα μιμουμένη ζή νοερώς, καὶ τὰ γευνόματα ἐαυτὸς ἐν ἐαυτὸ κατακλείει νοεράς δὲ ζωτις γεννήματα δήπουθέν έςτν, όσα προχειρίζεται νοήματα συνούσα έχείνοις έν δε τοίς έσχάτοις γενομένη, και δε άφροσύνην τοίς έσχάτοις της σειράς έκείνης όμιλησασα, κινείται πρός της αποπτώσεις έχείνων: χαι τα γεννεθέντα ζωωδώς άλλ' ου νοερώς, καὶ όντα μεριστά άλλ' ούκ άμερδ, εἰς τὸ γεννήσαν άναλύει, καὶ αναλύουσα ποικόν έσχατην τείνει της των τοιούτων συνουσίας.

- εὐφυῶν, 'δι' ἐννοίας δὶ ἀδιαρβρώτους ἐξεργαζομένων τὰ μέγιστα κῶν αὶ πράξεις ψυχῶν εἰσεν, μεγάλη μὲν φύσει χρωμένων και ἔχουσα φαντασίαν, ὑποφέρεται πρός τὰν τοιάνδε πολλῶν ἀρχουκού αἰν μεγάλων και τῶν μεγάλου και τῶν και
  - 5. Καὶ εξρηται ήμιν ο λόγος καὶ ἐν άλλοις πολλάκις τάχα καὶ τὰς τῶν παίδων βρώσεως εἰ χρή τολμάσαντα εἰπεῖν, όμοῦ τή μεγίστη τυραννίδε πρώτου έκφανείσης, του γάρ αύτου . . . κάλ τους έαυτου παίδας - εμυθολογήσαντος ως δέρν ον τον βιασάμενον παθέρα, και περί τούς παϊθας είναι τοιούτον τούτο θέ έστεν, τον δε' ύπεροχην δυνάμεως, έτέρας ηγησάμενον βασελείας, καὶ όσα γεννά παρ' έαυτώ κατέχει τόδο δε συλλογίσομεν έκ πάντων, ότι ή των παίδων βρώσες γίνεται μέν καθ' είμαρμένην, είε κώλπιλ , εντάτος απαμμός είς σώματα προστάτεν, άπλων είς άπλα, συνθέτων είς άλλα σύνθεται και τούτων ή είς τα έξ ων γέγονεν, δ είς τὰ έξ αὐτῶν γενόμενα, δ είς τὰ μαθέτερα μέν έχ θε των αύτων γεγονότα στοεχείων και γάρ ή των ζώων βρώσες τοιαύτη, και ή των έκ γης καρπών γίνεται θε και ύπο θαιμόνων έσχάτων, έπείνων των θεών έξημμένων, οί των αίτιατών της είς τα αίτια έπιστροφής είσιν αίτιοι, μιμουμένων άνομοίως τούς έαυτων άγελάρχας γίγνονται όλ και ύπο των άν-Βρωπίνων ψυχών, δε έσχάταν έμπάθειαν ή Βυμικήν ή έπιθυμητικήν πολλοί γ' ούν και διά λιμόν δψαντο των τέκνων, ώσπερ έν Θετταλία μετά την των βαρβάρων έροδον έναγχος (1). γίνεται δε πρό τούτων ύπο τές έν τῷ παντέ δίκης, διά δή τινας άμαρτάδας άνιάτους έπαγόμενον τοῖς ποιούσιν άμα καὶ πάσχουσιν, Τούτοις μέν περί πατέρος . . .
  - μοι και πρότερον οιό και ὁ προφήτης αὐτὸν ἐφίστησιν, ὁν ἄγκοβερνώσα τὸν ἐκάστὸυ βίον ἀλλὶ ὅτι μεν ὁ δαίμων εῖς ἐστι τῶν
    παρὰ Τοῖς Βεολόγοις ἀγγελικών δαιμόνων ὀνομαζομένων, εῖρηταί
    μοι καὶ πρότερον οἰό καὶ ὁ προφήτης αὐτὸν ἐφίστησιν, ὁν ἄγ-
    - (1) Animadvertamus dictum de Thessalis in fame anthropophagis.

γελου όντα άπεθείχνυμεν· του δε τύχου ταύτου, Βεόν μεν είπεξυ. ούκ άλυθές, τῷ δαίμονε σύστοιχον ούσαν δαιμονίαν δὲ πάντως. άντιδιαιρείσθαι δέ πρός τον δαίμονα, καθόσον ό μέν τάς ένθον ήμων έπιτροπεύει κινήσεις, ή όλ τάς είς το έξω προίούσας μή οξε σε δαίμων ένταση τρέψειε φίλος, φάρος μέν μοι πρώλον ένέπνευσεν μέγα δαίμων, φησίν ο πάνσοφος ποιητές. άλλα δέ καί δαίμων ύποβήσεται, και όλως αφβονα παρ' αύτῷ τὰ τὰν δαιμονίαν επίπνοιαν, είς τὰς ενδον έμων τρέποντα παντοίας όρμας οτι δὶ ἡ τύχη τῶν ἐκτός προέστεκεν, καὶ αὐτὸς ἡμῶς ὁ Πλάτων πολλαχού θεθάσκει καὶ ή κοινή φήμη τὰ τυχαΐα τῶν τοιούτων τε. Βεμένη πάντα, των έν ταϊς ένεργείαις ήμων και Ταϊς ζωαίς ταϊς έμφανέσεν όρωμένων καὶ διὰ ταύτα άρα, καὶ τῷ μὲν τὸ ἀρρενωπόν προσάκει, τη οξ το Βηλυπρεπές είπερ ο μέν άφανών, ή ολ έμφανών προεστήκατον και ό μέν άσωματώτερον, ή δέ σωματοειθέστερου τουτ' άρα έστιν οίκεξον - - - θαίμονος καί τάς άγαθης τύχες - - - ρειν ούθεν άξιον έπισεμηναμένους είπειν ώς αρα ούτοι μέν ανράτως είσιν αγαδών χορεγοί. Θιό και μετά της προσβάχης δνομάζονται ταύτης και είσιν ούκ άφωρισμένοι Τοϊσδε τοίς βίοις, άλλά κοινοί των άξιων άπολαύτιν τής έκτίνων χορηγίας, καὶ άγουνται σειράς έκάτερος όλης.

προεστέχατον ἀνθρωπίνων βίων, εὐμοίρων ἡ καὶ ἐναντίων, καὶ ἀ τύχη προεστέχατον ἀνθρωπίνων βίων, εὐμοίρων ἡ καὶ ἐναντίων, καὶ εἰδῶν ζωζς ἀμεινόνων ἡ κεὶ εστιν τὰς ζωᾶς, ἀλλ' ὁ μὲν δαίμων ως ἐπίτροπος ζωᾶς ἡς ἐστιν ἔγορος, ἡγεῖται τοῦ ἐλομένου τὴν ζωὴν ἐκείνην, οἰον τυραννικὴν ἡ βασιλικὴν ἡ δὶ τύχη τῶν ἀπονεμομίνων ἐκ τοῦ παντός οὖσα προστάτις, ὡς προσήκουσα τὴ ταῦτα ἀγοριζούση Ταῖς ζωαῖς, ἄλλη καὶ ἄλλη καθ' ἔκαστόν ἐστιν: αἰ Τὸ πλὰθος αὐτῶν καὶ ἡ διαίρεσις, οὐ τοῖς εἴδεσιν τὰς ζωῆς, ἀλλὰ ταῖς ἀναφοραῖς ὥρισται τοῦ παντὸς ἀρορίζει δὶ ὡς ἐναίτον, τὸν μὲν ὁ ἥλιος τὴνδὲ ἡ σελὰνη διὸ καὶ οὶ κλῆροι τούτων τιον, τὸν μὲν ὁ ἥλιος τὴνδὲ ἡ σελὰνη διὸ καὶ οὶ κλῆροι τούτων ἐστι δὰλον τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγυμναγμένοις, ἀλλ' ἐπὶ · · ·

άνάγειν ξοικεν είς ούρανόν. ψυχή γάρ ζώσα μελά σώματος έκεξ λέγεται είναι, και έστιν όπου και τό σωμα διά την σχέσιν. ώστ' εί ύπο σελήνην αύτης είη το σώμα, μεθ' ου ζή, και αύτη ύπο σελάνην έστιν, άνάγκη άρα και το όχημα αύτης συνανιέναι και γάρ το έν Φαίθρω ραβέν, το είς του ουρανού τενα τόπον υπό τές δίκης κουφίζεσβαι τὰς μη διὰ φιλοσοφίας κεκαβαρμένας, τοιόνδέ τι δηλούν έσικεν και γάρ το κουρίζεσβαι, και το είς τινα τόπον σωματοειθή συνεισάγει λάξεως ύπόνοιαν πλήν έχείνο θάλον, ότι των μέν τελέως κεκαθαρμένων ψυχών το δεύτερον δχεμα μείναν ύπό σελήνην, διά την έχείνων περιστροφήν άμυδρούμενου κατά τλη ζωλης αναλύεται είς τα στοιχεία έξ ων έστιν των όλ έν έθεσε μόνου χρηστοίς βεβιωχυών, διχμένει και Τούτο έλλαμπομένον ύπ' αύτων (1) ού γάρ Ιελίως έχωρίσθηταν, άτε μέπω διά φιλοσοφίας κεκαθαρμέναι, και πώς και τούτο συμπεριάγεται, τοίς συμφυίσεν των όχεμάτων, ώς οί κομέται τισίν άστροις, ώς πολλά Τών ένταθθα φυτών Τοίς οθρανίοις φοιστάρσιν.

8. Εί δὲ έθη χρηστὰ διὰ βίου γενόμενα, τοιαύτην προξενεί ταις ψυχαῖς μετὰ τῶν . . . μόνων τῶν ἐθῶν ἐγγεγονυῖαν ʔάξιν τοῖς ἤθεσιν. ὥσπερ λόγος μὲν αὐτὰς συνδεῖνταῖς λογικαῖς αὐτῶν τοῖς ἤθεσιν. ὥσπερ λόγος μὲν αὐτὰς συνδεῖνταῖς λογικαῖς αὐτῶν ψυχαῖς, νοῦς δὲ ταῖς νοεραῖς αὐτῶν οὐσίαις, ἐνθεασμὸς δὲ ταῖς θεότησιν αὐταῖς καὶ πανταχοῦ τῷ ὁμοίῳ τὸ ὁμοιον, ὡς δὲ ἤν εἰπεῖν, οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν ʔοῖς τοιούτοις ἀλισκομένους ʔοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἤκοντας. ἔως τοῦ οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αἰρέσεις ποιιῖσθαι. Βαυμαστὸς μὲν ὅντως ὁ λόγος, εἰ οἱ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔκοντες, μάλιστα ταῖς αἰρέσειν ἐπεπὰῦων τῶν τυραννικῶν βίων ὑμως. εἰ δὲ κατισκεύασεν καὶ αὐτὸς τὸν λόγον, Χαυνότητα αἰτικοῦν λόπον ἀσφαλεστέρας εἶναι λίγων, καὶ μὴ ἐξ ἐπιδρομῆς ποιεῖσθαι τὰς αἰρέσεις, διὰ τὴν πεῖραν ʔῶν ἐκεῖ πόνων καὶ τῶν κολάσεων. ἐοἰκασε δὲ καὶ τὴν φαντασίαν ταύτην ἔχειν τὴν τυπολάσεων ἀὶ ἐξ οὐρανοῦ, Βεασάμεναι τὰς τῶν οὐρανίων ἀρχὰς καὶ

<sup>(1)</sup> In marg. ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην οὐ γάς οἰόν τε αὐτὸ φθαςτών ον, ἐν οὐςανῷ γενέσθαι.

βοτης, δύναμες, νούς παρ' έκείνοις μέν 7ά τρία σύνεστιν, άγαδοτης, δύναμες, νούς παρ' έκείνοις μέν 7ά τρία σύνεστιν, άγαβότης, δύναμες, νούς παρ' ήμεν δε ά · · ·

9. Ότι και τά δοκούντα αίσιώτερα είναι των απονεμομένων, βλάπτει πολλάκις διά το μετέχου ούκ όρθως αύτοις χρώμενου, και Τάναντία τούτων ονίνεσεν, έπεστρέφοντα τὰς ψυχάς εἰς τὰν προσοχήν και την άμεινω ζωήν και ότι πολλοίς ή ισλορία ζών κακών, είς άγαθόν τελευτάν οἶόεν, οἶς άνευ ταύτης οὐκ ἢν ώφεληθήναι δυνατόν ούτω γάρ και αί ύπό γην έν πόνοις γενόμεναι. και άλλους ιδούσαι τληπαθούντας, ώφιληνται πρός τάς 7ών ίξης βίων αίρίσεις διό όὰ καὶ μεταβολάν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγα-΄ Αων ταίς πολλαίς των ψυχών γίνεσθαι, και διά την του κλήρου τύχην έως του, άλλα λείαν τε και ουρανίαν, από πάντων των περί τούς κλάρους καί τάς αίρέσεις τών βίων ίστορημένων, οίον συμπέρασμα έν έπιστημονικόν συνάγει διά τούτων ότι τούτοιν χρεία δυείν, ένδε μέν τζε όρθζε πρίσεως περί το άμεινον καί χείρου των προτεινομένων βίων, έτέρου δέ του τόν κλήρον μή έν τοις εσχάτοις πίπτειν τι γάρ εί και ο αιρούμενος είς περί κρίσιν ασφαλές; αλλ' οἱ προτεινόμενοι βίοι διά δὰ τινας αἰτίας οί τυχόντες είεν τι θε εί εύμοερία μέν λες είπ περί τους βίους, ό δὲ αίρούμενος είς έχλογὸν τῶν ἀμεινόνων ἄτοπος; δεῖ εὐν ἀμportious, sal the townshipou polpas analite, sal the imeripas κρίσεως είς έτερον βίον ου τραχεία και χθονία - - άλλα λεία τέ και ούρανία τι οβ - - λίγωμεν; τό μέν οβ τραχύ και χθόνιον συμαίνει την επίπονον και κολάσεσεν ένοχον ούσαν ζωήν· τό όξ λείον και ουράνεον την ευπαθείας μέτοχον και ευμοερίας πάσα γάρ τραχύτης έμποδών έστι ταϊς κινήσεσιν, ούκ έωσα ραστώνης μετέχειν πάσα δε λειότης, ἀπαραπόδιστον παρέχει Τοϊς πορευομένοις την διέξοδον. ζωής ούν ή μέν εύπολίαν, ή δε τληπάθειαν ταίν όδοιν περιποιείν και έσικεν ταύτα μέν παραγίνεσ θαι' τὰ άγαθά ταίς ψυχαίς, ἀπό τε έαυτών καὶ του παντός, την άξίαν μέν του παντός άποθεδόντος των θε ψυχών έαυτάς ποιουσών

ταϊς ποιραν εμαρτήσαντος. απουν ποχημροτέραν ζωήν, του θε παυζός, την όφειγομένην αναπουν μοχημροτέραν ζωήν, του θε παυζός, την όφειγομένην ανταϊς ποιραν εμάρονος ζωής, εκείνα θε ταναντία τούτων αμ-

ε Ο. Έχ οτη τωνοι των ρήσεων κάκεινο συλλογιστέον, ώς άρα κατά Πλάτωνα, καὶ εί μὴ συν/ελεί πρός εὐδαιμονίαν τὰ ἐκ τοῦ παντός ἀπονεμόμενα ταίς ψυχαίς, άλλά συντελεί πρός γε τὸ εὐυάτ ρόςπ νώ νεισούδοπηὶ νεθίεκὶ ώτ ώιδ ίσε , ικθούνεγ ρανομίκο είς ευθαιμονίαν όδός και γάρ σώματος τοιούδε πρός την κατ' άρετην άσκησεν δεί, και περεουσίας τενός, είς το μη των άναγκαίων ένδεεξε όντας, αφέλκεσθαι της προηγουμένης έαυτων έπιμελείας, καὶ τῆς ἔξωθεν ἀταραξίας ἀπερισπάστους - - εἰ γάρ . . ρίπτες τούς αλάρους ταϊς ψυχαϊς - - τούς αλάρους πίπτες είς τάς (μὰ δ)εχομένας αὐτούς ψυχάς, ἄμφω οὰ • • ἀπεθεν, ὡς ἄρα κατὰ τὰν ἀπό τῶν οὐρανῶν περιόδων ποίκσιν, εἰς έμᾶς οἱ κλέροι κα - . ουσιν από ύψηλοτέρων είς χαμαζηλό?ερα φερόμενοι και από όλικωθέρων είς μερεκώτερα: και τί δεί περί κλύρων λέγειν, όπου γε και αύλος ο Πλάτων εν Φιλήβω βίψεν εκάλεσεν την είς ήμας μετάθοσεν από των Βεών τος διαλεκτικός αμα φανοτάτω πυρί, θιά Προμηθέως ρεφείσης; ούτως οίχειον αύτῷ 7ο όνομα τῆς εἰς τὸ κάτω ποιήσεως των άνωτέρων σύμβολον, και των Αεολόγων, ρίψεις και πτώσεις Διών 7άς καλά βούλησιν 7ών κινούντων αὐτούς, ανωβεν έως των έσχατων αποκαλούντων, το θε ύγιως αρα φιλοσοφείν έστεν, το μάτε δε άγνοιαν των άμεινόνων και χειρόνων βίων, αίρεισθαι τους χείρονας άντι των άμεινόνων μέτε δι ύρεξιγ αμετρον έφιστάντας Τοίς αμείνοσιν, είτα έπιπηδαν τοίς χείροσεν. το γάρ ύγεξε οπλοί το μποινί έλλειπον είς την ορβότητα τάν προσήχουσαν Τοίς είς τάς αίρέσεις άσαντώσεν έλλείπει θέ παν το κατά Βάτερα τούτων άτελές, ώς το γε κατ' άμφότερα Χουγερολ κυίσελ και οδεξελ. Δεγίος · · · και μως αξιαλ ίζειλ πύοαέθκκεν, τρεχή μέν διελών αύτάν, είς το γελοίον, είς το έλεεινόν, είς 7ο βαυμαστόν κοινόν δε έπαγαγών πάσαις ταύταις ταίς αίρέσεσεν, τόν κατά συνήθειαν, ώς τα πολλά των προβεβιωμένων

γίνεσθαι των βίων 7άς αιρέσεις, και τούτο είπων αίτιον είνας τζε παντοίας αύτων έξαλλαγής.

11. Τούτο μέν ούν ανάλογόν έστιν τῷ ἐν Φαίθρω ἐκβέν?ε περί των νεοτελών ψυχών ώς γάρ έχείνας έρα κατά τά Βεάμαζα πλείονα ὁ έλάσσονα όντα, βίους άλλους και άλλους προστήσασθαι, τούς μέν άμείνους τούς δί χείρους, ούτω καί ταύτας κατά συνήθειαν των προβεβιωμένων, έπιτρέχειν άλλοις και άλλσις βίοις. πλάν ότε προσέβακεν άλλ' έν τούτοις, ένδεχομέναν τάν πρότασιν ποιών, το ώς τὰ πολλά. διότι Βαυμαστόν ουδέν και ἀποστέρξαι τενά ψυχήν 7ο σύντ, Βες διά τενας, πόνους, μεμνημένην ων έπα-Ben in Joet ghuboayen Xbonoit. ofan uabagmaet the Ognaaime ψυχάν, πόνων και φιλοτιμίας λελωφηκυίαν, και αί . . . έν τω κόσμω, και πρός άλλήλους συνάπτειν ή δείστάνειν, και έν τοίς άλλοις ζώσις παρά τούτσις μέν ούν σύδεν Βαυμαστόν, α τε λόγον ούχ έχουσιν, μόνοις δουλεύειν τοῖς έβεσιν άλλά καὶ ἐπ' αὐτών των Βείων άκούων των λογικών λιγόντων, ότι έβισαντα 7ά στοιχεία τοιως δε ζην, ού παραλλά τει τὸ έβος καὶ περί αὐτοῦ του πλίου, ότι περί το κέντρον έβας έρχεται τον έκυτου δρόμου έξανύων, και ήμας δε τούς άνθρώπης, ούκ αλλό τι ποιείν, τοζεδε τοίς πατρίοις έπομένους, μη δύνασθαι ραδίως αύτων άφίσασθαι, δίκην δε υπέχειν μεβισταμένους, ή τά έλη διά τον χρόνον κυρωθέντα: διό και ούκ ασφαλίς αυτά κινείν τούτων δί άπορη-Βέντων έλέγομεν την πρώταν, τάξεν τενά δαεμονίαν επίσκοωον είναι των έβων τούτων, ύπο τον αίωνα τεταγμένην και γάρ το έθος ούθεν άλλο είναι, ή το ποτέ ούχ άλλως, άλλ' ώς ούγως έπετηθευθένο οθαης οθν σειράς άπό του αίωνος, της πάσης μέν ζωάς αεί εστώσης, πάσης δί αεί κενουμένης μετρητικής, είναί τενα Τελευταίαν απ' έκείνης πάξεν των ποτέ μέν κρατούντων, άμεταβόλων δὲ έν τεσεν χρόνων περεόδοες μείζουσεν • • • πάσεν τοϊς άμείνοσε καί τοϊς χείροσεν το κράτος αύτην ενδιδούσαν καθ' όσον ποινού τινος καὶ ταύτα μεταλαχόντα, τὸν πρός τά άλλα πάντα τὰ περιόδοις μετρούμενά Τισιν έλαχεν έξαλλαγήν ώς ούν αι ώραι της σειράς ούσαι ταύτης, άναπυπλούσι τὰ έργα της. φύσεως, ούτως είναι τινα και των έθων μετρατικήν αιτίαν, τάν ορίζουσαν πάντα κατά περιόδους οίκείας.

12. Τούτων δε ευ είρημενων, του μεν άλλα των έθων έν άλλοις χρόνοις λύεσθαι, και γένεσιν έχειν αύθις, έδόκει την άρχην ο λόγος ανηυρηκέναι, πόθεν δε όλως τοις έθεσεν ή έσχυς, δε βν τοσαύτην έχει πανταχού την έπικράτειαν, "ούπω διορίζειν" [ν' ούν και τούτο πιάσωμεν, έδόκει χράναι πρότιρον ίδιιν, τίνα δύναμιν έχει τὰ έθη παρ ήμεν είτ ένθευθεν έξαναστάνθας, την έν τοῖς όλοις αὐτῶν αἰτίκν χαταδήσασώαι δελον τοίνυν ότι τὰ ἔώμ, νόμιμα άττα βούλεται είναι, εί και άγραγα φασίν, νόμιμα δί ομω: ἐπεί και οἱ άληθεῖς νόμοι, δέονται γραμμάτων οὐοίν, άλλ' έν αύταϊς κείνται ταϊς των κατ' αύτούς ζώντων ψυχαϊς ἀκίνητοι. μένοντες και τα έθη ούν 7ά παρ έκάστοις ίδια τι και κοινά, νόμοι δή τενές είσεν έμψυχοι και έπεται νόμοις άλλα άλλοις, ή φυσικοίς ως έπε των αλόγων, ή πολιτικοίς ως έπ' ανθρώπων εί ούν Ταύτα άληθή, δήλον δήπουθέν έστιν τό έχ τούτων συμβαίνον ώς άρα · · · έν τισε τακτοίς δυναστεύοντα χρόνοις, άν τε έν τοῖς άλλοις ζώοις συμπληρούντα την κατά φύσιν έκάστων διεξαγωγήν τον όξ όδ νόμον τούτον ότι Ατόν ήγεισα αι συνοχέα των τε είμαρμένων νόμων, ους ο έν Τιμαίω δυμιουργός έγγράφει 7αζς ψυχαίς και των είς πάσαν την του κόσμου πολιτείαν διατεινόντων, παούσαμεν πολλάκες των τε Βεολόγων αυτόν έξυμνούντων, και του Πλάτωνος έν τε Γοργία και έν νόμοις διά τούτον δη ούν τον Βεόν άδη Βαρρούντες λέγωμεν, και την των έβων των πανταχού δύναμεν ύποστδναε, μεγάλην μοϊραν έν τῷ κόσμω λαχούσαν και πολλά γίνεσθαι κατά ταύτην και έν 7αϊς ήμετέδαις φοχαίς, και σομεδ οι περ αγυηείς ποροι των κοαπικών είσε νόμων εἰκόνες, οἱ οἱ ἡμαρτημένοι νόμοι μέν άλλ' ἐσκιαγραφημένοι τενές δυίες, ἀποπτώσεις έχείνων ὑπάρχουσεν, οῦτω καὶ έθη τὰ μέν έστιν έν ταϊς ήμετέραις ζωαίς έσικότα τοϊς των όλων, τά δε είδωλα έχεινων όντα τυγχάνει κράτος δε όμως έχει και ταύτα μεταλλάττειν τάς τε λήξεις ήμων, και τάς έν τῷ παντὶ τιμάς και ατιμίας άλλα Τούτων μιν άδην.

- .13. Έπανελθόντες δέ είς τά προκείμενα λέγωμεν, ότι τριών διαφόρων είδων πρός αλληλα έηθέντων, το μέν έλεεινόν έστιν, έν οίς είς άλογα μέν ζωα ψυχώς είσδυομένας παραδίδωσεν άλλά άστειότερα των άλλων, και ταύτα δοκούσας ήρωϊκάς είναι, τοιαύλην απόπτωσεν έχειν δια πάθος τηλικαύτας ψυχάς το γελοίον έν οξε αξσχράς εξέ όμοια ζώα πιπτούσας έσλορες. Τι γάρ άλλο τό γελοίον έσλιν, η το αίσχρον μετά άσθενείας; δι' άδυναμίαν ούν ζωής και ευτίλειαν είς άλλα ζώα τοιαύτα φερομένας, είκότως άποκαλεί, γελοίας το δε Βαυμάσιον, έν οίς έρει τινάς ψυχάς έπιστατικώς αίρεισθαι τούς βίους, ούκ έπιπηδώσας άλόγως τοίς ύπ' όφβαλμοίς. διό και μεταβάλλειν τάς τοιαύτας από χειρόνων τινών βίων είς άμείνονας, ή έξ άνθρωπίνων είς άνθρωπίνους, ή και έξ άλόγων είς λογικά ζωα μεθισταμένας, εί δε βούλει και άλλον τρόπου το μέν Βαυμάσιου, της άρίστης ίστί ζωής, καί είς εθδαιμονίαν άγομένης το δε έλεινον, της έναντίας πρός ταύτην, και του οίκείου τέλους έκπεσείν κινδυνευούσης τό δέ γελοίον τζε, μέτε άγαθόν μέγα μέτε κακόν έχούστε, αίσχράς μέν ουσης και διά τουτο ουδαμώς ευδαιμονικής, άσθενεία δε συνούσης, καὶ διὰ τοῦτο οὐ παντελώς κακοδαιμονίαν ἀπειλούσης καὶ γάρ τω όντι πας μέν Βαύματος άξιος βίος, είς εὐδαιμονίαν φέbon. wae ge eyeernoc' tie xaxogathontan orgen. o ge en head τούτων εύτελής τε ών και αισχρός, γελοίος αν είκότως έπονομάζοιτο διά την άμφοτέρων τούτων συμπλοκήν.

στάσεσιν ἐπέδραμον, οἱ πνεύματι τὸν ψυχὸν ἐοικέναι φάσκοντες στάσεσιν ἐπέδραμον, οἱ πνεύματι τὸν ψυχὸν ἐοικέναι φάσκοντες ἐν ἐμῖν οῦσαν, τοῦ? ἔστι τοῖς ἐμεθέροις σώμασιν, εἴναι λογικὸν καὶ ἐν τοῖς τῶν ἀλόγων, άλογον ἐπεὶ δ' οὖν ταῦτα πολἐν τοῖς εἰς τὸν παλινώδιαν ἔμῖν τοῦ Φαίδρου γεγραμμένοις (1) πεποιημένοι, περιττὸν ἐγούμεθα καὶ ἐν τούτοις, αὖθις ἀριζήλως ἐν τοῖς εἰς τὸν παλινώδιαν ἔμῖν τοῦ Φαίδρου γεγραμμένοις (1) πεποιημένα ἐν ἐκείνοις μυθολογεύειν συντόμως δὲ τὰ συμπεράθματα τῶν ἐκεῖ πεπιεσμένων ἐνταῦθα παραθώμεθα, διὰ τὸ μὴ δὲ τὸν τόπον Τοῦτον ἀνενόχλητον ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν ἀπολειφθὴναὶ, τῶν διὰ Τὸ δόγμα τοῦτο πρὸς ἀλλάλους ἀντιβρἡσεων.

<sup>(1)</sup> In margine: ζητητέον σοι τὰ εἰς τὸν Φαϊδgον τοῦ Πλάτωνος Πρόκλου σχόλια.

<sup>(2)</sup> Absurdissimam metempsychoseos ab homine in alium hominem, vel etiam in bruta, sententiam quis iam refutare laboret? quae et impia' est, nullo prorsus fundamento nixa, quaeque vel hoc uno, ut ait heic Proclus, argumento subvertitur, quod nempe rationalis anima corpori copulari nequit organis carente rationali operi idoneis. Ipse mox Proclus rem hanc totam appellabit figmentorum pelagus.

κρατούν, καὶ μέν τοι καὶ ὅπως ἡ συναγή τούτων γίνεται, καὶ ὅτι κατὰ τὰν ἐν σχέσει ζωὰν, ἐν ἡμίν μὲν γὰρ πάρεστιν ἡ ἡμεταίρα ψυχὴ, ἀξλον ὡς ἐν κατατάξει, καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ἡ ἐν αὐτοῖς. ἡ ἀὶ ἐν ἡμίν πρὸς τὰν ἐν ἐκείνοις ἐν σχέσει γενομένη ψυχὸ, τὸ ἄλογον ἔξωθεν ἐφεσίωσα σχετικώς. ἐπεὶ καὶ ἐν δαίμοσι γίνεται καὶ ἐν θεοῖς, καὶ δαίμων κατὰ σχέσιν καὶ θεός, ἀλλ' οὐκ αὐτοδαίμων καὶ αὐτοθεός, ὧν ἡ ὑπαρξις ἐστὶν δαίμοσι πρέπουσαν καὶ θεοῖς. ἔοικεν γὰρ καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω διαβάλλουσα καὶ ἐπὶ τὸ κάτω, γίνεσθαι πάντα ἐν σχέσει καὶ τὰ πρὸ αὐτῆς καὶ τὰ μετ' αὐτὰν, καὶ συμφύεσθαι πάσι. ψυχῆς γὰρ ὅντως ἀληθίς ἐν Τοῖς βίσις τάξιν οὐκ ἐνείναι. φέρεσθαι δὶ αὐτὴν ἐφ' ἐκάθις ἐν Τοῖς βίσις τάξιν οὐκ ἐνείναι. φέρεσθαι δὶ αὐτὴν ἐφ' ἐκάθις ἀλ γινεσθαι καὶ τὰ μέχρι τοῦ Ταρτάρου, καὶ γίνεσθαι διὰ μὶν νοῦν καὶ τὸ ὑπὶρ νοῦν δαιμονίαν καὶ θείαν, διὰ δὶ ορεξιν ἄλογον καὶ γνώστιν, ἄλλο καὶ άλλό τι τῶν ἀλόγων.

16. Ότι δε και ό Πλάτων ου τοῖς σώμασιν ένοικίζει τοῖς τών αλόγων τὰν άμετέραν ψυχάν - - - τὰν δε είς πύπνον - - - τὰν δε είς άετον, την δε - - την δε ένδύεσθαι πίθηκον μάλα γελοίως άλλ' ούχι σώματα τούτων άμπίσχεσβαι των ζώων ού γάρ που τόν κύκνου και τόν λίοντα, και τόν πίθηκον σώματι όμλούν, αλλ' ούχι τα έχ ψυχών και σωμάτων ρατίον δαλοί δε int rou it andpos sis yunarais us decraution Bion, ouxir simin tic yuvaina iivat, ina an imoinsen nata sytsen, nal tauthu ώσπερ έχείνας τὰν ψύχωσεν, άλλ' εἰς γυναικός φύσεν τεχνικάς" ΄ ή δε φύσις ότι σώματός έστιν έσχάτη ζωή δήλον είς ταύτην συνέρχεται γενομένον έκ του παντός, και ένδύεται ου ζώον, αύτη γάρ ποιεί τουτο ζώον, άλλά σώμα φυσικόν συλλέβουν ούν είπωμεν δυναλόν είναι την ψυχήν είς άλογα ζώα χωρείν, και έξ άλόγων είς άνθρωπον ού πάσης τῆς ἐν τῷ ἀλόγῳ ζωῆς μετιούσης, άλλα της άνθρωπίνης ούτω γάρ και ό έν Φαίδρω Σωκράτης σαφίσθατα διώρισεν, ότι δή και έκ Ακρίου μέτεισιν ός ποτε ήν ανθρωπος είς ανθρωπον διττές ούν ούσης του άλόγου ψυχώσεως, τλς μέν έν κατατάξει, τῆς δὲ έν σχέσει, τὰν έν σχέσει υσνόνον είναι τον αύθες είς ανθρωπον μετιούσαν, και γινομένου

17. Τό γάρ τάς των θείων άνθρων ψυχάς, είσοικίζειν είς αλογα ζώα, και τας άρωϊκάς υπερβολήν ου καταλιμπάνειν της περί έκείνης-πλημμελείας, καί τοι γε μαρτυρομίνων άκούω παμπόλλων, ώς Πλάτων φρονείν σερί έχείνων, ούχι τοιαύτα οία μύ-Αος ούτος κατυγορεί. δυλοί δε τά έν απολογία ρυθέντα παρά του Σωκράτους, ως άρα πολλου άν τιμέσαι, τό έν αθου συγγινίσθαι Τοϊς Όρφεύσεν, τοϊς Μουσαίοις, τοϊς Αίασιν ήχουεν γάρ που και των εν Ελευσενε μυστερίων έξυμνούντων τον τάς άγιωτάτας έχφηναντα τελετάς πώς ούν είχος τοιαύτας έχοντα περί έκείνων έννοίας, τοσαύτην αὐτών κατασκεθαννύναι τραγωδίαν, δ τῷ Ἡρὶ πιστεύοντα τοιαύτα περί τὰς λάξεως αὐτῶν παρά τὰν τελευτάν φρονείν; πως δ' αν τις διανάξαιτο τοσούτον πέλαγος πλασμάτων, ου ράδιον έμοιγε καταφαίνεται κύκνοι και άπδόντες, από των ταίς μούσαις γεγόνασιν κατόχων άετοί και λέοντες από των πρωικών και ταύτα έν αύτη τη πραγματεία καταβοάσαντος αύτου των ποιητών οι έποίησαν τους ήρωας άνθρώπων ουδίν περιττούς, άλλά τοις όμοίοις ένόχους πάθεσιν είθ ό τά

<sup>(1)</sup> In margine: πόθεν διεγιγνώσχομεν τους βίους ους έτυγχανον αξ ψυχαι πρότερον έζηχυζαι, λέγεται έν τη έξηγήσει της έξης ρήσεως.

πάθη των ήρωϊκων ψυχων έν σώμασιστριφομένων έξελων, μετά το σωμα διά πάθη τοίς άλογοις αὐτάς ένεικονίζει ζώοις.

- 18. Μήποτε οῦν ἄρα καὶ τῷ μύθῳ χαρισώμεθα, καὶ συγχωρήσως δυσφημίας ἐξέλωμεν, ἐκείνο ρχτέον, ὡς ἄρα διὰ τῶν τοιρήσως δυσφημίας ἐξέλωμεν, ἐκείνο ρχτέον, ὡς ἄρα διὰ τῶν τοιοῦτων πλασμάθων οῦκ αῦτὰς λέγει τὰς ψυχὰς ἐκείνας ῶν διαμνημονεύει νῦν ήρώων, εἰς τὰ ἄλογα κατασπάν, ἀλλὰ ζόων είδη
  αἰνίσσεσθαι διὰ τῶνδε τῶν ὀνομάτων, οῖα προσήκοντα μὶν τν
  τοῖς ὀνομαζομένοις, διὰ δἱ τινας παθῶν προσήκοντα μὶν τὸς
  ἐκείνους μιμούμενα, κατέπεσεν εἰς ἀλογίαν ἀφομοιουμένην ἀλόγως τοῖς είδεσιν ἐκείνων· οἰον ἀπὸ τῆς 'Ορφίως ζωῆς καὶ τῆς
  Θαμύρου, ζωὰν ἐνδεικνύμενον μουσικήν μέν τινα πάντως· διὰ δἰ
  πάθος πρός τὰν ἀνθρωπίνην μουσικήν· τῷ δὶ αῦ ἄλογον εἴναι,
  τὴν ἀλογωθεῖσαν ὑποδίχεται ψυχὰν διὰ τι πάθος· ἡ γαρ τοὐτον
  πρόσθεσες, ἀλογίας αὐτὰν ἀπέφηνεν οἰκείαν.
- 19. Τεχμαίρομαι δε ταύτα είναι άληθή, διότι και έν Γοργία λίγονεος ήχουσα του Σωχράτους, τοὺς Μίνωας χρί τοὺς Αἰαχοὺς καί τοὺς "Ραδαμάνθυας δικαστάς ἐν ἄδου τῶν ψυχῶν καθασθαι, καὶ διά τούτων εξου ζωύς δικαστικά συμαίνοντος. Η πως έκείνων διαζώντων τον τζόε βίον, αὶ ἐν άδου ψυχαὶ δίκος ἐτύγχανον; έκ γάρ τούτων οίμαι και των τοιούτων έθαργές είναι πάσιν ότι τοῖς ὀνόμασε τῶν ἀρώων εἰς Ενθειζιν ἐν τοῖς μύθοις χρηται τῶν είδων όλων της ζωής, έν οῖς έχειναι διαφερόντως τον βίον διεξήγαγον και διά τουτο έκει μέν τάς δικαστικάς ψυχάς άντι των παντοίων, παρείληφεν δεκαστικών τάξεων Βείων τε και δαιμονίων, ἀφ' ών ώς ἔσικεν έγιγνωσκου οι κοινωνοί των λόγων, καί ύπερ ων ούχ ήδεισαν διδάσκων από των μερικών και κατά σχέσεν, άντι των όλικων και καθ' υπαρξιν δικαστών ένταυθα δί τάς μουσικάς, άντι των όμοίων έν τῷ παντί μουσικών ψυχών, -μέ κῶτ έτκά ρίεθαπά ράτ , κωτοώκικά κῶτ έτκά ρανέμοωκιγέ ράτ παθών, ώς εξ σαφώς έχελεν οδα αξηξασεται ζεκ τούτων, ζζείν

αρμονίοις φωναίς.

αρμονίοις φωναίς.

αρμονίοις φωναίς.

αρμονίοις φωναίς.

αρμονίοις φωναίς.

αική μέν, πέρα ἀξ τοῦ μέτρου φιλότιμος, μίσει φυσήν τοῦ γυναικείου γένους, ῖνα μὰ ἐκ γυναικός γένυται βίον ἀνθρώπενον ἐλομένυ.

αική μέν, πέρα ἀξ τοῦ μέτρου φιλότιμος ἐκπλρώπενον ἐλομένυ.

απαλλάκτως, καὶ τὸ ἀνθρώπειον ἐκκλίνουσα γένος καὶ ὁ Θαμύ
απαλλάκτως, καὶ τὸ ἀνθρώπειον ἐκκλίνουσα γένος καὶ ὁ Θαμύ
ἀπό τὰ μεσος εἰς κύκνον ῷχετο, καὶ μουσικής ἔχουσα ἀυσ
ἀπο ἀξ τοῦ μέτρου φιλότιμος, ἐπέδραμεν τάις ἀκδό
ἀπο τὰ τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

ἀπο τὰς τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

ἀπο τὰς τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

ἀπο τὰς τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

ἀπο τὰς τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

ἀπο τὰς τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τρωπώσιν ἐλν πολυηχέα φωνήν, καὶ ἀδουσαι

και τε θαμὰ τοῦ και ἀνθονος καὶ ἐν
και τὰς μεσος εἰς και ἀνθονος καὶ ἐν
και τὰς ἐκτος καὶ τὸ πάιδραμενος ἐκκλίνουσα γένος καὶ ἀνθονος καὶ

20. Δποχρήσθαι μέν τοίνυν έσικεν τῷ κατά τὸν Όρφία δηλούντι τὸν - - - μεμερισμένως αὐτῆς μετέσχεν διὰ τῶν σπαραγμών οι μύθοι δελούσιν, και το κιφάλαιον αύτες ο Λίσβος έδίξατο τουτο οδ κεφαλλη Ορφέως προσειρήκασιν, όθεν και όνομα έσχεν ή Λεσβία μούσα, και τό μετά λέσβιον ώδον είς παροφίαν έξενίκησεν άποχρώμενος δε άντι της ύπεροψίας των έκτεθηλυσμένων μελών, ἀπέχθειαν πρός το θέλυ πάν λαβών, έμπαθή ποιάσας μουσικήν ψυχήν πρός άνθρωπίνην φύσιν, καί ζωήν μεθεστάνειν πάσαν τοιάνδε, κάν ή μουσική, ζωήν είς άλογίαν, ούτε έξω μουσικής ήν έπετήδευεν, ούτε άνθρωπίνην ήν έξίκλινεν ούκ άρα ουδί ὁ μουσικός βίος σώζει τὸν ψυχάν, άνευ ἀπαθείας άλλά χαθάπερ ο έρωλιχός, και ούτος άνάγει μετά φιλοσοφίας πάθος δε υποσυμμιγές αυτώ γενόμενον, άλόγοις συνάπτει ζώσις μουσιχοίς, ταύτα μέν ούν περί ψυχών άνθρωπίνων, μουσιχών μέν, ούκ ανευ δε πάθους, πρός την ανθρωπένην άπεχθανομένων φύσεν. δεί γάρ ώς ίσικεν άσχέτου ζωής ταίς μή πεσουμέναις είς άλογίαν τι δι και κύκνος, τις ανθρώπινον βίον μεθίστατο ή και ζώα άλλα μουσικά, πολλά δὲ τὰ τοιαύτα, παντὶ δέπου δέλον ότι ψυχαί μέν ήσαν έν τούτοις άνθρώπιναι, πάλιν δε έπανήσαν είς την έαυτων τάζεν από των Χειρόνων οξκήσεων ου γαρ ή γε μή ποτ' είδουσα την άληβειαν, είς τόδε ήξει το σχήμα, φρσίν

- 21. Δεττές δε ούσης μουσεκές, τές μέν έν Όρφει τε θεωρημένες, τες δὲ ἐν Θαμύρα, Καλλιόπες μὲν γὰρ ἐκεῖνος υίὸς διὰ την ένθεον μούσαν, πηρόν δε τούλον έθεσαν αι μούσαι διά την αμιλλαν της ανθρωπίνης μουσικής, παρά την θείαν έκατέραν πά-Βει χραινομίνην είς άλογίαν άγειν, και τάς ένθέω μουσική καί τάς άνθρωπίνη χρησαμένας, ώς άνευ φιλοσοφίας μό δε τά δοχούντα είναι δαιμόνια σώζειν τὰς ψυχάς, μόνη γάρ αύτη προξενεί την άπαθή ζωήν και μουσική δε και έρωτική και πάς άλλος βίος, πάθους μέτοχος ών, άλογία συνάπτειν πέφυχεν φιλοσοφείν μέν γάρ ουδίν δύναται των άλόγων μουσικήν δέ φυσικήν ίδοις αν και έν έκεινοις, και έναβρύνεται γε ταίς ώδαις έκεινων πολλά μάλλον η ανβρωποι· μέτεστι γάρ αἰσβήσεως ἐκιίνοις· μουσική δὲ καί έρωτική, προσχρώνται ταϊς ακροτάταις 7ών αίσθήσεων φιλοσοφία δε πάλαι καταψηφίζετα πάσης αξοθήσεως, ώς ούτε ακούομεν άπριβές ουθέν, ουτε όρωμεν απελέγχουσα παι διαμαρτυρομένη. λόγον δε πείβουσα μόνον ήγεμόνα προέστασβαε και νούνωστ' είκότως αύτη - - - ται των είς την άλογίαν φερουσων όδων. τίνα μέν ούν τρόπον άλλον, εί μά χρά και των ονομάτων τούτων ναί των πλασμάτων ίχανως ύπεμνέσαμεν, του Όρφίως, του Θαμύρου, του Αίαντος, του Αγαμέμνονος, όλως των ήρωικών ψυχών τοσούτον δε τοίς εμπροσθεν προσθετέον οίς περί τε 'Ορφέως εξπομεν και Θαμύρου περί των λοιπών, ώς ή μέν Αξαντος ψυχά, πάσαν δελοί ζωάν άνδρικάν μέν, πλιονάζουσαν δέ κατά τόν Δυμόν.
- 22. Ίσως δὲ ἄν τις ἀποράσειεν, πῶς τῆς ἀπό γενέσεως ἐπὶ γένεσιν προαποχαταστάσεως τῶν ψυχῶν τελίας, χιλιοστῆς οῦστης πορείας, ὁ τῶν Βεαμάτων τούτων ἄγγελος, ἰδεῖν φυσὶν τὴν 'Ορ-φίως ψυχὴν καὶ τὰν Αΐαντος καὶ τὰς ἄλλας εἰς γένεσιν ἐρχο-

μένας, αίς ούχ ίσος ήν χρόνος του τε παρόντος βίου και του προτίρου, και όλως ουθεμιάς χιλίων έτων άριθμον και ψυχάς τάς μή άμα βεβιωχυίας, είς δευτίραν γένεσεν άγειν όμόχρονον, και συγκλήρους ποιείν, ήμεις μίν ούν και τόν της Χιλιάδος άριβνων οπως ανούειν δεί συμβολικώς, και τά ονόματα των έρωικών ψυχών προείπομεν, και κατά ταύτας τὰς ἐπιβολάς, οὐδέν ἐστιν ενάντίου είπερ ο μέν είθος τι ζωζε θηλοί περιοδικής, τὰ δέ βίων διαφοράς όμοιων έχειναις ταϊς ψυχαϊς, άλλ' ούχ αύτάς έχεινας: οὐθὲ μαθαματικόν ἀριθμόν τόν χίλια. ὅτῖ δὲ μὴτε τὴν τῶν πρό έμων τινος ἐπιβολέν ἀποκρύψασθαι, Ναυμάχιον λέγω τόν ηπειρώτην, ου και προτέρον έμνησθην· τάς ίστορίας παρατιθέπενος των αναβίωσεν έχόντων ας έχεξνος ήβροισεν, περί γάρ - άναβιώσεως - - εξραμένην άπορίαν άξιοξ - - τόν άγγελον νών Βεαμάτων τούτων 3 - - ραν άλλαξάμενον ζωάν τές μετά του σώματων ούτως όραν τας ψυχάς τάς αίρουμένας τούς βίους ώς κρείττους ήμων το δαιμόνιον - - ωσπερ ουν οί λεοί και τά μάπω παρόντα καὶ όρωσιν ώς ήδη παρόντα, καὶ τὰ μη άμα όντα ώς άμα, πάντα γάρ έχείνοις άμα, τον αύτον τρόπον και τον Τέρα κατά τὸ ἐν ἐαυτῷ Βεῖον, καὶ τὰς ούχ ἄμα κατιούσας ψυχάς ὡς άμα κατιούσας Βεάσβαι τοιαύτην γάρ είναι πάσαν την Βείαν νόησεν, καὶ τὸν ἐν ἡμεν· ταύτας οἱ Βεάσθαι, καὶ ούκ άλλας ώς έχοντά τενας περί αύτων έννοίας και τούτο μέν ώς ψυχόν πάσχειν, το άφ' ων έχει την περί ψυχων κπλώς Βεωρίαν ποιείσθαι, το δὶ ώς παρόντα όρᾶν τὰ μή παρόντα, καὶ άμα τὰ μή άμα, ως Βείως ένεργούσαν.

23. Τοσαύτα μέν ό Ναυμάχιος έξηυπόρησεν, εἰς λύσιν τῶς προτεθείσης ἀποριας ἀιὰ ὅὰ τενα φειλόνεικον ψυχῆς έξεν, καὶ ἀιὰ ταύτην ἐνδυομένην εἰς ἀνδρεκόν μὲν ζῷον, ἄλογον ὑὲ, τὸ γὰρ φελόνεικον προσκείμενον τῷ ἀνδρικῷ, συνάπτειν πρὸς ἀλογίαν ἡ ἐξηρημένον τῶν πολλῶν τοιούτος γὰρ ὁ βασιλεύς ἀκὰ ὑὲ πάθος ἐξηρημένον τῶν πολλῶν τοιούτος γὰρ ὁ βασιλεύς ὁιὰ ὑὲ πάθος ἐτερον μεσος πρὸς ἀνθρώπους, εἰς ἀετὸν μετοικιζομένην ὁἰεος γὰρ ὁ ἀκτὸς καὶ ὁ ἀετὸς, καὶ βασιλεύων τῶν

πτανών, λόγου δε άμοιρος διό πρός το όμοιον ζ τοιάδε ψυχή χωρούσα, τον άελου βίον άλλάττεται, καί . . . άπο γυναικός είς άθλητικόν - - άνδρός και γάρ έν γυναιξίν ούσα την άνδρικήν επεζίωκεν ζωήν ο δε από ανδρός είς γυναικείου, τεχνικόν και γάρ είς ανδρα τελών τεχνικός μέν ήν, ός γε και τον έππον έτεχνήσατο, τόν Επειός έποίησεν σύν Αθήνης ζωής δε ανδρικές άμοιρος, ός γε και φησίν η ούχ άλις όττι μάχης επιδεύομαιμέτεισε τοίνυν είς το προσέχον ά μέν είς την ανθρωνίτεν, ο δέ είς τὸν γυναιχωνίτιν και έστιν ταύτα ζωής είδη κατά τὸν άν-Βρωπίνην ζωήν, άνω τε και κάτω διαβάλλοντα. διό και φησίν έν μέσοις λαχείν αὐτά τὴν τάξιν, ώς τὰς μεσότητος οὐκ έξιστάμενα της ανθρωπίνης εί οἱ οἱ την Αίαντος είκοστήν είπεν λαχείν, δηλούτω μέν εί βούλει διά τζε είποσάδος, την κατά Αυμόν ζωήν προσεχώς έκβάσαν άπό τὸς κατὰ λόγον τῷ μέν λόγω τὸς δεκάδος πρεπούσης, ώσπερ τω νώ της μονάδος τω δε Αυμώ της είκοσάθος ώς μετά λόγον τετάγμένων τοιαύτα γάρ ο άμέτερος φιλοσοφεί περί τούτων πατήρ 'δηλούτω δέ και σσα φρσίν ο Πορφύριος παρ' Αίγυπλίων μαθόντα του Πλάτωνα περί των άναγορικών χρόνων, ένδείκνυσθαι διά τούτων, ώς άρα κατά τάς άναφοράς των τους βίους όριζόντων χρόνων, είχοστην είχεν τάξεν ή του Αίαντος αυτο ψυχή και τουτο αποβλίπων είς τό πάν, ό τωνδε των λόγων άγγελος, πρίθμει την τάξιν, λέγω των ψυχών των πρώτων ή δευτέρων η είκοςων ή άλλως οπως ούν αίρουμένων.

γεη εςς αγγολ αραφείο μεριλη πατέρα των γολοπι, παρας ας, ομεθ παιλοποιη. ων πιαν τιλη κρατος εμιλοαφολερική εχουτελ ας ανπαιλοποιη των βιων και, αντάς ως αι ει ει τρικοραν εξιατ και περολ και εχκατολ τα τας αναλομός των ποιόων είπε και ας τους κείδολ μεπικορος προς των αρέρελα όποιο, ως οπος κ τους και ματολομένος προς των αρέρελα όποιο, ως οπος κ τος κωμέν και αγγωλομος προς των ποιόων είπε και ας τος κωμέν και αγγωλομον τη των αρέρελα όποιο, ως οπος κ τος κωμέν και αγγωλομον τος των ποιόων είπε και ας τος κωμέν και αγγωλομον τος των ποιόων είπε και αγγων και αγκονούς και αγκονούς των ποιόων, είπε και ας τος κωμέν και αγγων και αγκονούς των ποιόων είπε και ας τος κωμέν και αγγων και αγκονούς των ποιόων είπε και αγκονούς και ας τος κωμέν και αγκονούς και ει ει τον ποιόων και αγκονούς και αγκονούς και ανούσεν και αγκονούς και τος τος κωμέν και και αγκονούς και ει ει τον ποιόων και αγκονούς και ανούσεν και αγκονούς και ανούσεν και αγκονούς και τος τος και ανούσεν και ανούσει των ποιόων είνοιος των ποιόων είνοιος και αγκονούς και ανούσεν και αγκονούσει και ανούσεν και αγκονούσει και ει ει τον ανούσει και ανούσει και ανούσει και ανούσει και ανούσει και ει ει τον και αγκονούσει και ανούσει και ει ει τον ανούσει και ανούσει έφην, του βίον ταϊς των μοιρών αφοριζούσας ίθιοτησεν, ώς του ποιού του κατά τους βίους αποτελουμίνου, διά τους αστέρων πρός τὰν μοϊραν σχεματισμούς, τούτοις τοίνων έπομένως ή του γελωτοποιού Θερσίτου ψυχά, πίθηκον ένεδύελο, φησίν γελωτοποιός μέν ούν ην Θερσίτης. ότι οι είσαιτο γελοίτου άργείοισιν, λέγων τον όλ πίθακον ένδύεται, διά την τουδε του ζώρυ φύσεν καλαγίλαστου όντως ούσαν, τῷ μιμεῖσῶαι τὰν ἀνῶρώπου ζωὰν, άλλ' έπὶ το αίσχιον. άπας ούν μετά του αίσχρου και άσθενους γελοίος ών, πεθεχόμορφός έστιν, ώσπερ λεονδόμορφος ό άνδρικός, μετά φιλονείκου και Δυμικού πάθους, και άετομορφος βασελικός μετά τζε πρός το άνθρώπενον γένος έμπαθείας και έρ έκάστων τρόπος ο αύτος, τὰ μέν είδη τζε ζωζε λαμβάνων ἀπό των ήςωϊκών ψυχών τα δε άπο τζε έστο . . . οι δε όμοιον μέν • • ως έχοντες τὸ Τὰς ζωὰς εἰδος, τοῖς δὲ πάθεσεν ἐνεσχόμενοι, τοιούτοις ζήσις άλόγοις ένωχίσθησαν, μονονουχί βοάν σίπ-7έον τον παρόντα μύθον, μη τά δοχούντα είναι άγαθά μετά πα-3ων. ω ψυχαί μετέρχεσθε, τούτο γάρ ύμας είς άλογίαν κατάξει, παρ' ή φυσικώς έστιν ταύτα καὶ έμπαθώς, οίον τὸν μουσικόν εἰς αλογον ανθρίαν, του βασελεχόν είς αλογον βασελείαν, και ποιάσει χύχνους, λέοντας, άετούς. έστι γάρ ταύτα και άλόγως έχειν και λογικώς ποιεί δε άλογίαν έμπαθός ζωή, και άνθρωπίνην unasig.

λου το απλικτιεία ψάας προς το μαν. ταρικη ορα εχοπαα ζος δρό βίοις, εροβάρου, και διασα βίοι μαντικός και ο λημασικός με το λημοκορικός με το λημοκορικός το το λημοκορικός το το λημοκορικός, και ο λημοκορικός το το κισμικός, και ο λημοκορικός το και ο μιματικός, είσα επερίωκεα ο του μιθακου ειδος είναι τι ζωμε ενδεικουμένων, ως μετικόν, και ο κισμοκορικός το και ταρικου ενδικου το λημοκορικός το και διασκορικός το και το λημοκορικός το και διασκορικός το και το λημοκορικός το και το λημοκορικός το και το κισμοκορικός το και το και

και πρό του των άλλων τυχούσα κλάρου.

και πρό του των άλλων τυχούσα κλάρου.

και πρό του των άλλων τυχούσα κλάρου.

26. Καὶ πάλιν ὑπομνεστέον όλι τοῦλο δείχνυσεν, ὡς ἄρα οί αλέροι περιίχουσεν οι πρόδεροι τούς δευτίρους και όσοι μίν τοίς deuripous fice mportideurae, nai role mporteous, où piu roe nai ανάπαλιν, ως έξ αφθονωτέρων και πλειόνων τοξε ατί προτέροις αλτρουμένοις, τζε αίρέσεως ύπαρχούσες: ού γάρ άν ή Όδυσσέως ψυγή τούτον είπεν έλεσθαι, αν βίον είλετο έσχατη κληρωθείσα των άλλων, εί με και ούτος ο βίος έν τοίς των προτέρων περιείχετο κλέφοις από ταύτες δ' ούν τές αιρίσεως ούτω γενομίνης, πιστόν έποίχσεν τόν του προφάτου λόγον εἰπόντος, καὶ 7ελευταίω έπιιόντι σύν νώ έλομένω, κείται βίος άγαπετός ού κακός. nai dilas ere giserae pis is ro nasri - . . desantiarlae recorde των - - φρόνοσεν δυκνύντα φαενομένες εύπορίας αίρετωτέραν, ότ άν ταύλα μερίζηται απ' άλλήλων μέν γάρ είς εύδαιμονίαν οίδεν ilibeir à dè của it avayant, ti mà xai provert tin meri tàt αίρέσεις τούτοις τοίνυν ἐπέγαγεν, ο όξι λοιπόν έστι τές διαιρέσεως, ότι και είς άλληλα τά άλλα ζώα μεταβάλλει, τα ήμερα άδικα είς τὰ άγρια τὰ δὶ δίκαια είς τὰ έμερα.

27. Λείπεται τούτο μετά τὰς μεταβολάς τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς τὰ ἄλογα, καὶ ἐκ τῶν ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους, οίος ὁ κύκνος ἔμπροσθεν, οἴα τὰ πρό τούτων ἐν οῖς Ελεγεν, ὅτι καὶ ἐκ τῶν

άλλων Απρίων είς αναρώπους γίνονται μετατάξεις, και δή και τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους, ὡς τοῦ Ἐπειοῦ καὶ τῆς Αταλάντης ας διά τουτο είπεν έν μέσοις λαχείν, ως έν τη μεσότατε της ανθρωπίνης ζωής στρεφομένας, και των έξ αρρένος είς Βάλυ, η των έκ Βάλεος είς αρρεν ίέναι διενεγκούσας τούτων γάρ ρηθέντων, ελείπετο και την εσχάτην είπειν μεταβολήν την έχ Βηρίων είς Βορία γενομένην ην τελευταίαν και αυτός προσέθηκεν, διορίζων και έπι τούτων, ότι τὰ μέν άδικα της ζωής είδη μετέβαλλεν είς τα άγριώτερα, τα δε δίχαια είς τα έμερώτερα. και έπι πάσεν έπηνηγκε τοίς είδεσεν των μεταβολών, και πάσας μίξεις μίγνυσθαι τάς ζωάς, πέρας έπιτιθείς τη όλη διαιρέσει των βίων χοινόν πάσα δε μίξις ή έχ των όμοίων είς τά οποια. και τουτο φιχως γκ γολικών . . . Αρχών μ γκ γολίκων είς αλογα . . . δηλα δεά των έμπροσθεν ήμιν γέγονεν ά δε τελευταία προσέθηκεν, σκεπτέον όταν λέγη τὰ άδεκα εἰς τὰ άγρεα, και τὰ δίκαια μεταβάλλειν εἰς τὰ τμερα, πότερον άλόγων εἶναι Τῷ ὅνΤι μετοιχίσεις ψυχῶν εἰς άλλα ζῷα άλογα, οἰον χυνείας ψυχής είς ιππειον ζώον μετιούσης, ή και ταύτας ψυχών μίν άν-Βρωπένων, μετενδυομένων δε από αλόγων είς αλογα και από μέν τών άδικωτέρων ζώων, οίον ίκτίνων και λύκων και οσα άρπακτικά, τίς τά άγρια μεθισταμίνων, οίον όσα ίοβόλα, ά δλ παντελώς έστιν ανήμερα άπό δε των δικαιοθέρων, οίον πελαργών καί τοιούτων άλλων, είς τά κμερα, οίον μελίσσας και μύρμηκας, α δη πολιτικά γένη και έμερα προσείπεν αυτός έν τῷ Φαίδωνε, τὰ μὲν βασιλιάξε τὰ δὲ οἰκονομικές ἔχοντα ζωές ἵχνος.

28. Τούτων δή προχειμένων εἰς ζήτησιν, λέγωμεν ὅτι καὶ ταύτας τὰς μεταβολὰς οὐκ ἀλόγων ψυχῶν, ἀλλὰ ἀνθρωσίνων οἴεσθαι δεῖ λέγεσθαι παρὰ τοῦ Πλάτωνος, καὶ περὶ τούτων εἶναι μόνων ἀπλῶς σύμπαντα τὸν περὶ τῶν μετενσωματώσεων αὐτῷ λόγον τοῦτο δὲ ἡμεῖς ἐκ πολλῶν ἀποδείξομεν πρῶτον μὶν γὰρ ὁ τοῦ προφέτου λόγος οὐ πρὸς ἀλόγους, ἀλλὰ πρὸς λογικὰς ἢν ψυχὰς γελοῖον γὰρ ἀλόγοις λέγειν, ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως ὅ δε λόγος καὶ οὐχ ὑμᾶς λήζεται δαίμων, ἀλλ' ὑμεῖς

δαίμονας αίρησεσως και αίτια έλομίνου θεός αναίτεος, και τεγεπιατώ · · · ορχ οιι των από κου προιόκιων γολικο, αγγ, ορας όλως λογεκάς ψυχάς, ουθέ σύν νώ τε δυναμένας αίρεζοβαι καί πράττειν. έπειτα οίε διώριζεν αύτος πως δεί ποιείσβαι τάς αίρέσεις και έλεγεν ψυχής τάξιν μη ένείναι, σαφώς ώς περί λογικών διελέγετο ψυχών ταύτας γάρ ήξίου μή έκπλήττεσώαι ύπό δυνάμεων και ύπο πλούτων και εύγενειών, άλλα κρίσεν έφίστανεν τοίς βίοις, και σκοπείν τον είς εύθαιμονίαν άγειν μάλλον οιλοκίπελολ εκ τωλ μεοιειλοίτελολ, ελ ιοριοίς ομ μασιλ κας τος θ τοιούτοις, δήλος ούν ου περί άλόγων άλλα περί λογικών μόνον διαταττόμενος ψυχών ποία γάρ έκπληξις ή κρίσις πλούτου καί πενίας και δυνάμεως και άδυναμίας και τος έν τούτοις μεσότητος έν άλόγοις; τρίτον τοίνυν μετά τό συμπλαρώσαι τούς περί των μεταβολών λόγους πάντας, κατάγων λοιπόν είς την γένεσεν πάσας, άπούσομεν όσα φησίν έπειδή δ' οθν πάσας τὰς ψυχὰς τούς βίους ήρταθαι, πάσας ίξναι πρός την Λάχεσιν, καὶ τόν δαίμονα δέχεσθαι παρ' αὐτὸς φύλαχα καὶ ἀποπληρωτὸν φησίν εἰ ούν πάσαι μέν πρηνται, ψυχαίς δε άλόγοις αίρεσις ούκ έστιν, ούδὶ γάρ προαίρεσες, δήλον ώς ούκ ήσαν έν ταῖς εἰρκμέναις μεταβολαϊς αλόγων μετοικίσεις, αλλα ανθρωπίνων είσιν πάσαι ψυχών, τὰς μετενδύσεις έχείνας ποιουμένων χαί ἀπ' ἀρχές είς τέλος περί έχείνων έστιν ο λόγος μά ουν ζατώμεν χαί άλογα ζωα πως είς αλογα αλλα μέτεισιν, αλλά μένωμεν έπε 7ων λογικών ψυχώνο τὸ γὰρ αὐτεξούσεον - - εμετέραις ψυχαίς τὸν Βεὸν τοῦ πο . . δούναι τὰν έξουσίαν ταύτας δε χυρίας ούσας του μεταβάλλειν έαυτὰς κατὰ τό χείρον ἢ βέλτιον, ὑπὸ τῆς εἰμαρμένης εἰς άλλην και άλλην τάττεσθαι μοϊραν έν ή ταχθείσαι πάσαι, νιχώσαν μεν άρετην έν τῷ κόσμο παρέξονται, κακίαν δε ήττημένην.

29. Ότι δε και άνθρώπιναι ψυχαί μετίασιν απ' άλλων άλόγων ζώων είς άλλα, δεδήλωκεν και ή καθ' ήμας ίστορία, και μικρόν πρό ήμων Νεστόριος (1). ήν ούν ό μέγας άνηο ίερατικός

<sup>(</sup>t) Nestorius pater Plutarchi platonici, qui Syrianum docuit, Syrianus autem Proclum nostrum.

είς την 'Ρώμεν άφεκόμενος, γυναικός μεᾶς τῶν εὐπαρύψων (1) μόλις έξειπείν έθελησάσης, θρηνούσης δε έπε τη μνήμη των έμπροσθεν βίων, αὐτὸς ἀχούσαι λίγεται περί ἐαυτᾶς ἱστορούσας, ὡς αρα έν περιόδοις προτέραις έν "Αδασμάστη τὰς "Αττικής έγεγόνει παιδισχάριον, καπήλοις τισίν ύπυρετούν λήθη δε ύπερβαλλούση κατείχετο ζων άει προσζαττομένων ύπο των Χρωμένων, και άπεκλάετο την λήθην, ώσπερ ότε ταύλα έλεγεν την μνήμην συμμεξαι ούν αύτάν τενε φάσματε, και αίτζοαι μνάμην, και αίτάσασαν λαβείν, και λαβούσαν πάντων έξης των έκειθεν δεαμνημονεύει» γενέσθαι ούν αὐτὸν ώς ἐμέμνητο μετ' ἐχείνον τὸν βίον, πυνός ψυχάν (2), και άχθεσθείσαν μετά τὰν σύνερξιν, ὧσαι τόν χύνα έχ τέγους τινός, ἀπαλλαγήναι βουλομένον του δεσμού. χαί της άδικου πράξεως είς τον κύνα δίκην τείνουσαν, είς όφιν έλ-3είν· καὶ ἐκείνον κλείναι δυσχεράνασαν λέν ψύχωσεν, ἐκτείνασαν αύτον άμάξης χινουμένης, έμπροσθεν της άμάξης, κάκείνον μέν κατατμηθέντα . . . έκείνην μέν ούν και τές μνέμης, και τών έπὶ τη μνήμη Βρήνων ο Νεστόριος ἰάσατο Βεοίς χρησάμενος συνεργοίς, και περί του μέλλοντος έχειν άμείνους έλπίδας έποίησεν. έχ δέ τούτων χρά λαβείν ότι και απ' αλλων ζώων είς αλλα, κατά δίκην γίνονται μεταστάσεις, και δι' άδικίαν είς άγριώτερα, και ώς έστιν και έν άλόγοις άδικία και δικαιοσύνη, και πάντων δίκη και νόμος έφορος:

30. Ότι μέν ουν πάσας τὰς ἐν ταῖς αἰρέσεσι ταύταις μεταβολὰς, ψυχῶν εἶναι ἀεῖ νομίζειν λογικῶν, ἡ εἰς τὰ ὅμοια μεβισταμένων ἡ εἰς τὰ ἀνόμοια, καὶ ἡ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἡ ἐπὶ τὸ
χεῖρον τὰν μεταβολὰν ποιουμένων, εἴρηται πρότερον, καὶ εἴληπται πάντα ἐκ ἀιαιρέσεως ὰμῖν τὰ εἴἀη τῆς ζωῆς συλλογισώμεθα ἀε ὅσα ἐπεται τούτοις ἀεἀειγμένοις, ὧν ἐστι πρῶτον 7ὸ
τὰς εἰς τὰ ἄλογα ζῷα καθόδους, μὰ εἴναι τῶν ἐξ οὐρανοῦ ψυχῶν
εἰς γένεσιν ἰουσῶν οὐἀὶ γὰρ ἄνοδος ἡ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον,
ἐκ τῶν ἀλόγων γένοιτο ἀν, ἀλλ' ὡς εἴρηκεν αὐτὸς, καὶ ἄνευ φι-

<sup>(1)</sup> In margine: εὐπάρυφος, ἀγαθοῦ πατρός θυγάτης. Mirum!

<sup>(2)</sup> In margine: διήγημα ψευδέστατον, narratio mendacissima.

φιαει ατακτα, της hεταβογής πανταχού ας, οποιοτέτα λινοπηνής.

πηνωλ, τα ες λήλη κημιολία των ας τεταλπέρων, τα ας τη της καιτή αρειμές. Χωρούμιλ ακη ες αν κομήν μέρεται κας ταξει, κας τεταλπέρλη πογιτείαν, τοιαητή ας η των και, οράκλος περιίοντων ομό πετ αγμέρλη και ες το οράκλος των και, οράκλος παρέχεται αρκητή αγγήνων την καινήν ζωήν, κας εκαιος την εαπίος παθέχεται αρκητή αγγήνων την καινήν ζωήν, κας εκαιος την εαπίος παθέχεται αρκητή εκαιος και ταξει, κας τως εκαιος και τα εκαιος και τα εκαιος πρώτης εκαιος παρέχεταν την αρκητή αρκητή αρκητή αρκητή αρκητή αρκητή αρκητή εκαιος των αλόγων ας εκαιος και τα εκαιος καιος καιος καιος και τα εκαιος και τα εκαιος καιος και τα εκαιος και τα εκαιος και τα εκαιος και τα εκαιος καιος και τα εκαιος και τα εκαιος καιος κ

31. Εί δὶ ή είς ούρανον αφιζες, ούκ ἀπό αλόγου γίνεται οίκήσεως άλλ' άπο τεταγμένης πολιτείας, ώς αυτός φησίν, ουδέ το ανάπαλιν των έξ ουρανού κατιουσών είς άλογα ζώα γένοιτο άν μετάστασις έχειθεν και γάρ τούτο διώρισεν αύλός, όλι κατά συνήθειαν των έμπροσθεν βίων γίγνονται ταϊς ψυχαϊς αι αίρίσεις· ποία δέ συνήθεια συγγενής πρός αλογίαν έστίν, πολιτείας άνθρωπίνης τεταγμένης; έπει και το τυραννίσεν έπετρίχειν, διά τά πράτη των ουρανίων έγγέγονεν ταξε έξ ουρανού πατιούσαις, καί τουτο έκ συνηθείας της περί τα ουράνια. το δε όλως είς άνθρωπον χωρείν, της απ' ανθρώπων είς τον ουρανόν αφίξεως. μίξασαι ούν άνθρωπίνον πολιθείαν, και δύναμιν κρατετικόν, είς δρεξεν της τυραννικής κατέστησαν ζωής, άφελουσαι μέν της άν-Βρωπίνης πολιτείας το τελαγμένον, όπερ έποίησεν αυτάς της έν ουρανώ λάξεως τυχείν. Της δε έν ουρανώ δυνάμεως αι νοάσασαι τὰ κατὰ νοῦν, διότι καὶ ἄνευ νοῦ πεποίηντο τὴν ἄνοδον τῷ γὰρ όμοίω τὸ όμοιον γνωστόν. όζε μέν ούν τὰς ουρανόβεν κατιούσας είς γένεσιν, είς άλογα ζώα · · · ύπογείων τόπων τούτο το πά-Βος μένειν, διά μέν τὰ έν ἄδου δράματα, καὶ μάλιστα τὰ περί τόν Αριδαΐου, έχθρεπομένας Τούς τυραννικούς βίους, φερομένας δε όμως ώς αύχμου και κόνεως μεστάς είς τάς χθονίας ζωάς nal the aboylar, dishor.

32. Πως δί αρα διεγίγνωσκεν ο βαυμαστός λούτων άγγελος, 67ε βεβιώχυται πρότερον ήσαν αίδε αί ψυχαί, λογικών ζώων βίον λ άλόγων; Τάς μέν γάρ παρούσας αύτων αίρέσεις έώρα, και είς αύτας βλέπων και είς το πάν, τοιώνδε τινων βίων οίστικου ύπάρχον, τάς δε πρό της χιλιέτους περιόδου ζωάς αύτων, άφ' ών είς τὰς τότε παρούσας ήεσαν πῶς ἐώρα; καὶ πόθεν είχεν φράζειν ώς αἰ μὲν ἐξ άνθρώπων εἰς κύκνους ἤεσαν καὶ ἀηδόνας, αί δε εξ αλόγων είς ανθρώπους, ώς αι από πύπνων είς ανθρώπους, αὶ δὲ καὶ ἐξ ἀλόγων τίς ἄλογα, καθάπερ αὶ ἐκ θκρίων είς βερία μετενδυόμεναι; μέποτε ούν άλκβες μέν καί το σόν δά τούτο, ώ φίλε έταιρε, και διηγουμένων άκουσαι ταύτα τον Τρα των ψυχών και γάρ εξρηται τούτο πρότερον, ότι και ήσπάζοντο άλλήλαις όσαι γνώριμαι (1) και διηγούντο τὰ σφών αὐτών, αί μέν όσα ίδοιεν ύπο γες, αι δε τάς έν ούρανώ πάσας εὐπαθείας. ουδίν ουν Βαυμαστόν τάς έχ της ύπο γης διχαιωτηρίων χαι τους διηγείσθαι τους έμπροσθεν άφ' ών όρμηθείσαι, την περίοδον έπείνην ανέτλησαν. αληθές δε και τό τοίς πνευματικοίς αύτων περεβλήμασεν, έχφαίνεσθαι τους τύπους και Τάς μορφάς έτι τών προτέρων βίων εί μεν ανθρώπου είδει έβεβιώκεσαν, ανθρωποειδείς. εὶ δὲ ἐν ἀλόγων, ἐκείνοις παρα - - - τῶν ψυχῶν τὰ σώματα καὶ τυπουμένων ύπ' αύτων είς την έκάστου μορφήνο άλλ' ώς διά την γου λόγου προβολήν, και τό πνεύμα το έαυγών τυπουσών είς την όμοίαν τοῖς ζώοις σχιαγραφίαν και γάρ αἰ φαντασίαι ποιχίλας \*περί το πνεύμα παρέχονται τούτο μορφάς, συνεξαλλαττόμενου αύταις και συνδιατιβέμενον. ή πως οιόμεβα και έν τοις φάσμασεν πολλάκες έν όλίγω χρόνου διασθήματε, το αὐτό φαίνεσ θαι πολύμορφον, και φωνάς έκπέμπειν οίκείας τοίς σχήμασιν τοίς φανταζομένοις; ή ύπο της φαντασίας μετασχηματιζόμενον έκαστον, και τοϊς μορφώμασιν οίκείως συμφωτηγόμενον; ούδεν ούν άπεικός δήπουθέν έστιν, και 7ων ψυχών τὰ ύλικά πιριβλήματα σώζειν τον τύπου του έμπροσθεν βίου, και καθά τουτον οίον

<sup>(1)</sup> Quem locum citat heic Proclus, eum nos edidimus cl. AA. T. I. p. 366-368.

εσκικγραφημένον έν αὐτοῖς, τῷ Βεωμένῳ ὅηλοῦν ἀφ' οῖων πίχουσε ζῷων μέχρις ἀν ἄλουσε ζῷων αὶ ψυχαὶ λογιχῶν ἀλόγων εἰς τὰν συνεργεῖν, καὶ φυλάθτειν τὸν πρότερον, καὶ τυποῦν τὸν ἀεὐτεσον, κατὰ τὰν οἰκείαν ἐκάτερον περίοδον τοῦτο μὲν τοίνυν οὐτανοῦν, κατὰ τὰν οἰκείαν ἐκάτερον περίοδον τοῦτο μὲν τοίνυν οὐτανοῖ φὰσομεν, καὶ τῷ ἀγγέλῳ τοῦδε τοῦ μύθου γενέσθαι γνώτοιο φὰσομεν, καὶ τῷ ἀγγέλῳ τοῦδε τοῦ μύθου γενέσθαι γνώτερον, ἐξ οῖων ἄκουσε ζῷων αὶ ψυχαὶ λογικῶν ἀλόγων εἰς τὰν ἐπομένὰν γένεσεν.

33. Τριών δε ήμιν δεθειγμένων έν τούτοις, ένος μέν ότι ψυχών είσι λογικών αί μεταβολαί, πάσαι μόνων δ άπ' άνθρώπων είς αλογα μετιουσών, η ανάπαλιν η απ' αρρένων είς Αήλεα - - αύτων από γκε - - έκ του ουρανού προελθουσών τρίτου δε όπως έγνωριζεν ο τούτων άγγελος των Βεαμάτων Τάς έξ ανθρωπίνων βίων δ έξ αλόγων ώρμυμένας, και δεδειγμένων πάντων ούκ άπι-Βάνως, έπεται τρία μετά ταύτα συγγενή τούτοις διασχέψασθαι προβλήματα, και τὰ δοκούντα περί αύτων είπεϊν ων έν μέν έστιν, εί πάσαν ψυχάν είς γένεσιν κατιούσαν είς άλογα ζώα κατιέναι δυνατόν, δ έστιν γένος ψυχών τές τοιαύτες άδεκτον άποπτώσεως. έτερον δε εί παν αλογον ζώον έχει ψυχάν έφεστώσαν λογικών ίξωθεν, και ούκ άλλως ψυχούσθαι και ταύτα συνατόν, ή διά ψυχής λογικός δυναμούσης την έν αύτοις ψυχήν ένουσαν τρίτον δε εί διά πάνλων άλόγων ζώων ή κάθοδός έσλε των λογικών ψυχών κατά την Πλάτωνος ψήφον, και εί μέχρε τούτων μόνων τούτων δέ των τριών, τό μέν πρώδον ζατούντες, ουδαμού τον Πλάτωνα σαφώς διορίζοντα τὰς πιπτούσας εἰς ἀλογίαν ψυχάς και άπτώτους ευρομεν άπ' άλλάλων παν δε τούναντίον ένδειχνύμενον, ώς άρα πάσας οξεται τούτο πάσχειν το πά-3ος και γάρ έν Τιμαίω πρός πάσας ό δημιουργός τὰς ψυχάς λέγων τούς είμαρμένους νόμους, την άμαρλουσαν είπεν άξεεν καὶ είς βάριον φύσιν, μά διελόμενος ότι τισέν έστι τούτο προσάκου ήνχαϊς, και ου πάσαις, και εν φαιδρώ την μεν φιλοσοφήσασαν. είς το αύτο φησίν άφεκνεϊσθαι, τρίς έλομένην τον βίον τούτον.

τὰς δὶ ἄλλας μετὰ τὸν πρῶτον βίον, χωρεῖν καὶ εἰς ἄλογα ζῷα πίπτουσαν. οὐχὶ γένει ψυχῶν, ἀλλ εἴδει . . . τῷδε τῷ μύθῳ ψυχᾶς τάξιν οὐκ . . προείρηκεν, διὰ τὸ ἄλλον αἰρεῖσθαι βίον . . δοτ ἐνταῦθα τινὸς ψυχᾶς ἔρη μὰ ἐνεῖναι τάξιν, ἀλλὰ ψυχᾶς ἀπλῶς. ὅστ ἐξ ἀπάντων τούτων εἶναι συλλαβεῖν πᾶσαν αὐτὸν ψυχὰν ὑπομένειν τὰν μεταβολὰν ταύτην μὰ ἀπογιγνώσκειν. εἰ δὰ δῆλον τὰς ἡρωῖκὰς ψυχὰς ἔξηλλάχθαι τῶν καλουμένων ἀνθρωπίνων κατ οὐσίαν ὑπείληρεν, εἰκάζειν ἔξεστιν, ὅτι ταύτας τὰς μέχρις ἀνθρώπων κατάγει, καθάπερ τὰς ἀνθρωπίνας μέχρι θηρίων.

34. Ότι δὲ ἐκεῖνο πλατωνικόν ἐστιν, λάβοις ἀν ἔκ τε τῶν έν τη πραγματεία ταύτη έμθέντων πρός τούς μυθοπλάστας, καὶ έπετεμηθέντων ώς άνθρώπων τούς πρωας ούθεν βελτίους ποιούντας, και επ' έκείνους πάθη προσήκοντα άνθρώποις άναπέμποντας, και έξ ων εν Κρατύλω των δαιμόνων και 7ων ανθρώπων εν περώ το των μυρρον εταξεν δργον, και σε οι αμίπολες των ήρωων ύπερτεροε καθά την ούσίαν, ούτω τους έρωας των άνθρώπων ύψηλοτέρους Βέμενος, και έπι τούτοις άπό των έν νόμοις διωρισμένων, έν οίς ώς Βεών ἱιρά και Βυσίας, και δαιμόνων, ούτως και των βεων παίδων εδοκίμασεν σέβειν, τοις έαυτού τροφίμοις έφεξης τάττων Βεούς, δαίμονας, πρωας, άνθρώπους, όσίας έξηλλαγμένας και ψυχών γένη τέτταρα ποιών, Βείον, δαιμόνιου, πρωϊκόν, ανθρώπινου καθάπερ και έν Κρατύλο τα όνόματα αύτων έπισχοπων διώρισεν είς γάρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα συγχνά δντα ἀποβλέψας τίς εἰκάσειεν άν, ὅτι τὰς ἡρωϊκὰς ψυχάς, ας αποχχλεί παίδας Βεών, ού χατάγει χαι είς Βέριον φύσεν ώς τὰς ἀνθρώπων; οὐδὶ γὰρ ἀν έτι τζ οὐσία διαφέροιεν, όμοπαθείς θύσαι των άνθρωπίνων ονομαζομένων ψυχών άλλ' είς άνθρώπων βίους, ώσπερ τὰς δαιμονίας οὐδ' εἰς άνθρώπων βίους άπτώτους ούσας είς γένεσεν.

35. Εοιχεν δε και τὰ πράγματα, τοῖς λόγοις τούτοις συμβαίνειν δεῖ γ' οὖν πανταχοῦ ταῖς μεσότησε συμπληροῦσθαι πᾶἀῖδίων εὐθὺς τὰ πάμφθορα τὴν γένεσιν ἔσχεν, ἀλλὰ τὰ μεταξύ τούτων ἀίδιά τε όντα και ούκ ἀίδια, καθάπερ τὰ στοιχεία τὰ ύπο σελένην, ούτως άρα και των ψυχών, ούκ άπο των άει άνω μενουσών αὶ πάσαν ὑπομένουσαι πτώσιν ὑπέστησαν, ἀλλά μέσαι τούτων, πίπτουσαι μέν, ἐπιστρέφουσαι δὲ εἰς τὰς ἀρχάς, πρίν είς βάθος πεσείν εί δε ταύτα χρατοίη, και όσα έν Τιμαίω λέγει ό δημιουργός, και όσα έν Φαίδρω γέγραπται περί των πρώτας καθόδους ποιησαμένων ψυχών, και τό ψυχής μή ένεξναι τάξιν, ανοίσομεν είς τον κοινόν περί άπασων λόγον, κατιουσων είς γίνεσιν' έν γάρ ταύταις είναι καὶ τὰς πεπτούσας ἐπ' έσχατον, καὶ διά ταύτα συνείρειν αύτον τὰ επόμενα ταίς ποικίλαις αίρέσεσιν. καί τούς περί των δευτέρων και τρίτων βίων τύπους είς ταύτας όραν, αλλ' ούκ είς πάσας τὰς κατιούσας. ὅπως ούν ἐκεϊθεν δεύρο ψυχάς; και γάρ εξ ύποθέσεως λέγει τὰ έπακολοθούντα ταξς άμαρ-Τούσαις εί δέ τινες είεν διά την άχραντον ζωήν άνα - - - ήτος ταύτας των άλλων έξηροσσθαι ψυχών, είτινες ποικίλων αίρέσεων χαθαρεύουσαι, τούτων είναι και τούς βίους μονοειδείς τούτου μέν δή και προβλήματος πέρι, τοσαύτα γράφομεν έφιστάντες.

36. "Οτι δὶ εἰς πᾶν ζῷον κατάγει τὰν λογικὰν καὶ ἀνθρωπίνην ψυχὰν, δῆλον μέν ἐστι καὶ ἰξ ῶν ἐν τῷ μύθῳ τούτῳ προείρηκεν, ὅτι βίοι πάντων ἦσαν ζῷων προκείμενοι ταῖς ψυχαῖς (1) εἰ γὰρ πάντων, ἔοικεν ἡ ψυχὰ πᾶσιν ἐγκαταδεῖσθαι ζῷοις, πτηνοῖς, ἐνύδροις, χερσαίοις δὰλον δὶ καὶ ἀπό τῶν ἐν Τιμαίῳ ῥηθέντων, ἐν οῖς διὰ πάντων ᾶγει τῶν ἀλόγων γινῶν τὰς ἐν ἀνθρώποις ἀφροσύνη συμβεβιωκυίας ψυχὰς, ἡμέρων τὶ καὶ ἀγρίων καὶ ἔοικεν τῆς εἰς φυτὰ μόνα πτώσεως αὐτὰς ἐξαίρειν καὶ ταύτη τοῦ Έμπεδοκλίους διαφέρειν, ὁς φησὶν καὶ θάμνος γενέσθαί ποτε, αὐτὸς τὰν ἀνθρωπίνην ψυχὰν μὰ εἰς τὰ πορρωτάτω τὰς ἀνθρωπίνης ψυχὰν μὰ εἰς τὰ πορρωτάτω τὰς ἀνθρωπίνης ψυχὰν καὶ αῖσθησιεν ἔχοντα τρανεστέραν διὰ τὰν λογικὰν ζωᾶς, ἀλλ' εἰς τὰ καὶ αῖσθησιεν ἔχοντα τρανεστέραν διὰ τὰν λογικὰν ζωὰν, ῆς εἰκών ἡ αῖσθησιες καὶ τὰν

<sup>(1)</sup> In margine: κατ' είδος πάντων, ού κατ' άριθμον' έλάττους γάρ είναι χρή τὰς λογικάς ψυχάς τῶν ἀλόγων ζώων, ὧσπερ τῆ οὐσία κρείττους.

κατά τόπον κίντσιν διὰ τὰν αὐτοκιντσίαν, ὅς εἰκών ὰ τῷν ζῷων κατὰ τόπον μάλιστα κίντσις καὶ ὁρᾶς πάλιν τὰν συμφωνίαν τῶν κατὰ τόπον μάλιστα κίντσις καὶ ὁρᾶς πάλιν τὰν συμφωνίαν τῶν δογμάτων. ὡς γὰρ τὰς ὰρωῖκὰς ἄγει μέχρις ἀλόγων ἀλλ' τὰ μέχρις ἀλόγων, οῦτω τὰς ἀνθρωπίνας μέχρις ἀλόγων ἀλλ' τὰ μέχρις ἀλόγων, οῦτω τὰς ἀνθρωπίντην, ἀτλοῖ μὲν καὶ ὁ Τίμαιος, τὰς τῶν ζῷων γενέσεις ἀπὸ ταύτης πάσας διατιθείς τὰ δε φυτὰ λέγων ἄλλαις αἰσθάτσταν κεραννῦντας, τροφάς ἔνεκα τῶν ζῷων δημιουρ · · ἐπεθυμίας δίπου λέγων ὅὴ · · ἐν Φαίδωνι Σωκράτης εἰς Τὰ Τῶν ζώων γένη μεθιστὰς τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἄλλην εἰγ ἄλλα καῖ ἄλλο ζωῆς εἰδος, ἀλλ' οὐκ εἰς φυτὰ καθάπερ ἐκεῖνος.

37. Τούτων δά ούν δικρ. Βρωμένων ήμεν, έπε το τρίτον έλ-Βόντες των προπειμένων είς ζήτησεν, είπομεν ότι των μέν Τίμαιον ούχ αν τις άμφιβάλοι λέγειν, ότι πάσι τοίς άλόγοις άπό ψυχών έστιν είς αύτὰ μετοικήσασών έξ άνθρώπων ς ψύχωσες. δόξειεν δ' άν ό έν Φαίδρω Σωκράτης καὶ έτερον αύτων είδέναι τρόπον ψυχώσεως, και ούκ άπό λογικών ψυχών μόνων, όπος αν λέγη και έκ Βυρίου ψυχήν αφικνείσθαι πάλιν είς ανθρωπου,. ος ποτε ανθρωπος ήνο ου γάρ ή γε μέποτε έδουσα την αλήθειαν, φασίν, είς τόθε έξει τό σχέμα σαφώς και αύτος, ώσπερ καί "Αριστοτέλης άξιοι, διορίζων μά την τυχούσαν ψυχήν, είς τὰ τυχόντα σώματα εἰσδύεσβαι καὶ κατατάττεσβαι ἐν αὐτοῖς, καὶ συμπλαρούν ζώον ένα του μέν γάρ άνθρωπίνον ψυχόν έν άλόγω γενέσθαι δυνατόν, έξωθεν σχετικώς συνούσαν όπου γε καὶ έν κμίν δαίμονος σχέσεν πρός τό ζώον ὁ Τίμαιος τὰ λογική ψυχή αξέζωκεν, πογγώ αμ οπλ τώ αγολώ παγγολ φε ζαίπωλ ξάξαιλκελ. διά της άλογίας δήλου αύτῷ συναφωείς, τὸν δι άγολολ ερ κατατάξει μέν γενέσβαι έν ανβρώπου σώματι, πάντως άδύνατον, διά τάν είρφμέναν αίτίαν, τη άλόγο ζωή του άνθρωπείε σχέμαζος μά συμβαίνοντος τούτο μέν γάρ, φρσίν ὁ Τίμαιος, είς ούρανὸν άναπρεμάννυσεν την πεφαλήν · · · ούπ έγγειου άλλ' ούράνεον του έπείνον · · Χας οραζεν εχει προς ορύανον κνανερον. εξουβεν ας εδεκκναι

τη ανθρωπίνη ψυχή κατά σχέσιν ώς ταύτη των άλόγων, φαμέν άδυνατώθερον που γάρ λόγω το άλογον έχειν φύσιν έφεστάναι:

38. Τὸ τοίνυν τοῦ Σωκράτους λέγοντες, ός ποτε ἄνθρωπος ην είς ανθρωπον μετιέναι, δόξειεν αν 7ις και αλλος είναι ψυχώσεως τρόπος των άλόγων από της έδίας έχείνων ψυχής, άλλ ούκ ἀπό τῆς ἀνθρωπίνης μόνης, ώσπερ δοκεί λέγειν ὁ Τίμαιος. ού μήν άλλα και του του Σωκράτους δόζαν, έπαναγαγείν δύνατόν είς τὰν του Τεμαίου παράδοσεν. ἔστω γὰρ ἐν ἄπασε τοῖς άλόγοις άνθρωπίνη ψυχά, μιτά δί ταύτης ή ίδια του άλόγου ζώου και πρό ταύτης αύλη ούν επάνεισεν είς άνθρωπον, ή έν σχέσει ψυχούσα το άλογον, άλλ' ούχ ή έν κατατάξει και τούτο άν λέγοι και ὁ Σωκράτης λέγων, οὐ γάρ ή γε μήποτε ἰδούσα την άληθειαν, είς τόδε ήξει 7ο σχόμα. την μηδέποτε ίδουσαν την άληθειαν έπείνην λίγων, την πρό Της άνθρωπίνης ψυχώσασαν το άλογον, και ποιήσασαν έξ έαυτές και έχείνης ζώον έν όλου και του Τεμαίου μέντοι κρίσιν, είς τον πάσεν πρόχειρον του Σωχράτους δόξαν, περί της διττης ψυχώσεως καί γάρ εί είς πάντα άλογα ζωα δυνατόν χωρείν ψυχήν άνθρώπου, παι πάντα δι' έαυτης ψυχούν άλλ' ούπω λέγεται ότι και μόνη ψύχωσες αύτη των άλόγων έσ7ιν ύπό του Τεμαίου κωλύει τοίνυν ούθεν θύο τρόπων όντων τῆς ψυχώσεως, τόν έτερον μέν μόνον έχλίξασθαι τον Τίμαιον, δι' αίτίας ευλογίστους ας είπομεν έν τοίς είς τον Τίμαιον έκδεδομένοις μπκέτι δε προσθέντα, και στι μόνον οίεται τούλον είναι ψύχώσεως των άλόγων τρόπου, χώραν διδόναι καὶ ταῖς τοῦ Σωκράτους περὶ ἀμφοτέρων ἐνδείξεσεν.

39. Ταύτη δὲ συμφωνείν δυναμένων αὐτῶν ἀλλήλοις, αὐτὸ καθ ἐαυτὸ τὸ δόγμα λοιπὸν Βεωρίας ἐστὶν ἄξιον, εἴτε καὶ πᾶν ζῶον ἄλογον, μόνως ψυχοῦται ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, εἴτε καὶ ἔστιν ἄνευ ταὐτης ἰδία τὶς Τῶν ἀλόγων ψύχωσις, τὸ μὲν οῦν ἐκάστω τῶν ἀλόγων ζῷων παρεῖναι δόξειεν, ἵν ἔχοι τὴν προσεχῶς ἐμπνέουσαν αὐτὸ ζωὴν, τῆς ἐν κατατάξει διὰ τὴν ἐν αὐτῷ σώματι τῷ σκιδναμένω κατάταξιν, αὐτὰς ἐαυτὴν συνέχειν ἀσθενούσης, καὶ δεομένης ᾶλλης ἔξωθεν τῆς ζωογονεῖν αὐτὸν

δυγαμένης αποσβέννυμένην, ώσπερ και το σώμα έν ώ έστεν το δε αυ είναι τινα ζώα άλογα, και μη υπό ψυχής άνθρωπίνης ζωογονούμενα, πιστόν διά τόν τές μεσότετος λόγον εί γάρ τά μέν φυτά του τρίτου μετέχει της ψυχής είδους, άδεκτα όντα ψυχής ανθρωπίνης, τενά όλ των αλόγων ζώων ύπ' ανθρωπίνης ψυχούζαι ψυχής, είναι δήπου και τὰ μέσα τούτων, μετέχοντα μίν πάσης Της άλόγου ζωής, και ταύτη κρείττονα των φυτών όντα χωρίς δε άνθρωπίνης είς αύτά παρούσης ψυχές ζώντα, καί ταύτη των και έκείνες μετεχόντων χείρονα, και ταύτα άλλο τε άλλα γίνεσθας καθάπερ και των άνθρώπων άλλοτε άλλοι δαιμονίας έπεπνοίας μετέχουσεν τούτο μέν ουν έπεστάσεως άξεον, και παραβλητέον τῷ τὰς μεσότητος λόγο, τὸν ἀπό τοῦ δείσθαι τὰς τῶν ἀλόγων ψυχάς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, εἰς ὁ συνέχεσθαι παρ' αὐτῆς, μή ποτε γάρ τοῦτο μέν και ἀπό τῶν ἐφεστώτων αύταζε, δυνατόν ὑπάρχειν άνευ δὲ μεσότητος, ἡ οὐσίας ἡ ζωάς ή γνώσεις άδύνατον παραγενέσθαι και δεί τενα και άλόγων είναι ζώων φύσιν ίδίαν έχουσαν ψύχωσιν, ώσπερ και των φυτών και την άνθρωπίνην ψυχην άμαρτούσαν, ένδύεσθαι την έκείνων ζωήν και παρά φύσεν ούκ άν παρά φύσεν ούσης τῆς μεταστάσεως, εί μά δυνατόν αν αλλως ψυχούσθαι τὰ αλογα, καθ' ένα δε μόνον τρόπον διά ψυχής άνθρωπίνης ούδεν γάρ έκ τού παρά φύσεν μόνον, άει γίνεται κατά φύσεν τό ούν πάντα γεννάσθαι παρά φύσιν πλήν άνθρώπου, παντελώς άτοπον.

40. Ότι δε παρά φύσιν ταῖς ἀνθρωπέναις ψυχαῖς, ἡ εἰς τὰ ἄλογα μετάβασις, οὐ 7ὰ λόγια μόνον διδάσχει λέγον7α, θεσμόν ἀπαὶ μακάρων εἶναι τοῦτον ἄλυ7ον τὴν ἀνθρώπου ψυχὴν,

εώμασιν. άλλ' ούδε τούτοις κατά φύσιν ψυχών ούσιν όργάνοις, παρά φύσιν αύτοις χρωμένων, παν γάρ δργανον καλά φύσιν έστιν του Χυπήγου καζα δραιλ. ει δε φμ και δατίτορων ερείν δηγοδ αλογον, και ου καν το δαιμόνιον λογικόν έπει πως - - ιερατικάν - . διά του δαιμονίου γένους, εί μά πρός τῷ λογικῷ, τί δαιμόνιον και άλογον - - και τα λόγια τισίν απεικάζειν είωθεν και κλέρον άποκαλείν, ώς νου και διανοίας άμοιρον, πως ούχι και Βυπτόν έστιν τι μόνως άλογον γένος, ψυχός άνθρωπίνης άμετοχου; ού γάρ που κάκεινο φήσομεν ύπο τοιαύτης γεγονέναι ψυχής, άίδιον ον ουδί άιδίου γένους άλόγου, και άνευ άνθρωπίνης όντος ψυχής, Ανητόν άδύνατον είναι τοιούτον φήσομεν. έτι δὶ ἐκάστρν τῶν ἰδιῶν μὴ καλὰ τὴν ἐαυτές ἰδιότητα τῶν ζώων είθη γεννάν, άλλα πάσας δείσθαι μιάς πρός δυ άντιδιήρηται, παντελώς άτοπον δεύσονται γάρ αί των άλόγων ζώων ίδέαι μιας πάσαι τὸς ἀνθρώπου, διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἄνευ ταύτης, έππου ή κύνα ή λέουλα γεννήσασθαε μή δυνάμεναε, μή δ' αλλό τε ζώον η δε έκείνης πάσαι ψυχούσεν τὰ τἔδε ζώα, τρόπου δὲ ἄλλου ἀδυνατούσε ποιείν κύνας καὶ ἔππους καὶ λέοντας, καὶ έκαστα τῶν ἄλλων ζώων.

> Πολλάπις άνθρώπων και υίθες θυ μεγάροισεν, Εύκοσμοι τ' άλοχοι και μητθρες ή δε θύγατρες, Γίνονται άλλήλων μιταμειβομένησε γενέθλαις.

Ορφεύς ἀναδιδάσκων, ὁπηνίκα ἀν διορίζηται.

Ορφεύς ἀναδιδάσκων, ὁπηνίκα ἀν διορίζηται.

Ούνεκ' άμειβομένη ψυχή κατά κύκλα χρόνοισε 'Ανθρώπων ζώσισε μετέρχεται άλλοθεν άλλοις. 'Αλλοτε δι αι κυνεόν Τε δέμας, φωνή τε βαρεία, 'Αλλοτε δ' αι κυνεόν Τε δέμας, φωνή τε βαρεία, 'Καὶ ψυχρών όριων έρπει γένος έν χθονὶ δίη.

και έμεν περι αυτών έν 7οις τὰς παλινώθιας υπομνήμασιν, ὅπως είναι ἄχρηστα πάσαις, ταυτα μίν οῦν μυριόλεκτα, και είρηται νου, δεί γὰρ φησίν τὰν μέν ψυχήν τῷ σώματι χρησθαι, τὰν δὲ τοῦτοις μέντοι τὸν 'Αριστοτέλη συγχωρήσαι, παντελώς ἀμήχα-τοχραιό μέντοι διαντικώς εκχροιό εκχροι

42. Ότε δε και ίδια των άλόγον τίς έστεν ψύχωσες, άλλ' οὐκ άπο μόνων των άνβρωπίνων ψυχων, δκλοϊ λέγων ό 'Ορφεύς.

Αί μέν δὰ Δερών τε καὶ οἰωνών πτεροέντων Ψυχαὶ, ότ' αἰζωσε λίπη δέ μεν ἱερός αἰών: Τῶν οῦ τις ψυχὰν παράγει δόμον εἰς αίδαο, 'Αλλ' αὐτοῦ πεπότηνται ἐτώσιον εἰς ὁ κεν αὐτὰν 'Αλλο ἀφαρπάζη μίγδην ἀνέμοιο πνοῆσιν: Όππότε δ' ἄνθρωπος προλίπη φάος ἡελίοιο, ψυχὰς ἀθανάτας κατάγει κυλλάνιος 'Ερμῆς Γαίης ἐς κευθμώνα πελώριον:

δι' ων τάς μέν άνθρωπίνας ψυχάς βούλεται χωρείν είς τον ύποχ-

Ιόνιον τόπον καθάρσεως ένεκα καὶ κολάσεως, καὶ εἰς τὰ δεσμωτήρια τῆς τίσεως τὰς δὲ τῶν ἀλόγων, αὐτοῦ περὶ τὸν ἀἐρα
πωτάσθαι, μέχρις ἀν εἰς ἄλλα σώματα πάλιν ἐνδεθωσιν εἰ δ'
ἤσαν καὶ αὶ τῶν ἀλόγων ψυχώσεις ἀπὸ ψυχῶν ἀνθρωπίνων μόυων, πάσας ἔδει φάναι πὸν Ἑρμῆν εἰς ἄδου κατάγειν ἢ καθαρἐκ Τῶν ἀλόγων ἀνθρωπίνας δὲ οῦσας ψυχὰς εἰς τὸν ὑπὸ γῆς
τόπον ἀπάγων, καὶ πάλιν ἐκείθεν στέλλων εἰς ἄλλας βίων αἰρίτόπον ἀπάγων, καὶ πάλιν ἐκείθεν στέλλων εἰς ἄλλας βίων αἰρίτόπον ἀπάγων, τοῦν ὅτι ἐν τῷ 'Αχέροντι καθαίρονται καὶ
τυγχάνουσιν εὐμοιρίας τινός.

Οἱ μὲν κ' εὐαγέωσεν ὑπ' αὐγάς ἐελίοεο
Αὖτες ἀποφδίμενοε, μαλακώτερον οἶΤον ἔχουσεν
Έν καλῷ λειμῶνε βαθύρροον ἀμφ' 'Αχέροντα.
Καὶ ὅτε κολάζονται ἐν τῷ ταρτάρῳ.

Τὰ δ' ἄδικα ρίξαντες ὑπ' αὐγὰς ἐελίοιο
"Υβριν Θ' αὶ καταγόνται ὑποπτωκάτω κυτοίο
Τάρταρον ἐς κρυόεντα.

σιά γάρ Τούτων σαφως τὰ πλαΤωνικάς διατάξεις περὶ τῶν ὑπὸ γὰς λάξεων φαίνεται προλαβών, ῶσπερ καὶ τὰς περὶ τῶν με?— εμψυχώσεων εἰ δὶ ταῦτα ἐπόμενος 'Ορφεί διατάττει Πλάτων, ἄρ' οὐ γελοῖον ἐστιν; ἀφίκμι γὰρ Βεμιτόν λέγειν τὸν τῶν τοιούτων άγεμόνα δογμάτων, οἴς ὰ Πλάτωνος φιλοσοφία διαφέρει τῶν ἄλλων ἀπασῶν, εἰς ἄλογα ζῷα κατάγειν, καὶ κύκνου ψυχὰν ποιείνοῦ καὶ τὰν περὶ τῶν Βείων ὑφάγασιν αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ πιστὰν εἰναι φισὶν, καἰπερ ἄνευ τε εἰκότων λόγων καὶ ἀποδείξεων λεγομέναν, ὡς δι' ἐνβεασμόν εἰδότος μάλιστα τὰ τῶν Βεῶν πατέρων δυτων, ἃ τἰς ἐστιν τῆς βεογονίας Τοῖς ἔλλασιν πατὰρ, ὰν αὐτὸς παραδούναι προβίμενος, ἐπὶ τοὺς παραδόντας πρώτους ἀνάγει τὰν περὶ αὐτᾶς ἀλάβειαν, ἀλλά τοῦτο μὶν καὶ ἐν ἀρχῆ τῶν ἐξηγάσεων τῆς βάσεως παῦῖης διὰ πλειόνων ἐξητάσαμεν.

43. Τέλος δε άρχη συνάψαντες, των επομένων λοεπόν άντελα-βόμεθα τοῦ μύθου ρημάθων. " ἐπειδὰ δ' οὖν πάσας τὰς ψυχὰς

τούς βίους ήρξισθαι, ώσπερ έλαχον έν τάξει προσιέναι πρός την Λάχεσεν, έως του άμεταστρεπτί ύπο του τὸς άνάγκης Βρόνου ,,. μετά τὰς αἰρέσεις τῶν βίων αὶ πρὸς τὰ ὅλα τῶν ψυχῶν εἰσι συντάξεις, και αι άπό των όλων είς τὰς ψυχάς μεταδόσεις θεί γάρ είναι 7ο μή ἀπηρτήσθαι τὰ μέρη ποτί τῶν όλων, μή δή τὸ αύτεζούσιον άφανίζειν την τάξιν ώσπερ μη δε την τάξειν άνατρέπειν το αυτιξούσιον, ο δη κατ' ουσίαν ήμων υπάρχει . . . άφορίσασαν είκότως. έλον γάρ αύτη . • τόν ουρανόν έν τοῖς γόνασε κείμενον της μητρός ή δε Λάχεσις φησίν, ωσπερ έλαχον ούτω και κατά τὸν Τάξεν προελθούσαις, τῶν μέν πρώτων τῶν δε δευτέρων των δε ταύταις επομένων, απονέμει τον δαίμονα φύλακα του βίου ον έκάστη προείλετο, και των αίρεθέντων απόπλερωτάν και ό δαίμων ουν άμιν από τες αυτές δίδοται μοίρας, άρ' ής ό κλέρος, και τά παραδείγματα των βίων και γάρ ούτος έπίτροπος ήμων έστεν του βίου, τρίτος ών από της Λαχέσεως. ή μέν αύτό Σεν ώς Βεός ήμεν έφίστησεν τον δαίμονα τούτον, ό δέ προφήτης ώς άγγελος της Λαχέσεως διό και ό μέν λέγων αύτον έπέστησεν, η δε δρώσα τούτο χωρίς λόγων τον προσάποντα θεοίς τρόπον το μέν ούν προσελθείν έσθιν τη Λαχέσει, τό συνταχθάναι πρός τὰς ποιάσεις αύτάς είς τό παν προϊούσας, καὶ ὑποθέζασθαι τὰν θόσιν τὰν εἰς κμᾶς καθέκουσαν, ὡς μέρη του παντός γενομένους. ὁ δὲ δὰ δαίμων παρά τὰς Λαχέσεως ἡμῖν έπιστάτης, δόσεις αγει πρός τὰς έξες μοίρας, ήδη των ἀπό τῆς Λαχέσεως μετασχόντα έμας και πρώτον ύπο τὸν Κλωθώ και ὑπό τὸν ἐκείνης χείρα τη γάρ δεξεά μόνη τόν άτρακτον κενείν, καί ύπό την έπισγροφήν ταύτην της του άτράκτου δύνης.

44. Καὶ προσεκτέον ὅπως εἴπεν ὑπὸ τὰν Κλωθὼ τὸν δαίμονα ἄγειν, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τὰν Κλωθὼ, καὶ τὸ γε εἰ ἄνωθεν ἐγόμεθα τοῦτον ἄν τρόπον ὁρθότερον εἰπεῖν ἀπὸ • • οὖκ ἀπὸ τὰς ὑποκαπακλενομένην ταῖς περιόδοις αὐτῶν, καὶ ὑποδεχομένην τὰς εἰς κριᾶς κινὰσεις δεαβαινούσας ἐκείθεν, τὶ οὖν ἀπὸ τῆς Κλωθοῦς παραγίνεται; κυρωθάναι φησὶ ὰν εἰλόμεθα μοῖραν, οὐχὶ τὸ τῆς Εωᾶς εἴδος μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπονεμόμενα ἐμῖν ἀπὸ τοῦ παν-

τός έκ γάρ της Λαχέσεως παρ ής και βίος, τά συναμφότερα έχομεν ή δὲ Κλωθώ, πυρεί ταύτα τοῖς ἐαυτῆς νέμασε καὶ κλώσμασιν, ἐπιρρέουσα άμεν τὰς ἐκ τὰς ἀπλανούς δόσεις αύτη γάρ ή πύρωσις, επειδή δε από του υψηλοτάτου πήκλου πρόεισια είς ήμας όντας ύπό σελήνην, κλώσει τινί άπείκασται, και τό όνομα έσχεν έντευθεν ή Κλωθώ. δηλοί δέ και την συμπλοκήν άμα των έχει Βεν διδομένων και γάρ τα κλωθόμενα περιστρέφεται πως έαυτοίς, ήλάκατα στρωρώσα, φησίν ή ποίησις ούκουν μόνον άπό των ζωδίων, άλλα και από των παρανατελλόντων, ερχεται είς τμάς παμπόλλη τίς δόσις άφ' ών και είωθασι Χαλδαίοι τι και Αλγύπζιοι πολλά περί των βίων ύμων προγιγνώσκειν, ώς μεγάλτιν μοϊραν και τούτων έχόντων και δραστήριον περί τάς γενέσεις. τάν ούν ἀπό πάντων τούτων είρημένην ποίησεν καὶ συμπλεκομένην, στρύψει και περιστροφή μετά της ανωθεί είς 7ο κάτω του νήματος τάστως άπείκασαν οί παλαιοί, και άπεικάσαντες Κλωθώ διά ταύτα την μοϊραν έκάλεσαν μετά ταύταν τοίνυν, έπι 7ην νάσιν άγει τὸς Ατρόπου, πέρας ἐπιτιβείσαν τη κλώσει, καὶ δι' ων αύτη νημάτων δίδωσιν άμετάστροφα τά κλωσβέντα ποιούσανπαραδεξαμένη γάρ αύτη παρά της Κλωθούς την νησιν διά των πλανωμένων πύπλων, άλλα ἐπ' άλλοις ἡμίν ἐπιίθεν ἐπ τών πινήσεων αύτων προξενεί· και όσω όλ πλίον τα δεύτερα ίπι τοίς πρό αὐτών εἰς άμᾶς θρά, τόσω μάλλον άφυκτα πάντα γίνεται τά μοιραία. βαθύνουσα γάρ ή ψυχή, πλείοσιν υποχαταχλίνεται περιόδοις αφ' ών ούχ έλε δυνατόν άναφυγείν, μή τέλος έπιθείσαν τοίς αίρεθείσεν.

μισαν άλλας άλλοις ονόμασεν τὰ μὲν γὰρ ἀπό τούτων ἔργα, εἴναε μισαν άλλας άλλοις ονόμασεν τὰ μὲν γὰρ ἀπό τοῦν εργα, εἴναε μισαν άλλας άλλοις ονόμασεν τὰ μὲν γὰρ ἀπό τοῦν εργα, εἴναε κυπανων εἰρμον ἔνα γίνεσβαι, παὶ τάξεν κων εἰρμον τῶν ἐκεῖ, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς μοενων, καὶ τῶν ἀστέρων, καὶ τῶν ολων ζωσίων, καὶ τῶν άλλων κων τῶν ἐκεῖ, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς μοενων, καὶ τῶν ἀπό τοῦν ἀπλων καὶ τῶν αὐν καὶ τῶν ἀπλων καὶ τῶν ἀπλων καὶ τῶν αὐν καὶ τῶν ἀπλων καὶ τῶν ἀπλων

κάντα της μεγίστης Κλωβούς τὰ δὲ ἀπὸ τῶν πλανωμένων, τῆς ᾿Ατρόπου δευτέραν τάξεν λαχούσης, καὶ διαπορβμευούσης εἰς τὰ τῷδε τὰς ἐκείνης δόσεις, ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ὡρμημένας ὰ δὴ πάντα κατιδῶν ὁ Πλάτων, ἄγει τὴν ψυχὴν ὑπὸ τὴν Κλωβὼ προτέραν εἰβ᾽ ὑπὸ τὰν Ἅτροπον, εἰβ᾽ οῦτως ὑπὸ τὸν τῆς ἀνάγκης βρόνον, ὕρ᾽ ὁν καὶ βεῶν εἰσι καὶ δαιμόνων ἄρα τάξεις συντεβοῦσαι πρὸς τὰς γενέσεις, τῷ τἡνδε κατὰ τῆς ἀνάγκης διὰ τὰν βούλησεν καὶ τοῦτο μὲν εἰς αῦβες.

46. Εί δε έφάπτεσθαι λέγει τον δαίμονα της χειρός της Κλω-Βούς, και ούτως έπι την Ατροπον άγειν την ψυχήν, δήλον δήπουθεν ότε την έαυτου πρόνοιαν έξάψας της Κλωθούς, και άμέσως αύτη συνών, και τη Αλρόπω παραπλησίως, ούτως ποδηγεί την έλομένην αύτον ψυχήν και εί μή μόνον ή Ατροπος, άλλά καλ αὐτός άμετάστροφα ποιούσε τὰ κλωσθέντα, τῶν μοιρῶν ἔστεν όντως ύπουργός, συντελών ταίς είς ήμας αύτων δρασπηρίοις δόσεσεν, κατά τον περί έαυτου ρηθέντα λόγων εερόν " ο βασίdeton ihretebut denigyat horbat goan " inleggen ge og ban budin μεταστρέφοντα την ψυχήν αὐτόν ἄγειν ὑπό τὸν Βρόνον τῆς ἀνάγκης ύπο μέν γάρ Την ανάγκην, και πρότερον ήν ύπο δε τον Βρόνον αὐτᾶς, τελέως ὑποταχθείσαν λέγεται γίνεσθαι τοίς χοσμιχοίς κλώσμασιν, και ταίς περιόδοις πάσαις. ώστε και εί τις έστιν ύπό σελήνην δαιμόνων ή Βιών γενεσιουργών τάξις, άφορίζουσα ταϊς κατιούσαις όσα αὐτῷ προσέκεν, καὶ ὑπὸ ταύτην ἄδη τελείν διό τῷ Βρόνω τὰς ἀνάγκης πανθελώς ὑπέστρωται.

47. Την μέν οὖν ἀνάγκην τίνα δεῖ νομίζειν, καὶ πρότερον εἶπομεν, καὶ μαρτυροῦσαν ἔχομεν τὴν ἱερατικὸν παραδοῦσαν καὶ αὐτοπτικὸν κλῆσιν τῆς μεγίζης Θεοῦ ταὐτης, καὶ διδάξασαν πῶς ὀρθείσης προσιέναι δεῖ γὰρ-ᾶλλον τρόπον τὸ παραδοξότερον, ἢ τοῖς ἄλλοις Θεοῖς, εἶ ὁ ταῦλα γράφων Πετόσειρίς ἐστιν άξιόχρεως ἀνὴρ, παντοίαις τάξεσιν Θεῶν τε καὶ ἀγγέλων συναλισθείς ἀλλὰ καὶ ὅτι τῆ Θέμιδι τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν ἀνάγκην ταύτην οἰττέογ, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἐλληνικῶν Θεογονιῶν πιστὸν, ἀλλὰ . . .
τῆς Θέμιδος ἐπικλήσεις πρῶται, μέσαι, τελευταῖαι συνάπτονσιν,

καί την άνάγκην λέγουσαι σαφώς θέμις και άνάγκη, και τούτο έπε πασών τον δε δή Βρόνον αντάς, είτε τὰν ζωήν τὰν ύπο... δεξαμένην αύτης την μόνιμον και ακλιτον ένωσεν, είτε και όλον έχείνο το θείον φως το περιέχον την του ουρανού περιφοράν, συμβολικώς οἰηθίον δηλούν έν τῷ παρόντι πάσαν τὰν έστώσαν άει και άκινητον βασιλείαν της άνάγκης, ύφ' ην είς το έσχατον προελθούσα των περιόδων γίνεται ψυχά, πρόεισιν δε είς τὸ ἔσχατον, ταῖς ἀπό τῶν οὐρανίων περιλυφθείσα ποιέσεσεν ῶςε μά μόνον είναι τοῦ κόσμου μέρος, άλλά καὶ έν τι τῶν ἐσχάτων μερών, και των διοικουμένων άντι των διοικούντων το πάν οίον εί τις φιλόσοφος είς ναύν έμβαίη, καὶ γένοιτο πλωτάρο άνάγκη γάρ τούτον καὶ ὑπό τῶν ναυτῶν τὰ καὶ τὰ ἀκούειν, ἔπεσθαι τῷ χυβερνήτη, και ανέμων υποκείσθαι ζάλαις, και είναι τρόπον τινά διαφέροντα των έτεροπινήτων ούδεν ούτω γάρ και ψυχή πεσούσα πάντως είς γένεσεν, έκκει αι δαίμοσεν ύλεκοις, ύπέστρω αι τῷ άγοντι δαίμονι, των κοσμικών περιόδων τζε ποιέσεως έξέρταται, ποιουσών άλλων άλλα είς αὐτέν.

48. " Και δε έκείνου δεεξελθόντα, έπειδή και οι άλλοι διόλ-Βον, πορεύεσθαι και άπανθας είς το τές λέθης πεδίον, έως του καί όσα γη φύει ,, δίεισε μέν ό δαίμων, διά του βρόνου τζς - εμάν είνος , ενεμάτει είναι κά κοπον με βιστάμενος, οὐδὲ ὡς ἀμείβων τὰν τάξεν, ἀλλ' ὡς τὰν ἐνέργειαν δε' ῆς άγει τὰν ψυχὰν, είς τό τέλος του παντός • • • τες υποθεξαμένης ζωής • • τές ανάγκης έδραν ανωθεν, ξως των τελευταίων ούτε μέν ούν εί το διεξελθείν έπὶ τοῦ δαίμονος ἀχούοις, τοῖς δ' ἐπομένοις ἀχολου-Βότερον, ἐπὶ τὰς ψυχᾶς Τοῦ Ἡρὸς τοῦτό τε καὶ τὰ ἀκόλουθα τούτω νοείν επάγει γάρ ότι άφιχνείται είς το πεδίον της λήθες, ο δη έπι του δαίμονος ακούειν ατοπον αλλ' έσικεν ο τού7ων άγγελος περί έκυλου λέγειν, και πρός τό έξ άρχης άποδιδόναι και τούτο προείρεται γάρ, ότι έφε ίδείν τοιάς και τοιάς αίρέσεις έρη ουν διεξελθόντα έαυτον διά του βρόνου της άνώγκης, έπειδή και οι άλλοι διήλθον, ούλως άφικνείσθαι πάντας είς τό τὸς λάθης πεδίον, διά καύματος και πνίγους. και γάρ είναι

φησίν αύτο δένδρων κενόν, και όσα γη φύει πάντων ότι μέν ούν άντίθετον έστιν πρός το της άληθείας πεδίον τῷ της λήθης πεδίω, δήλον είπερ τούτο μέν ακαρπον και άγονον και αύχμηρόν, έχείνο δε ζωής πλήρες, τροφάν των ψυχών, των νοερών καρπων αποπληρωτικόν, ως έν Φαίδρω μεμαθάκαμεν εί ούν έκείνο τό πεδίου έν τοϊς άχροτάτοις, τουτο άν είν κάντως έν τοϊς έσχάτοις δηλούτω τοίνυν ώς ο λειμών ο τήδε τον αίβέριον, ούτω τό πεθίου του άξριου τόπου του παχύν, έν ώ καὶ ξρημία δένδρων έστιν σκιάν ποιείν δυναμένων, και αύχμος διά τάς διπλώσεις των άκτίνων και άλλως του αύχμου την άγονον ύλην συμαίνοντος, ην και τα λόγια προσαγορεύειν είωθεν αύχμυραν, η την και το πνίγος παρίστησιν έναργως. ως άρα όσω βαθύνουσεν είς το κάθω αί ψυχαί, τοσούτω μάλλον αποστενούται πάσα αύτων ή ζωή, και είς στενόν κομιδή συνάγεται καβάπερ είς τὸ αναντες χωρούσαις, ὑπάρχει πλατεία των άνωθεν άγαθων ὑποδοχή διό και τά λόγια παρακελεύεται πλατύνειν ήμεν διά της απολύτου ζωτς έαυτούς, άλλα μη αποστενούν, πνιγμόν έρωτος αληθούς έφελχομένους, αντί της είς τα όλα ανατάσεως έπεί χαί οί πνιγόμενοι τάς είσόδους άποστενούσιν, δι' ών μετέχομεν του ποσμικού πνεύματος, όσφι ο οπη είς τον παχύτερον αέρα κάτιμεν, έκ του αίθέρος είς τὸν ὑλικὸν ἀζωίαν κατιόντες, τὰς ἀσχί-Τους ήμων και είς το όλον ανηπλωμένας ζωάς κατακλείομεν. ένα γενώμεθα διά στενότυτα τζε ζωζε, τῷ ἐσχάτῷ τούτῷ δεσμῷ σύζυγοι και πρέποντες ού γάρ ήν το όλικως ζων Βέμις τῷ μεριχωτάτω συζήν.

49. « Σκήνασθε οῦν σφὰς ἄδη ἐσπέρας γενομένης, παρὰ τὸν Αμέριον φέρεσθαι, καὶ ἄμα ἡελίω καταδῦντι πεσεῖν εἰς τὴν Ακμαντών ἐα πτώσει τῆς ψυχῆς ὁ μῦθος παρείλανεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ σκότος γὰρ ὅντως συμπίπτει περὶ αὐτὴν ἐκ τῆς πρὸς τὴν ὑλην ῥοπῆς, καὶ στέρτσες τοῦ θείου φωτὸς ὡς ὑν ἡ ποίησες λέγει ῥεφέντα τὸν Ἡραιστον ἐκ τοῦ Ολύμπου παναμέρεον φέρεσθαι, καὶ ἄμα ἡελίω καταδῦντι πεσεῖν εἰς τὴν Ακμανον, τὸν ἔσχατον οὖσαν βυθὸν τὰς ῦλης, καὶ ὅντως λκμῶντα

τοίς ύλικοίς πάθεσιν, ούτω δή καὶ ὁ μύθος ούτος, άνωθεν ἀπό της Λαχέσεως, την είς τον πυθμένα του κόσμου 7ων ψυχών ρύσιν έχραίνων, ώς από των φωτεινοτάτων είς τάναντίαν καταν-. τωσαν, έσπέρας ήδα γενομένης αύτην κατασκήνασθαι φησίν, ως είς τό σκάνος όντως τό σώμα τούτο σπεύδουσαν έν σκότω τῆς ζωής τίς ούν ο 'Αμέλης ποταμός, ού το ύδωρ ούδιν άγγειον στέγειν φασίν; λεγίσθω μέν ούν και ό ένεκμος άφρ ούλος, ό περιρβέων την γάν ον ο Τίμαιος ομίχλην έκάλεσεν και γάρ του-Τον αίρα όντα στέγειν οὐδεν άγγεῖον δύναται, και ποταμώ εσικεν αεί φερόμενος διά την άστατον ροήν λεγέσωω δε και πάσα ά περί τὰν γὰν ἐπίρρυτος και ἀπόρρυτος γένεσες, έρον έχουσα ούθένα και τούτο δηλούτω το μηθέν αύτην άγγείον στίγειν, ώς είδους ούδενός όντος έκανου στέγειν την δεινήν έκροην της τοιαύτης γενέσεως και γάρ ώς άγγειον πάν του ένόντος ύγρου μορφωλικόν έστι και σχυματιστικόν, ούτω και το είδος των έν γενέσει φερομένων δοκεί δέ μοι καὶ ὁ Τίμαιος τούτοις σύμφωνα λέγειν έν οίς φησίν, έπιούσας τὰς ψυχάς είς ποταμόν ένδεισθαι πολύν την άσταθμητον φοράν των τηθε γεγνομένων, ποταμώ και αύτος είχαζων.

50. Τι δὰ οῦν αἰνίσσεται τοῦτο, ὅτι μέτρον ἀπό τοῦ ᾿Αμέληθης ἔκαστον πιεῖν ἀναγκαῖον; τὸν δὲ φρονήσει μὰ σωζόμενον,
πλέονος ἐμφορεῖσῶαι; πάντα δὲ τὸν πιόντα πλέον ἡ ἔλασσον,
πάνθων ἐπιλανῶάνεσῶαι τῶν προβεβιωμένων; ἢ τοῦτο δὰ ἐκεῖνο
παρίστησιν τὸ τὰν ψυχὰν γενέσει κοινωνοῦσαν, καὶ ἀνεγείρουσαν
ἐπὶ μᾶλλον τὰς ἐμπαῶεῖς ζωὰς καὶ φιλογενέσεις, ἀποτυφλοῦν ἐαυτὰν, καὶ περισπωμένην ὑπὸ τῶν πληττόντων ἐν τῷ τότε παῶων,
ἐξίστασῶαι τῆς μνήμης τῶν ἔμπροσῶεν; πᾶσα γὰρ ἐνέργεια τῆς
ἀποστᾶσα καὶ τοὺς ἐν τῆ ψυχὰ τύπους ἀφανίζειν ὀφείλει τῆς
οἰκείας κινήσεως. ὅῶτο ἀὰ καὶ ἄλλοτε ἄλλων ἡμῖν γίνεται λήῶν,
προχείρων μὲν ὅντων ἐκπιπθόντων, ὅσα ἀν μὰ πρόχειρα ποιώμᾶλλον. εἰς δὲ λήῶν ἐκπιπθόντων, ὅσα ἀν μὰ πρόχειρα ποιώ-

καταλειλά των ήρχων, γελεται her gy και ταρτα έραικως.

του εκταλειλά των ήρχων, γελεται her gy και ταρτα έραικως.

του εκταν αρμαφηριαν, περι τα ενηκα βαρητερον το πλεοήνα

τρασιαμαι την ποριν αναλκαίαν, την εξ το πλεοήνα παραφοχήν

εξ αναλκάς λιλλοίπελαν, και οξον οχιαθον ποιοήραν των εν αρτώ

λιαριαμαι την ποριν αναλκαίαν, την εξ το πλεοήνα παραφοχήν

τικον οχώνα των ήρχων ρλόρτερον λιλλοήνενου αικ τος ελικήτεν

στι ψηξη αξι την Γικήπην ων ελλοθίενου εξ ας αμ και το πλεοήνα-

51. Λέγει δὲ καὶ ὁ δαιμόνιος Αριστοτέλης αἰτίαν, δι' ήν έχει θεν μίν ιούσα ά ψυχά δεύρο, έπιλανθάνεται των έχει θεαμάτων έντευθεν δε έξιούσα, μέμνηται έκει των ένταυθα παθημάτων και αποδεκτέον του λόγου φεσί γαρ ούν και αυτός, έκ μέν ύγείας είς νόσον όδεύοντα, λήθην ζοχειν τινάς καὶ αὐτών των γραμμάτων ων έμεμαθάκεισαν έκ νόσου όλ. είς ύγείαν ίόντα παρενα αφαρεε τούτο αφαχειν, εφικέναι δε την ήτη ανέυ σφάατος ζωάν ταϊς ψυχαϊς κατά φύσεν ούσαν - - σαμαίνεε τάς μέν Estiden jonaat, juryandantague ton just. tat ge intenden justσε, των ένλαύθα διαμνημονεύειν δοκεί δέ μοι και τουτο, κατά τάν των βεών συμπίπτειν πρόνοιαν τίς γάρ των έχει μεμναμένη ψυχή, σώματος έπιμελείσθαι και γενέσεως ήθέλησεν, πειρωμένη τοιαύτης της έν σώματι ζωής, πόνων άνηνύτων ούσης μεστής; άλλ' ή λήθη του έχει βίου και τές έχει βαστώνης έξανίστησεν μάσε εις την επικεγειαν των ομουσυμοίε κεικέλου. ελητι και Τίχναι πρός του βίου ώφθασαν άναγχαζαι, και ἐπιστάμαι πάντα τόν τηθε τόπον νου και Θεών ἐπλήρωσαν, ώς και την γένεσεν άλογον λογώσαι, και τόν τών κακών τόπου κατακοσμήσαι, τή ποιχιλία Των άγαθων τάχα ο αν και Αμέλητα κεκληκώς είη τούτον τον ποταμού, ως δε άμελειαν ταϊς ψυχαίς έμποιούντα του πολλόν ταύτον λάθον, άν άμέλησαν έαυτων και ένέδυσαν το Τάς γενέσεως σκότος, ώς αι γε βεοπρεπέστεραι των άφικνουμένων, ἐπιπόλαιον έχουσαι τὰν λάβαν οικ τὰν ἐποχὰν τῶν ένερλειφη, αναπιπημακουται των εκεί βάσιως, εμεχει ος τας ερεβλειας

52. " Επειδή δε κοιμηθήναι και μέσας νύκτας γενέσθαι, μέχρι του είς την γένεσιν άττοντας ώσπερ άστέρας 35 μετά την έσπέραν και του του ληθαίου πόσεν υδατος, υπνος μέν παραλαμβάνεται τῷ μύθο, σύνθημα τὰς τῶν ἐνεργειῶν τῶν γνωστικῶν applas nal mapisseus nai yap o buddas unvos indien tas aiσθήσεις, αι δή Ιων γνώσεων είσιν των νοερών απολελευτήσεις. μέσαι δε νύκτες αύτο το τζε ζωζε άφεγγέστατον ένδεικνύμενας. κατά γάρ ΙαύΙας έστιν ήμων πορρωτάτω ό ήλιος ον τάγαθώ φαμέν ανάλογον έν τοξς όρατοξς ύπαρχειν. πλεξστον ούν ήμας είδη τοῦ ἀγαθοῦ διεστάναι φρσίν ἡ μυθολογία, καθάπερ καὶ τῷ κοιμηθήναι, νου και τές άληθους γνώσεως άποστηναι πλείστον και έσιχεν καὶ ἡ ἔνθεος ποίρσες τὸν Ερμήν ἡγεμόνα καθόδων ψυχικων υπολαβούσα και ανόδων τινών, ούτω δή φαίναι τη ράβδω χρυσήν είπουσα την ράβδον, και τον Βεόν χρυσόρραπιν των μέν τά όμματα Βέλγειν, ώσανεί κοιμίζοντα, τούς δε των ανδρών και ύπνώοντας έγείρεεν. ύπνον μέν καλούσα και αύτη τών ψυχών τέν είς γένεσιν όδον εξέγερσιν δε άπο του κάρου τούτου, πάρεσιν ρίτεν είπωδιβαακτος του κοιδους ζοιου, οις του αιαρμετασικ ο ζοιρομά ύπνος, την από γενέσεως αύθις ανοδον έπι την νόρσιν, κατά την των όντων αναμνησιν και έςι και ταύτα τῷ τῆς άγγελικῆς τάξεως ήγεμόνε πρέποντα, συνάπτει και τά άνω τοίς κάτω διά των ψυχικών καβόδων, και τὰ κάτω τοῖς ἄνω διὰ τῶν ἀνόδων ταῦτα μέν. ίνα και τον ύπνον ίδωμεν έπομένως τοίς Βεολόγοις ύπο του Πλάτωνος είς τον προκείμενον μύθον είσηγμένον, άναγκαίως εξρηται.

- 53. Μετά δε τον υπνον και τάς μέσας νύκτας, βροντήν τενα γενέσθαι φησίν και συνθήματα, και ταύτα δήπουθεν, άλλά διίων τινών και ποσειδωνίων ένεργειών έπει γάρ κάθοδός έστιν άνωθεν άπο των μετεώρων είς την γην, άπο του Διός είς τον του Ποσειδώνος τόπον, ή μέν βροντή σύμβολον παρείληπται, ώς άνωθεν γιγνομένη, της διίου ποιήσεως ό δε σεισμός, της του Ποσειφωρος φελιτοπολίας, φε κα κατε είς κάρ λέρεστη επωρ καθροσοίς συνεπισχυουσών αμφοτέρων οιημιουργιών εί ολ και πνεύματος κίνασις, έν νέφεσιν μέν τάν βροντάν, ύπο γτς δέ κινουμένου τόν σεισμόν άποτελεί, δέλον δήπουθεν ότι σύμβολον και τούτο της του ψυχικού πνεύματός έστε κινόσεως, ανω τέ και κάτω φερομένου, διά την παντοίαν τροφήν η και του διττά γίνη ψυχών είναι, τὰ εἰς γένεσιν χωράσαντα, τὰ μέν οὐρανόθεν, τὰ δὲ ἀπό των ύπογείων τόπων και ή μιν βροντά των άνωθεν ήκουσων, ό θε σεισμός των ακτωθέν έστι σύμβολον τέλος γ' όθν έστιν τές τοιασός χινήσεως, το είς του γένεσιν άττειν έξαπίνης πάντας.
- 54. Καὶ προσέθηκεν, ωσπερ άστέρας τοικεν γάρ τη κινήσει τῷν διαττόντων ἀστέρων περί γὰν όντως ἡ τοῦ ὁχἡματος ἡμῶν κίνησες είς την γένεσεν. άλλης δε ψυχής είς άλλο σώμα καταττομένες, είκό ως και τάς των όχημάτων φοράς τάς μετά των ψυχών, αστέρων διαττόντων απείκασεν διαθρομαίς το δε άνω πάσαν άττειν, αίτίαν έχει τὸ μετά τὸν πτώσιν εἰς ζωογονίαν αύτας χωρείν, επέρ έστε κρείττον του πεπτωκέναε μόνον συντελεί γάρ έστι πρός την δημιουργίαν, άλλ' ού πεπτωκέναι μόνον ίσως δε συντάττειν αύτον δεί και το ωσπερ άστερας, εν ή το όλον άττοντας εἰς τὴν γένεσεν ούτως, ώς άνω τὰς γενέσεως ἀστέρας άττοντας όρωμεν έν τοῖς άχροις τοῦ ἀἰρος εἰ δὶ άλλην άλλη καὶ εξαπένης όρμαν φησέν, δήλον δήπουθεν ώς διασπείρονται μέν είς τάν πεπληθυσμένον και διηρημένον έν τη γενέσει ζωάν, και έἰς οἰκήσεις δίαφερούσας καὶ μερίδας τῆς γῆς, άβρόως δὲ εἰσκρίνονται πάσαι, και άχρόνως τὰ σώματα ἰμψυχούσιν, και άνοιχίζον αι έν αύτοις. ως τζε έξω των σωμάτων ζωής χαι τής έν σώρασιν, τον διορισμόν άνεπαίσθητον ύπάρχειν. Τοιαύτην γάρ έν

Παρμενίδη τοῦ ἐξαίφνης κὐτὸς ἡμῖν ἐρμήνευσεν φύσεν, ἄτοπον δή Τενα οὖσαν ὡς ἐκεῖ λίγει, καθ ἢν αὶ ἀπὸ Τῶν ἀντικειμένων εἰς τὰ ἀντικείμενα γίνονται μεταστάσεις, καὶ εἰς κρίσεις ὁὖν αὶ εἰς τὰ σώματα τῶν ψυχῶν, ἐν τοὐτῳ δὴ τῷ ἐξαπίνης ἐπιτελοῦνται, καὶ πᾶσα μεταβολὰν εῖς τε στάσεν ἐκ κινήσεως, καὶ εἰς κίνησεν ἀπὸ τῆς στάσεως.

55. " Λύτος δε του μεν υδατος κωλυβήναι πιείν, έως του καί την ψυχήν ού μεανθησόμεθα. ,, τρείς μέν ούτοι καιροί μάλιστα την διαφοράν ἐπέδειζαν ήμεν του των λόγων τούτων στενουμένου πατρός πρός τάς άλλας ψυχάς είς μέν ό παρά τοίς δικασταίς των γάρ άλλων ψυχών σημεία λαβουσών τές κρίσεως αύτον μά λαβείν ώς ούπω συμπεπληρωκότα τον τήδε βίον. έτερος ος ο τάς οιακγαρώσεως, αυτόν λαρ των αγγων κγαδοπήτηση κγάρου μή τυχείν, τούτω γάρ ούπω ην άρχη άλλης περιόδου τρίτος δὶ ὁ τᾶς πόσεως τᾶς ἐκ τοῦ Αμέλατος μη γάρ συγχωρηδήναι νόνον πιείν, ίνα μή λήθη των όφθίντων σχεθείη, δίοντος αυτόν άγγελον γίνεσθαι τοξε τέδε άνθρώποις των πρό τές γενέσεως Βεαμάτων δέλον ούν ότι πάντες οί τοιοίδε λόγοι ψυχών είσιν πλήπαλ εχουσωλ γκαλήλ έχε Χωδιαέχε ζωής, ώσε, ελ πήμου αχήματι δέλος έστιν ο Πλάτων άναδιδάσχων, τίνος έργον ψυχές τά τοιαύτα φράζειν και ώς ταύτης, έν μη κατίκλυσεν το πόμα του ποταμού της λήθης τό δε ούν έφεξης πάντων τούτων, ότε πως μέν έν τῷ σώματι γέγονεν, οὖκ οἴοςν, ἡ γὰρ ἐξαίφνης ὁσός, οὖκ εδωπεν έπιστάσει χώραν, ουθε λάδ εμς των αγγων εξαμίλας λίλομένων έφισταμεν, χρόνου παράτασιν της έπιστάσεως απαιτούσης, ίνα παρακολουθάση τη άρχη και τῷ μέσῳ και τῷ τέλει τού συμβαίνοντος.

56. 'Αναβλέψας δὲ ἔωθεν, ἐαυτόν εἴδεν ἐπὶ τῷ πλευρῷ κείμενου δωδεκαταίου, ὡς εἰρηται ἐν προοιμίοις καὶ ὅπως οὐκ ἀπίβανος ἡ ἱστορία, δι' ἐκεἰνων τῶν ἐν ἀρχῆ λελεγμένων ἡμῖυ ὑπεμνήσαμεν προσκείσθω δὲ ἐκεῖνο, ὅτι καὶ ἡ δυωδεκὰς, περιόδου
βείας ἐστὶν ἀριθμός, εἰς τὸ πέρας τῶν ὅντων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς
καταντέσας, πέρατα καὶ μέσα τῶν ὅλων περιλαβών, ἄτε ἀπὸ τῶν

57. Τούς μέν ούν πολλούς, προςεθέναι τοῖς μύθοις έθος ἢν (1) ότε μύθος ἀπώλετο, δεικνύναι βουλομένους ὡς ἄρα οἱ μύθοι λέγουσιν μή όντα, πλασματώθεις όντες και άμα τι έρρησησαν και ούχ είσιν αύτος δε παν τούναντίον χαι ένταυθα χαι άλλαχου, σώζεσβαί τε και σώζειν φροίν τούς μύβους τούς παρ' αύτώ, μάλα γε είκότως. των γάρ όντων είσιν έξηγηταί, και ώφέλεμοι των άκουόντων υπάρχουσεν τοιοίδε όντες και τους πειθομένους αύτοξς, ἐπανάγουσεν αύτοφυως ἐπὶ τὰν των όντων ἀλέβειαν καί περ άνευ είκότων και άποδείξεως διδάσκοντες, ώς άν ταζς άδιαστρόφοις πρών προλήψεσεν περί των πραγμάτων συνάδοντες τά μέν δά του μύθου τέλος έχέτω σμικρά δε προσθείς τούτοις σπέρματα πρός την δόξαν την Πλάτωνος τείνοντα περί του έφ ύμιν, και είμαρμένης, και προνοίας περιγράψω και αύτον τον λόγον ότε μέν ουν έστε τουτο όλ το έφ' πμέν δεικνύναι κατά Πλάτωνα περιττόν, πανταχού τὰς αἰρέσεις τῶν ψυχῶν, αἰτίας λέγοντος αύταϊς είναι των τότε άγαθών πάντων καὶ των κακών, καί την άρετην άθεσποτον καλούντος πλην ότι κατ' αύτόν, ούκ έστε το έχούσεον καὶ το έφ' άμεν ταυτόν, άλλα το μέν έχούσεον

<sup>(1)</sup> In margine: σημειωτέον, το παντί μύθω ἐπιλεγόμενον.

πλειόνων περίεργον.

πλειόνων περίεργον.

πλειόνων περίεργον.

58. Ότι δὲ τὴν εἰμαρμένην αἰτίαν είναι φροίν αὐτός τῶν του κόσμου περιόδων, και ούτε την περίοδον, ούτε την τάξιν τάν ἐν αὐταῖς καὶ τὸν είρμον, ώς τισιν ἔδοξεν, οτίλοι τὰ ἐν τῷ πολετεκώ ρηθέντα περί αυτής. ες τον δε δή πόσμον άγέστρεφεν είμαρμένη και σύμφυτος έπιθυμία, την έναντίαν τη προτέρα περιάγουσα χυκλήσει. 3 αξίον λάδ οτι κιλείν περ ερ τούτοις οξεται τάν είμαρμένην, κενείσθαι δε ύπ' αύτης τον κόσμον σύμπαντα, κατά πάσας τὰς ἐν αὐτῷ κινήσεις. διὸ ἀρχόμενον μὲν ἀκριβέστερον αποτελείν, τελευτώντα δε αμβλύτερον άττων γαρ ή τάξες έν τοίς έσχάτοις του χόσμου, πλείων δέ έν τοίς πρωτίσλοις. τοιαύτην δε την είμαρμένην ούσαν, κινητικήν λέγω των κοσμικών περίοδων αίτίαν, ότε θεόν ούς οίεται είναι, λάβοις άν έναργώς έχ του αύτου διαλόγου φησί γάρ δύο χινήσεις έναντίας, δύο θεούς έναντία φρονούντας μά κινείν· τάν δε άνακύκλησιν, έναντίαν είναι τη προτέρα κυκλήσει τη Βεώ. δήλον άρα ότι την τοιαύτην κινητικήν ούκ άν φαίη θεόν είναι, θεόν άρχειν ίκείνης τὰς κυκλήσεως προσειπών έπεί και πάντων βεών άφέντων τά μέρη του χόσμου τες έαυτων έπιμελείας, ούτως έπέγαγεν ότι τόν χόσμου έχείνων άφέντων, αύτον άνέστρεφεν είμαρμένη λοιπόν ο -

άρα Βεός έστιν, είπερ την έναντίαν κινεί κίνησιν τη προτέρα κυκλήσει του παντός, ην έκίνει Βεός. Βεόν δέ έναντίαν Βεών κίνησειν άμηχανον κινείν και εί μετά την άπόλειψιν πάντων Βεών, ούτω κινεί τον κόσμον, ώς αν αυτή μή ούσα Βεός.

50. Ότι δὶ οὐδὶ ἡ Βεία ψυχή τοῦ παντός ἐστιν, μάθοιμεν άν έννοήσαντες, όπως ταύτην καὶ έν Τιμαίο θεόν οίδεν, είπερ έχαστον χόσμον εὐδαίμονα δε' αὐτὴν Βεόν, χαὶ Βείαν ἀρχὴν ἄρξασθαι φυσίν απαύστου βίου και εμφρονος, και εν νόμοις νούν Βείον προσλαβούσαν, είναι βούλεται Βεόν όπου και πάσας τὰς φυχάς αστρων όρων στοιχείων εί ουν ή μέν είμαρμένη κατ' αυτόν ου βεός, ή δε ψυχή του πόσμου βεός, ουκ αν είη είμαρμένα ή του κόσμου ψυχή, ουλ' ή έν Τεμαίω ουλ' ή έν νόμοες. ότι δὶ όπερ ὑπόλοιπον ἀληθὶς, καὶ ὡς ἡ φύσις ἐστίν τοῦ παντός, έκ τούτων συνάγειν δυνατόν εί γάρ μάτε ή ψυχή έστιν ή προσλαβούσα νούν, μέτε το σωματοειδές, τούτο μέν γάρ κενεί, Βεός δε ούχ έστιν, ωσπερ έχείνη, λείπεται μέσην αυτάν ούσαν άμφοτέρων της μέν ώς Βεού μά Βεόν χείρονα, του δέ ώς κινουμένου πινούσαν, πρείσσονα την φύσιν είναι του παντός παλ γάρ έν. Τιμαίω ταῖς ψυχαῖς τοὺς εἰμαρμένους γόμους εἰπείν ἐθέλων, πρότερον τὰν φύσεν δείχνυσεν τοῦ ωαντός οῦτω γ' οῦν φησίν και έμβιβάσαι ώς είς όχεμα τὸν τοῦ παντός φύσεν έδειξεν, νόμους τὰ τοὺς εἰμαρμένους εἔπεν αὐταῖς καὶ ἐν νόμοις πρὸς τούς σωματικαίς άρχαίς χρωμένους άγωνίζεσθαι μέλλων, καλώς φησίν αύτους τὰ φύσει, φύσιν ἀποκαλείν ὡς ἄλλης δηλαδή παρὰ φύσει, της φύσεως οδοης εί οδν τα σώματα πάντα φύσει, δήλον ώς φύσις αλλη τίς παρά τὰ σώματα, και αίτία των φύσει καί κατ' αὐτὸν θέδεικται τοίνυν, ότι φύσις έστιν του παντός είμαρμένη, και κατά τὰς Πλάτωνος ἀρχάς.

60. Ότι δὲ ταῦτα συντέτακται ἀλλήλοις, τό τε ἐφ' ἡμῖν λέγω οὰ εἰμαρμένη , καὶ συνεμφαίνεται παρὰ τὰς προνοίας, λάβοις ἀν καὶ εἰμαρμένη τὰ τῷ δεκάτῳ τῶν νόμων ἡηθέντων λέγει γὰρ ὅτι μὲν καὶ βιάζεται τὸ ἐφ' ἡμῖν ἡ εἰμαρμένη ἡ πρόνοια ταυτὶ γράψω κὰ συντεμὸν τὰς ἡράψεις ὁ συντεμὸν τὰς ἡράσεις ὁ

βασιλεύς έμψύχους ούσας, και πολλήν μέν άρετὸν έν αὐταῖς οῦσαν, πολλήν δε κακίαν, όπερ ήν του έρ' ήμεν εδιον, έμηχανήσατο που κείμενον έκαστον των μερών, άρετην μέν νικώσαν, ήττωμένην δε κακίαν, έν τῷ παντί παρέχου τοῦτο δε ην προνοίας ίδιον, πάσιν χρησώαι κατά το δυνατόν είς το άγαθόν μεμηχάνηται δή πρός τούτο, ποίον γιγνόμενον ακί, ποίαν έδραν δεί μεταλαμβάνειν της δε γενέσεως του ποίου τινός, άφηκεν έν ταζς βουλήσεσεν έκάστων ήμων τάς αίτίας όπη γάρ αν έπεθυμή καί όποιός τις ών την ψυχήν, ταύτη σχεδόν έκαστος και τοιούτος γίνεται άπας ήμων ,, ο δι' ων το αύτεξούσιον μάλιστα σώζει της ψυχύς και το έφ' ήμεν το γάρ ποιόν της ζωής, της ήμετέρας πρτησώτι βουλήσεως, την προαιρετικήν δύναμιν αποκαλέσας έν τούτοις βούλησιν τοιούτον δε όν, πως συντάττεται πρός την είμαρμένον, επάκουσον. " μεταβάλλει μέν τοίνυν πάθος μέτοχα ψυχής, ἐν ἐἀυτοῖς κεκταμένα τὰν τῆς μεταβολής αἰτίαν καὶ τοῦτο πάλιν διά το έφ' ήμεν είπων μεταβάλλον δέ φροίν, φέρεται κατά την της είμαρμένης τάξιν και νόμον, και μος φέρεται, και ότε ταττόμενον είς την οφειλομένην αυτών χώραν, σμικρότερα μέν των ήθων μεταβάλλοντα, έλάττονα κατά το της χώρας επίπεδον, πλείω δε μεταπεσόντα είς βάθος, τά τε κάτω λεγόμενα όσα άδην και τά τούτων έχόμενα έπονομάζοντες σφόδρα φοβούνται. ,, τούτον μέν ούν τὸν τρόπον ούκ ἐκβαίνομεν τῆς εἰμαρμένες, ἀλλά κατά τους έν αυτή νόμους φερόμεθα, μεταβάλλοντες κατά τάς ζωάς, χύριοι τῆς μεταβολῆς όντες, εἰς άλλον καὶ άλλον τόπον άγιώτερον ή τιμωρητικώτερον ή και μέσον άμφοτέρων είρηται δέ καὶ τὸ πάντα συντάττον, καὶ ότι πρόνοια, καὶ ὁ τοῦδε τοῦ παντός βασιλεύς είς όν και ήμεις άναδραμόντες, ένταυθα περίγράψομεν τον περί του μύθου σύμπαντα λόγον...

> Πρόκλου λυκίου πλατωνικού δλαδόχου εἰς τὸν ἐν πολιτείᾳ τοῦ Πλάτωνος μῦθον ὑπόμνημα.

### DE SERMONIBUS ALIQUOT

## SANCTI AUGUSTINI

MONITUM EDITORIS.

90-1-06

Diu multumque est, ex que ineditos priscorum ecclesiae patrum sermones, latinos et graecos, linguis etiam syriaca et arabica scriptos, sed de graeco fonte saepe manantes, colligere coepi. Igitur et in mea Scriptorum veterum collectione, et in Auctoribus classicis, et in hoc etiam Spicilegio (\*), nonnullos pro re nata et quasi gustús gratia vulgavi; reluti etiam nunc in huius voluminis calce quatuor mihi collocare placet magni Augustini sermones, quos e pervetustis membranis, neque ex uno quandoque sed ex pluribus repetitis exemplaribus, ante quinquennium delibavi; quosque adhuc anecdotos reor, post nobiles Maurinorum labores, et post vindobonensia, florentina, casinensia Romae et Parisiis edita, additamenta, quae probe novi et inspexi.

Primus de Petro iussu Domini super mare ambulante, testimonium habet a Possidio illo, qui ferme quadraginta annis cum divo Augustino vixit, eiusque vitam et scriptorum indiculum concinnavit. Is quippe inter divi sermones memorat hunc cum huiusmodi titulo: de evangelica lectione, ubi Domino iubente Petrus super mare ambulavit. His ego Possidii verbis, tum etiam antiquissimi codicis auctoritate fretus, hunc genuinum esse Augustini sermonem prorsus non dubito.

De utilitate ieiunii concionatum fuisse Augustinum testatur Possidius; quod multoties ab illo factum fuisse, certum est, recurrentibus annis. Ex his sermonibus unus extat in editione maurina T. VI. p. 613. Alter hic noster credendus est, quem

(\*) Quae T. III. p. 308. scripsi de docto viro confundente sermonem anonymum cum augustiniano, nunc dicta nolim; etenim postea cognovi, nihil ibi animadvertendum fuisse.

secundo loco ponimus in sex priscis codicibus compertum, cuius est titulus quantum valeat ieiunium.

Tertius de nuptiis in Chana Galilaeae, servatus est in antiquissimo codice, cuius primam paginam iamdiu attritam et evanescentem, chemicis adiumentis quantum licuit instauravi, multoque labore ac patientia legi; non ita tamen ut sine aliquot lacunis sit, quas expleri aliquando posse vix puto. Comparavi quidem hunc sermonem cum Augustini tractatibus octavo et nono in Iohannem, ubi idem argumentum evolvitur; re tamen vera noster hic totus diversus est. Item Beda in commentario ad Pauli epistolam priorem ad Timoth. cap. 4, quem ex Auqustini, ut scimus, operibus consarcinavit, haud sermonem nostrum, sed illos in Ioh. prae oculis habuit. Nihilo tamen minus, quisquis beati Augustini stilum, praesertim in sermonibus, parumper callet, hunc quem in manibus habemus tractatum, sine dubio inter sinceros reponet. Praeter quam quod illa quae statim sub initio adversus Manichaeos dicuntur, quis non ab ore Augustini procedere agnoscit?

Quartus denique sermo, cui titulus de missa cotidiana, nomen item Augustini gerit in pervetusto exemplari; dictumque apparet, dum adhuc ethnici iudaeique inter christianos versarentur. Neque res igitur, neque aetas, neque ipse, ni fallor, stilus obstant, quominus auctoris, quem sermo prae se fert in titulo, foetum esse credamus. Nam nec cunctos Augustini tractatus indiculo suo comprehendisse Possidium, exploratum est. Ceterum hiatus aliquot, obscurasque aut dubias lectiones in hoc praesertim ac superiore sermone, nemo quaeso miretur: codicis enim originalis, dum editionem moliebar, praesentem facultatem non habui; cui deinceps incommodo, ut spero, medebor.

Haec tantum in praesenti; latius postea rem hanc et alias expositurus, et gratias etiam illis acturus siqui me in his laboribus ac vestigationibus favore suo adiuverunt, vel adiuturi sunt.

# SANCTI AUGUSTINI EPISCOPI HIPPONENSIS

SERMONES QUATUOR.

I. De ubi beatus Petrus in mari tempestatem sostinuit in navi. Matth. XIV. 22. seqq.

Nutritos hirundo pullos suos cum volandi arti disponit, paululum quidem in aëre dimittit, quibus tamen ipsa vicina est, ne forte decidant trepidando, adhuc infirmi volando. Ita et salvator noster Iesus Christus discipulos suos quasi teneros pullos de nidulis quietis emisit marinis fluctibus adprobandos. At ubi coepit pinnas devotionis eorum marina procella turbare, et ventosa tempestas dissipare, ipse potens est segui navigio qui imperat vento. Fecit sibi potentissimam monopedam (1), singularem quadrigam, mirandam suis vestigiis plateam componens, non marmoribus ornatam sed fluctibus pictam, non saxis sed plantis. Non longe recedit, qui pie praemisit. Ambulabant soli et non soli, temptandi, probandi, visitandi. Invenit occasionem quasi subtilis fur effractor, qui excitat tempestatem, qui non amat tranquillitatem; et quasi absente magistro discipulos temptat, ventos inflat, excitat mare, et sequentem non videt gubernatorem. Fit servis absente domino argutatum (2) sine causa naufragium, sed tenetur pictate navigium. Illi interea manus extendunt, lacrimas fundunt, vela deponunt, strident funes et restes, ut Petrus solvatur et diabolus alligetur. Ubi exclamant, inquit, Domine salvator noster? Praemisisti nos, et dimisisti nos. Ecce naufragator, ubi es tu potentissime gubernator? Ecce tempestas, ubi es pietas? Ecce mare latrat, ubi es tu agnus Dei qui tulisti pecccata mundi?

<sup>(1)</sup> Adnotent vocabulum lexicographi. Sic autem dicitur ob velocitatem. Confer Cangium voc. monopedae.

<sup>(2)</sup> Ita videbatur in cod. Intellige autem subsiliens; nisi mavis agulatum, aut quidlibet aliud

Continuo advenit Dominus, cum pietate subridens ad teneros pullos. Ventis turbantibus dissipatis, venit potenter, appellat clementer, suos quoque reficit sapienter. Vident et turbantur, qui non videndo turbabantur. O inenarrabilia, fratres mei! Ubique metus, aut de periculo, aut de miraculo. Sed tulit (1) illis timorem qui mitigavit tempestatem. Nolite, inquit, timere; ego sum. Magna fit eis consolatio, Domini personae interpretatio. Domine, clamant: securi sumus, si tu es: non timemus, si tu es. Et Petrus ait: possum facere quod facis, si tu es; sed proba mihi vere si tu es; et iube me venire super aquas, si tu es. Domine, ad te dixi: sine te non praesumsi; si lubes, dixi; sed si luvaveris, quod dixi. Si non invas, noli iubere; sed si iuvas, dignare iubere, et iube me ad te venire super aquas. Et Dominus e contra: veni ad me, si praesumis de me. Laetus Dominus vultuque iucundo favens, expectans piscatorem suum, confessorem suum, praesumtorem suum, ducem suum, magnum comitem suum, et primum carbunculum, lapidem pretiosum, non longe expectans sed prope propter pietatem.

Petro itaque mare subripit trepidanti. Sensit mare in Petro fidem deficere, et coepit maiore undarum lingua latrare. Solvitur quod erat sirmatum, quia sidei solutum est sirmamentum. Velut cera sole calente soluta, sic coepit unda laxari mollita. Sensit petram pelagi Petrus vacillare (2) iam debilem fluescentem: et depressis vestigiis atque palpitantibus membris, extensis palmis, exclamat et dicit: adiuva me, Domine, et miserere mei. Semper mihi timor est sine te, et in navicula et super unda praesumsi venire ad te. Quare tollar a te? Adiuva me, ad navem revoca, ascende mecum, veniam tecum. Ille ille Dominus virtutum nobiscum, susceptor noster Deus lacob. Petrum allevavit, firmavit, ambulare intrepidum fecit, trepidantes discipulos refecit, conpescuit procellam, gubernavit naviculam. Ipsam suam sponsam, nostram matrem, tranquillet ecclesiam; et inter istam tempestatem ipsum habeamus semper gubernatorem, quem Petrus habuit desensorem! Amen.

<sup>(1)</sup> Nempe abstulit. (2) Cod, volitare.

### II. Quantum valeat ieiunium.

Moyses quadraginta diebus et quadraginta noctibus in eremo ieiunavit, ut legem Domini mereretur accipere. Impetraverunt ieiunia quod venter saturus desperabat. Denique videte, fratres karissimi, quid sit inter ieiunium et saturitatem, inter ventrem vacuum et pulmonem epulis aestuantem. Moyses, quia ieiunavit, Dominum vidit; et populus quia comedit et bibit, idola fabricatus est. Quid de Moyse loquor, et de israhelitica multitudine? Ipse princeps generis nostri Adam quamdiu non comedit, in paradiso fuit: statim ut comedit, de paradiso ciectus est. Qui in paradiso Dei, virgo fuerat, eiectus de paradiso cognovit uxorem suam: semper enim saturitati iuncta lascivia est: vicina sibi sunt saginae membra atque luxuriae; pro membrorum ordine, ordo vitiorum eligitur.

Helias sanctus, cui elementa famulata sunt, qui caelum tribus annis et sex mensibus clauserat, ad cuius vocem supernum descendit incendium, cum eum lezabal vellet occidere, et fessus sub umbrosa arbore iaceret in solitudine, angelus ad eum mittitur, et praecepit ut sumeret paululum panis et aquae; quadraginta enim dierum iciunio per desertum, ad Sina montem profecturus erat. Numquid enim Dominus omnipotens, qui caelum et terram fecerat, cuius universa creatura est, non poterat mulsa per angelum aut vina transmittere, aut conditos cibos, aut marinas delicias, aut volucrum suavitates? Sed sciebat prophetam suum non aliter posse temptationes diaboli vincere, nisi iciuniis erudiretur.

Elecit nos, fratres karissimi, de paradiso cibus, reducat esuries. Daniel ille futurorum conscius, et adventus Domini et eversionis Hierusalem manifestissimus praedicator, ideo vir desideriorum appellatus est, quia panem desiderii non comedit, et potum concupiscentiae non bibit; magis enim Christum quam epulas desiderabat. Iohannes praecursor Domini locustis in eremo nutritus est, non animalium carnibus et volucrum suavitatibus. Poterat utique iuxta Iordanis fluenta piscium si-

bi exhibere delicias; sed paenitentiam praedicaturus, doctrinam rigoris et ieiunii exemplo suo magis debuit docere quam voce. Cum in evangelio quidam daemonio plenus, Domino fuisset oblatus, quem purgare apostoli nequiverunt, interrogantes audiunt: istiusmodi genus non eiicitur nisi orationibus atque ieiuniis.

Videte, fratres, quanta sit virtus iciuniorum, ut id valeant iciunia facere, quod apostoli nequiverunt. Dimittantur vetera; unusquisque se ipsum consideret et perpendat quanta sit orandi differentia inter vacuum ventrem et refectum, inter rubentem faciem et ora pallentia, inter salivam virginem et labia crapulis dissoluta, inter oppressum epulis sensum et inediae tenuitate vigilantem. Non dico duplicata et multiplicata iciunia, non dico hebdomadas, sed saltem singulos dies absque ciborum luxuria transigamus. Cessent lavacra, vina, vel deliciae; non quod creaturam Dei iudicemus esse damnandam; sed qui toto anno nobis viximus, saltem paucis diebus Deo vivere valeamus, adiuvante nos ipso qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.

# III. De evangelio ubi Dominus de aqua vinum fecit. Iohan. cap. II.

Nuptiae, in quibus Christus et munerator et conviva discubuit; munerator scilicet in origine, conviva factus in genere, ut qui in primordio copulae novellae concesserat nasci ex homine hominem, ipse quoque nasci dignaretur ex virgine. Aures nostrae pulsatae nunc e sancto evangelio sonuerunt: die, inquit, tertio nuptiae factae sunt in Chanan galilaea, et erat mater Iesu ibi; invitatus est autem Iesus cum discipulis ad nuptias. Si Manichaeorum latebrosa voluptuosae turpitudinis foeditas de nuptiis percontetur, Deus eas, inquit, non fecit. Si ergo Deus nuptias non fecit, quomodo in eis Christus cum discipulis suis invitatus adcubuit? Sed iam opaci huius mysterii nubilum ventilemus. Die, inquit, tertio nuptiae factae sunt in Chanan galilaea. Splendescente igitur super obscurum, delictis offuscantibus, mundum Trinitatis die, Christus

venit ad nuptias. Tunc autem anima quae de limi fuerat iam affricta consortio, per fornicationem oblectantis pomi adulterum demutata maritum, pollutae societatis nuptias celebrat. Audi Paulum huius malae coniugationis iterum vincla formidantem: timeo, inquit, ne sicut serpens Evam fefellit astutia sua, ita corrumpantur mentes vestrae a simplicitate et castitate quae est in Christo Iesu domino nostro. Dum itaque in unius discubitionis instrumento (1) iactati diabolus et anima lascivirent, invitato Iesu. dum vino luxuriae defecerunt. Genetrix autem Christi illa, quae facinerosi (2) concubitus pactum exhorruit, quae non solum corpore verum etiam mente virgo permansit, intererat invitata, condicione generis non participatione criminis, universitate nascendi non societate peccandi, quae... Christo, non quae mundo consentiret iucundo.

Haec igitur mater Christi longum mundi miserata laborem, quae se noverat de palmite fidei magnum duxisse . . . botrum, a proprio germine coepit exposcere vinum. Quando autem angelo credidit, tunc pro mundo suggessit: tunc inchoavit agere saeculi causam, quando non trepidavit ad nuntium. Ecce enim ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Mox ex semine sancti Spiritus propagata in saltu virginali primitiva vitis effloruit, quae umbraculis opacata caelestibus subfrondet . . . nis occultum botrum procreavit. Pependit sa-- lus in fidei apice, et turguit botrus . . . Ecce postmodum ex matricis utero racemus divinae prolis animatus . . . natus est. Christus verus betrus continebat equidem intra se vitae vinum . . . crucis accesserat prelum. Dicit mater eius : vinum non habent. O virgo sapientissima! modo meruisti germinatam sobolem (3) procreare, et iam botrum . . ris exprimere? Equidem non potest nisi germen germini obviare, et (palmiti suo) resistere. Sed qui de ligno carpsit supplicium, in ligno debet expectare remedium; et qui in arbore inlicitam demessuit frugem, expectare (4) debet ad crucem, ut ubi . . hauserat siccita-

- (1) Num pro stramento?
- (2) Ita cod. facinus facineris, ut pignus pigneris.
- (3) Cod. subulem.

<sup>(4)</sup> Expectare pro spectare, in aliis quoque vidi interdum codicibus. Nisi forte praestat scribere expectare a cruce.

tem, ibi salutis accipiat potionem. Vinum, inquit, non habent. Attende virgo, paulisper; praeparet iudaeus lignum, descendat clavus in botrum, et . . . poterit vinum. Quid ante tempus curris ad lacum, cum necdum inpresserit Iudas protervum super uva calcaneum? Ipse est enim ille Iudas destructor sacratae vindemiae, qui 'XXX' pactus argenteis botrum divinae prolis iulaeis . . . inpiis venundavit (1). De quo in psalmis iam fuerat decantatum: nam et homo pacis meae, in quem speravi, qui edebat panem meum, ampliavit super me calcaneum. Aderit, virgo, certa dies qua prematur fructus tuus, et tuam ipsius animam pertranseat gladius, ut constiterit de botruo (2) pendente quem profuderas ex radice.

Vinum, inquit, non habent. Et *Iesus*: quid mihi et tibi est, mulier? Nondum venit hora mea.. Utique non fati (3) sed voti hora, non necessitatis inpositae sed voluntatis inpensae . . . non quo cogeretur mori, sed quo pro mundo dignaretur mori. Quid mihi et tibi, mulier? An oblitus es matrem?... An discernis potentiam tuam?... neret. Nulla est tibi cum matre communitas? An . . . oculi tul debu . . . maiestas? Creatorem te designas? An cred . . nunc loqui . . ctorem propellere istinc . . periere nefandissim . . opus dum cum . . . asti praestigium. Extulit hic Christus super matrem divinitatem suam. Non negavit matrem suam, neque se natum negavit e carne, sed maiestati suae suam subdidit genetricem. Et ideo ait: quid mihi et tibi, mulier? Nondum venit hora mea. In miraculo enim deitas matre altior praedicatur; in hora autem, mortis conmunitas intimatur. Interim Christus insipidos haustus merificat (4): fatuus latex fundebatur in hydrias, et hauriebantur inebriata flumina. Quae est ista tam repentina conversio? In aqua vinum nascitur, in unda sapor latenter exoritur: germinat suavitas in vinis, et nusquam fructificat vitis; nulla exprimitur uva, et fervescunt sine palmite vina.

- (1) Ita cod.
- (2) Ita cod. botruo. Et quidem aliquoties, sed non constanter, botruus et botruum in hoc sermone, nec non alibi apud Augustinum.
  - (3) Contra fati doctrinam saepe scripsit Augustinus.
  - (4) Animadverte pulchrum vocabulum.

O magni pulchritudo miraculi! Inseruntur divini praecepti vires, et in aqua nascitur fructus. Hoc fecit Christus in latice, quod certo tempore facit in vite. Quis enim alius radicem ex imbre maritat? Quis alius per occultas venarum fibras stellatos palmites laqueat? Quis turgentes botros ac velut in apices gemmatos inpinguat, nisi is qui universa provocat et multiplicat? ut quod adstringitur in semine diffundatur in germine, et quod latet in grano silvescat in folio. Interea ecclesia, quae in mensa saeculi cum alieno viro polluta cubitabat, repentinis a Christo haustibus muneratur. Transeunt ad Christum nuptiae. Qui enim vitavit, ipse dotavit. Arripuit Christus convivium, et ecclesia mutavit sponsum. Pavit Christus, et exclusus est inimicus. Miscuit sui sanguinis potionem, et duxit uxorem. Aptavi inquit vos apostolus uni viro virginem castam exhibere Christo. Ecce illa quondam fecunda nunc formosa, ante adultera nunc matrona, stat a dextris Dei in vestitu deaurato, circumamicta varietate, per aquam mundata, per sanguinem purpurata, per resurrectionem Domini candidata, pretiosis gemmis gratiae varietata (1): et sicut dixit scriptura, fulvi sunt oculi eius a vino, et dentes eius candidiores sunt lacte. Potemus ergo et nos vinum cius cum lacte eius, si volumus et in fide pulchrescere, et in virtute candescere, et in ornatu sanctae ecclesiae radiare.

Accipite grande aliut a parvo mysterium. Aliquando et Iudaea vinum in convivio suo non habuit, quia munus sacrati sanguinis non accepit; et dum legi nuberet, non invenit omnino quod biberet. Venit Christus, mutavit legem in gratiam, illam inflatricem, istam adiutricem. Fudit in legem sanguinis poculum, et fecit moriendo convivium. Gustavit architriclinus, id est mundi dominus, aquam vinum factam, et dicit: omnis homo primum vinum bonum ponit, et cum inebriati fuerint homines, id quod deterius est; tu autem servasti vinum bonum usque adhuc. Et lex enim sancta, ut mandatum sanctum et iustum et bonum; sed lex et prophetae usque ad Iohannem prophetaverunt; et ideo adveniente Domino vina mosetica defecerunt, et vina sanguinis profluxerunt. Illa ac-

<sup>(1)</sup> Nota rursus vocabulum, nisi est pro caricgata.

ceperunt terminum, ista sumserunt initium. Denique hoc est initium signorum quae fecit Iesus, quando pavit gentes occisus, et de vino sui sanguinis fecit convivium vulneratus.

Hunc botrum in terra promissionis seu in cespite virginitatis exortum, aliquando iudaeus in palanga (1) tamquam in praesagio futurae crucis inflxerat, sub quo curvaretur, non ex quo reficeretur. Iam enim de eis psalmus fuerat praelocutus: obscurentur oculi eorum ne videant, et dorsum eorum semper incurva. Portabant igitur botrum duo, unus anterior, et alter posterior; in medio palmitis germinis propago pendebat. Primus indicabat populum iudaeorum, secundus designabat populum gentium. ludaeus quidem anteibat, sed contra botrum dorsa ponebat. Gentilis posterior ambulabat, sed botrum sidei oculis adtendebat, quia in pendente credebat. Posuerunt, inquit Dominus de iudaeis, ad me dorsa et non facies suas. Primus aversabatur, secundus pascebatur; ille hanelabat sub delicti onere, iste bibebat ex aethere. Iudaeo ergo botrus posterior, gentili erat anterior: illis in fine, nobis in principio; illos sequebatur ad supplicium, nos invitabat ad cibum. Itaque illi desiccati sunt et aruerunt, nos vero comedimus et bibimus et refecti sumus, per ipsum lesum Christum qui vivit cum Patre et cum Spiritu sancto in saecula saeculorum Amen.

### IV. De missa cotidiana.

Congregatio beatitudinis vestrae, fratres karissimi, facit nos nimio gaudio esse repletos. Sed quia pavet pectus catenis corporis obligatum, non possum dicere quantum splendor animi vestri delectat audire. Tamen adgredior, ut arrha a Deo data clariore, et pignore splendidissimi luminis refulgente, palpitat sensus mei dicentis (2). Peto ut vestris auribus inseratis, fratres mei, officia sacerdotis, quibus per viscera misericordiae incommodum (3)

· car

<sup>(1)</sup> Num. XIII. 24. Et quidem palanga, vel phalanga, dicebant praesertim Afri pro fuste, teste Plinio apud Forcell.

<sup>(2)</sup> Sic videbatur in codice, cuius mihi nunc revisendi copia non est.

<sup>(3)</sup> Id est molestiam per suum zelum creare.

non desinct parturire, dicente apostolo Paulo: filioli mei, quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis. Sed illis ait apostolus, qui novellae fidei, et rudis adhuc credulitatis primitiae, detinebantur in corde plantaria. Verum, propitio Deo, quia ita aput (1) vos fidei praerogativa veterescit, ut et nova sit, ideo novitatem tenet, ut vetus sit: quia sic scriptum est: vinum bonum veterescit, et cum suavitate bibetur. Tamen celare non potui et diutius suppurgatum (2). Nolui videre quod lugeam, nolui videre quod doleam. Clamo quia pastor sum non mercenarius, qui viso lupo fugit, et oves ut pereant derelinquit. Clamo quia timeo, clamo quia doleo: clamando enim et me excuso, et vos non perdo. Nam si tacuero, et me non excuso, et vos perdo. Ait enim Deus per Esaiam prophetam: exclama, inquit, in fortitudine tua, et poli parcere: sicut tuba exalta vocem tuam, annuntia plebi meae peccata eorum, et domui lacob facinora eorum. Ita enim devotio vestra refriguit, fratres mel, ut et illut sentiam, et metuam. Quod Dominus ait: eo quod facinus abundet, refrigescit caritas multorum, puto in vestra devotione compleri. Dum enim vos in domibus vestris sedere sectamini, desertam facitis domum Dei.

Et audi quid per prophetam divina istiusmodi indignatio omnium mentes obiurgat. Audi, christiane, quod timeas; audi, timorate, quod caveas. Pro eo quod domus sua deserta sit, ideoque caelum abstinebit pluvias, et terra non dabit fructum suum, et inducam gladium super opera manuum hominum, quia Deus in ecclesiis non auditur. Quis ad hoc, fratres mei, intentus non visceribus contremescat? Quis non tantis cominationibus percussus arescat, quando sic audiat Dominum indignantem, eo quod domum suam desertam faciatis, (et domus or)ationis a conventu religioso sit vacua? Plena est populis platea, et silet ecclesia. Utique, prudens homo, non tibi dicitur ut ad domum Dei omni hora convenias. Si in matutinis vix una hora est, si in diebus festis vix duae horae sunt, ecce parum est quod a te exigit auctor tuus. Et non vis esse

<sup>(1)</sup> Prisca orthographia est, ut infra illul, aliut.

<sup>(2)</sup> Sic videbatur in codice.

beatus? Vis tibi caelum et terram, mare, et omnia elementa omnibus temporibus deservire, et non vis una hora vel duabus horis dominicae devotioni vacare? Castigetur ergo pigritia vestra, ut procreationes suas non perdat terra. Inducetur gladius super opera manuum illorum, quia Deus in ecclesiis non auditur.

Condemnat nos pigritia nostra, fratres mei. Currit matutinus ad synagogam iudaeus, festinat et vigilat ad templum paganus, et non vigilat aut festinat ad ecclesiam christianus. Magna confusio est christianis, qui provocantur venire ad domum Dei exemplo et contemplatione peiori; ut plus sit iudaeus in sua observatione sacrilegus, quam christianus in sua religione devotus. Vigilat gentilis ad idola profanus, et non vigilat aut festinat christianus ad ecclesiam pro quo crucifixus est Christus. Propterea castigat Deus terram, ut homo accipiat disciplinam: ut homo corripiatur, terra dar . . . dicere. Vos facitis domum meam desertam, et ego desertam faciam terram vestram. Vos in veniendo ad me non datis mihi honorem, et ego vestrum intercidam laborem: quia qui honorificat me, inquit, et ego honorificabo eum.

Sed dicturus es mihi forsitan: dives sum, et facultatibus cunctis abundo, nihil indigeo, quid petere possum? Ergo ex te dives es? aut cum divitiis natus es? qui magis quantum dives es, tantum ad eum, cuius sunt divitiae, manicare debes: quia meum est, inquit, aurum et argentum, et cui voluero dabo illud. Habes quod non accepisti? Si ergo accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? Certe si accepisti, nihil habuisti, quia nudus ex utero matris tuae in hoc saeculum devenisti, pannis obsitus, extrema egestate confectus, et lam sicut natus moriturus. Habes testem beatum lob dicentem: nudus exivi de ventre matris meae, nudum me oportet ire in terram. Curris ad domum faeneratoris, adulatoria verba conponis, et non curris ad domum Dei gratuito largitoris? Quae est in vobis tanta pigritia, fratres mei, ut ad domum Dei minime vigiletis? Tibi dico, quisquis es, rustice piger: pigritaris ad domum Dei venire, et non pigritaris terram tuam excolere? Et nisi desuper tibi dederit pluviam, non poteris rumpere terram. Nihil tibi de suo praestare poterit, nisi desuper acceperit. Scriptum est enim: desursum descendit a patre luminum, aput quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. Sicut et in evangelio scriptum est: verum quaerite regnum Dei primo et iustitiam, et haec omnia adponentur vobis. Ergo, fratres mei, ad ecclesiam Dei vigilare debetis. Hoc expectat Deus, ut illi tantummodo fatearis, et non sunt morae ut saneris, nisi confessionem tuam solummodo quaesiturus. Explicit.

#### ANIMADVERSIONES ALIQUOT.

- Pag. XXIII. Propter dicta de Bernardo cluniacensi, conferendus est Dacherius Spicil. ed. nov. T. I. p. 612; quamquam quae is affert ex Udalrico a nostris different. Num sunt Petri abbatis? Vide Dacher. ibidem.
- P. XXIX. v. 19. ma io, corr. ma o me.
- P. 90. v. 22. Archiepiscopus bracarensis, intelligitur Bartholomaeus de Martyribus ex ord. praed.
- P. 405. v. 5. a fin. corr. familiarissime.
- P. 517. Commode fiet adnotatio hacc. Litteras Philippi ad Alexandrum reprehendentis eius prodigum animum, recitat Cicero de officiis II. 15.
- P. 542, in nota corr. iactantiae.
- P. 545. v. 13. a fin. corr. macti
- P. 611. v. 8. Puto Salazario.
- P. 655. Enumeratis a Panvinio romanae urbis descriptoribus addatur iam ille anonymus ex codice syriaco sumptus, sed de graeca vel latina origine derivatus, quem nos edidimus in praefatione ad tomum decimum Scriptorum veterum p. XII-XIV.

## IMPRIMATUR

Fr. D. Buttaoni Ord. Praed. S. P. A, M. Ioseph Canali Archiep. Colossen. Vicesgerens.

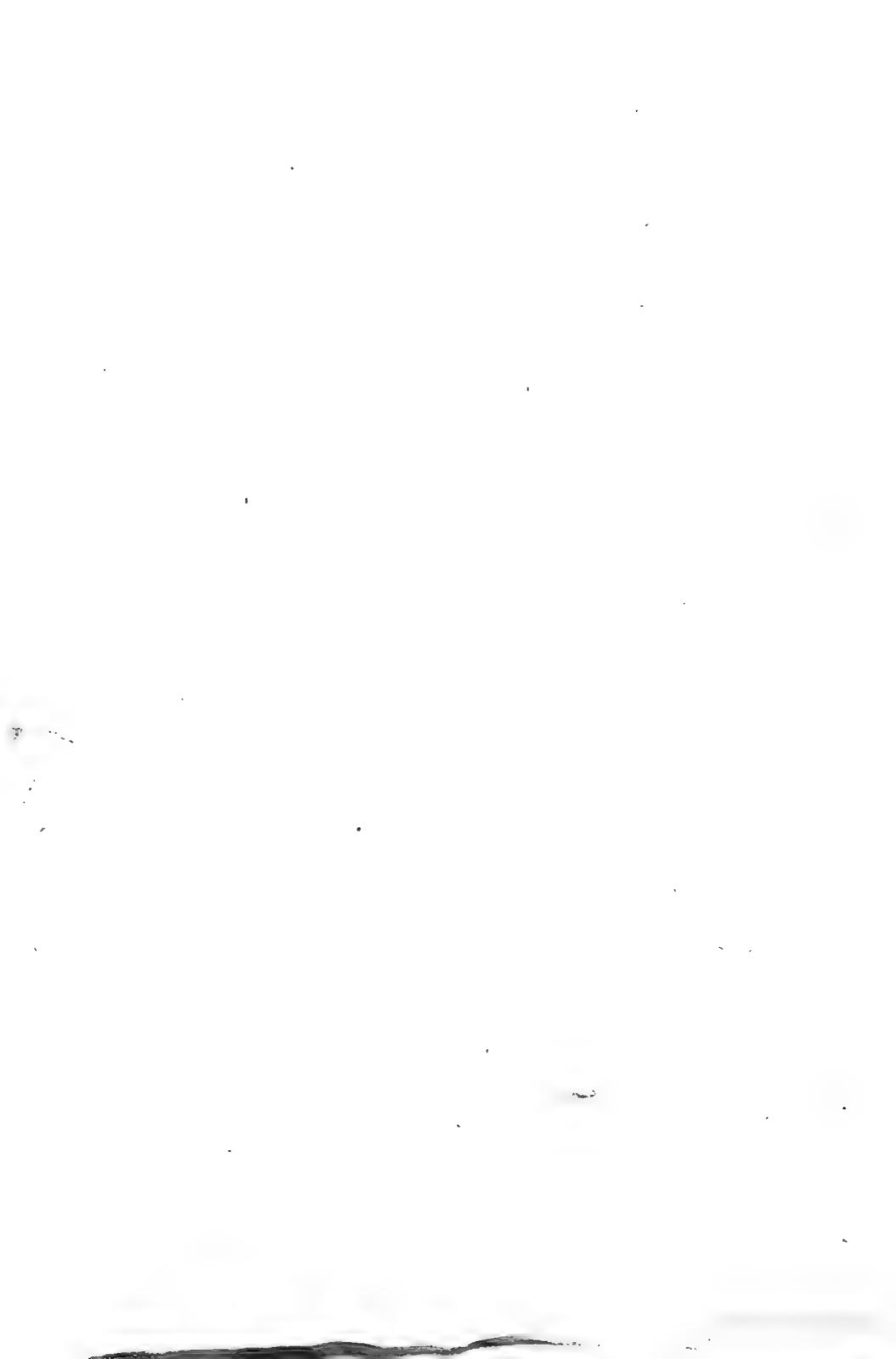



•

